## STORIA UNIVERSALE

DELLA

## CHIESA

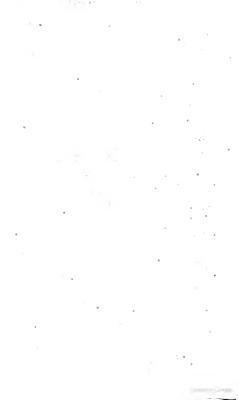

### STORIA UNIVERSALE

DELLA

# CHIESA

DALLA PREDICAZIONE DEGLI APOSTOLI FINO AL PONTIFICATO

#### GREGORIO XVI

Opera compilata per uso dei Seminari e del Clers
DAL BARONE HENRION

COMMENDATORE DELL'ORDINE DI SAN GREGORIO IL GRANDE

DEDICATA

ALL'EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO PRINCIPE

OARLO DIELLA C. R. G. GARDENAL CDIESGALGEE

VESCOVO DI SABINA, ARCIPRETE DELLA PATRIARCALE LIBERIANA DASILICA,

DELLA SAVITA DI NOSTRO SIGNORE VICANIO GENERALE,

DELLA ROMANA CURI E SUO DIESTRO GIUDICE ORDINANIO, EG. E. C.

VOLUME QUARTO



LUGANO

TIPOGRAFIA DELLA MINERVA TICINESE

1839.

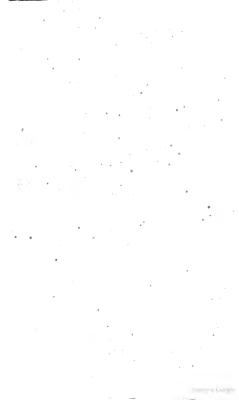

#### STORIA UNIVERSALE

### DELLA CHIESA

#### LIBRO VENTESIMOSESTO

HAL PRINCIPIO DELLO SCISMA DI FOZIO NELL'ANNO 858, INFINO ALL'OTTAVO CONCILIO GENERALE NELL'ANNO 869.

In pepo tessulo delle perfelic, degli artitigi e di tutti gli attentati, che erano di necessità a disgimpere una parte della Chiesa dal centro della sua unità, si dovera con anchianze nell'età delle teneber. El bissguara, che sua si distinazione di concepto, con consiste della controle controle, della controle controle, controle, si formasse, e altera sempre di questo dividi di prinogenita, dopo date nondimeno da poco le testimonianza tenno equivoche del suo catalorismo in un conditio cumerico, si trovava in tali perniciose disposizioni al tempo che noi prendiam ora a descrivere. Il germe della depravazione era nascono el suo sono, il fermento avviria sordiamente, ma il male, perchè scoppisase con violenza e rovina maggiore bisognava di una mano temeraria, che l'evasse il papareccio.

L'emuso Fozio avvra d'alla sua mala natura sortito ogni qualità da ciò 4. Egli avera a du rio ne el più bello spirito e l'anima più mulrasgia dei suo secto, l'impegno più vasto e più collivatto, il più sodrete e il più artificioso; era illustre pe' suoi natali e per la particità dei suo casato orgli imperatori; era onorato delle due grandi cariche di primo sendiere e primo segretario; possente per le sue ricchezze, pel suo credito e per il albità che avvra somma in formanzi del partignia; in readere degri di credito e per il albità che avvra somma in formanzi del partignia; in readere degri di a lui sempre un giuco da trastullazione, dorrea paventare qui male chi un empio di questa falta, appena trovasse servolezza o sostegno melta poletal boditica e contirus.

siccome la sola, che potesse fare impressione sopra di lui.

Ora, l'imperatore Michele, figliuolo di Teolifo, dell'empietà medesima che Fozio, non avva seno aleuno di ricuntezza, nessun pensiero di dignità nel di deroro. Immerso nelle lascivie, qual novello Nerone, questo giovane principe non avera cura più grave di quella del guidare un carro le pubblici giuochi. Egli avves sempre mai diatorno a se una schiera di codardi dissoluti, dai quali si fareva recare gli ornamenti pontificali in dileggio della reigione, e per contrafire eziando le noste più aquesto erimonie. Dinominava patriarea un certo Grillo, loro capo; intitolava gli aftri del nomi degli unido primi petali della dipendenza di Costantinopoli e pigliava egli indecisioni il totolo di metropolitano di Colonia, il quale formava il duoderimo. Tutti di conserva contrafficavano i canti della Chiesa cogli strumenti musicali; e con del "vasi d'oro, oranti di pietre preziose, che empievano d'aceto e di senapa, si trastullavano sacrilegamente della commisore ?

<sup>1</sup> Nicet. p. 1198, etc. - 2 Post, Theoph. IV, n. 31, 36, etc.

Mentre un giorno ei facevano la loro processione, con davanti Grillo, che cavalcava un asinello in capo al suo empio corteo, si scontrarono colla processione patriarcale, Lietissimo di quest'incontro Grillo suono della chitarra scuotendo la sua pianeta; tutti i suoi buffoni l'imitarono con alte grida e fischi misti d'ingiurie oscene contra il santo patriarca Ignazio ed il suo clero. Alcun tempo appresso l'imperatore fece invitare l'imperatrice Teodora sua madre, che sapeva tanto pia, a venire a ricevere la benedizione patriarcale. Ella s'accostò con religioso rispetto, e mentre Grillo, vestito da patriarca, volgeva da un lato il volto, ella si prostrò sul pavimento. Egli diede in un eccesso d'insolenza profferendo alcune parole infami, e subito dopo aggiunse: « Principessa, noi vi diamo quello che abbiamo 4 n. Quest'erano i più dolci trastulli dell'imperatore Michele III, oltraggiare in uno e la natura e la religione. Trattata in tal guisa per alcuni anni la sua sciagurata e rispettabile madre, ei la costrinse alla perfine a farsi tagliare i capelli per abbracciar la vita religiosa insiem colle sue figlinole (857). Egli voleva, che il patriarca Ignazio desse loro l'abito; ma questo degno pastore rispose con altrettanto saviezza, che magnanimità: « Principe, allorchè io presi il governo di questa Chiesa, io ho giurato di non far cosa contro la vostra gloria. Se voi medesimo la volete oscurare, venendo meno del debito rispetto al vostro proprio sangue, io non devo prestare il mio ministero a tauta indegnità. E che cosa hanno fatto mai queste principesse per essere trattate in questa guisa? » Dopo queste brevi parole si ritirò: ma l'imperatore fece immantinente chiudere sua madre e le sue sorelle nel castello di Carien.

Egli diede però tutta la sua confidenza e il titolo di cesare al patrizio Barda, suo zio e fratello dell'imperatrice, ma di costumi affatto diversi. Barda aveva accorgimento grandissimo negli affari, e amava le scienze e i dotti; egli ristabili gli studi quasi distrutti da una lunga serie d'imperatori ignoranti, istitui nuove e fiorenti scuole, dove le matematiche e la filosofia ripigliarono un gran lustro sotto la direzione di Leone, in passato arcivescovo di Tessalonica, e molto più conosciuto sotto il nome di Leoue il filosofo. Ma questo protettore delle lettere aveva un' ambizione che passava ogni termine e non si teneva a nulla; ogni modo a conservare il favore gli era indifferente, e aveva per lo meno una cosa eguale la gloria o il disonore del monarca. Egli metteva tutto il suo studio in giovarsi del poco di merito e de'vizi di suo nipote. Egli medesimo si lasciava andare in braccio alle più dissolute passioni, e con si poca precauzione e cura della sua propria gloria, che scacció perfino sua moglie per vivere palesemente colla sua nuora. Ei pare difettasse ben anco de' primi principi della religione, poichè in tale stato di disordine e di scandalo si appresento un bel giorno di solennità per partecipare ai santi misteri.

Il patriarca Ignazio, il quale lo aveva esortato le spesse volte e sempre indarno ad uscir dal delitto, lo escluse dalla comunione. Infuriato Barda voleva passarlo dall'una banda all'altra colla sua spada; ma Ignazio, non mostrando il menomo timore, lo minacciò della collera di Dio in guisa così terribile, che lo fece tremare 2. Questo movimento di timore commosse il suo cuore ma non mutò punto di disposizioni. E subitamente Barda usò di tutto l'ascendente che egli aveva sull'animo dell'imperatore per trascinarlo all'estremo delle violenze contra il santo patriarca. Fu risoluto di deporlo; ma siccome i principi malvagi hanno de' motivi particolari di temere delle tur-bolenze e degli scismi, si pensò a ridurre Ignazio per la via de' mali trattamenti, a dimandare egli stesso licenza di ritirarsi. Si cominciò dallo scacciarlo dal palazzo patriarcale per rilegarlo nell'isola di Terebinto. Dopo alcuni di si mandarono a lui dei grandi e dei vescovi per recario a fare l'atto di rinunzia alla sua sede. Gli allegarono molte speciose ragioni di cedere alle circostanze de'tempi, lo compiansero, lo pregarono, lo minacciarono, ma non fu potuto mai smuovere. Intanto assai vescovi gridavano all'ingiustizia e minacciavano di non voler punto riconoscere il successore che si volesse dare ad Ignazio. A cansare il tumulto e chiudere la bocca ai prelati, che levavano di ciò il maggior romore, l'artificioso cesare li prese in privato e promise a ciascuno di loro la spoglia d'Ignazio, se volevano abbandonario. A così spiendida pro-

<sup>4</sup> Sim, Mag. c. 20. - 2 Nicet. Vit. Ignat, t. VIII, Conc. F. 1191.

mesa ŭ loro sdegno e i loro zelo si diegantrono affatto. « L' imperatore vi terrà la porda, che io vi dò in suo none, dissegniotre Barda a ciascum di toro in particolare; ma allorate egli vi offerirà la sede patfiarate, non venite meno al dovere della modesta, fate sembante di ricusarta. « Essi gielo promisero. L' imperatore it chiamò a sè tutti l' uno dopo l' altro: fece loro l' offerta, essi la rifiutarouo, ma farono presi sua la loro narolà ".

La seella era già fatta. Ad adempiere i disegni dell' empia rorte bisognava un somo ome Foxio, tuttiva laiore già sicsmatioa, avviluppato nella fazione di Abesta di Sracusa, il quale era stato deposto pe' sono delitti dal patriarra di Costantinopoi, al quale era tuttari a Sicilia soggetta. Non rimase si vescoi, che si erano lassatir colo corrompere, se non la vergogna di una sterile ambisione, e il dispetto di servire un emulo rolla loro coadrad prevarizazione. Si trovarono nonpertanto molti altri vescori guadagnati dall' interesse che sostemero una così indegna derizone, pretendendo dall'eletto alcune promesse e giuramenti, che potera solo pigliare ai dono lacci una vergognosa ignorinaza o meglio quelle coscienze che volevano proprio essere tradite. Il vescoro svisnatico di Siscansa ordini di futuro autore di uno sessima in infinito pi di nesto. Nel breve corso di sei giorni egli fere un patriarca di un laico, che menato avvea tutta la sua vita nella guerra o in negora jodicii, ilbe di primo di fore comaco; il secondo, lettore; il terzo, sotto diacono; il quarto, diacono; il quinto, sacerdote; e il sesto finalmente lo fere venovo della sede più illustre dell'Oriente (807).

Non erano per anco andati due mesi dopo tale ordinazione, che l'intruso lasciò libero il freno a tutta la sua malvagità e nerezza (858). Non guardando a persone, a rispetti egli perseguitò gli ecclesiastici amici al legittimo patriarca, e li fece flagellare e straziare di percosse. Indi li lusingava, offeriva loro delle ricchezze, o delle dignità; gli stimolava con tutti i modi possibili a diffamare Ignazio con accuse disonorauti, e prese perfino ad accagionario di delitti di Stato. Tutti questi maneggi caddeto inutili. Ma avendo Barda della sua, fece arrestare il santo patriarca, lo trascinò dall'una pririone all' altra, incatenato come uno scellerato convinto, e alla perfine lo rilegò nell'isola di Lesbo. Un nticiale si lasciò andar perfino a schiaffeggiarlo con tanta brotalità, che gli fece cadere due denti de' maggiori. Insieme col santo vescovo e dopo trattati uel medesimo indegno modo egli fece shandire ben anco le persone che erano tenute per tali che la pensassero come il loro santo patriarca. Tutte le quali cabale tendevano a strappare un atto di rinunzia alla sede patriarcale. Ma Ignazio la durò così costante e fermo, e raccolse tanti prelati dalla sua, che Fozio venne deposto in un concilio con anatema tanto al scismatico, come a chiunque lo riconoscesse per pastore. Dal canto suo l'intruso ragunò un conciliabulo, autorizzato a ciò dall'imperatore, e pronunzió contra Ignazio, quantunque assente, una sentenza di deposizione e di anatema. E siccome i vescovi fedeli ai canoni lo rimproveravano alla sua presenza di un così scandaloso procedere, ei li depose e li incarcerò.

Dopo così pubblica infimia l'imperatore fu oso di mandare dei legati a Roma, siguiricando al papa, che figuazio avera abbandonato di sua proprio violutà la Chisdi Costantinopola motivo delle sue infermità e della sua veccinezza, eche si era ritirato in un monastero, dove gli versivano redudi tutti gli conori ei doveri convenieni si. Poro appresso egli scrisses da capo in questi termini al sommo poutefice 3: « Quando i considero il pereddel' piesponolo, la deboletza umana e la mia in particolare, io non posso esprimere qual sia il mio dolore in vedermi sotto un così terribile giogo. Ma i imperatore, dolore con tutti e crudde, gone ne solo, i metropolitani radunti e tutto il derro, sospinti da non'iso quale impulso, vennero da me appena il mio predecessore ebbe rinunuitato alla sua dignisti. Mon ascolatando le mie suce a non mi concedendo agio alcuno essi mi hanno dichiarato, che bisognava assolutamente, che mi gravassi dell' gescopotto, essi mi hanno fatto viorare a chi anno espeguita la loto volonta à malgrado delle mie lagrime e della mia disperazione », Queste peridele proteste sono seguite da una professione di fede esattissima. L'imperatore mando auch'egit

<sup>1</sup> Nicet. Vit. Ignat, T. VIII, Conc. 1193. - 1 Iden, 1203. - 8 Ap. Baron, an. 859.

un' ambasceria onorevole con quattro vescovi, e ricchi presenti a spalleggiar meglio l'impostura (859).

Nicolò I occupava allora la cattedra di S. Pietro, essendo succeduto a Benedetto III fin dal 24 aprile dell'anno antecedente, vale a dire solo quindici giorni dopo la morte del suo predecessore, perchè non bisognò aspettare la conferma dell' imperatore Luigi. il quale si era trovato presente all'elezione 1. Bisognò nsar di violenza alla modestia di Nicolò, e strapparlo fuor della Chiesa di S. Pietro, dove egli si era rifuggito. Non tardò guari a dimostrarsi tanto più degno del pontificato, quanto più ne aveva pensati più vivamente gli obblighi ed i pericoli. Gli ambasciatori di Michele a meglio sorprendere il pontefice, erano incaricati di dimandargli dei legati, affine di estinguere gli avanzi dell'eresia degli iconoclasti. Il papa, che non sapeva niente delle violenze commesse contra il santo patriarca Ignazio, fece nondimeno le maggiori maraviglie in non veder persona da parte di lui, non foss' altro che per confermare quello che toccava il suo abbaudono del patriarcato. Egli usò della somma prudenza oud'era dotato, ragunò il suo concilio e deputò alla perfine due legati, Rodoaldo, vescovo di Porto, e Zaccaria, vescovo di Anagni. Ma nell'autorizzarii alla cosa di sentenziare contra gli iconoclasti gli incaricò in modo preciso, che rispetto all'affare d'Ignazio dovessero fare delle giuridiche informazioni, affinchè potesse poi egli stesso giudicarne secondo la loro relazione. Egli scrisse al tempo istesso all'imperator Michele ed a Fozio (860). Dalla lettera diretta a questo accorto impostore ei pare, che Nicolò cominciasse a

sospettare di lui non ostante la sua professione di fede. In essa il pontefice non biasima solamente l'irregolarità della sua ordinazione, ma dichiara espressamente 2, che non vi consentirà in alcun modo infino a che ritornati a Roma i legati egli possa col loro mezzo conoscere la sua condotta e il suo affetto alla religione, nella lettera all'imperatore egli si lamenta, perchè Ignazio fu deposto senza che siasi consultata la santa Sede e senza ragioni canoniche provate o giuridicamente o dall' affermativa di questo patriarca. " E perció, continua egli, noi vogliamo, secondo l'ordine stabilito, che Ignazio comparisca in concilio davanti ai nostri legati, che gli sia dimandato il perchè ha abbandonato il suo popolo e che si esamini se la sua deposizione è stata canonica. Quando ci sarà stata riferita ogni cosa noi decideremo quello che bisognerà fare pel bene e la tranquillità della vostra Chiesa n. Nicolò si lamenta eziandio (ammettendo anche che si fossero trovati nella necessità di dare un vescovo a Costantinopoli), che siasi preso un laico contra i canoni de' concili e le decretali dei papi. Egli si giova della medesima occasione per dimandare il ristabilimento della giuriedizione, che si era alla perfine rapita alla santa sede sopra l'Illiria, l'Epiro, la Maordonia, la Tessaglia, l'Acaia, la Dardania, la Mesia e la Dacia. Siccome poi egli prevedeva molto bene le conseguenze di quella fatale negoziazione, fece fare tre copie della sua lettera, ne conservo una per sè, destino la seconda all'imperatore e volle che i Legati conservassero la terza, non solo per giovarli d'istruzione, ma anche per leggeria nel concilio, che si doveva tenere a Costantinopoli, nel caso che il principe non vi lasciasse leggere la sua.

I timori del pontefice non potevano esser meglio fondati. Ouando i legati giunsero a Costantinopoli, la prima cura del colpevole fu quella di impedire, che non potessero saper cosa del mutamento, sul quale dovevano far la loro relazione \*. Per ben tre interi mesi non furono lasciati abboccare altro che colle loro genti: passati i quali venne loro dichiarato, essere omai tempo di confermare la deposizione d'Ignazio. Ei si lagnarouo di quello strano procedere, ma fu lor risposto imperiosamente, che non si trattava di deliberare; che l'imperatore aveva preso la sua risoluzione, che dove non obbedissero sarebbezo mandati in esilio, e recati a tale stremo di miseria, da provar quanto ha di più orrido la fame. Essi ne dovettero morire dopo duratala fermi un otto mesi (861).

Tuttavia il patriarca Ignazio fu richiamato da Lesbo, ma trattato sempre colla medesima barbarie, sopra tutto da uno de' principali ufficiali della flotta imperiale per

<sup>1</sup> Anast. in Nie. L ... 2 Nie., ep. 3, 6, 10. ... 3 Ep. Metroph. p. 1388-

nome Niceta, il quale non arrossò punto di adoperare le sue proprie mani a flaggellare le genti del prelato 1. Si voleva dare un aria canonica alla sua deposizione condannandolo in un concilio quanto più numeroso fosse possibile, il quale però somiglio solo nella cosa del numero ai concili generali, nel grado de' quali non mancarono gli scismatici di annoverarlo. Esso fir composto di trecento diciotto vescovi, compresi i legati del papa. L'imperatore vi si trovava coi grandi della Corte, con tutti i magistrati e i principali del popolo. Raunato il concilio si fece citare ignazio dal prevosto Baane, in onta del santo patriarca e dei canoni, i quali prescrivevano che un vescovo non potesse essere citato a comparire altro che da vescovi. Egli si incammino verso la chiesa dei santi Apostoli, dov'era l'adunata, vestito de' suoi abiti pontificali, accompagnato da molti vescovi, che gli erano affezionati, da una copia di sacerdoti e di monaci e da una calca di popolo. L'imperatore gli vietò sotto pena della vita, di comparir colà altramente che in abito monastico. Egli obbedi: ma per non pregiudicare a' suoi diritti disse al tempo medesimo con voce altissima, che ne appellava al sommo pontefice, come al suo giudice legittimo. Fu trascinato solo nell'assemblea e appresentato all'imperatore, il quale lo caricò immantinente di ingiurie. Egli rispose con tanta dolcezza e modestra, che questo principe violento ne parve un po' tocco, e gli permise, come dimandava, di trattar primieramente coi legati in privato. Si sperava, che questi ministri corrotti, di cui si erano assicnrati, potessero indurlo a dimandare la sua licenza di lasciar l'episcopato: di fatto ei vi si adoperarono con tutto il loro potere secondati dai vescovi e dai primi cortigiani, i quali non cessarono mai di visitare Ignazio e di sollecitarlo a ciò per molti giorni consecutivi: ma tutta la perseveranza loro e le arti della seduzione non fecero effetto alcuno. Egli richiese di essere per provvisione ristabilito nella sua sede, volendo, che secondo i canoni di Sardica ne fosse spogliato colin, che era stato messo in suo luogo, prima che il papa sentenziasse. A tale effetto egli citò la lettera di Innocenzo I in favore di S. Giovanni Grisostomo.

Essi erano tutt' altro che inchini a sottoscrivere a tali proposte. Si trascino da capo Ignazio in concilio. Più di sessanta testimoni sedotti deposero contro la canonicità della sua elezione al patriarcato e contra la sua condotta, dappoichè era patriarca. Finalmente dopo un lungo contenderla da parte di alcuni vescovi e de Legati medesimi, i quali temevano le conseguenze della loro prevaricazione, si pronunzio la sentenza di deposizione contra Ignazio. Lo si rivesti degli abiti patriarcali per ispogliarnelo con ignominia. I codardi legati insiem colla maggior parte dei vescovi in quel mentre che era così spogliato dei distintivi della sua dignità, gridavano, secondo il costume: « Egli ne è indegno ». Così finì la prima sessione di questo concilio, o meglio di questo complotto di scherani, altrettanto giustamente diffamato, quanto quello di Efeso. Se ne tenne un altro per sola formola contra gli iconoclasti, che non ve ne aveva più, e si fecero alcuni canoni di disciplina, ne quali Fozio, da quel vero falsario che era, inserì furtivamente ciò che mirava il più manifestamente al consumare de' snoi attentati. Medesimamente, egli si beffò di quanti mai vescovi potevano esser Là di buone intenzioni, falsificando le lettere del papa, che si lessero secondo il costume, ma tacendo ciò che esse contenevano di contrario alla deposizione d'Ignazio. Nonpertanto egli si accorse molto bene, che non vivrebbe sicuro di sè, quando non

extrence almeno ma dimissoria del patriarca medesirio. Affine di ridurò al punto di doverta dare, el 10 mies fra le mani di admi difrichi insecrabiti, i quali lo rinchinsero nella tomba di Costantino Copronimo. Essi ve lo trumero deutro da quindici giorni, lo ferori sota en uni intera stitumana sempre in piedi, non reamodogi mai cosa da mangiare, non lascianddo mai dormire, Gli altividirono il volto di schiafti, e di pugni, lo spepdismono in camicia in quel rigido freddo, e lo attacranono distesi in croce col viso sul pavimento. Finalmente lo levarono sull'arca della tomba, che era di marmo tagliato a spina, e gli attaccarono ai pieti delle grosse pietre, aggiuraendo a si futi tormetti e ingiurie, beffe e oltraggi d'ogni fatta. Passata tuttar quanta la notte in quel tormento, lo arrovesciarono cosi forte sal pavimento, che i debel i dropp tutto pesto e perdette assissimo sangue. Sicomo respirava a grande stento, uno di quei satellit gli prise la mano e gli fere a tutta forza seguare um crore ospita una carta, che si porto a Fozio. Il falsario vi agrisse sopra la demissione di diguazio e la confessione di diffitti te gli erano supposti; pol io si lascio ibero, non altramente, che si fisse dimesso di sua propria volontà. Ma quando gli fin dilegnata la vertigine del fautre e termò il se unile. Fissio conobbe, che una tito di simile natura non gli potrebbe giovar mai. Quindi a porre una volta l'animo suo in quiete intorno a questo suo in-fiesibile competitore, prese la risoluzione di fargia spicare gli corti e le mani, onde gli fosse per sempre chiusa la via a risalire a quella dignità, di cui non potrebbe adempiere più le funzioni 1.

E gå il palazzo di Posa, vale a dire la casa della madre d'Ignazio, che vi era stata lasciata dopo imprigionato l'ultima volta, er gai à assalia da armati, quando ggi à fuggi travestito dell'abito di uno de' soni schiavi e con sulle spalle un bastone, da cui penderano due paneire. Favorito deble tendre e da quel travestimento egi fu preso per un Bechino, guadagnò il mare colle lagrinne agli occhi e veleggiò per le isole della Propontide. Giunto colà egli andra a psesso dell' un'isola all'altra, a unscondera negli antri e ne macchioni in timor continuo e ne maggiori dissipi della vita: quando la fame il enciava eggi era cosa a mala pern di andare di segretto limosimando un qual-tele tozzo di pune; recalo così ad invidure gli accuttoni di mestiere, egli, figliudo di

un imperatore e capo della gerarchia ecclesiastica dell'Impero!

Quegli che si piglia la cura di onorare i suoi servi quando le potenze del secolo li coprono di obbrobri, difese la gloria d'Ignazio in mauiera luminosa, e come si era già tempo dichiarato per Grisostomo, predecessore e modello di questo patriarca. Mentre questo buon pastore per non aver punto abbandonato il suo gregge era cercato da tutte parti da schiere di omicidi, un orribile tremuoto scosse la città di Costantinopoli e per ben quaranta giorni minacciò di atterrarla interamente 2. Gli abitatori si posero a gridare, che per vendicare il santo vescovo la collera divina li voleva seppellire insiem co' suoi persecutori sotto le rovine della loro ingrata patria. L' imperatore Michele e il cesare Barda paventando ogni estremo dalla moltitudine in quella disperazione, giurarono pubblicamente che non sarebbe fatto alcun male ad Ignazio, nè a coloro che lo avevano nascoso, e che egli poteva in tutta sicurtà ritornare. Di fatto egli tornò fidato a tale promessa. Barda lo accolse onorevolmente e gli domandò con aria di stupore il perchè avesse errato come un fuggiasco. Ignazio, che non voleva essere il giuoco di quella dissimulazione, rispose con un nobil candore, avere seguito quello che dice il Vangelo: quando sei perseguitato in un luogo, fuggi in un altro. Gli fu assegnato il suo monastero per soggiorno; fu messo in piena libertà, e immantinente cessò il tremuoto.

Intanto i legati del papa se ne ritornarono a Roma. L'imperatore Michele mandò lor dietro un ambasciatore, incaricato degli atti del suo concilio e di lettere premurose, che ne dimandavano la conferma. Anche Fozio scrisse una lettera, nella quale non è certo penuria di tropi rettorici e di frodi greche. " La carità, diss' egli s, che stringe i legami dell'amicizia e scioglie le trame della discordia, deve a più forte ragione allontanare tutto ciò che potrebbe dividere il padre e i figlinoli. Io vi scrivo per giustiticarmi e non per contradirvi. La santità vostra mi ha fatto de rimproveri, che certamente mi pungono sul vivo; ma io non gli attribuisco se non al suo affetto paterno per me e al suo zelo per la disciplina della Chiesa. Il vero si è però, che io sono molto più degno di compassione, che non di biasimo. Sono stato eletto contra mia voglia: io piangeva, io riclamava, io mi desolava, tutti ne possono di ciò testimoniare: mi furono messe delle guardie intorno e sono stato incarcerato come un delinquente. Io ho perduto la pace e la dolcezza della vita che io gustava in mezzo ad uno stuolo d'amici virtuosi nello studio della sapienza e nella ricerca del vero. Voi sapete le noie della dignità in cui sono al presente, l'indocilità del popolo, la sua inclinazione sediziosa, la sua avversione a tutto ciò che si chiama superiori. Egli mormora se gli vien negato quello che egli domanda; se voi gliel concedete, egli se ne giova per preten-

<sup>1</sup> Thean. Post. Theoph. IV, n. 31. - 2 Nicet, p. 1210, - 3 Ep. Phot. ex cod. Golum.

ENTESTMOSESTO

dere in molti più doppi e spesso ancora per disprezzarvi. Ei bisogna continuamente far violenza a sè medesimo, apparir lieto quando si è nell'afflizione, severo in gesreitando la beneficenza, riprendere i propri amici, diventar duro contra i propri parenti;

reprimere tutti i peccalori, attirarsi l'odio dell'universale ».

"Ma, si dirà forse, voi dovevate resistere alla violenza. Ma con chi la prenderemo noi? Con quello che la soffre o con coloro che la fanno? Io ho forse resistito anchepiù in là che non si voleva, Ohimè! Se io non avessi temuto conseguenze più sciagurate, avrei resistito fino alla morte. Ma si trattava di violare i canoni, i quali vietano di sollevare un laico all'episcopato. Io potrei qua pure contentarmi di rispondere. che non ho mai desiderato e non conservo che mio malgrado la carica, a cui mi han costretto di passare dal fango del secolo. Tuttavia ei si vogliono giustificare i nostri padri Niceforo e Tarasio, che per cagion mia vengono biasimati. Rispetto a ciò ei basta di fare osservare, che le regole e i costumi sono diversi nelle differenti chiese; che esse non obbligano se non nei luoghi dove sono ricevute. Ora, la Chiesa di Costantinopoli non aveva ricevuti i canom, che si dice essere stati violati. Nell'Occidente medesimo, oserebbero forse i Latini condannare Ambrogio, la gloria del lor paese? Essi non condanneranno neppure Nettario, se non vogliono condannare il concilio ecumenico, il quale confermo la sua ordinazione. Io non dico ciò per ispirito di controversia e di contrarietà, poichè io fui in pien concilio dell'opinione, che nessuno fosse per l'avvenire elevato all'episcopato se non è in prima passato per tutti i gradi ordinari del chericato. Ei sarebbe un fare ingiuria ai nostri Padri il dare un effetto retroattivo alla regola che voi osservate: ma siccome noi siamo ognor presti ad allontanare ogni argomento di scandalo, ne abbiamo fatta per l'avvenire una legge, E piacesse a Dio, che ella fosse stata sempre in vigore a Costantinopoli! che io avrei sfuggite le noie, onde sono ora oppresso. Degnate almeno liberarci de' più increscevoli di tutti, cioè di que' vagabondi inquieti, che van continuo correndo da qui a Roma. Noi ci allegriamo certamente, che vi vengano a baciare i piedi; ma sotto colore di questo santo pellegrinaggio, v'hanno di molti peccatori, i quali non consultano che sola la loro codardia e cercano solamente a sottrarsi alla penitenza ch' ei si meritano. Voi non potete meglio guastare il loro colpevole disegno, che in rimandando quelli che non fossero muniti delle nostre lettere ». Da queste ultime parole di Fozio si vede con quale fina malizia egli cerchi preoccupar l'animo del papa contro quegli orientali, che rimanendo fedeli ad Ignazio andavano a Roma ad implorare il soccorso del papa.

I legati che avevano fatto l'accordo con questo astuto, fecero la loro relazione con eguale artifizio (862). Ei si fondarono principalmente sopra la sapienza dell'ultimo concilio di Costantinopoli, che trattavano d'ecumenico: sul merito di Fozio, il più splendido e raro dicevan essi, che abbia illustrato l'Oriente da molti secoli e che solo l'aveva fatto trascegliere, a malgrado del forte ripugnare della sua modestia 1. Non si era creduto, aggiungono essi, che il suo stato di semplice laico, che egli stesso aveva opposto, dovesse all'ontanario dall'episcopato più che altri molto inferiori di merito alle sue doti esimie. Tutti questi artifizi non poterono sorprendere un pontefice così solerte e penetrativo com' era Nicolò. Ignazio inoltre aveva trovata la via di chiarire il papa di tutto quello che era accaduto al falso concilio di Costantinopoli, della prevaricazione de'snoi legati e delle violenze orribili che gli erano state fatte per strappargli fuora la rinunzia. Nicolò rispose all'imperatore, che egli riconoscerebbe sempre Ignazio qual patriarca, salvo il caso che dopo conosciuto giuridicamente l'affare non lo trovasse colpevole, e che allora si vedrebbe se Fozio poteva essere eletto canonicamente. Egli scrisse al tempo medesimo ai patriarchi d' Alessandria e di Antiochia, e a tutti i metropolitani d' Oriente, di continuare a comunicare con Ignazio e di non considerar Fozio che come nn semplice laico.

Informato vie meglio della cosa l'anno seguente, e travagliato vivamente della villà e colpevole connivenza de'suoi legati, egli volle riparare il male che n'era derivato net modo più pronto e più manifesto. Adunò a Roma nell'inverno dell'anno 863 un

<sup>1</sup> Nicet. Ep. 10.

conción, nel quale dopo esaminata la causa in inte le forme sulle relazioni delle dine parti, il legalo (Acaran fu convinto per sua propina confessione, indi serominato e deposto dall'episcopato. Nodoshlo, que collega, il quale era assente, fu risto ordi esere guitatos con figore medisione. Pa annalisto sociomenente il falso concidio di Focio, lo si ebbe per un considabilo di sobrerani simili a quello di Dioscoro ad Efeso, e si pronumbió la sellenza nel Termini seguenti e;

« Fozio, che ha tenuto le parti degli scismatici e abbandonato lo stato militare per essere immediatamente dopo ordinato da Gregorio di Siracusa, condannato egli stesso da gran tempo. Fozio, che essendo tuttavia in vita il nostro confratello Ignazio, patriarca di Costantinopoli, ha usurpata la sua sede e si è impadronito della greggiacome un ladro, che in concilio ha osato deporre e anatematizzare Ignazio: che ha violato il diritto delle genti per corrompere i legati della santa Sede, e gli ha obbligati non solo a infrangere, ma a combattere i nostri ordini; che ha scacciato i pastori fedeli e ne ha messo altri in lor vece; che continua a persegnitare la Chiesa e noucessa di esercitare barbari trattamenti sopra il nostro fratello Ignazio; che Fozio, colpevole di tanti delitti, sia privato d'ogni onore sacerdotale e da ogni funzione ecclesiastica, per l'autorità di Dio onnipotente, degli apostoli S. Pietro e S. Paolo, e di tutti i Santi, de'sei concili generali e del giudizio, che lo Spirito Santo rende per organo nostro. Se dopo avuta cognizione di questo decreto egli usa della forza per conservare la sede di Costantinopoli e impedisce Ignazio di governare in pare la sua chiesa, ovveramente se egli osa ingerirsi in qualunque modo nel sauto ministro, che egli sia esclusoda ogni speranza di rientrare nella comunione e sia anatematizzato, senza potere partecipare al corpo e al sangue di Gesù Cristo, altro che in articolo di morte. Che Gregorio di Siracusa, il quale ha consacrato Fozio, e che tutti quelli che Fozio ha ordinato, siano pur essi esclusi da tutte le funzioni chericali. Rispetto al nostro fratello Ignazio, scacciato dalla sua sede per la violenza dell' imperatore e la prevaricazione dei nostri legati, noi dichiariamo, per l'autorità di Gesù Cristo, che egli non ha mai incorso nè la deposizione, nè l'anatema, essendo stato condannato da coloro, che non avevano alcuna potestà di farlo; e perciò noi lo ristabiliamo nella sua dienità e nelle sue funzioni. Chinnoue per l'avvenire gli apporterà qualche impedimento o cagionerà qualche molestia senza l'approvazione della santa Sede, sarà deposto se è chierico, e anatematizzato se è laico, di qualsiasi grado. Noi ordiniam pure sotto pena di anatema, che i vescovi e i cherici deposti da poi dell'ingiusta espulsione di Ignazio, siano ristabiliti nelle loro chiese e funzioni, non ostante i delitti di cui fossero accusati, de' quali delitti essi devono essere giudicati, ma solo dalla santa Sede ». E per ultimo il concilio di Roma conferma la tradizione intorno la venerazione delle immagini, che era il solo oggetto, pel quale il sommo pontefice aveva autorizzato i suoi legati.

Al nazio di lale giudicia l'imperator Michele, il più violento degli momini allorché si adivia di contradito, cativi i un furpor croibib. E non e già, che questo principe, che non avera seuso akuno di religime, si curasse molto della Chiesa di Costantinopoli, nè del sao patriarea. In quella che egli spingera imanzi apesto affare con lanto ardore, per l'impuba di Barda, il quale il Becva andar come più voleva, egli trascrise il più dissolto de storo compagni di lascrie, chiamato Teolfo. ed avvelogli fatto indossare le sue vesti pontificali in mezzo a quei buffoni vestiti da sarredoti, fiu inteso dire; che invece di un patriarea ve n'erant rea Costantinopoli; che Teolito era il suo, Fozio, quello di Barda e Ignazio quello de Cristiani. Fozio, che avvea pei favoreggatori della sua ambizione titta quella compianeaza, che lunno coloro, che non a tengono ad akun principio, chiamava queste stravagame e sacrilezi, giuochi, tratti di spirito dei volevrevoli argane di una giozane principe. Ma egli vedeva molto meglio dell'inconsiderato Micfile ggi effetti che il giudizio apostolico non fallirebbe di produrer fano in Oriente spora una buona porzione di fedeli.

A ingannare gli orientali intorno le vere disposizioni del papa, egli aveva usata già una

A ingannare gli orientali intorno le vere disposizioni del papa, egli aveva usala gia ima fode, i la maggiore forse che impiegasse mai questo artilo falsario. Fra le moltissime lettre che il vigilante pontefice scrisse intorno allo scisma di Costantinopoli, ve

ne fu una, nella quale proibi per l'autorità apostolica ai tre patriarchi e a tutti i prelati dell'Oriente di partecipare in alcun modo all'intrusione di Fozio, e comando ad essi di pubblicare si fatta lettera nelle loro diocesi, affinchè potesse venire alla saputa dell'universale 1. Fozio ebbe l'impudenza di supporne una tutta in contrario, e per agevolare almeno la prima sorpresa, usò del seguente stratagemma. Egli indusse un avventuriere, chiamato Eustrazio, vestito da monaco, a presentarsi al palazzo patriarcale in quell'ora che era maggiore il concorso della gente, e a dirgli pubblicamente, che egli giungeva da Roma, dove era stato a portare i richiami d'Ignazio, ma che quel suo viaggio aveva dissipato tutte le sue preoccupazioni 2, « Il papa soggiungeva Eustrazio, non ha neppur degnato di guardar la lettera d' Ignazio, ed io ho stimato mio dovere il portarla a voi ». È subitamente gli diede questa supposta lettera e gliene presento un'altra egualmente contraffatta, che scritta in nome del pontefice a Fozio si scusava con lui del dissapore che era stato fra loro, lo riceveva alla sua comunione, e gli prometteva una inviolabile amicizia. Fozio, che certamente non vedeva il governo fare tutto quello che egli desiderava contra Ignazio, portò subitamente queste lettere all'imperatore e al cesare Barda, che canzonava prima degli altri; a fine di ridestare il loro odio contra il santo vescovo; Ignazio venne di fatto incarcerato di nuovo. Lo si interrogo, si interrogarono le sue genti, si dimando ad Eustrazio chi avesse a lin consegnata la lettera d'Ignazio al papa. Egli rispose essere stato Cipriano, l'uno dei più fidati discepoli d'Ignazio. Ma venuto al confronto, si scoprì che il calunniatore non conosceva ne Cipriano, ne persona alcuna della casa d'Ignazio. Nel primo impeto dello sdegno Barda fece flagellare aspramente Eustrazio, ma Fozio a risarcirlo di ciò gli fece conferire una carica distinta fra i ministri della giustizia. Tale era la sua abilità nell'arte dell'impostura: abilità capace di ingannar per sorpresa anche il medesimo Barda, e far succedere al più vivo sdegno di quel cesare gli applausi e le ricompense.

Non era cosa fuor di ragione, che Fauio si desse laula eura di nasconidere a Costantinopoli le vere disposizioni del capo della Cinesa. Come testo vi di evolgasta la voce della condama di questo socrilego usurpatore, avvenne una improvvisa rivoluzione in tutti gii aniuri, e multi si separaziono da hia pertamente, come da un scismatico. Così cadendogli a vuoto ogni artificio, egli usò de modi più violenti per farsi obbedire col limore. Egli free pinnire qual illelli e sedizioni tutti quelli che fescamo difficulla a riconoscerlo. Al tempo istesso per cansare il biasimo che provocavano le sue crudellà e aquistarsi i hama di buon pastore, egli serisse a Banda<sup>3</sup>, co qualese e la intendeva perfettamente, lettrer riboccanti in apparenza della dolerza evangelica e della pastorate emergea. El so scongiurava a perdonare a degli sisagurati, felt e l'erau solo per sua cagione, per quantunque colpevoli che fossero trovati, perefile le pene di una moltitudine di infelici, che egli sentita tatte quante come proprie, gli riusvavano utolleradili

e lo mettevano alla disperazione.

A colmar la misara de suoi altentati egit convocó un'assemblea di vescovi, hen poco numerous, che a forza d'imposture ed si supposinoni trasmutò in concilio ccumerion. Lo facera presedere dall'imperatore coi legati delle tre grandi chiese dell'Oriente, dissegnando coi il piano dello scisma ia Greci e a banta lalir, settari ministori fetchi di queste polifiche adulazioni. Si supponeran pure in esso con simulate lamentazioni delliti de opini maniera imputati a papa Nicolò, le deposicioni di una moltidudine distentamoni i quali attestavano la verità di affatte accuse, e dei richiami vivissimi per dinanadorne gli callo soli collico. Nondimento, secone le regole vetavano di contamare una contra della sunta Sede, coli condamava il sommo pondefice, pronumiava contra di tuli a deposizione, e la scomunica contro tutti quelli ce comunicastero con lli. Fatti di si se solo tutti questi atti supposti, ci li ferè soltoscrivere da veni'uno vescori e v'aggiunne una selva di soltoscrizioni file infina al numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file infina al numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file infina al numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file infina al numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file infina al numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file milla numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file milla numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file milla numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file milla numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file milla numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file milla numero di milla e l'arguete v'avagiunne una selva di soltoscrizioni file milla numero di milla e l'arguete

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nicol., ep. 4. — <sup>9</sup> Nicet, Vit. Ignat. p. 1215. — <sup>3</sup> Phot., ep. ad Bard. ex cod. Sfort. — <sup>4</sup> Anast., Pref. in <sup>8</sup> Synod.

por quelle degli imperatori Michele e Basilio, associato da poro a Michele, di tutti i senatori, di tri legali di Oriente e di una schiera infinita di abdit e di heriori. Egli prese ben auto il titolo di patriarra ecumpnico, ma in un senso molto più maligno di quello che lo aveva preso la prima volta Giovaggii il Digumatore. Focio in propriamente quegli, che mise il primo in campo, che allora quando gl'imperatori eran passati dall'Italia nella Greca, il primato della Chiesa romana era passio andri esso dall'antica Roma alla muova; sorgente imesauribile come fu di illusioni pri Greci, e il vero principio del loro intero abbandori.

Egli serisse poscia una lettera circolare ai tre patriarchi, e appresentò loro i Latini non solo come i corrompiori cidel discipina, una come cercii ci dei distruggavano la fede de primi misteri. Nou temendo punto della vergogena, della irregolaria e della contradizione, eggii appose loro a deltito il digiunare il ashato e il cribito de sarcitori, dipingendoli quali manichei, che condamavano il matrimonio dopo di avere espressametta appovato nelle sua el tetre proceduri queste discratali di costani melle espressametta appovato nelle sua el tetre proceduri queste discratali di costani melle la dettima del Latini, che da tauti seculi riferivano la processione dello Spirito Sauto state dua el menero della Spirito, serna che gli Orientali in tutti i condi cumerrio.

che essi avevano celebrato, vi si fossero mai opposti.

E mirando aucor più lungi e proponendosi la rovina stolale della Chiesa romana egli piglidi a separari dal papa tutte le regioni saggette alla signoria francese, e che fornavano uell' Occidente una parte così ragguardevole della Chiesa, che si chianavano comunemente l'impero o il regno de cristaini. A guadagnarsi imperatore Luigi, figlio di Lottario, nel suo concilio supposto ei gli aveva dato il titolo d'imperatore, ano avulo risquando alle giotose pretensoni degli imperatori grevit e il imperatore, long altra responsabilità della consideratori della regiona della regiona della consideratori della umova Pulcheria. Insiene cogli atti di questo concilio e in audio loro dei presenti e delle lettere piene di anhizzioni, attelle quali egli pregaza langelberga a persuadore l'imperatore di della concilio evanemento.

L'attentato inutifo di alcumi perbali francesi aveva autorizzata la speranza di Fozio dal lato degli Occidentali. Essoudo stati deposi di appa mell'883, come fautori della vita dissoluta e scandalosa del boro montrao, Gontiero di Colonia arricappellano, e Tengalado di Trevri, che godeva i favori del re Lottaro, fratello dell'imperatore Lugit, eglimo avevano rerato il loro empio colio fino al punto di negoziare una riminore coi sciunatto di Costantinopoli. Essi avevano diretto a Fozio in forma di lettra nui fivello de più oltraggianti che fossero mai stati pubblicati contra il capo della Chiesa. In esso vituperaziano Nicolò brutto di mille missilti, lo trattavano da scomunicato, si contentavano, divevan essi in tono da settini, della comunione de veri fedeli, e dinantente della di contenta di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte le chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte le chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte le chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte le chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte le chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte le chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare questo vidento manifesto a tutte chiese patiarca di Costantinopoli i a comunicare poli respecta della d

Mis per considere unta 1 indeguint di questa causar e si vato piquiarie il non audi origine usua Lobution, figlio dell'imperatore del medicisino nome e ce di Locarsa, a comprendi di la perfine la sua covien. Mensio un anno con Teulberga sua moglie, figialno di Bisoco, contel di una parte della hospora, acidi si svoglio di questa primcipiasa, efiper avere una racione di rompere i suoi iegani con lei l'accusò d'increste od sino proprio fratello. La prova dell'arqua hoblente, ordinata chi signori col consenso del re giustifici Teutherga, sebbien non le confrisse il dono di poter dare nel geuio al suo sposo. Il cuere di Lottario battera forte d'amore per una giovane,

<sup>1</sup> Annal. Bertin. H nem., p. 557, etc.

di nome Valdrada, e questa il tenera stretto a sè per si fatto modo colle sue artisuoi vezzi, che correndo quei tempi così sudiristinosi intorno il potere della magia, la si tenne tale che lo avesse ammaliato. E dopo un lungo durarla in arti indegne della massià reale e più ancora di alcuni prebui che un furnon ggi rescutori, si costriane la regiam minacciata della morta a condessaria colopecie. Il suo matrimonio fiu disciolte da una concilio di otti vescovi, tenuto ad Aire-la-Chapelle nell' 862, la principessa chiusa in un monastro e Lottario si soco sò a Valdrada e.

Ma la sfortunata Teutherga paventando gli effetti più terribili aucora della violenta passione del ra son artio, si niggi dalla sua prigione e si ritasse negli stati di er Carlo. Ella avesa avuto la precauzione di mandare ad implorare il socrorsa del sommo pontefice courte un oppressione cosi scandiatos più mondo cristiano. Essa l'avera anche prevenuto della spaventosa alternativa, alla quale era ridotta o di diffinanzia da sè medesima o di spossi agli estrema più funesti, aggiungendo, che se venisse mai a supere, che ella avesse fatto la confessione che si pretendeva da lei, la sola violenza l'averbe fuor struppata da l'abbita id una regina tratatta molto più male, che non

l'ultima delle schiave.

Lottario fu ridotto dal re Carlo a dimandare egli siesso un concilio intorno a questo affore, e il papa volle, che uissem con due vescovi del regno di Germania se ne trovassero alta due del regno di Noustria e altrettanti ancora del regno di Provenza I. L'assemblea i raguno nello titili di Meta, dove il papa mando due legati, Giovanni, vescovo di Ficode, e Bodoaldo di Porto, quel medesimo, che aveva prevaricato a Sostantiaopoli, il ciu dictiti non en per anno conosciuto. I legati e il concilio avevano comandamento di riferire il lor giudizio al pontefice, afficiche egli lo confernasse ed annullasse sconodo le regole della producaza e dell' guidi. Saputo di poi, che Lottario aveva gli sposata Valdrada, egli serisse una lettera irrodare ai vescovi di Galla e di Germania, aggiungendo loro del paro che a Sosi legati di non comunicare a Meta con constituto. Con un movo artificio il primgio prérindera di essere stato manitato a Valdrada prima di sposaria i Teruberga, e ce consenso medisione dell'imprantee Lottario. In una istruzione data a suoi legati il papa gli avverti di esaminaze se questo pretso matrimonio era stato futo pubblicamente alla presenza di testimoni, e qual cagione l'avesse fatto dichiarare di niun valore, perche Lottario potesse poi spossaria con l'eutilerga.

Il senno e le cure del pontefice non potevano essere maggiori, ma la debolezza dei legati e di una copia di vescovi rendette vane tutte le sue precauzioni. Dopo la prevaricazione di Rodoaldo a Costantinopoli, non gli doveva costar molto il tradire per la scconda volta l'onore della santa Sede. Giovanni di Ficocle non fu più fedele del suo collega. Largheggiando di doni e di onori, Lottario aveva disposto i priucipali prelati, schiavi della Corte e della fortuna, in guisa a gran pezza più favorevole che far non potevano tutti i mezzi del diritto e dell'eloquenza. Egli si contentò di dire, che spo-sandosi a Valdrada aveva operato solo per autorità dei vescovi. Essi accordaronsi con lui e sostennero il suo sentimento, come la prima volta con alcune testimonianze dell'antichità. Ei si fondavano sopra un commentario di S. Paolo, attribuito falsamente a S. Ambrogio, nel quale è detto, che la necessità di osservare la continenza dopo la separazione per cagione di adulterio non risguarda che la moglie: la qual dottrina fu continuo smentita dall'insegnamento della Chiesa latina, e si crede anzi essere stata inserita in questo commentario da tutt' altra mano che quella dell'autore qualunque ei siasi 5. I legati corrotti per oro, ratificarono tutto quello che cra stato risoluto. Così l'adulterio trionfò, l'anno 863, nel numeroso concilio di Metz, a quella guisa, che l'anno innanzi aveva trionfato a quello d'Aix-la-Chapelle.

Nicolò I, quegli che forse fra tutti i papi si lasciava pigliar meno al timore ed agfà umani rispetti, aveva sortito eguale senno per penetrare addentro i veli dell'artifico, e coraggio per vendicare l'innocenza. « Insensati, dice intorno a ciò un anualista

s De divort. Loth. et Th., t. I., Hinem., p. 557, etc. — 2 Annal, Metens. an, 865, Nicol., er. 58. — 2 Conc. Trid, sess. s4, c. 7, V, not. edit. Ben.

del paese, parlando degli arcivescovi Gontiero e Teutgaldo, i quali si caricarono degli atti del concilio di Metz per andarli a fare approvare da questo papa; insensati di immaginare, che le loro vane sottigliezze potessero formare delle nubi impenetrabili alla face della Sede apostolica l 4 n Di fatto allorchè questi due prelati giunsero a Roma, papa Nicolò, informato dello scandalo di Metz, aveva già racolti i vescovi d'Italia per rimediarvi. Era stato pur palesato al pontefice, che gli arcivescovi di Treveri e di Colonia erano i fabri di questa trama d'iniquità. Si fecero entrare in mezzo ai Padri. Il papa gli accolse con diguità e con una autorevole freddezza; essi gli presentarono con un far mal sicuro, il giudizio del loro concilio, firmato di loro propria mano, e lo pregarono a sottoscriverlo. Avendo il papa fatto leggere un tale scritto, li dimando se desso conteneva il loro sentimento. Essi risposero, che le loro sottoscrizioni ne facevano fede, e che non avevano ragione di ritrattarie. « Andate alle vostre case, ripiglio seccamente il pontefice, infino a che sarete richiamati in concilio ». Alcuni giorni appresso furono mandati a chiamare, e alla loro presenza si anatematizzò il loro scritto, di unanime consenso, indi furono deposti dall'episcopato. Poscia il papa mandò gli atti del suo concilio a tutti i vescovi delle Gallie, dell'Italia e della Germania, vale a dire a tutte le Chiese dell' impero Francese.

Questi atti, i quali non contengono se non la sentenza di condanna, leggevano le seguenti parole 2: « Pel giudizio dello Spirito Santo e l'autorità del Principe degli Apostoli noi cancelliamo e annulliamo oggi e per sempre il concilio tenuto a Metz da vescovi, che hanno prevenuto il nostro gindizio e osato violare gli statuti della santa Seder noi priviamo di tutte le funzioni episcopali Teutgaldo di Treveri primate del Belgio e Gontiero di Colonia, convinti così per la loro confessione, come pei loro scritti. Rispetto agli altri vescovi loro complici noi li colpiamo colla sentenza medesima dei loro seduttori, se mai li seguissero nel loro traviamento. Che se mai se ne distaccheranno e dimanderanno perdono alla santa Sede, essi conserveranno le loro cariche (863) ». Si replicò pure in questi atti l'anatema già lanciato contra Ingeltrude, la quale errava in una sfacciata dissolutezza lungi dal conte Bosone, suo sposo, il quale era tanto sciagurato nella moglie, quanto lo era la sua figliuola Teutberga nel marito. Si credette di potere arrestar gli effetti dello scandalo scomunicando Ingeltrude; ma essa trovó asilo e favorevole accoglienza alla corte di Lottario. Baldovino, poscia, conte di Fiandra, vi andò al tempo istesso a cercare l'impunità contra un attentato del medesimo genere, e che mostrava una impudenza maggiore. Egli aveva oltraggiato la reale famiglia rapendo Giuditta, figlia di Carlo il Calvo, e cugina germana di Lottario, e si riparò con lei da questo principe, il quale era troppo licenzioso, perchè potesse nsare di severità contro la dissolutezza. Lottario intanto facendo in cotal guisa della sua corte l'asilo dell'incontinenza, incorse l'indegnazione del re suo zio, e si rendette eziandio odioso a'snoi propri sudditi. La cagione delle sue apprensioni, de' suoi perpetui affanni fu il sostenere cotanti vili personaggi, furono le sue basse giustificazioni, la sua doppiezza, e la sua ipocrisia infin sul trono. Il re Carlo era indegnato della protezione, che Lottario dava al rapitore di Giuditta, e bisognò, che Luigi di Germania si interponesse qual mediatore fra questi due principi. Lottario fu costretto a promettere soddisfazione per Giuditta, e rispetto a Teutberga pigliò soda-

Egli non aveva risparnisato coisa affine di avere nella sua mala condotta l'approvasione d'Incarao, l'uno de l'printi lami del suo seccio. Questo sapiente prelato era stato invisto al concilio d'Arc-la-Chapelle nell'862, e Advenzio di Metz aveva fatto il viaggio di lamp per solicetatico a venira. Ma Parvescovo antivetedno d'insidia, sia sossò pe le sue informida. Egli rifintà ama sotto diversi pretesti di mandare in sua veccua veccoro della na provinicia. Nondimeno dopo bile comolio di divolgà, che lamaran ne approvava ia decisione. E quando queste voci miguriose comunicavano a pigifar consistenza alci amino di nollo persone illustri ria già ecclessiati e i grantia, egli un noi tatto a confondere l'impostura. A tale citello egli compose un'opera mollo lunga, nola quale si vedle, che questo grand'o como (contino è malagiero) el noperare le giurnal superarie.

mente a giustificarsi.

<sup>1</sup> Ann. Met. - 2 T. III, Cone. Gall,

sioni), son disapprovara la prova del fuco e ascrivera un gran potre ai madeigi. Egli comirciò la sua oper dallo abstibire l'autorità della suttà Setti, eti cui si dovere in cosa di tanto momento aspettare la decisique, selt ogni cosa di tanto momento aspettare la decisique, selt ogni cosa dibabia, diss'epti, che resignardi la fede, e si vuele consultare la Chiesa romuna, la madre esignora di tutte le altre, e fare i suoi salutari consigli. E questo è di particalere obbligo a colaro che abitano l'Italia, le Gallie, la Spogna, l'Africa, la Sisilia e le isois dattenti, dove è fermo, che la fede vi è stata portato da operai evangelici, che avevano ricevuta la loro missione da S. Pettro o d'assio aucresson r.

Intomo poi al punto preciso della quistione egli decide, che secondo il Vangedo l'adulterio è il solo motivo di separazione fra maritati; ma biogna che ella sia comandata dalla potestà ecclesistica, e dopo tale separazione le parti non sono facolitzzale a rimaritarsi. Fondato su questo principo egli prende altamente la difessi di Teulberga, e condanna sema alcun rispetto umano tutto (de desi ser afatto contro di lei.

Tali controversie agilando allora tutte le Gallie, e soprattutto simandosi i vescovi obbligata a pranderi patre, S. Adone, che fu levalo po alla seed di vienan, consulo it sommo pontefice. Nicolo gli rispose secondo i principi medesimi di liferanzo, che un marito, accussose pur sua mogifie di qualunque delitto, non potesta in luego di tei ne spossine solememente un'altra, ne pigliare una concubina; che dove pure una giovane promessi in maltimonio avesse pecasto con un'altro uomo, non col sou futuro sposo, e che questo sposo dopo la consumazione del martimonio venisse a sapere una tal calega di el, non poterbe perich fare d'urorzio.

Adone era versatissimo nelle scienze ecclesiastiche, perocchè era andato a Roma a studiarle come alla migliore sorgente <sup>4</sup>. I parenti di lui, illustri per la loro nobiltà, l'avevano offerto sin da fanciulletto alla Badia di Ferrières. Il suo merito, che non tardò guari a farsi conoscere, lo fece dimandare dall'abate di Prum; ma la gelosia di alcuni monaci contro uno stranio che gli oscurava, lo costrinse ad uscirne. Fu allora che egli entrò nel viaggio di Roma, dove dimorò per ben cinque anni, inteso a più gravi studi. Tornato di là egli scopri a Ravenna un martirologio, che si crede essere l'antico martirologio romano. Arrivato a Lione egli si scontrò in molti dotti ecclesiastici. la cui società, interessante per un nomo di quella fatta che era Adone, licenziato dal suo abate, gli fece quivi fermare la sua dimora. Qua egli compose il suo martirologio, formandone il fondo principale da quello che egli aveva copiato a Ravenna, e che è l'uno de più estimati per la critica. Venuto poscia a vacare l'archiepiscopato di Vienna, Adone fu trovato degno di questa bella sede. Si levarono de contraditori, e taluno volle farlo tenere un monaco vagabondo; ma Lupo di Ferrières giustificò il suo reli-gioso, rendette testimonianza de suoi costumi, della sna dottrina, de suoi natali; indi Adone fu ordinato (860), e governo in pace la sua Chiesa per ben quindici anni. Oltre il suo martirologio egli fece ben anco una cronaca, la quale commeia dalla creazione del mondo e tinisce al regno de'figliuoli dell'imperatore Lottario.

Rispetto ad Incmaro, si colse il destro die officiva il suo umor duro e talvolta ben anco altero, per castigario di quello per cui uno si mentirava altro the edigi; vol direi suo procedere col re Lottario. Fra questo arrivescovo e Riotado di Soissons, l'uno dei suffingane di Incmaro, era di qualche tempo una controversia vivissima 3. Avendo Rotado deposito un prete estandadoso, funentro, che inon anava punto questo vescovo e studica a do ito anni ogni via di comentario, ribatbili il prete colevole in un concilio, somunicò quello che lo sevva surrogato e che non volvea rimuniare, e lo fice giudico, l'arviccovo, imparante del vederis contradento, ramo di carpo il considio della provincia, e privò il vescovo della comunione episcopale infine a che si fosse soggettato. Alcun tempo dopo egit aduno un nuovo concilio, e, a fine di imporre con un maggiore apparato, adoprò in guius che vi convenisse pure l'ure Carlo; e la secomunio edopose fiostado, il quale avera appellato alla santa Sede, lo fece imaneranze, e pose a Soissons un altro vescovo (862). I vescovi del rigno di Lottario, i quali non amavano Inmaro, si giovarono di questo sun inguisto procedere, nel quale uso di sutteriggi e contranto, adopro di sono sono di sutteriggi e sono di contranto, a giovarono di questo sun inguisto procedere, nel quale uso di sutteriggi e

<sup>1</sup> Act. SS. Bened., t. VI, p. 261. - 2 T. VIII, Conc. p. 787.

maneggi poco degni certamente dell'episcopato, a fine di preoccupare colle loro lettere

gl' Italiani contro di lui.

Quando para Nicolò fu chiarito dell' avvenuto nell' ultimo concilio di Soisseus, serisse ad lucuraro e gli comando sotto pera di sospensione incorsa per solo quel' fatto, di ristabilire Robado nello spazio di trenta gioriu, cominciando da quello in un'incorsa l'ordine di Decretò la pena medesima contra tutti i prelati, che avvenuo consentio alla deposicione di Robado, e invario il in medesimo lucuraro a profitrar loro la sua decisione. Con una nuova lettera diretta ai vescovi del concilio, che avvena deposto Rotado egli annuali di processo fatto contra questo prelato (861).

Tottavia Itemaros, visto nella formola del processo, moi volle pundo leggere la lettera del papa, avendone suputo altroude il avintimento. Nicolò giene estriso un'altra, replicandori gli ordini un'edesimi e le medesime pene. Per quattro mesì lucciaro, che non si ounori certamiente cou un labo fatto, tiene questa lettera nascosa gienza motratta al alemo. Il papa gli estriso per la terra volta, e con tale moderazione da pole-sertimo a qual punto questo postielere supera accordare in uno ssipueza e fermeza. Siecome la rivivacione gli avera dimandato la conferna del privilegi dello sua clienta al contoni ani questo problegi, gli conserva accordare del problegio dello sua contra a conserva a resona a contoni della problegia dello solo solo dell'alemo della della sia contoni della della della solo solo solo della solo della solo della solo della solo sia della sia solo della solo solo della solo della solo della solo della solo sia della solo sia della solo della solo solo solo della solo della solo della solo della solo della solo solo solo della solo della solo della solo solo solo della solo della solo concordere con i genera.

Fosse per dimostraria grato alla condiscendenta del pontifice, o che temesse della suns evertida dopo che aveva sperimentate tutte le tie della deleveza, lumerro casò di nalmente di prigione Rotado, come per mandarlo a Roma; ma non gli venne per auco renduta una intera libertà. L'activersovo ne notazio immandimente il papa per mezzo del diacono Lindone, che a lui mandò, incaricandolo però di impedire la revisione di questa causa. Il pontefice, risoluto, invariable, seriesa attre lettre e più pressanti d'assai di tutte le precedenti. Laonde si pigitò alla perfine il partito di mundar Rotado a Roma con del protatti di evezcori de lo averano del opesso. Incarno:

scrisse allora al papa per giustificare il suo antecedente procedere.

Bisogna notare, che questo prelato nelle sue longherie e ne suoi sotterfugi non violava apertamente il diritto di ricorso alla santa Sede; ma giovandosi di alcune sottigliezze da legista egli pretendeva, che Rotado colla sua condotta aveva cessato dall'appello a Roma, che egli aveva dapprima interposto. Nella sua lettera 2 così seriveva: « Beatissimo Padre e reverendissimo signore: noi vi mandiamo i nostri deputati con Rotado, non in qualità di accusatori per trattare la cosa, ma quali accusati noi medesimi da lui e dai nostri vicini a fine di giustificarci facendo conoscere alla santità vostra il nostro operato e le nostre intenzioni. Noi non abbianto giudicato questo viscovo in onta alla santa Sede, e come appellando secondo i canoni di Sardica; ma noi l'abbiamo giudicato secondo i canoni d'Africa e i decreti di S. Gregorio, perche egli aveva dunandato, che la sua causa fosse terminata da giudici scelti. Noi abbiamo in troppo gran riverenza la prima Sede, la Sede suprema della Chiesa di Roma, per voler stancare il suo pontelice di controversie, che i cauoni dei concili e i decreti dei papi autorizzano i metropolitani a condurre a fine ne' concili provinciali. Ma in tutte le cause dei vescovi, per la decisione delle quali noi non avessimo nei canoni alcuna regola certa, e che per conseguenza non potrebbero terminarsi in un concilio della provincia, o di molte province, noi sappiamo, che bisogna ricorrere all'oraccio divino, vale a dire alla Sede di S. Pietro. Medesimamente nelle cause maggiori, se un vescovo della provincia non dimandò d'essere giudicato da gindici scelti, e se essendo stato deposto nel concilio della sua provincia egli crede buona la sua causa, e appella alla santa Sede, quelli che hanno esaminato l'affare debbono, dietro al giudizio episcopale, riferime al papa; e secondo quello che egli ordinerà, bisogna esantinare da capo questa causa, secondo il settimo canone di Sardica. Rispetto ai metropolitania

1 Tom. VIII, Conc. p. 791. - 2 Flod. l. HI, c. 22, Hinem., opuse, 17.

che secondo l'antico costume ricevono il pallio dalla santa Sede, si deve, come l'insinua il concilio di Nicca, come S. Lopne scrive ad Atanasio, ed hanno statuito gli altripapi nelle loro decretali, si deve aspettare la sentenza del papa prima di giudicarii. Quegli che caige da suoi inferiori il rispetto e l'obbedienza, deve rendere eziandio

senza ripugnanza i medesimi omaggi al suo superiore n

A quello che dice intorno la manirra di procedere nelle cause ecclesiasciche, Incrnaro aggiugne, che altora quando un verscoo deposto appella a Bona, il popa non si fa già a ristabilirlo subbto, ma lo rimanda alla sua provincia, dove secondo i canoni di Cartaguie e le leggi romune è più facile l'investigar i faltara a fondo, e che allora il sommo pontefice scrive ai vescovi vicini oppure nanchi dei legali, i quali per l'autorità sua giudicano sul lingo pla cause. Este posone nella medisima lettera i forti onde gravava figatolo, e per quali escor car la los depostos. Si trattava di un calire d'oro ricco di administrato della considera a proposito di ristabilito, i predati che lo avevano deposto non si recherelaro ad inquira questo atto della sua antorità, spendo bensiono di essero segritale con difficulta questo atto della sua antorità, spendo bensiono di essero segritale con difficulta questo atto della sua antorità, spendo bensiono di essero segritale con difficulta questo atto della sua antorità, spendo bensiono di essero segritale con difficulta della considera della

getti al romano pontefice in virtù del primato di S. Pietro.

I deputati incaricati di questa lettera e Rotado, che gli accompagnava, furono arrestati entrando in Italia, non volendo l'imperator Luigi consentire ad essi il passaggio sulle sue terre. Dopo aspettato alcun tempo, i deputati se ne tornarono in Francia. Rotado però, che aveva interesse maggiore nella cosa, ebbe maggiore costanza e trovò il modo di arrivare alla sua meta. Subitamente egli presentò la sua rimostranza, e non dimenticò di estendersi alquanto sui mali trattamenti che egli aveva patito. Il papa aspettò nonpertanto quasi dieci mesi, a dare agio al venire di qualcheduno della parte contraria; ma non giugnendo mai persona comandò il ristabilimento di Rotado, e lo fece rivestire degli abiti episcopali, sotto promessa però per iscritto di rispondere a suoi accusatori quando si appresentassero. Rotado, che aveva infino allora osservata appuntino la sospensione, che egli teneva ingiusta, e venne di fatto giudicata per tale, andò subito dopo questo terminativo giudizio a celebrar la messa nella chiesa di S. Costanza, vicino a quella di S. Agnese, dove il papa ufficiava. Nicolò fece in seguito partir Rotado per la Francia insieme con un legato incaricato di presentarlo al re Carlo e di farlo ristabilire. Scrisse in quella a questo principe, ad Incmaro, ai prelati di Francia, al clero ed al popolo di Soissons, i quali erano tenerissimi del loro vescovo. Disse ad Incmaro essergli data intera libertà di continuare a Roma l'accusa contro Rotado, se lo credeva bene; ma che intanto gli era vietato di attraversarsi al ristabilimento di questo prelato: e lo minaccia di scomunicarlo e di deporlo egli stesso, se fosse mai oso di contravvenire a'suoi comandi. Nella lettera ai vescovi egli insiste moltissimo sull'autorità delle decretali; ma quello che prova, come tali scritture, alcune delle quali vennero oggidi riconosciute false, non istabilivarpunto un nuovo diritto, è, che nessuno di que'vescovi ne mosse allora richiamo alcuno. E se il medesimo Incmaro non fosse stato punto nel suo amor proprio per l'appello di Rotado, non avrebbe citati i canoni di Cartagine, i quali non furono confermati mai, ne seguiti dalla santa Sede, Allegando quelli di Sardica, che sono ricevuti da tutta la Chiesa, egli si condannava da sè medesimo; poiche il quarto e il quinto canone di quel concilio portano formalmente, che un vescovo giudicato e deposto da suoi comprovinciali può appellare al giudizio del vescovo della Chiesa romana, e dopo un tale appello non si deve ordinare alcun vescovo in luogo di colui che fu prima deposto, salvo il caso, che il pontefice romano non abbia confermata la deposizione. Rotado usava dunque del suo diritto ad esempio di S. Atanasio, di S. Giovanni Grisostomo, di S. Paolo di Costantinopoli e via discorrendo, i quali vivevano certamente prima del preteso nuovo diritto, che avrebbero stabilito le false decretali.

 Non truendosi paghi della mortificazione che Incmaro aveva allora allora patita, i vescovi del regno di Lottario lo citarono al loro concilio, perchè rispondesse sull'affare antico di Gottéscalco; ma questo prelato, conoscente profondissimo degli usi canonici e che sapera giovarsi perfetamente del diritto, quando campeggiava in suo favore, ebbe in dispergio una si fatta citazione, mossagli nioltre da un laito, soli quattro giorni prima dell'assemblea e da parte di prelati di un altro regno, i quali non avevano sopra di lui alcana giurnisdione. El lo citarno di bel nuovo, per Ta-ferre di Ilduino, sollevato dal re Lottario all'episcopato di Cambrai, e degno per la licena del suoi costami della pottecione di questo principe dissoluto. Paravvescovo di Brims non solamente si era rifutato di ordinario, ma fu tairi coo di presentare al resuo protettore, i un'assemblea di principi francesio, una rimostrana contra questa indegna persona. E ben lontano dal cedere dimania a predati favoreggiatori dei delitti di Lottaro, qeli potto le sue docțianaze al papa, il quale in lade occasone ossedme vivamente la parte di Incunaro, che era pur quella della Chiesa, e però Ilduino în costretto ad abbandonare la sede di Cambra, che

Nicolò, che vegliava al bene di tutte le chiese, francò al tempo istesso quella di Clermont da un usurpatore chiamato Adone, che Stefano, conte dell'Alvernia, aveva messo in luogo del virtuoso Sigone, degno successore di S. Stabilo, e come lui onorato di > pubblico culto. Il conte, che non era poi un pervicace, non fu oso di resistere, e Sigone fu ristabilito. Questi è quel medesimo Stefano, che aveva ricusato di consumare il matrimonio, che egli aveva contratto colla figlia di un altro conte, di nome Regimondo o Raimondo. Egli fu citato da questo signore al concilio di Tusey o Tousi, presso Toul, e vi comparve. Esseudo questi concili assemblee ad un tempo episcopali e nazionali, vi si trovavano riunite le due potestà, e le pene temporali tenevan dietro al giudizio ecclesiastico. Il conte d'Alvernia mostrò assai rispetto pei vescovi, protestò ch'egli era pronto a seguir gli avvisi che essi degnerebbono dargli per la salute dell'anima sua, per la soddisfazione di Raimondo e per l'onore della figliuola di questo conte; ma aggiunse, che non l'aveva sposata altro ehe per evitare l'eterna sua perdita, non potendo viver seco senza ferire la propria coscienza. Avendo poscia dimandato di parlare ai vescovi in privato, così lor disse: « In passato io ho avuto la sciagura di peccare con una parente della figlia di Raimondo. Dopo di averla impalmata io ho consultato il mio confessore, ed egli mi ha risposto, che fino a tanto che si può contare la parentela è un incesto l'aver commercio con due parenti, e che la penitenza senza riparazione è illusoria ». Furono di parere di obbligare Stefano a palesare la persona, colla quale egli diceva di aver peccato prima del suo matrimonio, a fine di assicurarsi della verità; si aggiunse, che se il fatto era vero e che ella fosse parente della figlia di Raimondo, bisognava annullare il matrimonio, lasciando alla sposa la dote, che ella aveva ricevata, la quale terrebbe luogo del risarcimento, che Stefano avrebbe dovuto dare, se avesse rotto gli sponsali, come gli incorreva l'obbligo. Questo conte d'Alvernia fu ucciso poscia combattendo contra i Normanni.

liduino, scacciato dalla sede di Cambrai, il medesimo, secondo tutte le apparenze, che l'Ilduino, fratello di Gontiero di Colonia, seguitò a Roma i deputati del concilio di Metz. Egli contentò pure il suo proprio odio secondando quello di questo scismatico e violento arcivescovo, e lo fece con tutto il furore di un intruso diffamato. Degno fautore dello scisma, egli entrò armata mano nella chiesa di S. Pietro e depose sul sepolero del Principe degli Apostoli un atto espresso di ribellione contra il capo della Chiesa. Tale empio manifesto era stato tessuto da Gontiero di Colonia e da Teutgaldo di Treveri alla corte dell'imperatore Luigi, dove erano andati dopo condannati e trovato avevano il-modo di interessare il re in favor loro. Il principe prese la via di Roma. Il papa fu costretto a fuggirsene; passò due giorni senza mangiare, nè bevere, e sarebbe stato la vittima dell'oppressione, se Luigi, assalito immantinente da una febbre violenta, non avesse temuto i colpi a gran pezza più terribili della celeste vendetta. Egli rientrò in sè medesimo, mandò l'imperatrice a papa Nicolò per assicurarlo della sua benevolenza, indi lo ascoltò con animo docile e scacciò da sè Gontiero e Teutgaldo . Parve che questi si giovasse della sua umiliazione, ed osservò esattamente la sua sospensione; ma rispetto all'arrogante arcivescovo di Colonia egli continuò ad esercitare le sue funzioni in onta della sentenza del papa, infino a che Lot-

<sup>- 1</sup> Annal, Bertin, et Fuld.

tario, stretto da'suoi propri vescovi, lo cacciasse dalla sua Chiesa per calmare i mor-morii che suscitava un dispregio così ributtante dell'autorità pontificale.

Intorno a quel tempo Nicolò ricevette un'altra consolazione, che la sua virtù e l'ardore che egli aveva pel crescimento del regno di Gesù Cristo gli rendettero vie più grata. La fede si andava ogni di più stendendo agli estremi dell'Occidente e del settentrione per le fatiche continue di S. Remberto, degno successore dell'Apostolo della Danimarca e della Svezia. S. Anscario era entrato in tutte queste speranze al primo vedersi intorno questo discepolo, che si affezionò fin dall'infanzia 1. Mentre egli era in Fiandra nel suo monastero di Turbolt, egli vide un giorno entrar nella chiesa uno stuolo di fanciulli, tutti leggeri molto e altrettanto dissipati, eccettuatone l'uno de più piccoli, il quale fece in entrando il segno della croce, e prego alcuni istanti con assai rispetto. Il santo vescovo stimò riconoscere nella pia mabiranza di quel fanciullo i disegni che il Cielo aveva fermi sopra di lui. Egli fece venire i suoi parenti e di buon accordo con loro gli diede la tonsura coll'abito ecclesiastico, lo mise nel monastero per esservi istruito, e ve lo raccomando con quanto maggiore affetto si poteva. Ei lo menò poi seco nelle sue corse apostoliche e fu il più affezionato de'suoi discepoli, e la morte sola pote disgiungerli. Vennto a quel passo estremo (865), siccome si consultava il santo vescovo intorno alla scelta del suo successore, e gli era in particolar modo proposto Remberto: " Quanto al mio successore, rispos'egli, non tocca a me il nominarlo; quanto a Remberto, egli è più degno di essere vescovo, che io non sono di essere chierico ». Tre giorni prima di morire, egli disse con tuon sicuro a cotesto fedele discepolo, che gli succederebbe. Il giorno istesso, che egli morì, Remberto fu eletto ad una voce. En presentato insiem col decreto della sna elezione a Luigi il Germanico, dal vescovo di Minden e dall'abate della nuova Corbia. Il re lo accolse con gran mostre di benevolenza e lo mise in possesso dell'episcopato dandogli, secondo il costume, il baston pastorale. Roma aveva lasciata al re la cura di fare ordinare gli arcivescovi di Amburgo infino a che questa metropoli avesse un numero sufficiente di suffraganci: e perciò il principe mandò Remberto all'arcivescovo di Magonza, il quale fece la cerimonia dell'ordinazione, assistito dal vescovo di Paderborn, suo suffraganeo, e dal vescovo di Minden, suffraganeo di Colonia la quale scelta venne fatta a bello studio tra i prelati di diverse metropoli, affinche pessuna si attribuisse il diritto di ordinazione sopra Amburgo.

Remberto intanto era inteso in tutt'altre cure che quelle della sua grandezza. Non che pensasse all'episcopato, quando ve lo si innalzò con tanta furia, egli aveva tutti i suoi pensieri inforno ai modi di adempiere al voto, che egli aveva fatto da lungo tempo di abbracciar la vita monastica dopo la morte di S. Anscario. La sua ordinazione non lo mutò punto. Egli andò immantinente alla nuova Corbia, vi prese l'abito monastico e promise di osservar la regola tutto quel più che le funzioni episcopali gli permetterebbero. Egli praticò di fatto le virtù essenziali del chiostro con quella perfezion medesima, che se vi fosse stato chiuso dentro, e adempiè non ostante con tutta l'esattezza i doveri dell'episcopato per tutti i ventitre anni che ebbe ancora di vita 2.

Dall'altro estremo dell'Europa, dai confini dell'impero d'Oriente, giunsero a papa Nicolò novelle non meno liete, cogli ambasciadori di Bogori, re de Bulgari (865). Questo principe aveva abbracciato da poco la religione cristiana, nella circostanza di una malattia contagiosa che desolava i suoi Stati, e n'era stato libero con solo invocare il nome de cristiani 3. Un santo monaco chiamato Teodoro, gliene aveva altra volta favellato; e la sua propria sorella gliene aveva dimostri i vantaggi da lungo tempo. Si racconta, che vi si determinò anche per la veduta di un quadro terribile del gindizio finale, fatto dal monaco Metodio, che gli era venuto in grazia ed amore per l'ingegno che mostrava nella cosa del dipingere. Egli mando richiedendo all'imperatore di Costantinopoli un vescovo, che lo battezzò e dinominò Michele, come l'imperatore. I sudditi di lui, che covavano da lunga pezza l'odio più feroce contra il nome cristiano, non avevano voluto imitare il loro re. Sospinti dal loro furore essi andarono ad assediario nel suo proprio castello, dore non aveva a sua difesa che soli quaranti otto dei soni più fidala. Ma sebbene così pochi, pure eggi fice ce nol roro una soritta assignato della vittoria più assai che dal suo ordinario valore, dalla croce che eggi portava sopra il petto. E non fiu indarno. I ribelli videro o creditero di vedere dianazi a liu sette cherci vestiti di tunche di una bianchezza che abbarbagliava, e con in mano ciasrumo de cera necesi. Il finoso a sippicto immanitunete agri chifari, i cui rovine infammate precipitarono sopra di loro da tutte parti; i cavalti della piecola schiera dal re correndo solitometti coppa di fioro, è imperanatoso infurnia di ruppero e schischiamente sopra di loro, è imperanatoso infurnia di ruppero e schischiamente sopra di foro, è imperandoso infurnia di ruppero e schischiamente sopra di foro, è in redictiono infurnia di ruppero e schischiamente sopra di fioro, e imperanato infurnia di ruppero e schischiamente sopra di financia di suolo non pensando nei mano al fingirie, nel al difionderis. Il refere pore a morte ciuquantadue signori de più ri edda ridellione, e perdonò all'universale, indi gli esortò tutti quanti a farsi cristiani e ne pressase a colo moltissimi.

Gii ambasciatori, che egli mandò tosto a Roma (866), erano guidati dal suo proprio figliuolo e recavano delle offiret a S. Petro, avendo pur seco le armi che branchiva il re quando triondò della ribellione. Essi erano incaricati di dimandare al capo della Chiesa de "ministri evanquelici e di cusultarlo su unotte cose intorno la religione e i costumi. Papa Nicolò vide con tenerrezza que semplici cristiani, che non averano a loro guida altro che lo Sprito Santo e la loro costeneza, venire da si lontano a cercare le istruzioni dalla Sede apostolica. Dopo accoltiti con un affetto veramente paterno, e il rimandò in gran consolizione accompagnati da Paolo, vescovo di Populania, in Toseana, e da Formoso, vescovo di Proto, ambedue di una gran assgezza e pari vività: dele loro te divine Scrittura, alumi altri libri de più necessiri e la sua risposta i chi suri poste di superiori della solo con di regulario della contra con contra con contra con contra con contra con contra contra con contra contra contra con contra con contra contra contra con contra contra con contra contra con contra contra contra contra contra contra contra contra contra con contra contra

alle loro consultazioni.

"Voi ci fate sapere, così leggeva la risposta rivolgendo il discorso al re 1, voi ci fate sapere, che essendosi il vostro popolo ribellato contra di voi a motivo della vostra conversione al cristianesimo, e avendovi il soccorso del Dio de Cristiani fatto vincitore de ribelli voi avete messo a morte insiem coi loro figliuoli tutti i grandi che avevano suscitata la ribellione, e mi dimandate se in ciò avete peccato. È certo, che voi siete colpevole verso de'figliuoli innocenti e incapaci di partecipare alla ribellione de'loro genitori. Voi dovevate anzi salvar la vita ai padri dopo di averli vinti e a tutti coloro che voi potevate risparmiare nel combattimento. Ma facendo penitenza voi otterrete perdono di un peccato che avete commesso più assai per ignoranza e per un cieco zelo di religione, che non per malizia. Ei non bisogna usare di nessuna violenza per convertir quelli che vogliono rimanere nell'idolatria. Contentatevi di esortarli, di far loro sentire la vanità degli idoli, di non avere alcuna comunicazione con loro, mettendoli così in una tale confusione, che possa riuscir loro salutare. Quanto a quelli che rinunziassero al cristianesimo dopo di averlo abbracciato; i loro padrini comincieranno a riprenderli, poi si denunzieranno alla Chiesa, e se continuano ad ostinarsi saranno repressi dalla potestà secolare. Voi avete peccato ben anco, trattando nella maniera che m'avete detto, il Greco che ha battezzato molte persone nel vostro paese, dandosi falsamente per sacerdote. Non dipendendo punto il battesimo dalla virtù del ministro se egli lo ha dato in nome della santa Trinità, quelli che lo hanno ricevuto sono battezzati validamente. Quest' nomo era certamente da biasimare, perchè si diceva quello che non era; ma bastava discacciarlo, e il vostro zelo non fu secondo la scienza e la moderazione evangelica, flagellandolo crudelmente e facendogli tagliare il naso e le oreschie. I giorni solenni del battesimo sono quelli di Pasqua e della Pentecoste: ma per voi ogni tempo è aeconeio e così pure per quelli che sono in caso di morte ».

E continuation di papa così dice: « Bisogina festeggiare la domenica ma non il salato. Oltre la domenia voi dovete astemeri dal lavoro le feste della Santi Vergine, degli Apostoli, degli Evangelisti, di S. Giovanni evangelista, di S. Stefano, primo martire, e chi Santi, la cui memoria è Banosa tra voi, Nè in questi giorni, ne in quaressuma non si deve rendere pubblicamente la giustizia. Bisogina salenersi dalla carne tutti i giorni di digiumo, vale a dire quelli di quaresima, che precedone Pasqua, quelli dopo

la Pentecoste e prima dell'Assunzione della Madre di Dio e irmanzi Natale ». Correva l'uso di digiunare in que tempi per quaranta giorni; ma le altre quaresime non erano del medesimo obbligo della quaresima propriamente detta 4. « É pure di legge, ripiglia il papa, di digiunare tutti i venerdi e tutte le vigilic delle feste solenni, quantunque noi non ve ne facciamo un dovere nel vostro principio. Rispetto al mercoledi voi potete usare delle carni come negli altri giorni. Così pure non è necessario di astenersi dal bagno in questo giorno, e nemmeno il venerdì, come dicono i Greci. Oltre il digiuno della quaresima, non si deve in questo santo tempo andare alla caccia, nè ai ginochi, o intrattenersi di giulleric, non far ne meno de matrimoni, e le persone maritate devono vivere continenti, come ne giorni di domenica, e per tutto il tempo che la moglie allatta il suo bambino. Il costume della Chiesa è di non mangiare prima delle nove del mattino. Intorno a'matrimoni l'uso della Chiesa romana è, che dopo le nozze e il regolamento delle convenzioni le parti facciano la loro offerta per le mani del sacerdote, poi ricevano la benedizione nuziale ed il velo, il quale non si dà punto alle seconde nozze. All'uscir della chiesa gli sposi portano sul capo delle corone che si custodiscono nella chicsa; ma l'essenziale di queste cerimonic è solo il consenso dato secondo le leggi ne

« Voi mi dimandate, soggiunge egli, se si può ordinare da voi un patriarca. Intorno a ciò noi non possiamo decider nulla infino a che i nostri legati ci riferiscano qual novero di fedeli sia ne'vostri Stati. Noi vi daremo un vescovo, al quale conferiremo i privilegi d'arcivescovo, allorchè sarà cresciuto il numero de cristiani: allora egli istituirà dei vescovi, i quali ricorreranno a lui negli affari di grande importanza. Prima di fare tali consacrazioni, bisognerà che egli riceva il pallio dalla santa Sede, come fanno tutti gli arcivescovi delle Gallie, della Germania e delle altre regioni. Le chiese veramente patriarcali sono quelle, che sono state fondate con questa preminenza dagli Apostoli, vale a dire le chiese di Roma, di Alessandria (la prima dopo-Roma ) e di Antiochia, Gerusalemme e Costantinopoli portano questo nome, ma esse non hanno una tale autorità. La chiesa di Costantinopoli non fu nemmeno istituita da alcuno degli Apostoli, e il concilio di Nicea non ne fa menzione alcuna. Ma perchè Costantinopoli è stata chiamata la nuova Roma, il suo vescovo fu dal solo favore de principi, meglio che per alcuna buona ragione chiamato patriarca. Il vescovo di Gerusalemme, più onorato dal concilio di Nicea secondo un antico costume, è tuttavia chiamato soltanto vescovo patriarca da questo augusto concilio, il quale riserva tutti i diritti di metropoli alla sede di Cesarea. Rispetto ai Greci, agli Armeni ed agli altri stranieri vennti nelle vostre terre da diverse regioni e che voi ci dite favellare con qualche varietà su molti articoli della religione, le disposizioni della nostra carità scuza riscrbo sono talì, che purchè vi sia insegnata la verità non ci importa punto da qual parte venga. Sappiate nondimeno, che la fede della Chiesa romana è stata sempre irreprensibile e senza macchia. A fine di formarvi ad essa noi vi mandiam fin d'ora i nostri legati e le nostre istruzioni. I vescovi, che noi vi verremo in seguito mandando vi porteranno le regole della penitenza, che i laici non debbono averc nelle mani, come neppure il sacramentario. Noi non cesseremo mai dal prender cura di voi con tutto quell'amore, che si ha in coltivar le piante più preziose ».

Il Bulgari avevano eziandio consultato il japa su molte cose poramente temporfi e fin su particolarità miunte ricidice le quali appasavan chiaro lo too semplicità, come se il re poteva mangiar solo e se le horo mogli potessero portare delle unitande. Il pontefice li minandava alle teggi romiane per le cose der volevano alterizione. In vere della coda di cavallo prendere la croce; en el trattati, che raccomanda nord i osservara fediciamente, cgli vuole che essi giurino sul Vangedo invece di giurare sulla spada, come fino a quel di avevano fitto. Ordinando per esempio Nicolò di perdouare ai guarrieri ugglieguli, che non sono punto armati o montati secondo le norme della lora condizione, el anche a' robepto di delitti capitali, pel probibir di metter alcuno alla condizione, el anche a' obsepto di delitti capitali, pel probibir di metter alcuno alla

An. 866

pratica e i sentimenti della carità cristiana. Tale è in sostanza la lunga risposta di papa Nicolò ai Bulgari; insiem colla loro consulta essa comprende centosei articoli, che noi abbiamo compendiati quanto più possibile. I lettori, che sanno apprezzare quello che risguarda i costumi e la disciplina

ci avrebbero apposto a colpa se non avessimo dato nè manco un sentore di così preziosi vestigi.

Il papa, a cui non cadeva mai di mente lo stato della Chiesa di Costantinopoli, si giovò della buona disposizione dei Bulgari per mandare dal lor paese de nuovi legati all'imperator Michele. Ei gli uni a quelli del re, il quale accolse gli uni e gli altri quanto più onorevolmente si poteva. Quelli che dovevano fermarsi in Bulgaria, cioè Paolo e Formoso, vi predicarono subito il Vangelo con bellissima fortuna; ma Donato. Leone e Marino destinati per Costantinopoli, e che avevano bella speranza di giugnervi al sicuro per questa nuova strada, si videro falliti del tutto nella loro espettazione. Essi furono arrestati da un ufficiale, che guardava questo confine dell'Impero. " L'imperatore non sa che fare di voi, » diss'egli a loro con aria di gran dispregio, e percnotendo i lor cavalli nel capo li ributtò indietro brutalmente. A tale notizia l'imperatore disse agli ambasciadori, che il re de'Bulgari aveva a Costantinopoli, che se que legati non fossero venuti per la Bulgaria non sarebbero mai più tornati a Roma. Dopo aspettato in Bulgaria infino ad assicurati, che erano stati trattati in quella guisa per comando dell'imperatore, siccome non vedevano alcuna via a riuscire nel loro intento di penetrare nell'Impero, se ne tornarono indietro alla volta dell'Italia, I successi evangelici dei legati Paolo e Formoso tra i Bulgari consolarono il pontefice dell'induramento dell'imperatore. Egli mandò de'nuovi operai ad ajutarli a raccogliere la copiosa messe, alla quale non potevano i primi più bastare, e per dare finalmente la forma conveniente a tale cristianità, che andava ogni di più facendosi maggiore, comandò di eleggervi un arcivescovo e di mandarlo a lui, ond'essere consacrato.

La fede che andava tanto manifestamente venendo meno fra i Greci si comunicò in breve anche ai Cazari, i quali facevano parte della numerosa nazione degli Slavi, e abitavano la contrada più orientale ne'dintorni di Chersona. Non essendogli andati ai versi ne gli Ebrei, ne i Saraceni, i quali facevano ad ora ad ora ogni potere di attirarlo alla loro religione, questo buon popolo aveva dimandato all'imperatore un qualche virtuoso, che potesse guidarlo a servir degnamente il Dio de Cristiani. Una tale scelta, diretta dalfpatriarca (probabilmente S. Ignazio prima delle sue sventure) cadde sopra un santo e dotto sacerdote nativo di Tessalonica, per nome Costantino e soprannominato il Filosofo per la sua valenzia nelle scienze, che i Greci comprendevan tutte sotto il nome di filosofia. Giunto a Chersona il missionario vi dimorò alcun tempo per apprendervi la lingua degli Slavi. Egli tradusse in questo idioma i sacri libri, e siccome questi popoli non avevano per anco l'uso delle lettere, egli diede loro quelle stesse di cui si servono tuttavia quelli che parlano oggidi la lingua slava. Egli istrui perfettamente questa nazione, disinganno tutti quelli che i Saraceni o gli Ebrei avevano sorpreso, poi ritornò a Costantinopoli a render conto delle sue fatiche e de bisogni di que nuovi fedeli. Al suo partire ei si sforzarono di testimoniarghi la loro riconoscenza. offerendogli de gran presenti, ma egli rifiutò ogni cosa e dimandò solo la libertà degli. schiavi prigioni 1.

Tornato a Costantinopoli, la voce di quello che egli aveva fatto presso i Cazari giunse agli orecchi del principe dei Moravi. Bartila, così si chiamava questo principe, fece esso pure pregare l'imperatore Michele di procurargli i modi di istruire il suo popolo, il quale riconosceva la vanità dell'idolatria, e voleva abbracciare la religione cristiana, Si rimandò Costantino con suo fratello Metodio. I Moravi si allegrarono tanto maggiormente a tale notizia, perchè i predicatori recavan seco il Vangelo tradotto in lingua slava e delle reliquie di papa S. Clemente, che Costantino aveva trovato mentre stanziava a Chersona. Si andò loro incontro con gran premura e si accolsero con quel maggiore apparato ed onore che possibil era a quel povero popolo. Pigliando immanimente la nazione dal lalo che lor pareva più sensitivo, i due fratelli most araona a fapriulli le lettere che esia aversano inventato, insegnarono loro giù uffici della Chiera, e distignamarono i paretti del rimassuglio delle loro superstinoni ne quattro anni e nezzo che dimorarono fra loro. In capo ai quali e dopo provecinditi el libri convenienti al servizio della religione, si arresero agli inviti di papa Nicolò, il quale il chiambi a se noti tutto per onorare e incoraggiare il loro zolo, quanto per confirmati con questa nitova Chiesa ne principi della fede e dell'unità cattolica. Li condussero seco alcuni de'loro discepoli, che giudicavano degni dell' giascopato 1.

Nicolò era sempre ne sentimenti di commiserazione, che gli ispiravano le sciagure della Chiesa di Costantinopoli. Tutte le violenze dell'imperatore non potevano estinguere la carità del pontefice; ma non potevano però scuotere la fermezza del sno coraggio. [Avendogli questo principe scritto nel modo più inginioso che mai, minacciandolo perfino di volerlo venire auscacciar da Roma e rovinar la chiesa di S. Pietro, il papa gli rispose 1: " Oh come le vostre espressioni sono diverse del modo, con cui i più possenti imperadori parlavano in passato a' pontefici romani! Credete voi di spaventarci colle minaccie ed ingiurie vostre? Noi confidiamo interamente nella protezione dell'Altissimo; noi faremo il dover nostro infino a che respireremo e se voi non ci vorrete ascoltare noi vi risguarderemo come il Vangelo insegna a risguardar coloro che non ascoltano la Chiesa. La nostra potestà ci è stata data da Gesù Cristo, non sono i concili che l'hanno istituita, essi l'hanno solamente onorata e mantenuta. I privilegi ne sono perpetui: si possono bensì attaccare, ma non abolire; essi hanno cominciato prima del vostro regno e sussisteranno dopo di voi e per tutto il tempo che sussisterà il nome cristiano. S. Pietro e S. Paolo non ci sono stati recati dopo la loro morte per l'autorità de principi, come si è fatto da voi, dove furono rapiti ad altre chiese i loro protettori per arricchire Costantinopoli delle loro spoglie. S. Pietro e S. Paolo hanno predicato il Vangelo a Roma, e ve lo hanno improutato col loro sangue. Essi hanno acquistata la Chiesa d'Alessandria per S. Marco, l'uno de'loro discepoli, come S. Pietro colla sua presenza aveva acquistata già la Chiesa d'Antiochia. Ed è per mezzo di queste tre principali chiese, che S. Pietro e S. Paolo governarono tutte le altre ». Nicolò disse poscia a Michele di mandare Ignazio e Fozio a Roma, aggiungendo, che se non potevano venirvi di persona dovessero scrivere le loro ragioni e incaricare dei deputati per trasmetterle. Lo pregava di rimandargli gli originali delle lettere, che i legati Rodoaldo e Zaccaria avevano portato, all'imperatore, a fine di assicurarsi da sè medesimo, che non erano state alterate. "E finalmente, gli diss'egli, non usurpate i diritti della Chiesa a quella guisa, che la Chiesa non usurpa quelli dell'Impero. E dove avete voi mai veduto, che gli imperatori abbiano assistito ai concili, se non a quelli, ne quali si trattava della fede, che è comune a tutti i cristiani? E non vi siete nè par contentato di trovarvi in quell'assemblea, che doveva giudicare un vescovo; voi vi avete fatto entrare le migliaja di persone secolari, perchè vi fossero testimonie del suo obbrobrio. Ma il numero si vorrà egli, che possa supplire la pietà e la giustizia? Prima di Gesti Cristo v'aveva dei re, che erano anche sacerdoti, come Melchisedech, e questo è ciò che il demonio ha imitato nella persona degli imperatori pagani, che erano sommi pontefici. Ma dopo la venuta di Colni, che è veramente re e pontefice, l'imperatore non si è più attribuito i diritti del pontefice, nè il pontefice quelli dell'imperatore. Gesù Cristo ha distinto le due potestà, in guisa che gl'imperatori avessero bisogno de pontefici per la vita eterna, e che i pontefici si giovassero degli imperatori per le cose temporali (865) ».

In altra lettera, scritta nell'anno 866 égii si laneuta con Michele, perchi banno fasticata qualita che egia avea mandato da Rodoldo e Zacaria, e ben anche perchi non fu letta, secondo l'ano, sul principiare del concilio di Costantinopoli. Egli nola come stati alterati i passi che risguardavano l'autorità della santa scele, l'esuplacion di figunzio e l'intrusione di Fozio, la cui ordinazione fitta da un vescovo deposto è di nunu valore; e chichian, che risguardera l'igunzio come vescovo legitimo, intinno a



<sup>1</sup> Boll., 9 mart., t. VII, p. 19. - 2 Nic., ep. 9.

che non sarà giudicato colpevole dal suo tribunale. « Voi dite, the senza il nostro consenso Fozio si runarrà sempre sulla sede di Costantinopoli e che sarà nella comunione della Chiesa. Ma noi crediam tutto il contrario e speriamo, che la Chiesa osserverà i canoni di Nicea, i quali proibiscono di ricevere quelli che sono stati scomunicati per sentenze. Noi pensiamo, che un membro separato non sussisterà lungo tempo, e che gli altri seguiteranno alla perfine il loro capo. Del resto, la santa Sede ha fatto quello che doveva fare; l'effetto dipende da Dio. La protezione de principi non giova lungo tempo a coloro, che sono stati colpiti dalla santa Sede; sono come marcati per sempre. Così Simone il Mago, fu abbattuto da S. Pietro: così l'opinione di papa Vittore interno la Pasqua ha prevalso su quella dei vescovi dell'Asia; Acacio di Costantinopoli è stato condannato da papa Felice; Antimo da Agapito; e che cosa ha loro giovato d'essere favoreggiati dai principi? Ascoltate finalmente la voce del dovere e dell'equità, giudicate voi medesimo per onor vostro e condannate alle fiamme la lettera scandalosa, che voi ci avete scritto con una penua innaffiata nel fiele dell'aspide; altrimenti sappiate, che tutto l'Occidente l'anatematizzerà in pien concilio; dopo di che noi ci vedremo obbli-gati di attaccarla ad un palo, sotto il quale si accenderà un grati fuoco per bruciarla alla veduta di tutte le nazioni dell'universo, le quali accorrono continuo al sepolero del Principe degli Apostoli ».

Poco dopo questa lettera, che bisogna risguardare come l'ultimo rimedio che si sperimentava sopra un male quasi disperato, l'andar delle cose mutò affatto a Costantinopoli. L'imperatore si era alla perfine ingelosito della troppo grande autorità, che egli aveva lasciato pigliare al cesare Barda. Dopo fatto un sogno terribile tanto da porre in gran conturbazione l'anima di quel fiero cesare, il quale lagrimò forte in raccontandolo all'uno de'suoi amici, egli fu trucidato per comandamento e sotto gli occhi dell'imperatore suo nipote: e così finì il favoreggiatore del colpevole Fozio e il persecutore d'Ignazio. Ma Michele, che non aveva di vigoria altro che pel delitto, cedè in capo ad alcune settimane l'autorità, che egli aveva ricuperata. Il di 26 del maggio 866 egli associo all'impero Basilio, detto il Macedone dal paese de'suoi natali.

Qualunque altro truffatore, da Fozio in fuori, sarebbesi sturbato moltissimo in veggendo rovinare così improvvisamente in un con Barda il principale sostegno della sua scelleraggine; ma non fu mai iniquo meno soggetto di lui ad abbandonarsi; egli prese immantmente una via tutta in contrario a quella, che egli aveva seguito infino allora, e quantunque ella avesse dovuto provocare la delicatezza meno suscettiva, pur tale proredere riuscì a bene con Michele, il quale non aveva nè ingegno, nè generosità. E dove alcun tempo prima egli adorava Barda ed era ben lungi dal rendere i medesimi omaggi al suo fiacco nipote, egli fu il primo a straziar la memoria del suo benefattore, come del più odioso degli nomini, e a lodar l'imperatore principalmente dell'aver saputo prevenire, così egli si esprimeva 1, colla sua prudenza e la sua giusta severità l'ultimo attentato di un tiranno, che era li li per aprirsi col parricidio la via ad un potere assoluto. Michele fu preso di ciò che non doveva suscitar altro che la sua indegnazione e la sua diffidenza. Egli tenne a suo gran vantággio l'aver dalla sua il patriarea, che si'stimaya l'uomo più accorto dell'impero, e che dovendo meglio d'ogni altro conoscere Barda giustificava così molto bene la proscrizione della vittima. Dall'altro lato il perfido adulatore faceva pure ogni suo ingegno di guadagnarsi la benevolenza di Basilio, sopra tutto allorchè vide mettersi la discordia fra l'imperatore e il suo bizzarro collega, il quale non tardò punto a pentirsi di essersi ridotto egli stesso in quell'impaccio e molestia. Alloraquando egli si trovava da solo con Michele ei lo compiangeva di avere fatto così grande e potente un ingrato, e si lasciava andare a dire senza riserbo alcuno le peggiori cose contra Basilio; e quando egli trattava in privato con questo muovo cesare egli si mostrava preoccupato solamente in conservare e soddisfare al tutto un principe così necessario all'impero, il quale, se non era egli, diceva Fozio, si troverebbe in balia del più avventato e insensato tiranno.

Basilio, nato campagnuolo da oscuri natali e giunto a quella grandezza per l'alta sua statura e la straordinaria sua forza, aveva conservato però quel retto senso, che spesso prevale sulla doppiezza e tutte le cabale della corte. Egli diffidò di un nomo, che pigliando sempre unove forme diverse, non mostrava poterne avere ne manco una sola, sulla quale far capitale. Basilio aveva inoltre una religione semplice, come i snoi costumi, e non potevano andargli a genio le alterazioni temerarie, a che Fozio si licenziava; tutte le sottigliezze dell'accorto scismatico non impedivano il principe di non raffigurare il cristianesimo de'snoi maggiori in tali innovazioni. Egli occultò non pertanto i suoi pensieri e temette di precipitare la catastrofe, alla quale s'andava ogni cosa disponendo; ma la brutalità di Michele rendette inutili tutti i risgnardi. Un bel di, in onta di Basslio, tutto il cui merito ei lo faceva consistere nella sua imponente figura, questo principe prese per mano un remigante della galera imperiale, nomo ben fatto della persona, di grande statura e di bella apparescenza, e presentandolo al senato dopo vestitolo di tutti gli ornamenti imperiali: « lo nii pento, diss'egli, di avere associato Basilio all'impero, ed eccovi l'imperatore, che si merita di essergli auteposto 4 ». Una tale stravaganza indegnò tutti, si risguardò come il sommo della tirannia il farsi un giuoco del titolo augusto, che dava il diritto di comandare ai Romani, si richiamarono alla mente con esecrazione nua infinità di capricciose crudeltà, che il dissoluto tiranno aveva comandato, essendo briaco, come di tagliare le orecchie all'uno, di spiccare all'altro il naso, ed anche di mozzarlo del capo per puro capriccio. Bollivano gli animi in questa guisa, quando alla perfine Michele comandò di uccidere Basilio alla caccia. Esscudogli andata-fallita, Basilio fece uccidere lui stesso nel mentre che era ubbriaco, il di 24 del settembre 867. Egli aveva regnato quasi ventisci anni, quindici mesi dei quali insiem col suo collega. La madre di lin, l'imperatrice Teodora, cotanto diversa dal suo figliuolo, e onorata qual santa nella Chiesa greca, era morta allora in una specie di esilio, dove ci la teneva nell'obbrobrio, perche non faceva plauso ne a' suoi vizj, ne al suo scisma.

Fin dalla domane che Basilio fu riconoscinto il solo imperatore, egli scacciò Fozio, dalla sede patriarcale e lo rilegò in un monastero. Il di seguente mandò il duce supremo della flotta colla galera imperiale per ricondurre onorevolmente Ignazio, il quale fu ristabilito nella sua sede il 25 di novembre con tutto l'apparato conveniente e co plansi di tutta la città. L'imperatore aveva inginito prima a Fozio, che gli spedisse imiuantimente le carte che egli aveva recate seco dal palazzo patriarcale. Il falsario giurò senza esitare, che non ne aveva; ma le sue genti, meno di lui familiari allo sperginro, si diedero a divedere alquanto imparciate al rispondere, il che fece palese ogni cosa! Allora si fu, che si trovarono gli atti del concilio supposto contra Ignazio, colla lettera sinodica riboccante delle più atroci calumnie contra il papa. Si appalesò questo mistero di miquità in picu senato, e poi nella chiesa, dove l'universale fu preso di stupore e insiem di orrore alla veduta di una perfidia, che passava a quel punto la comune dello spirito umano. Gli autori contemporanei raccontano in questo modo l'espulsione di Fozio 2. E non fuche depo centocuiquant' anni, che lo scismatico Zonora, facendo dell' antore dello scisma della sua nazione un novello Ambrogio, immaginò, che Basilio aveva scacciato questo intruso, perchi Fozio l'aveva respinto pubblicamente dall'altare a motivo dell'incessione

del suo benefattore.

Quando S. Ignazio fu ristabilito, interdisse le sacre funzioni non solamente a Fozio ed agli ceclesiastici che egli aveva ordinati, ma a tutti coloro che avevano comunicato con lui; quindi egli propose all'imperatore di far celebrare un concilio ecumenico per rimediare agli ultimi scandali. Basilio mandò immantinente un ambasciatore a Roma, a fine di ottenere il conscuso del papa e beu anco alcuni legati 5. Spedi pure in Oriente lettere e ricchi doni agli ufficiali saraceni, che vi comandavano, a fiue di procurare ai tre patriarchi la licenza di poter venire al concilio o di mandarvi i loro rappresentanti. Sebbene colpito da quella sciagura acconcia tanto a invitirlo, nondimeno Fozio non si terme per anco perduto. Dopo l'audacia di comperia pubblicamente col papa e fulnanare per ben due volte l'anatena contra di lui, egli mandò in segreto a Roma Pietro di Sardi, l'uno dè suoi più risoluti e destri partigiani. Conoscendo Nicolò per un padre

<sup>1</sup> Post. Theoph. IV, p. 43, 44. Constant, in in Basil, p. 26, etc. - 2 Nicet, et Cons. in Basil. Cedren. - 3 VIII Syn. act. 3, Anast. in Adrian,

altrettanto induigente verso i figliuoli sottomessi, quanto inesorabile coi superbi e gli indocili, egli si prometteva di guadagnarlo con un atto così autentico di soggezione e di provargli in seguito l'irregolarità della elezione d'Ignazio e la validità della sua propria. Così il più gran nemico del primato della Chiesa romana lo approvò egli stesso. riconoscendo il papa a suo giudice e suo superiore 1. La nave che montava il vescovo di Sardi naufrago in quel viaggio, e di tutti gli scaltriti che lo accompagnavano non la campò che il monaco Metodio, la cui perfidia venne scoperta chiaramente a Roma, anatemalizzata con orrore e rovinata per sempre.

Papa Nicolò non si potè allegrare in veggendo il termine felice di quest'affare, che gli era costato le tante fatiche e inquietudini. Pochi giorni prima di morire egli aveva scritto in Francia delle lettere le quali testimoniano del suo zelo per la disciplina. Nell'una di esse riflutava a Luigi di Germania il ristabilimento di Teutgaldo e di Gontiero, e rimprovera questo principe del non avere preso mai interesse alcuno ai mali della Chiesa; e in altra gli scriveva: « Voi ne partecipate, che avete mandato il re Carlo, vostro fratello, insiem con un vescovo del vostro regno per indurre Lottario ad obbedire ai nostri comandi. Noi lodiamo la vostra carità per lui, e la vostra obbedienza verso di noi; nondimeno noi non ne vediam per anco effetto alcuno, per qualunque promessa egli vi abbia fatta... Egli dice, che vuol venire a Roma, quantunque noi gli abbiam sovente proibito di farlo senza nostra licenza. Vietategli di venirvi nello stato in cui è di scomunicato; altrimenti non vi sarà accolto colle onoranze che egli desidera; adempia in prima alle sue promesse ».

In cotal guisa questo santo papa vendicava la fede conjugale violata, non temendo di proscrivere in fin sul trono il pubblico adulterio. Egli morì il 43 novembre dell'anno 867, dono un glorioso pontificato di nove anni e mezzo. Negli ultimi tempi la Chiesa lo ha solennemente annoverato fra' santi. Ei fu di fatto l'uno de' più virtuosi e gran pontefici, che abbiano salita la sede di S. Pietro. Fu pianto lunga pezza a Roma, dove manteneva continuamente e senza eccezione tutti que poveri, che nou erano in condizione da potersi procurare il vitto. Ei lasciò di sè per tutto il mondo cristiano l'idea di un papa. che la provvidenza aveva suscitato in un tempo sciagurato per contrapporlo come un muro di bronzo così allo scandalo de principi incontinenti, come agli attentati dello scisma e dell'intrusione. Di questo pontelice ne son rimase da sole cento lettere od istruzioni, fra le molto maggiori di numero, che egli aveva composte: poichè lo si consultò da tutte le parti del mondo molto più forse, che non tutti i suoi predecessori. Le sue risposte, piene di quella chiarezza e quella precisione, che i più gran nemici della Chiesa non hanno potuto tenersi dall'ammirare ne pontefici romani, furono avute per altrettanti oracoli. Noi troviamo in una delle sue lettere a S. Rodolfo, arcivescovo di Bourges. che questa Chiesa aveva diritto sopra quella di Narbona di giudicare in caso di appello; specie di patriarcato, di cui non si vede antecedentemente alcun vestigio, e fondato probabilmente sopra il fatto dell'essere la città di Bourges la metropoli del regno di Aquitania. Nel medesimo luogo si legge, che i corepiscopi, successori dei settantadue discepoli, avendo le funzioni episcopali, si debbono tenere per valide le ordinazioni, che ei possono fare di sacerdoti o di vescovi. Si è veduta altrove la decisione in contrario, ma per altra regione; ed è perche l'uso non era uniforme, e perchè questi corepiscopi, insigniti del carattere episcopale in certi luoghi, non ricevevano in altri se non l'ordinazione sacer-

Adriano, di natali romano, prete del titolo di S. Marco, e distinto per una carità di cui si narravano de prodigi, fu eletto con gran sollecitudine a succedere a Nicolò 2. Era già stato trascelto a surrogare Leone IV e poi Benedetto IV. In queste due congiunture la sua savia modustia aveva trovato il modo di sottrarsi a questa sublime e terribile dignità: ma dopo morto Nicolò I le istanze del ciero, del senato, di tutti gli ordini del popolo furono così stringenti, si pubblicarono tante rivelazioni e segni maravigliosi della volontà divina, che riusci impossibile al modesto Adriano, sebbene avesse già settantasei anni, di potersi cansare per la terza volta. Il popolo non voleva aspettar la conferma imperiale, il senato la fece sollecitare quanto più poteva; l'imperatore fece plauso a così buona scelta,

<sup>1</sup> Anast, præf. in VIII , Synod, - 2 Vit. t. VIII, Conc. 882.

e Adriano, jecondo di nome, fu consocrato solennemente il 3 dicembre di quest'amo 867, La dolezza e sterma che gli et a naturale, a vandogli fatto ammettre alla comunione ceclesiastica de' edipevoli molto famosi, come Teutgaldo di Treveri e il legato infedde di Nicolò, Zacarai, d'Anagni, corse la voccinfino in Francia, che egil voleva annullare gli atti del suo illustre predecessore: A Roma si trovarono alcuni monaci ofientali, i quali portano al l'oro rispetto alla memoria di Nicolò fino al punto di satenersi dalla comu-

mone del nuovo papa. La vera virtù si fa sempre sollecita a dileguare i sospetti, che possono tornare in danno della fede. Il venerdi della settuagesima, venti febbraio 868, Adriano, secondo il costume, convitando cotali religiosi, alcuni de'quali erano deputati da diversi principi, egli stesso presentò loro da lavarsi le mani, gli servì da bere e da mangiare, e ciò che li preoçcupò anche più favorevolmente, perché non sapevano che papa alcuno avesse ciò fatto prima di lui, si fu, che egli si pose a mensa con loro. Dopo mangiato egli si gittò ai lor piedi e disse 1: « lo vi scongiuro, o fratelli, a pregare per la Chiesa, per l'Impero e per me, che non posso altro che trascinarmi dietro il peso terribile che mi fu imposto ». E siccome ei rispondevano con elogi all'umiltà sua: « Dimenticatemi, prosegui piangendo dirottamente; ma per coloro, che hanno finita la loro carriera in modo santissimo, ringraziamo Iddio; che queste sono le preghiere, che loro convengono; benedite con me l'Onnipotente di aver dato alla sua Chiesa il mio signore e padre santissimo e tutto ortodosso papa Nicolò, il quale l'ha difesa col coraggio di un novello Giosuè ». Allora quegli orientali non si poterono più contenere: Greci, Sirii, Egizii, tutti sclamarono ad una voce: "Sia benedetto Iddio, sia Dio glorificato per sempre di aver fatto ritrovare alla sua Chiesa un così degno pastore, un così degno successore del gran S. Nicolò! Si dileguino le voci ingiuriose, si confonda l'invidia! Viva Adriano, nostro padre e nostro signore! Viva Adriano, istituito da Dio sommo pontefice e papa universale! " Essi ripeterono per ben tre volte queste acclamazioni, e il papa imponendo silenzio collo stendere della mano, disse: « Al santissimo e tutto ortodosso signore Nicolò, istituito da Dio sommo pontefice e papa universale, eterna memoria! Vita e gloria eterna al nuovo Elia! Al nuovo Finco, degno per sempre del sacerdozio, eterna salute! Pace e abbondanza di grazie a suoi fedeli figliuoli! "Ei si ripetè per ben tre volte ognuna di tali acclamazioni.

Come si ha da molte delle sue lettere, questo papa si diede eguale cura di giustificars presso i vescori di Francia, dove si era smilmente divolgata la voce, che egiti dissipprovava il fatto da papa Nicolò, «Quantimque non non siamo punto inecoralni, diss' egit verso i pectatori, che implorano la misericordia della santa Sede, pun noi non il escericarimo che solo a favore di quelli, che avvanno fatto una ragionevole soddisfazione, e non pretenderamo di giustificarsi accianando il gran papa, che è presentemente dinanzi a pretendera, di giustificarsi accianando il gran papa, che è presentemente dinanzi a crediere, che le sue ordinanze amistatono di matti gibi unomini. E quali profesio di servicia, ed io opero diversamente, è la differenza dei tempe e delle circostanze, la quale fa produrre degli effetti diversi al medesino spirito dei ai medesimi principi ".

Il re Lotario si persuase agevolmente che farebbe migiore accordo con Adrisno, che non con Nicolò. Come prima i spepe lerato alla sed di S. Pietro 3, ersisea alui si garatolò seco della sua esalizacione, ma a sorprenderio più di leggieri gli attestava pure dobo rivo della pertita di Nicolò, al quale, gli dicara, a cra sottomesso oggorar come al Principie degli Apostolo, in damo ben anco della sua dignità, e molto più tià id quello che averano fatto i re suoi predecessori. Finalmente dimandava, che gli fosse permesso di venirsi a giustificare a foma, e che mo negli venisse negata la grazaa di visitare i santi Apostolo, iscome quella grazaa, che era conceduta ai Bulgarie a tutti labarai più selvaggi. Adriano gli rispose, che la santa Sede era sempre pronta a esercitare la misencori dia come la giustiza; che se ggi si silmava immorrela potera con uttati fidanza venire a Roma, e che dove fosse colpevole, se riconosceva la sua colpa, nou tralasciasse di venire a ricovere il rimetio della pentienta 4.

Lottario non intese che solo ai modi acconci a far riuscire questo suo viaggio giove-

<sup>1</sup> Adr. vit. t. VII, Conc. - 2 Adr., ep. 9. - 3 Tom. VIII, Conc. p. 909. - 4 Regin, an. 868.

vole alla sua passione, e si promise il maggiore effetto dal seguente maneggio. La regina Teutherga, stanca de' mali trattamenti che non rifiniva mai di patire, desiderava ella medesima di annullare i suoi sponsali; quindi Lottario la mandò al papa, perchè togliesse di mezzo ogni difficoltà. Il papa l'accolse a grandi onori e non intralasció cosa, perché ella s'avvedesse del gran divario che correva tra una corte, dove trionfava il libertinaggio e l'adulazione, e quella di Roma, presta ognora a far trionfare la verità, a proteggere la debolezza, e vendicare l'innocenza. La sciagurata principessa dimandò intanto. che fosse annullato il suo matrimonio, così a motivo di alcune infermità, come pel desiderio ardente che ella aveva di rinunciare alle vanità del secolo e consacrarsi interamente a Dio, Ella v'aggiunse ancora, riconoscere benissimo essere stato il sno matrimonio illegittimamente contratto. Adriano, il quale sospettava a buon dritto, che questa consorte disperata voleva finire i suoi patimenti a danno dell'onor proprio, le dichiarò di non poter consentire a quello che ella dimandava; o che tutto quello che egli poteva prometterie era di ragunare un concilio per dehberare con maturità un affare cotanto spinoso. Le disse, che si tornasse intanto da Lottario, e scrisse a questo principe di trattar Teutberga come sua legittima sposa, e le desse le badie che le aveva promesse, ond'ella non avesse a difettare del necessario. Tanta era la durezza dell'oppressione verso Teutberga, che un santo papa, il quale non poteva altro che biasimare il costume abusivo di abbandonare i benefizi a' laici, era ridotto a tale da agevolare questa specie di himosina in pro di una regina.

Dal canto suo Valdrada dimando al pontrice l'assoluzione dall'anatena fatunianto contra di et di appa Nicolà. A ottenere tal grazia dali mispagò l'imperator Liniq; il quale assicurà papa Adriano, che questa donna vera di sinero cuore penitente. Sopra tale testimonianza al pontellos scrisce a Valdrada che le rendeva la Boedh di entrare nella Chiesa, di pregare e di mangiare coi fedeli, e gli dava al tempo medesimo molti avvisi salturir, e le probibiva assolutamente di non trovarsi più con Todario 4.

Dopo disposte in cotal modo le cose e dopo molti altri vili partiti nei quali il trassicoti l'interesa edila sua passione, conce quello della sua conqua, racidinate sunpreper tale sua passione, questo principe parti per l'Italia e ando prima a Benerotta per
abbocarsa coll' imperatore Lungi, suo fratello, il quale attendre a nei la guerra ai Saracini. Di là egli ando al monte Cassion (860), accompagnato dall'imperatore Engilherga, che aveza gandagnata con prepiniere e doni, dopo fatto ordinare al para
dall'imperatore di trovava al hogo dell'abboccamento. L'artificioso Lottario fore Intele
sommissioni proprie a gandagnare il pomether. L'imperatore via aggiunes quella
sorta di sollecitodimi, che nelle persone della sua dignità tengono luogo di un comando
assoluto. A fine di ono correre, più lungh fempo i percolò della scomunica Dattario
bimanza sopra ogni cosa, che il papa lo riconciliasse solemnemente, eleberando i sunti
unisteri alla sua presenza e offerencologi di sua propria ramo la commono. Adrano
vi consenti, a condizione però, che il re non avesse avito alem commercio nei manco
di parode con Valdrado. Aupocolobe pano Nicolo Parva secommiscio nei
manco
di parode con Valdrado. Aupocolobe pano Nicolo Parva secommiscio nei
manco
di parode con Valdrado. Aupocolobe pano Nicolo Parva secommiscio.

Ferme in til guiss le cose e molto leta di chè Engülterra, «e ne tomò dall' imperitore suo sposo. Il circo Lottario fectava dal cato suo plauso a se 'mocleimo, sebbene gli motasse poro a fornire nella sua persona l'uno di que 'terribiti esempi del castigno delle comunioni indepen dedila pera particolare, e de. 8. Rado affernava ossere unita a questo delitto, dicardo a' Corniti, che tale era il motivo delle morti improvise, code erano colti molti di foro. Al di pusto del al longo conventuto il papa eclebro alla presenza di Lottario. Al chiudere della messa, il poutefre pigitando in mano il corpo di Gesal Cristo e volgendosi al re, con voce alla e distinta gi disse: « Primorpe se voi non niete colpevole dell' adulterio, dappoiche si est sato a verettio dal 'papa Nicolò, e se voi avede ferma la risolutione di non aver più alcuna pratica colò vostre concubiata. Valdrada, avvicantevi con ildatura e nicocete il sacramagno della vita eterna; ma se. la votta pentiazza non è punto sintera, non aste cos l'emerino di ricever ni corpo e il sangue del vostro signore, celi incorporarvi, profonandoli, la vostra propria condama ». Lottaro frenettic errifo a talli parole; uni l'eccesso del delitro era risoluto e il canama.

ATR - 0000 - 000

<sup>4</sup> Adr. ep. 14.

lo consumo, aggiunse lo spergiuro al sacrilegio ed anzi chè dare addietro si precipito nell' abisso, che gli era spalancato appiedi. Rivolgendosi poscia ai grandi, che si comunicavano instem col re, il papa disse ad ognuno di loro: « Se voi non avete contribuito, nè consentito agli adulieri del vostro padrone con Valdrada, e se non avete comunicato colle altre persone anatematizzate dalla santa Sede, che il corpo del Signore vi sia un pegno di eterna salute ». L'orrore del sacrilegio ne fece ritirare alcuni: ma la maggior parte si comunicarono ad esempio del re. Gontiero di Colonia, che era di quel novero, deposto tuttavia dall'episcopato, ricevette la comunione fra quei laici; ma bisogno, che egli dichiarasse prima per iscritto, che si sottoponeva al giudizio di papa Nicolò, con promessa di non suscitar più di scandalo per l'avvenire contra la Chiesa romana, ne contra i suoi pontefici 1.

Dopo questa fatale comunione Lottario pranzò col papa e gli fece de' presenti magnifici in vasi d'oro e d'argento. Adriano pure gli diede un manto, nua ferula e nna palma. Il mauto, che fu erratamente confuso con una leonessa per la rassomiglianza del nome latino læna o leæna non era nell'idea del papa, come in realtà, altro che un manto reale. La ferula, che è una pianticella soda e leggera, accoucia al correggere senza ferire, figurava lo scettro. La palma era il segno ordinario della vittoria. Ma gli adulatori del re scoprivano ben altri misteri sotto questi simboli. Il manto come dice in termini espressi un antico annalista a, significava secondo loro che il re sarebbe rivestito di Valdrada, cioè che Valdrada gli sarebbe inseparabilmente unita. La ferula rappresentava loro l'autorità assoluta colla quale egli soggetterebbe i vescovi contrari alla sua passione. La palma presagiva la rius cita di tutte queste cose, Inebbriato di queste superstiziose e puerili adulazioni il principe parti lictissimo dalla chiesa di S. Pietro di Roma dove era andato a far la sua pregluera. Ma giunto appena a Lucca, egli stesso e inito quasi il suo corteo furono presi da una febbre maligna, la quale produceva gli effetti più strani e spaventevoli 3. I capelli, le nugliie, la pelle medesima cadevan loro mentre un fuoco interno li divorava. La maggior parte si mozirono sotto gli occhi del re. Egli non tralasciò per questo di continuare il suo viaggio, inteso unicamente nell'oggetto della sua cieca passione, che gli tardava tanto di so-. praggiungere. Si fece portare fino a Piacenza, dove perdette insieme colla parola ogni sentimento, e si mori non dando segno alcuno di pentimento. Si noto, che quelli fra i suot, che avevano insieme con lui profanato il corpo del Signore, morirono nella guisa medesima. Coloro invece, che si erano ritratti dalla santa mensa furono i soli che la camparono della morte, prova sicura della vendetta del Ciclo. La regina Teutberga pianse questo sposo infedele, non altramente che se fosse stata da lui amata. Valdrada prese il velo nella badia di Remiremont, meno però, secondo quello che allora se ne disse, per ispirito di penitenza, che non pel timore de' trattamenti che si meritava,

Quanto più male adatto a difendere i suoi propri Stati contra gli assalti de' Normanni e tanto più Carlo il Calvo era ingordo di acquistarne di nuovi. Non sì tosto saputa la morte di suo nipote egli marciò verso la Lorena, e se ne fece gridar re in danno dell'imperatore Luigi II, fratello di Lottario. Tutto il regno applaudi a questo nuovo signore, e Incmaro di Reims lo consaccò in tale dignità, il papa si adoperava intanto a conservare all'imperatore l'eredità di suo fratello. Spedi per questo de' legati in Francia e li incaricò di molte lettere nelle quali faceva chiari i diritti dell'imperatore Luigi e l'indeguità che si commetteva in spogliare un principe cristiano, in quella appunto, che egli era tutto inteso in combattere gli Arabi, i quali facevano ogni sforzo per rovinar la Chiesa romana e soggiogar l'Italia. Non v'aveva cosa certamente, che convenisse meglio al padre comune di tutti i fedeli, quanto di far suoi propri gli interessi del principale difensore del nome cristiano, tanto più che questi era l'erede naturale e legittimo del regno di Lorena. Inoltre, l'imperatore lo aveva pregato di operare in suo pro. E perció non facendola da giudice assoluto di pubblico diritto e degli affari temporali dell'impero, come hanno affermato alcuni critici 4, nella lettera, che egli scrisse in particolare ad Incmaro di Reims 5, come al prelato più accreditato della Francia, Adriano ando fino ad ingiungerli di separarsi dalla comunione del re Carlo, se dopo

<sup>4</sup> Annal, M. 86g. - 2 Annal, Bert. - 5 Ibid. - 4 Ep. 19, 20, 21, - 5 Ibid. 22,



gli avvisi convenienti questo principe la voleva durare a tenersi gli Stati di Lottario. Lo incaricava al tempo medesimo di notificare ai signori laici, e così pure ai vescovi la sua intenzione intorno la successione al regno di Lorena e segnatamente di intimare ai prelati, che se non si opponevano all' invasione del re Carlo, ei li risguarderebbe quali merceuari e non più come pastori. E non risparmio neppure le minacce di deporli e di scomunicare il re medesimo.

Incmaro, il quale aveva consacrato questo principe, si trovò in un'alternativa molto impacciata. Egli rispose ai legati a viva voce, che per quanto era in lui eseguirebbe i comandi del sommo pontefice, ma che non voleva nimicarsi Carlo il Calvo, come nol voleva nè manco col papa. Egli fece adunque leggere ai re, ai vescovi ed ai signori fina nota, nella quale dichiarava, che il papa gli aveva intimato di far loro sapere, che se qualcuno usurpasse il reguo di Lottario, il quale appartiene per diritto di successione all'imperatore Luigi, sarebbe scomunicato, e che i vescovi, i quali avessero consentito all'usurpazione verrebbero deposti; che noudimeno egli aveva saputo che i re Carlo e Luigi di Baviera avevan già per dividersi questo regno, conchiuso un trattato, che dove fosse rotto originerebbe certo delle guerre civili; che vedendo esser cosa pericolosa e il non eseguire gli ordini del papa, e il rompere un trattato confermato da giuramenti, egli non ardiva di decidere senza il voto unanime de vescovi; che i prelati e i signori laici non hanno il diritto di eleggere un re, che la santa Chiesa non vuole, e per conseguenza lasciava al papa il sentenziare in così grave affare. Dopo data una tale testimouiauza di obbedicuza, Incmaro si lamentò col papa del comando ricevuto di separarsi dalla comunione del re Carlo, se non voleva egli stesso essere separato da quella della santa Sede; ma dice in bocca del popolo quello che avrebbe potuto offendere Adriano 1. "Una calca di genti ecclesiastici e laici divolgano, che nessano mai de' vostri predecessori ha dato ordini simili; è certo, che nell'affare medesimo di Lottario, accusato tanto gravemente, papa Nicolò, di gloriosa memoria non ha proceduto in questo modo. Onando noi rammentiamo ai grandi il potere di legare e slegare che è stato dato a S. Pietro ed a' suoi colleghi, essi ci rispondono che i regni si acquistano colle battaglie e le vittorie, e non colle scomuniche del papa o dei vescovi. E se volete disporre in tal guisa dello Stato, aggiungon essi, difendetelo ben anco dagli assalti dei Normanni, e non ci ve-. nite richiedendo di difendere voi medesimo. Dappoiche il papa non può esser vescovo e re, poiche i snoi predecessori si sono contentati del governo della Chiesa, e nou hanno fatta alcuna usurpazione contro lo Stato che spetta ai principi, e non ci ordini adunque di riconoscer per re colui che tenendosi lontano da noi, non può soccorrerci contra i barbari. Non pretenda di soggettarci ad un giogo che i suoi predecessori non hanno imposto ai nostri maggiori; noi non possiamo sopportario ».

Il re Carlo tentò, ma invano di far mutare il papa intorno la cosa della sua usurpazione, la quale non fu mantenuta che colla forza. Ma affari di molto maggior momento alla pace della Chiesa fornirono in Oriente altro alimento allo zelo di Adriano.

Gli ambasciatori dell' imperator Basilio, non avendo, arrivando a Roma (868), trovató vivo papa Nicolò, avevano ricapitate le loro lettere al suo successore. Adriano fece partire per Costantinopoli tre suoi legati, due vescovi Donato d'Ostia e Stefano di Nepi, e l'altro, l' nno de' sette diaconi della Chiesa romana chiamato Marino. Essi avevan lettere per l'imperatore e pel patriarca Ignazio. " Io e tutta la Chiesa d'Occidente, diceva Adriano all'imperatore \*, noi abbiamo avuto per gradevolissimo quello che voi avete fatto con Ignazio e Fozio. Intorno a ciò che resta da fare rispetto al come trattare gli scismatici, che più o men colpevoli devono essere gindicati con maggiore o minore rigore, noi ne rimettiamo la cognizion di ciò ai nostri legati, di conserva col nostro fratello Ignazio. Noi siamo, inclinatissimi ad usare indulgenza con essi, eccettuato Fozio, la cui ordinazione deve essere assolutamente rigettata. Noi approviamo, che voi facciate celebrare un concilio numeroso, al quale presiedono i nostri legati e vengavi esaminata la differenza delle colpe e delle persone e si brucino pubblicamente gli esemplari del falso concilio tenuto contra la santa Sede, e vietato sotto pena di deposizione e di anatema di conservar di esso la menoma cosa. Noi dimandiam pure, che i decreta

<sup>1</sup> Hinem. oper. t. 11, p. 689, etc. - 1 Vit. Adr. p. 980, etc.

del concilió romano contra quelli di Fono siano soltoscritti da tutti, nel concilio che si celebreri da voi, e che siano conservati negli archivi di tutte le chiese. La lettera al patriarca enjime le medisime disposizioni, e si fonda moltissimo sul procedere e i decreti di papa Nicolò, che adriano dichirar voler seguri in tutto, principalmente contra Fozio e contra forgoro di Stracusa, che lo avera ordinato.

L'imperatore e l'ulta Gostantimopoli viveano impazienti dell'arrivo dai legrii. Ganadia Basito li sispe in via mandò foro incontro un segnore fino a Tessolonia 3. Giuntia a Scimbria, vale a dire a sedici leghe da Costantimopoli, fece partire una deputatione di vie maggiore nonouaza. Il gran scudiero, capo della deputazione, dide cal legal i quartanta cavalli delle stalle imperiali, un maiguitoro vasellame d'argento per la loro tavolo e degli i dicali i oloro comanda. Partiri con tutto questo cortos, giunsero a vatsa di Costantimopoli un sistolo 24 di settembre, e presero stama fuori della città negli cultiva magginiri di una cheas dedicata a S. Giovanna I Evangeisti, a la domane e ferero la loro cuttata, ciascum di Diro cavalacara 1 uno de cavalli dell'imperatore, bardato, con magnificenza grande, e andati alla porta della città vi trosarono tutte le compagnicale di unicali di polizzoo, massetta della contra della contra di contra di cavalli della discontra di della contra di cavalli della contra di della contra di della contra di della contra di cavalli di simuni di di di cavalli della contra di cavalli di simuni di di di cavalli della contra di cavalli di simuni di cavalli di di rimanente del clerco e da ultimo un popolo immenso con ceri e fac. Essi giunnero in tal ordine al palazzo d'Irene, dove furono riservotti di que signorie, che lor fecro i convenero di a parte del principe.

Il giorno appresso che gra fermo per l'udienza, l'imperatore mando a 100 nuovamente le compagnie del palazono, che ricevette nella sala dorsta. Appena l'i vide si levò in piedi, prese dalle isto mani, le lettere del sommo poutefice ele bisciò rispettosmente. Egh abbraccio pare il legati con grandi mistre d'affetto, e li richiese delle soluzie così di papa Adriando come del clero di Roma. e La Chiesa di Costantimopio, divisa dall' ambiscione di Foru, desi egli in seguito, fe gli ajultat da papa Xicoli. Da poi la vescio i, il giudino della Chiesa rousana mostra madre; e pretio noi si prepilamo di livteratori, il giudino della Chiesa rousana mostra madre; e pretio noi si prepilamo di livo ardore in secondare arlo così lodevole, e l'aprimento del concilio fa divisato pel mescoledi giorno cinque d'otlopre dei quell'amo 850.

#### 1 Vit, Adr. p. 980, etc.



#### LIBRO VENTESIMOSETTIMO

DALL'OTTAVO CONCELIO GENERALE NELL'869 FINO ALL'ESPULSIONE DI FOZIO NELL'ANNO 886.

Il tempio consacrato dal gran Costantino alla sapienza eterna e che Giustiniano levò in tale splendore e magnificenza da potersi paragonare con quello di Salomone, fur l'asilo augusto, dove il primato romano nel cuore istesso della Grecia trovò la sua difesa e il suo più glorioso trionfo. Al giorno disegnato i Padri del concilio si raccolsero solleciti e si collocarono al destro lato nelle gallerie superiori. Primamente, si espose la croce e il Vangelo secondo il modo costumato. Dopo di loro sedè Ignazio. patriarca di Costantinopolia poi i legati de patriarchi di Antiochia e di Gerusalemme. cioè Tommaso, arcivescovo di Tiro, prima sede dipendente da quella d'Antiochia. che era vacante, ed Elia, sacerdote, assistente di Teodosio di Gerusalemme. Il legato di Alessandria non era per anco arrivato. Vi aveva pure undici dei principali uficiali della corfe preposti a mantenere P ordine necessario. Ragunati così i legati e i natriarchi, comandarono che si facessero entrare tutti i vescovi, che avevano avuto il coraggio di patire persecuzioni per l'unità della Chiesa. Non ve ne avevano per mala ventuta altro che dodici, poichè la violenza o la seduzione aveva traborcati quasi tutti gli altri nello scisma. Di questo piccol numero così memorabile erano cinque metropolitani. Niceforo d' Amasea, Giovanni di Silea, Niceta d' Alene, Michele di Rodi e il dotto Metrofane di Smirne. I semplici vescovi erano Giorgio di Eliopoli, Pietro di Troade, Niceta di Cefaludia in Sicilia, Anastasio di Magnesia, Niceforo di Crotona, Antonio d'Alise e Michele di Corcira. In quella che apparvero tali confessori, i legati romani espressero ad essi la loro venerazione in questi termini: «Che questi incomparabili vescovi di cui poi invidiamo la sorte prendan posto secondo il loro grado ». Questo giusto tributo di onore fu applaudito con grandi acclamazioni da tutta Passemblea 1.

Ouando tutti i Padri furono seduti, il patrizio Baane, il quale era in capo ai grandi mandati dall'imperatore, fece leggere da parte di questo principe una esortazione diretta al concilio per stimolarlo a procurare una soda unione e a trattar le cose condolcezza. Quindi egli si levò e disse ai legati del papa: « I vescovi e il senato dimandano ora di vedere i vostri poteri ». I legati si opposero a questa dimanda, innsitata, dicevan essi, negli altri concili. Ma Baane soggiunse, che non si pretendeva con ciò scemar nulla dell'onore dovuto alla santa Sede, che si usava di tale circospezione a fine di non essere più ingannati, come erano già stati dai legati di papa Nicolò. Allora non facendo più alcuna difficoltà i legati di Adriano presentarono le loro lettere, che furono lette in latino e poi tradotte in greco dall'interprete dell'imperatore. Si lessero pure le credenziali de'legati d'Oriente, e si fa notare, che il patriarca di Gerusalemme, indirizzando l'autorizzazione del suo rappresentante a S. Ignazio, gli dà il titolo di patriarca universale.

Indi i legati del papa dimandarono che si leggesse una formola, che essi avevano recata da Roma per essere firmata da tutti i vescovi, gli ecclesiastici e i monaci sotto pena di essere esclusi dalla comunione della santa Sede. Si trovò a'nostri di come cosa strana, che il papa mandasse una decisione già bella e fatta ad un concilio ecumenico, non riflettendosi, che egli in ciò non faceva alcun mutamento, e che la sua decisione non privava il concilio nè del potere, nè della libertà di giudicare esso pure come voleva. Questo formolario, il medesimo, rispetto alla sostanza di quello che S. Ormisda mandò nel 519 per la riunione della Chiesa di Costantinopoli e l'estinzione dello scisma di Acacio, non presenta altro cangiamento che quello che tocca i nomi delle eresie e delle persone. Esso portava: « La prima cosa per la salute è di osservar

la regola della vera fede: poi bisogna osservare inviolabilmente le leggi di Dio e le ordinanze de' Padri: l' una cosa risguarda quello che bisogna credere, e l'altra quello che bisogna fare; poichè è scritto, che « senza la fede non si pnò piacere a Dio,» ed è scritto pure, che « senza le opere la fede è morta ». E perche questo detto di nos stro Signore, « tu sei Pietro, e sopra questa pietra io fabbricherò la mia Chiesa . 22 non potrebbe fallire di adempiersi, l'effetto ne prova così la veritàr poichè la Sede apostolica ha conservato sempre senza macchia la religione cattolica e insegnata la sana dottrina, temendo pertanto di separarci dalla fede e del suo insegnamento, e volendo seguire in tutte cose le costituzioni dei Padri e in particolare di quelli, che sederono sulla santa Sede, noi anatematizziamo tutte le eresie e specialmente quella degli Iconomanti. Rispetto a Fozio, il quale contro le regole sacre e contra i venerabili decreti dei santi pontefici romani si levo d'improvviso dagli affari della corte e della milizia secolare per usurpare, mentre viveva il nostro patriarca Ignazio, la sede di Costantinopoli, e che vi si è stabilito con tirannia col mezzo di alcuni scismatici o di alcuni nomini scomunicati e deposti, noi diciam pure a lui anatema, infino a che si soggetti alle decisioni della Sede apostolica ed al giudizio, che questa Sede ha pronunziato nella sua causa e quella del nostro patriarca lenazio, e infino a che il medesimo Fozio abbia anatematizzati gli atti del conciliabolo, che egli ha usato radunare contro il rispetto dovuto alla santa Sede. Noi riceviamo il santo concilio, celebrato nell' 863 da papa Nicolò di felice memoria, sottoscritto da voi, Adriano, sommo pontefice, e quello che voi medesimo avete tenuto non ha guari (868), e tutto ciò che è stato ordinato in questi due concili, ricevendo coloro, che questi concili ricevono e condaunando quelli che essi condannano, particolarmente Fozio e Gregorio di Siracusa, e quelli che seguono il loro setsma o rimangono nella loro comunione. Rispetto alle assemblee di tristi nei falsi concili tenuti due volte sotto l'imperatore Michele contra il patriarca Ignazio e una volta contro il primate della Sede apostolica, noi li percuotianto per sempre di anatema e così pur quelli che li difendono o ne conservano gli alti. Noi abbracciamo e difendiamo con tutto il cuor nostro tutto ciò, che la santa Sede ha ordinato intorno al nostro patriarca Iguazio. Seguendo in egni cosa la Sede apostolica e osservando tutto ciò che essa ha regolato noi speriamo di meritare di essere nella sua comumone. la sola in cui si trovi. l'intera e vera solidità della religione cristiana; e noi promettiam pure di non recitar punto nei santi misteri i nomi di coloro che sono separati dalla Chiesa cattolica, vale a dire di quelli, che ne lori sentimenti non si accordan punto colla santa Sede. Io ( quel tal vescovo ), io ho scritto di mia propria mano questa professione, che è la mia, e l'ho presentata a voi, Adriano sommo pontefice, e papa universale, per mezzo de vostri legati, i vescovi Donato e Stefano e Marino, diacono della santa Chiesa romana, cattolica, apostolica. » Avendo i Padri giudicato, che tale decreto non conteneva cosa che non fosse conforme alla fede ed alle sane massime, gridarono ad una voce, che esso era sapientissimo e che lo ammettevano,

Il patritio Baine piglio in segnito a levellare in nome del senato; e fosse per l'avare di mezzo ogni lattra difficoli, e per un segrito affetto de gli vertren it na poco manifestate per l'ezio, domandò si legri del papa e pri particolarmente anora a quelli dell'Oriente, come mai potessero condamare festo non avendo inteso mai. Non viniva difficile il rispondere a tale obbezione, d'appoiché la sentreux di papa Nicolò, che directa dell'esta de

La seconda sessione fu tenuta due giorni dopo e si impiegò tutta quanta in riconci-

liare gli ecclesiastici ordinati legitimamente, ma sedotti posicia dagli sicimatici. Si fectory frimeramente entrare i vessori, i quali erano dice: E si protatrarou chavani al concilio, presentarono per iscritto la confessione della loro colpa e dimandarono portienza, la loroscritta era solo diretta al legati del papa, i quali preservi la patre di quelli d'Oriente e del concilio, poi, consentendori tutta l'assemblea, venne letta. Lasciando stare le testimoniare di hassista il bibbioterario e di Niveta il Palagonio, autori contemporane e testimoni di veduta; questo solo scritto è molto acconcio a vonsindere alcuni seritori protestatuli, che si accordina ben poso colle persone illustimata dell'il toro propria comunioue, e che non consultando che solo il toro volto contra la Chiesa romana, dipinagono l'orio come un uno seggio, moderalo e per calumnie difinanto.

E questa pubblica confessione diceva così 1: « Se i mali che Fozio ha fatto alla Chiesa nou fossero palesi a Roma, noi avremmo bisogno di un ben lungo discorso a fesserne. la vera pittura: ma gli è appien manifesto tutto quello che egli ha fatto contro papa Nicolò, quell'uomo incomparabile, che egli aggravò delle tante atroci calunnie. Non si ignora neppure, che egli fece venire dall'Oriente de'falsi testimoni per condannare questo illustre pontefice. No, non fu mai nomo simile a Fozio nell'arte del tessere intrighi e del mentire. Egli trattò nell'egual modo il nostro patriarea Ignazio; egli inventò contra di lui ogni fatta d'inposture, lo ha martoriato crudelmente per ottenere la sua rinunzia, e non tenendosi contento di estharlo, gli ha fatto patire il carcere, le catene, la fame, la sete e le percosse de colpi più mortali e più oltraggianti. Se trattò in cotal guisa un prelato, fighuolo e nipote di imperatori e più venerabile eziandio per la sua virtù, che non pe suoi natali, argomentate voi quali perversità avrebbe usato con noi. Molti sono stati chiusi insiem con pubblici malfattori e idolatri nella prigione del pretorio, dove han patito tutti in una gli orrori della fame e della sete. Altri furono condamati alle più dure ed aspre fatiche degli schiavi dannati al remo od alla galera e percossi in barbara guisa, në già a colpi di bastone, ma sì di spada, lasciando stare i calci, chè l'uno non aspettava l'altro. Ci gravavano di catene e con un collare di ferro in onta ad un tempo e dell'umanità e della religione; e ne gittavan dinanzi del fieno a nostro cibo. E tutto questo non è che solo una parte degli eccessi de'nostri persecutori, a' quali noi dovevamo nonpertanto resistere infino alla morte. Noi confessiamo, in gemendo, che abbiam avuto la debolezza di cedere; ma gli è con un cuore umiliato e contrito, che noi abbiam ricorso alla vostra misericordia sottomettendoci a quella penitenza, che sarà in piacere del nostro patriarca di volerci imporre ». Dopo sì fatta lettura i legati li ricevettero nel concilio secondo l'ordine di Adriano; essi fecero loro trascrivere per intero il formolario e dichiarare che l'accettavano; poscia venne dato a ciascuno di loro un pallio; e nel metterlo a loro il patriarca Ignazio pronunziava queste parole del Vangelo: « Eccovi sanati, non peccate più per timore che non vi accada di peggio ». Allorche ei sederono in concilio si procedette alla riconciliazione di undici sacerdoti, nove diaconi e sette suddiaconi. Indi il patriarca fece leggere le penitenze chè loro imponeva. le quali consistevano ni digiuni ed iu preghiere per un tempo determinato.

Non usarono così indulgenti, nella luria sessione, la quale si trune quattro giorni dopo la seconda, cie è l'unici toltore, e che era eracsitud i dodici vessori, vale a due di dicei pententi ristabiliti e di die prelati di resco arro al. Non si voltero ricevere gli altri vescori, che erano stali confianti legitimamente, mi si erifutavano di sotto-cerivere di libello o formolario di Romas si mandarono ad esi dei deputate e si offerse pos la garia alla condition medevana de quelli de erano sult rescui alcuni giorni della loro, ci risposeno con artifica pari all'arrogiama, che erano ristoten di tutte essituccizioni, buone o rattive, che cano state fatte insuira quel di che cessi erano ristotta a non volerne più fare alcuna, e che pregavano il conclio a contentara della professione di fede che esia systema fatta di loro ordinazione.

.Il dl 43 di ottobre, che fu il giorno della quarta sessione, i vescovi Teofilo e Zaccaria, sviscerali di Pozio, ma ordinati dal pattacea Metodio, predecessore d'Ignazio, fatono ammessà a giustificars, come Baana avera dimandalo in pome del senato. Avendo i

<sup>-1</sup> Conc. VIII, p. 000.

prelati pregato i senatori di interrogare questi asimalici: « Noi lo faremo per obbedire e non di notare autorità, dissere ossi poche vol l'avete qua tuttà niera ». Nelle loro rispasie i due vescovi si soricarono di persuadere, che papa Nicolò gli avera ricevuti atti sua comunicio miseme con Foxo loro e spo, che gli avera deputati a Roma, La loro grande prova consisteva nell'avere questo pontefice approvata la loro professone di fede. Ma cidmostrò, che non ostante questa professione catològica per conseguenza irrepressibile, Nicolò non avera mai voluto permettere de essi comunicassero coi Romani, perche seguivano lo sistema di un intruso consecrato di se vescori scommicide deposti canonicamente. El furono diunque rigettati con vergogna, quali impostori, che avevano essot di mentira al sunto concilio.

Gli scismatici patirono una confusione di gran lunga maggiore nella sessione seguente del 19 di ottobre, nella quale fu convinto pubblicamente d'impostura e di ipocrisia il medesimo Fozio. Egli aveva fatto ogni suo ingegno per cansare nn giudizio. prevedendo benissimo, che tutta la sua abilità nell'arte della menzogna cadrebbe manchevole d'effetto; ma l'imperatore con ordini formali ed assoluti l'obbligò a comparire. I legati non vollero punto, ch'ei fosse citato dai vescovi, ma si solamente dai laici, a fine di far viemeglio comprendere, che la sua ordinazione illecita non impediva punto. che lo si avesse a risguardare come un nomo del secolo. Egli ricusò di obbedire al monitorio; lo si fece entrare suo malgrado e comparve in piedi all'ultimo posto del concilio. I legati del papa l'interrogarono le diverse volte; ma sentendo, che tutta la sua eloquenza non poleva più fargli evitare la sua condanna, toerò le cime dell'ipocrisia. sostenne il personaggio di un santo perseguitato per la giustizia e contraffece perfino il Santo de'santi, non dicendo pur parola in sua difesa. Tutto quello che si potè cavargli di bocca si fu, che Dio lo intendeva anche senza l'ajuto delle parole, Dopo i legati del papa poterono bene quelli d'Oriente stringerlo e convincerlo d'impostura intorno alle lettere di comunione, che egli fingeva di avervi mandato e averne ricevuto; fu indarno pure ch'ei l'esortassero a riconoscere il suo peccato e si profferissero di ammetterlo almeno nel novero dei fedeli, se con sincero cuore si fosse pentito; egli fu irremovibile e non profferi sillaba. Il solo patrizio Baane si potè gloriare di avere un qualche maggiore ascendente sull'animo suo. L'ipocrita, contraffacendo ancora il Salvatore dato nelle mani a'suoi nemici, rispose breve in cotal guisa: « Le mie giustificazioni non sono per questo mondo; se esse fossero manifeste, voi avreste altri lumi, - Il timore e la confusione, ripigliò Baane, possono sturbarvi lo spirito; pigliate un tempo a consultarvi, indi sarete richiamato ». Fozio rispose: « Io non dimando tempo alcuno: intorno alla cosa del rimandarmi e del farmi ritornar qui, è in poter vostro », Il concilio allora disse: « Si ritiri e pensi a quello che gli importa ». Un tale indugio non mutò di pensiero ne Fozio, ne i vescovi della sua parte, i

quali deliberarono intanto di porre in opera ogni cosa per difenderlo e di voler tratfare la sua causa m pien concilio. Ed ebbero l'ardimento di farlo nella sesta sessione, la quale si tenne il di 24 del medesimo ottobre. Vi convenne il medesimo imperatore Basilio, e nella speranza di ridurre i partigiani di Fozio egli concedette ad essi intera libertà di dire tutto quello che stimassero più acconcio in sna difesa. La prima cosa a si lessero i primi atti della sua condanna, approvati dagli orientali, e da tutto il concilio. Indi Elia; vicario o legato di Gerusalemme, che parve avesse della dottrina e dell'eloquenza, sostenne che la rinunzia d'Ignazio, sulla quale i difensori di Fozio facevano gran capitale, doveva essere considerata di niun valore, siccome quella che for strappata fuori per violenza, supponendo ben anche, che fosse stata data. Egli aggiunse pure altri modi persuasivi del paro e sodamente appoggiati sugli usi antichi. Poscia presentò in maniera seducente l'indulgenza che usava la Chiesa coi prelati che la violenza e Pautórità avevano trascinato nello scisma. Questo discorso non cadde infruttuoso; molti partigiani di Fozio si sottomisero al concilio e ottennero il loro perdono; gli altri opposero il giuramento che essi avevano fatto al loro capo. Tutti ad una i legati dissero loro: " Siete stati violentati al farlo, e noi ve ne dispensiamo in nome di Gesù Cristo, il quale ci ha dato ogni potere di legare e slegare ». Unendo le sue istanze a quelle de legati l'imperatore stimolò questi vescovi a rendersi agli inviti de' Padri; ma il legame del giuramento non era che apertamente e non potendonegare che Fosso, condamato dal papa-zon fosse altresì rigettato chi patriarchi, ei pretesero di dimostrare, che si era usato con lui ingiustamente e contra i canoni, che del resto la Chiesa greca avesdo le spesse volte giustificati coloro che i papi avecano condamato e condamati quelli che essi avevano giustificato, hess uno poteva giovarsi del giudino dato a Roma.

Metrofane di Smirne gli provò immantinente con pari dottrina ed eloquenza, come la diversità di tali gindizi della Chiesa romana e della greca non doveva ascriversi ad altro che alla diversità delle congiunture ed al mutamento delle disposizioni nelle persone che si erano o pervertite o recate a penitenza. Pigliando poscia questi apologisti contradicentisi da loro medesimi, egli tornò loro in mente, che essi avevano ricorso a Roma con Fozio e riconosciuto il papa a loro giudice; che non ricusavano di soggettarsi alla sua sentenza se non perchè li condannava; che gli era nn render vani ed iliusori tutti i giudizi il protestare della loro mullità sotto il pretesto, che sono stati dati contra le leggi, e che non v'avrebbe colpevole alcuno, che non potesse con tali mezzi sfuggire la propria condanna. "Voi dite, che molti di quelli che la Chiesa romana ha giustificati, ripigliò Metrofane, passano per condannati, e che molti che essa ha condannati sono tenuti per giustificati; ma questo è falso; papa Giulio e il concilio di Sardica ricevettero Marcello d'Ancira, perchè allora egli anatematizzava tutte le eresie, e particolarmente quella, di cui egli era accusato. Che se fu poi anatematizzato egli stesso da Liberio, successore di Giulio, gli è perchè era tornato ne primi errori e riconosciuto eretico. Rispetto al sacerdote Apiario, che era stato scomunicato dal suo vescovo e deposto in un concilio, e che fu poi dichiarato innocente e ristabilito da papa Zosimo, al quale aveva ricorso, voi dovete sapere, che il concilio d'Africa rendette conto a pana Bonifacio, successore di Zosimo, del suo procedere con Apiario, il cui interdetto fu limitato alla chiesa di Sica, per cagione dello scandalo, che vi aveva suscitato. Quindi il concilio d'Africa si piegò al decreto di papa Zosimo, e non gli si oppose come voi pretendete. Voi citate gli esempi di Tarasio, di Niceforo, di Nettario, d'Ambrogio, cavati pur essi dai laici; ma corre egli forse qualche somiglianza fra essi e Fozio, intruso mentre viveva il vescovo legittimo, ordinato da prelati violentati e oppressi dall'autorità imperiale, e che non fu riconosciuto da alcuna sede patriarcale? Dire, che Mongio d'Alessandria e Acacio di Costantinopoli furono deposti, dai papi Simplicio e Felice, e che non furono deposti i vescovi, che essi avevano ordinato, e di che cosa può mai giovare la vostra giustificazione? I canoni distinguono gli cretici convertiti e quelli che sono stati ordinati da usurpatori; essi vogliono, che si ricevano coloro, che abiurano la loro eresia, in quella che vietano di ammettere quelli che sono stati ordinati alla guisa vostra e di Fozio. In questo modo il secondo concilio generale decise contra Massimo il Cipico e contra coloro a cui egli aveva imposte le mani. Gregorio di Siracusa, che ha ordinato Fozio, era deposto non solamente come scismatico, ma anche per molti delitti. Noi conveniam bene, che i vescovi che lo hanno assistito non siano colpevoli quanto egli a cagione della violenza che è stata loro fatta; ma Fozio era scismatico prima dell'ordinazione, poichè si è fatto ordinare volontariamente da Gregorio, senza che egli fosse a ciò stato costretto da nessuno, ed auxi contra le proteste di molti vescovi, che noi vediam qua presenti.n.

Uno de prelati aciamiatis valle rispondere da capos, ma juegatilipostofici esposero all'imperatose, che non era contempine Il zasoulare cosa a lumgo defin inomini ostinati e condamanti dal papos in un omerito, che la sunta Scele non aveva mandati i siusi legarii per sottoporro il suo quadizio all'issume del colperoris, ma di per nofficario al estos, che il sunto concialo la giudicava del parto, e che percuò a partigiami di Fozio non rimanessi cite solo un spartito da prendere, ed era di contestessi colpevol, diamondar granta e disporsità ottererda porti no de produce, ed era di contestessi colpevol, diamondar granta e disporsità ottererda porti no della contesta di contesta di contesta di contesta di contesta di contesta di dalla contesta di dalla scala. Scele di contesta con avevano comunicato in mi con questi dariassa, rigentalo di dalla scala. Scele di contesta di

Not la is duro più avanti sulli negativa e mon si parlò d'altro che di obbedire. L'imperalore aversa esortato le molte voltei scismaiari a sottomellersi, e aveva perfino composto un discorso per simolarveli; e fin letto dalla tribuna in nome di lui: « Noi siam aranti all'ulturo ora, fratelli mici: il giudice supremo è alla portas temismo ch'ei ci. sorprenda fuori della sua Chiesa. Non abbiam vergogna di manifestare le nostre piaghe. affinchè vi si possa applicare il rimedio. Se voi temele cotanto questa salutare confusione. io per primo mi umilierò per darvene l'esempio, quantunque ignorante e peceatore che io mi sia, jo vi istruirò, voi che siete così dotti nelle scienze e nell'esercizio delle virtù: io dimenticherò la mia porpora e il mio diadema; mi prostrerò sotto i vestri piedi; passate sul pelto del vostro imperatore, calpestate le sue paterne viscere, il suo capo, il suo volto; io sono presto a fare ogni cosa, a pater tutto, purche io procuri la riunione della Chiesa e salvi le anime vostre insiem colla mia propria. Che posso io fare più avanti? Ditelo e sarete contentati. Ma se voi vi ostinate nello spirito di odio e di contesa, se voi non passate alla parte buona e non vi riunite col vostro legittimo capo, pensate a voi da quinci umanzi, io sono innocente della vostra rovina. Non vi date pena delle cose di questa vita, chè noi abbiamo di molti modi per consolarvi e sostenervi. Noi intercederemo con tutto il poter nostro presso i vostri patriarchi e tutti i Padri per recarli a indulgenza con voi. Solo vi dico di non ostinarvi a perdervi da voi stessi e non trascurate occasione sì propizia, passata la quale la vostra tarda soggezione non vi potrà giovar più pulla 7. Affinche un tale invito potesse produrre il suo effetto l'imperatore fece concedere altri sette giorni agli scismatici per pigliar la loro risoluzione,

Ragunatisi i Padri per la settima volta il di stabilito, che fu il 29 di ottobre, i partigiani di Fozio, i quali si erano giovati di tale indugio per accordarsi col loro seduttore, ricomparvero più fieri e risoluti che mai. Fozio medesimo, che l'imperatore, presente anche a tale sessione, fece comparire per la seconda volta, appalesò apertamente la sua ambizione ed inganno infin nelle cose più induferenti per loro natura. Sotto il pretesto di zintar la sua debolezza egli aveva nell'una mano un lungo bastone ricurvo, e molto somigliante al pastorale che i vescovi usavano in Oriente, Ma il legato Marino, che penetrava i pensier gravi o la beffa insolente del colpevole, gli fece lasciare quella specie di baston pastorale, lamentandosi dell'oltraggio fatto ad una così augusta adunata. In seguito il patrizio Baane da parte del concilio dimandò al scismatico se avesse pensato alla sua coscienza e se riconesceva la sua colpa. Siccome questo fazioso settario si era di freseo assicurato de suoi complici e aveva pur di fresto combinati insieme i suoi disegni, rinunziando affatto alla parte che egli aveva sostenuta nella sessione antecedente, ruppe al silenzio che si era imposto, e rispose con alterigia che non aveva da rendere conto alcuno di sè a genti che si usurpavano il diritto di giudicario; che tutto in contrario spettava a loro il far penitenza degli attentati, che dovevano rimproverarsi fatti contra i canoni; quasi Fozio col ripetere che non dipendeva che dai canoni sperasse di ingannare Fautorità che gli interpreta ed eseguisce. Ogni suo partigiano costituendosi giudice nella sua propria causa, la ragione di ciascuno diventava il solo tribunale competente, « Per quanto è contra la ragione e contra i canoni, diceva l'uno di loro, si venga da Roma o da Gerusalemme, fosse pure un angelo disceso dal cielo, io non voglio obbedire v. Giovanni d'Eraclea, più insolente ancora di Fozio si lasciò trascorrere perfino a dire anatema a' suoi giudici.

Indegnato di tanta sudica l'imperatore fere dimandare ad essidal patrizio chi si fossero esi per contrapporsi alle desisoni delle chiese patriarali e di utito un concion. « Quando è Sorto un quadre scisma o quadre creisa, prosegui Banee, chi fu che troviasse la verità della solto es non si mettre dal lato de patriarach. Begidi, che vi condamnano le quattro e fina le cinque grandi sedi, quale autorità potete avere in favor vostro. « Quella di Canoni, replicarun essi, questa è la nostra regola, questa con in posti quatri. Noi non conoscismo ne Roma, ne Antionia, per batte le altre sedi, alberchie esse giudicion nel mgodo che ora famor, contra le leggi canoniche e l'equità autarica. » Dopo al fatti eccessi si tomarono a leggere gli atti della condamna di Fozio e de' suoi partigiani e si promuzsido di unogo anatema contra di foro.

A metter a piem secuzione il giudino di questa settina assaine, nell'ottava, che fia tenta il 3 di novembre, si bruciarono gli scritti sicumati di Pario pie e autorizioni in suo favore, che la seduzione o la violenza strapparono finori delle mani. Il numero di tali firme era grandissimo e ven a veva non solomente di ejectissistici, ma anche di libici, d'o-gui condizione, cha senstoni infino agfi ultimi artigiani. Si recarnono in un sacco tutti cotti scritti, e dati piele mani delle genti de l'egati romani, sotto qui cocci dell'un peratore con la considerazione di productione.



e nel bel mezzo del concilio li gittarono in un gran fuoco e li consumarono. A giustificare una si fatta cosa dinanzi all'universale, e mettere Fozio nella vergogna che si meritava era stata manifestata interamente la cabala incredibile, colla quale questo falsario senza. pari aveva supposti dei legati d'Oriente contra papa Nicolò. Ve n'eran tre; un monaco chiamato Pietro e due mercanti, Basilio e Leonzio. Essi non avevano assistito al concilio di Fozio, ignoravan anzi se era stato radunato; non sapevan nulla dei discorsi che eranloro attribuiti, ne del loro preteso libello, che si pose loro dinanzi registrato e firmato negli atti di quel falso concilio. Ei lo disapprovarono indegnati, dissero anatema a questo libro e a chi lo aveva scritto. Similmente vennero interrogati molti metropolitani, i cui nomi si trovavano in quel libro clandestino: inorriditi essi pure e stupefatti come gli altri ei si richiamarono contra tale inganno. Incontanente fu riletto l'ultimo canone del concilio, che cra stato tenuto a Roma sotto papa S. Martino, il quale non ammette i falsari alla penitenza salvo che all'articolo di morte. Siccome l'uno degli oggetti, che si dovevano trattare cra intorno ai pochi iconoclasti che rimanevano tuttavia a Costantinopoli, così si rinnovarono i decreti e gli anatemi contra i nemici delle sante immagini, e si rimise la conclusione di tanti affari al giugnere dei legati di Alessandria, ed in considerazion loro si protrasse il concilio.

· La nona sessione, alla quale assistette Giuseppe, arcidiacono della Chiesa di Alessandria, deputato dal patriarca Michele, non fu tenuta che il 42 di febbrajo dell'anno 870. L'imperatore nou vi era, ma il patrizio Baane presentò ai Padri il nuovo legato. Si lessero le sue credenziali, si riconobbero autentiche e gli fu lasciato prender posto fra i rappresentanti delle sedi patriarcali. I senatori gli dissero: " Mio padre, si tennero otto sessioni prima che foste arrivato: siete voi sufficientemente chiaro di quello che vi è stato trattato?» Giuseppe rispose: « Me ne sono con grandissima cura informato e non ignoro nulla di tutto ciò che vi è stato fatto. - Approvate voi, ripigliarono i senatori, tutto quello che hanno giudicato i legati di Roma e dell' Oriento? - Ne sono contentissimo, rispose Giuseppe, ed cccovi per iscritto il mio parere, che si può leggere ». I legati del papa vollero che se ne facesse lettura. Giuseppe si alzò, applicò per alcuni momenti lo scritto sulla Croce e sul Vangelo; e poscia il diacono Tommaso, notaro o segretario del concilio, lo lesse ad alta voce. Era un'approvazione particolarizzata di tutto quello che i Padri avevano deciso così contra lo scisma di Fozio, come sopra le immagini.

Quantunque si fossero già confuse le imposture di Fozio intorno ai falsi legati dalle sedi patriarcali, pure si stimò bene di fare almeno comparire davanti al mero legato di Alessandria il legato supposto, il quale confermo tutto quello che egli aveva detto nel-Pottava sessione. Sappiano inoltre in questa, che tale avventuriere, travestito da legato. aveva seguito gli inviati di Fozio a Roma, per fare tutto quello che essi gli consiglierebbero. " Io vi andai, rispos' egli, come un ente privo di ragione, non sapendo quello che si pretendeva ». Si fecero entrar pur anco due altri avventurieri dati per legati, uomini rozzi e miseri, che erano venuti dall' Oriente a Costantinopoli solo per cercarvi delle limosine, e Fozio gli aveva mandati a Roma come macchine da lavorare sotto i suoi emissari. Sopra la qual cosa i legati del papa dissero a quello d'Alessandria: « Voi vedete. carissimo nostro fratello, le imposture e le nefandità di Fozio. Adoriamo colui che ha detto, che non vi ha niente di nascoso, che non si appalesi ». Il legato di Gerusalemme aggiunse; « Noi non possiamo benedirlo quanto conviene di avere dono si lungo tempo radunati i patriarchi pel trionfo della verità e la salute della Chiesa ».

Si fecero pure manifeste interamente le trame di Fozio contra S. Ignazio. Si esaminarono separatamente fino a tredici falsi testimoni, che avevano deposto contra questo santo patriarca, la maggior parte uficiali dell'imperator Michele, e sedotti per violenza o per minaccic. Teodoro, primo scudicro, che n'era l'uno, confessò, che egli aveva giurato contra l'elezione di Ignazio senza averla neppur veduta, e che cra appunto per questa ragione, che Michele lo aveva stimolato a fare il suo giuramento. " Tu eri di servizio, gli diss' cgli, il giorno che Ignazio venne eletto patriarca, e tu non hai veduto la sua elezione: va dunque alla Chiesa e giura. Il tuo fatto non avrà conseguenza alcama: tu non sei ne metropolitano, ne vescovo ». Il cancellicre Leonzio si confessò colpevole dell'iniquità medesima. Il concilio impose quattro anni di pegitenza a questi peccatori pentiti e ad un molto maggior numero di assenti, commettendo allo zelo del-

Į¥

caso e la disposizione delle persone.

Finalmente la decima ed ultima sessione si tenne l'ultimo giorno di febbrajo con molto maggiore apparato che non le precedenti. Gli imperatori Basilio e Costantino suo figliuolo vi apparvero in sul trono, intorniati da venti patrizi. Si vedevano a destra gli ambasciatori di Luigi, imperatore di Occidente, e di Bogori, soprannominato Michele, re di Bulgaria. Gli ambasciatori di Luigi, alleato di Basilio, venivano di buon accordo col papa a dimandare ajuto contra i Saraceni d'Italia e a trattare eziandio del matrimonio della figlia del loro padrone col giovane imperatore Costantino. Essi erano tre, i personaggi più ragguardevoli dell' Occidente, cioè Anastasio, insignito del titolo onorevolissimo di bibliotecario della Chiesa romana, e diverso dal primo Anastasio, allora caduto in disgrazia e scomunicato. Suppone, parente dell'imperatrice Engilberga, ed Everardo, l'uno de primi ufficiali di palazzo, Gli ambasciatori del re dei Bulgari sedevano alla sinistra e venivano per far decidere se la Bulgaria doveva essere del patriarcato di Roma oppure di quello di Costantinopoli: quistique dilicata, che vedrem tra poco sturbare la concordia che si ristabiliva così felicemente fra queste due Chiese. Il numero dei vescovi, collocati, come al solito, ma cresciuto d'assai dalle prime sessioni in poi, montava in quest'ultima a oltre cento. Tuttavia non era una gran cosa pensando la moltitudine de prelati, che dipendevano dal patriarca di Costantinopoli; ma bisogna por mente, che non si vollero ammettere al concilio nè quelli che Fozio aveva ordinato, e che erano ritornati in condizione di laici, ne quelli che non aveyano voluto sottoscrivere la sentenza della sua condanna. Quanto agli altri Orientali, soggetti alla signoria de' Musulmani, i quali apponevan loro a delitto di lesa maestà l'aver relazione cogli imperatori, per quanto era possibile venivano rappresentati da legati dei loro patriarchi. I legati del papa rappresentavano gli Occidentali secondo il metodo usato in mille altri casi. E gli è perciò che i veri fedeli non hanno fatto mai difficoltà di ricevere questo concilio di Costantinopoli come l'ottavo ecumenico. Fu anzi in conseguenza delle sue decisioni, che sebbene rigettassero le sante immagini, pure non erano disposti favorevolmente pel secondo concilio di Nicea, alla perfine lo considerarono come il settimo generale,

Nell'ultima sessione si diede lettura dei canoni che il concilio doveva confermare. Erano ventisette e furono letti dai due diaconi alle due estremità del concilio. In essi venne definito e sanzionato Intto ciò che è stato esposto e pubblicato dai papi Nicolò ed Adriano, organi dello Spirito Santo, i cui decreti devono essere osservati, perchè bisogna obbedire ai propri superiori. Oltre le decisioni fatte contra Fozio, che si dichiara non essere mai stato vescovo, e le cui ordinazioni sono tutte di niun valore, si fecero di molti regolamenti sapientissimi così intorno la libertà delle elezioni, e de' concili, come pel ristabilimento della dignità episcopale, caduta nell'ultimo avvilunento nell'impero greco per una lunga successione di eretici, di scismalici, di principi empi e violenti, che pareva si fossero proposto di distruggere tutta la gerarchia. Il canone dodicesimo proibisce formalmente di ordinare dei vescovi per l'autorità del principe, sotto pena di deposizione, ed ai laici potenti di intervenire alla elezione dei vescovi, salvo se non vi sieno invitati dalla Chiesa, o di opporsi all'elezione canonica sotto pena di anatema. Il decimoterzo vuole, che si sollevino alle dignità della Chiesa di preferenza coloro, che hanno renduto ad essa dei servigi. Il decimoquarto comanda ai vescovi di non avvilire punto la loro dignità abbassandosi dinanzi ai cortigiani, e per lo contrario di riprenderli con zelo quando sia bisogno. Il decimosettimo rigetta con orrore quelli che dicono, non potersi tenere il concilio se non è presente il principe, il quale non è presente ai concili generali, se non perché vi si tratta della fede, alla quale debbono pigliare interesse tutti quanti gli nomini. Il ventesimoprimo condanna alla pena medesima di Fozio e Dioscoro coloro che gli imiteranno, scrivendo o pubblicando ingiurie contra la sede del Principe degli Apostoli. E se in un concilio generale si propone qualche difficoltà contra la santa Chiesa romana, in vece di pronunziare temerariamente contra i pontefici supremi dell'antica: Roma, si faranno sulla quistione proposta delle informazioni rispettose, e se ne riceverà la soluzione per la propria utilità o per quella degli altri. Il ventesimo quarto depone i metropolitani, che si fanno supplire nelle loro funzioni dai loro suffraganei per non intendere che solo ai piaceri o a cose mondane, Finalmente si ricevettero ben anche in questo concilo gli altri sette comencit; si condamaziono tutle le eresie che essi aveznio condamazione; vi si aggiunte quella che dava, due anime a ciascam nomo ce he sialtitubines e Fosio, contra del quale si pronunzio di movo l'anatoma; non si di-ministrarono punto le belle sacrilegle, che si era na fatte delle crimonio della Chiesa sotto l'altimo imperatore e per la comivenza del persecutore d'Ignazio. Il concilio non nodeggiò punto a promunizare le più gravi prese spirituali contra i grandi, fossero in vacciori del le bilerastero. E da ultimo l'imperatore Basilio dimando se tutti i vescovi erano d'accordo sopra tutto quello che era stato deditto. Tutto il concilio rispose con vive acchamazioni, levando le maggiori lodi dell'imperatore, de' papi Adriano e Nivolò e de patriarchi.

Non ben pago di questa prima approvazione il principe ne volle una più pensata e procedendo col sangue freddo e la dignità convenienti a materia così grave, egli fece pronunziare ad alta voce il seguente discorso: « Chiunque avesse a dire alcuna cosa contra guesto santo concilio, contra i snoi canoni o la sua definizione, si faccia innanzi e il dica subito. Noi ne concediamo intera libertà: nè solamente ai vescovi, ma anche ai cherici ed anche ai laici, quantunque questi ultimi non abbiano diritto di ragionare intorno a questa sorta d'affari. Dica ognuno il suo parere mentre si trovan qui congregati i legati di Roma insiem con quelli delle sedi d'Oriente; il che noi siam riusciti a fare, ma solo con pene infinite e insuperabili a tanti imperatori prima di noi. Quando il concilio sarà sciolto, non sarà più tempo di contradire e noi non perdoneremo ad alcuno, qualunque fosse il suo grado, se rifinterà di sottommettersi. Ministri del Signore, vescovi preposti ognuno alla vostra greggia, abbiate cura di pascolarla assiduamente della dottrina della salute, di ricondurre le pecorelle traviate, e conservar l'unione, che avete testè ristabilita. Quanto poi a voi, o laici, costituiti in dignità o semplici particolari, sappiate, che non è di vostra pertinenza il discutere gli affari della religione. Non siate temerari al punto di attentare al diritto dei vescovi. Per quantunque mediocre che esser possa il merito di un prelato, egli è sempre pastore infino a che insegna la verità. Guardatevi dunque bene del giudicare i vostri giudici e voller condurre coloro, che il Signore vi ha dato per guide ».

Ouesto discorso confermò tutti gli assistenti nelle loro felici disposizioni, e non si trattò altro che di manifestarle sottoscrivendo. I legati del papa volevano che gl'imperatori fossero i primi a firmarsi; ma Basilio rispose, che ad esempio de' suoi più illustri predecessori Costantino, Teodosio, Marciano essi non dovevano sottoscrivere se non dopo i vescovi; ma che per condiscendere in qualche cosa ai voti dei rappresentanti del pontefice romano egli firmerebbe dopo i patriarchi. Così i tre legati che avevano preseduto da parte del sommo pontefice sottoscrissero i primi con questa clausola: sino alla volontà del papa, vale a dire alla sua ratifica. Indi sottoscrisse il patriarca Ignazio, poi Giuseppe, Tomaso ed Elia, legati d'Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme. Allora sottoscrissero i due imperatori, e Costantino firmò anche pel terzo, cioè per Leone suo fratello, associato da poco all'impero. Dopo questi principi, Basilio, arcivescovo di Efeso, e tutti gli altri vescovi sottoscrissero in numero di cento due. Niceta riferisce sulla fede d'altri greci, che glielo avevano raccontato, che sottoscrissero con una canna immolata nel sangue del Salvatore: ma non si ha il menomo indizio di una singolarità così straordinaria negli atti del concilio, i quali ci hanno nonpertanto tramandate infino alle menome particolarità di tutto quello che vi accadde. E vero che fu detto già la cosa medesima della condanna, che papa Teodoro fece di Pirro, patriarca monotelità di Costantinopoli. Tutti questi fatti strani e sorprendenti, quelli per enco che si dicono avvenuti in Roma, non sono provati da nessimo storico latino, e posano sulla sola testimonianza dei Greci, la quale in quella età di scadimento de loro costumi e del loro gusto viene a tanta ragione sospetla per ciò che risguarda il maraviglioso ed il nuovo. Siccome si videro gli imperatori di Costantinopoli disegnare ama croce con dell'inchiostro rosso, che usavano per distinzione, bastò forse questo per dar luogo alla credulità del volgo e poi all'errore dello storico.

Prima di separarsi il concilio secondo il costume, scrisse una lettera sinodica a papa Adriano, dimandandogli di confermarlo, di pubblicarlo e di farlo ricevere in tutte le chiese. Si davano i più grandi elogi al suoi legati e a papa Nicolò, revandosi, a gloria di aerne aguito il giundio. Nondimeno poro statta elami grosi leggieri o broglioni, di di aerne granti oli giundio. Nondimeno poro statta elami grosi leggieri o broglioni, introdotti segretamente chill'imperatore e dal patriarra Ignazio fectro amare lamontane, pertie col nezzo de formotario, che i legati del popa avezano restato di Roma e fatto sottoscrivere ai vestovi, la Chiesa di Costantinopoli si trova vergoponamente soggetta al igogo de formani. Essa sposero un altro delito si legati, perchi eno avezano sottoscrito alle decisioni dei padri se non setto il beneplacito del papa, come se avesero preteso di procurassi un sotteriurigo per formare cotata? I artorità de concilio. Dopo alcuni tratti d'artifizio, che non fanno certamente onore a Basilio, il quale si lascio sopremente da si fatti malcontenti e tende di segreto di ritirare i ilbelli dal suoi vescori, vale a dire la loro adesione all'ormodario romano, una tale controversia si calmó e parre dissipato il preciodo delli discordia.

Ma sublamente se ne levò un'altra per la circostama degli ambasciatori, che avevano assistito al concilio. Il red ibulgaria si era sulle prime dato a divedere attaccato unicamente ai fatini, non volcendo neppor ricevere nel suoi stati alcun missionario
della Greica. Egli aveva desiderato force di avere per arrivescovo il diacono Manio
nomo di merito raro, che papa Attivato giudicò meglio di istituite legalo pel cottolio
generale. Il pontierio disegnolo à inlagari un'altra varivescovo, il quale non andi loro
ni dialo. Il volgere le suoi melinazioni verso Contentionapiti. Proper in collerazione la musicione di asunere a quale ded une tattivarati dovosse anomarierere la Chierazione la musicione di asunere a quale ded due natariarati dovosse anomarierere la Chie-

di Bulgaria.

Alcuni giorni dopo conchinso il concilio l'imperatore fece adunare i legati del papa col patriarca Ignazio e i vicari dell'Oriente per udire gli ambasciatori de' Bulgari. II capo dell'ambasceria, chiamato Pietro, così disse: « Siccome noi abbiamo ricevuta da poco in qua la grazia del cristianesimo, noi temiamo d'ingannarci e perciò noi dimandiamo a voi, che rappresentate i patriarchi, se noi dobbiamo dipendere immediatamente dalla Chiesa di Roma oppure da quella di Costantinopoli ». I legati del papa risposero: " Noi abbiamo terminate le cose, per le quali eravamo autorizzati dalla Sede apostolica, Rispetto a ciò che vi risguarda, noi non abbiamo poteri particolari; ma poichè il vostro re si è soggettato insiem con tutto il suo popolo alla Chiesa romana, e che la nazion vostra è tuttavia piena de nostri sacerdoti, per quanto è da noi, noi decidiamo, che voi non dovete appartenere altro che a questa Chiesa». I legati dell' Oriente dissero per lo contrario, che la Bulgaria, facendo in passato parte dell'impero greco sotto il nome di Dardania, e i Bulgari conquistandola vi avevano frovato de' sacerdoti greci e non latini, questo paese doveva essere riputato della giurisdizione di Costantinopoli. "Ei non si tratta qui, ripigliarono i legati romani, della divisione degli imperi, ma si solamente dell'ordine gerarchico. Non si deve ignorare, che tanto la Dardania, quanto tutta l'Illiria è stata sotto il governo della Chiesa romana. E perciò Roma non ha rapito cosa a Costantinopoli; essa è precisamente ritornata per Pinvito medesimo de Bulgari nei diritti, di che la loro irruzione e il loro paganesimo avevano interrotto l'esercizio ».

Queste ragioni non persuserto punto i legati d'Oriente, i quali erano stati precequapit dall'imperatore. Essi confunariono, co miniciarmon una sperie di interrogationa
a guissa di giudici sopra parte di loro dipendenza. Questi reputarono violata la digiunit della Sede apossiciac. dil animi si riscaldarono, ii puniero all'eramente e si
vennero mordendo con parole ingiuriose ! « La fede di Pietro, dissero i romani
agli orientali, questa fede, de vod ovote i riconoscere a suprioro; e che sola la il diritto di giudicare in tutta la Chiesa, non vi pietia per arbitri de suoi interessi. Del
Pesto, essa condamerà il vostro giudizio con tatto maggiore faciliti, quanto di precipitazione avete voi messo in pronumario n. Allora i legati dei patrioribi non si contenendo più, diserso apparamete « E cosa molto strana, che voi altri romani, che avete
scosso il giogo degli imperatori legitimi per darvi nella signoria de l'Enachi, pretendate ancora a qualche giuristiscione negli stati de mosti paderoni. Noi giudichami

<sup>1</sup> Vit. Adr. sub. fin.

dunque e dichierano solememente, che il paese de l'aligari, che fin in passato sotto il potere della Grecia e che obbe de sacrubi, graci, deve minara per de ristianesimo alla Chiesa di Costuntinopoli, donde era stato separato per l'idolatira. — E noi, ripigliarano i l'agui del paps, noi cassimo e dibantanno di niun valore inno al giundizio della sunta Sede questa sentenza inconsiderata, che la presunzione o il adultazione ha dettalo, e che per lo meno e certissimamente è renduta senza che vio siate stati trascelli o riconosciuti quali giudici ». Indi rivolgendosi al patriarea Ignatio ei lo scongiurarano a rispettare i diritti della Chiesa romana sua polettire, e di non esercitage silema atto di giurisdizione nella Bulgaria, salvo a lui il ricorrer formalmente alla Sede apostolica, se repulsase avere qualche giusto argomento di lamentana. Ignazio rispose colla modesta ella moderazione, che si dovera aspettra da un santo, non si imperando però in cosa alcuna di presco. Rispotto all'imperatore, quandjunque fosse di natura sua moderato e che allora dissimulasse la sua pena, non tardo giari a dimostrare come seleguato fosse contra i romani.

Dopo di averli convitati alla sua mensa e ricolmi di doni, allorche furono sul partire, non diede loro che un semplice uficiale per condurli a Durazzo, dove si dovevano imbarcare. Non era stato dato ordine alcuno, perchè il lor viaggio fosse agiato e sicuro. Ei furono ridotti a porsi alla ventura nella prima nave in che si abbatterono, e caddero nelle mani degli Slavi, i quali li trattarono sulle coste della Grecia in un certo cotal modo da farli sospettar molto, che l'era cosa comandata in segreto da Basilio. Gli Slavi rapirono ad essi l'originale degli atti del concilio, in cui erano le sottoscrizioni de'vescovi. Ma i Greci non poterono però acquistare le sottoscrizioni del formolario, che stava loro cotanto a cuore. Avendoli il primo tentativo chiariti a tenersi bene in guardia, i legati le avevano consegnate agli ambasciatori dell'imperatore Luigi, i quali molto malcontenti che venissero contese al loro signore le prerogative e il titolo d'imperatore, avevano rotto ogni negoziato ed erano andati innanzi per altra strada. Gli atti medesimi del concilio furono conservati da Anastasio, l'uno di quegli ambasciatori, il quale ne fece in latino una fedelissima versione 1. Egli protesta ui essa, che tutto ciò che si trova di contrario negli esemplari greci è di invenzione di un popolo poco delicato sulla pubblica fede, e che dopo fatte delle aggiunte agli atti de' sei ultimi concili generali per esaltare la sua Chiesa, ha medesimamente innestato nell'ottavo, come l'uno de spoi decreti, il giudizio che i legati orientali non avevano reso intorno la Bulgaria se non dono concliuso il concilio. Rispetto ai legati di Adriano, dietro la dimanda di questo papa e dell'imperatore Luigi, furono rimessi in libertà dai pirati, e giunsero a Roma solamente al cadere di quell'anno. Il sommo pontefice confermò il concilio, eccettuato l'articolo che toccava i Bulgari, il quale non vi era stato veramente deciso, e vi venue non pertanto messo ad esecuzione. Tale, a malgrado della misera condizione del loro impero, era l'emulazione dei Greci, i quali si dimostravano non meno gelosi della potestà politica degli Occidentali, che della grandezza della Chiesa romana.

II viriuoso patriarca Ignazio celette a tutte le ragioni divine ed umane, che gli furono bene o mia ellegate per indurto a difindere? Ponore della Chicosa greca e a non altentar nulla de'soni diritti. Non ostante le rimostrauze e le minaccie di Roma, cgli si teme alle decisioni de'patriarchi d'Oriente e dei dottori della sua nazione, fere userre dalla Bulgaria i missionari romani, he diede un arrivescovo, vi fece ordinare moltissimi vescovi, e si manetune inibio alt morte uella giurrisdozione di quelle chiese.

Tra i vescovi che averano assistito all'ottavo concilio, Feodoro Aboverta, valea dire padre o metropolitano di Caria, che avera abbadonata la parte di Tocio per riumisi ad iguazio, non si illustri soltanto colla sua persevenzza, ma anche col suo zerlo per la coversione del Nestoniani, delle Elizichiani e del Musulmani ", Questi funo erano altora cosi fieri come son diventati poi coi cristiani che loro faveldavano di religione. Tecotoro ebbec no levo di molte coulteraze, nelle quali provi ad esta la vertal del restaturaziona, principolmente pel molo, con cui esso di e stabilito, e p'esuo imacoli. Egli parto della medisiani cariarista in gatisa siconcia molto a provare chiaramenta.

<sup>1</sup> Anast. przef. in VIII Conc. - 2 Bibl. PP. 1, I, G. L. p. 36q.

l'uniformità perpetua della fede, in tutte le regioni sopra questo adorabile mistero. L'uno di quegli infedeli, motteggiandola come cosa assurda ed impossibile: « Non convenite voi, gli diss'egli, che lo spirito di Dio è onnipoteute? Ora, gli è per questa possanza che si adempie il nostro mistero: il sacerdote pone sulla sacra mensa il pane ed il vino; egli invoca poscia lo Spirito Santo, il quale discende sull'offerta, e per la virtù della sua divinità trasmuta il pane ed il vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo ». Gl'infedeli ascoltavano con animo pacato questi discorsi, i quali scemarono le loro preoccupazioni, e parvero talvolta commoverli, ma non vediam però che questi germogli di salute abbiano prodotto nessun durevole frutto in que' leggieri e voluttuosi ascoltatori.

I barbari del settentrione non lasciaron cosa della loro ferocia. I Normanni o Danesi continuavano a portare il loro furore su tutti i mari e su tutte le coste dell'Oceano. Infin gli Inglesi nella loro isola non la poterono campare alle loro funeste invasioni, Fiu dal tempo del re Etelulfo, questi formidabili pirati avevano fatto alcuni tentativi su questi Stati, ma non la sortirono così felice come speravano. Sotto i deboli regni de suoi tre fighuoli Etelbaldo, Etelberto ed Etelredo essi trattarono gli Inglesi quali sudditi della fiacca posterità di Carlo Magno. Discesi nel regno di Estanglia essi penetrarono infin nella Nortumbria, dove s'impadronirono della città di York, e disertarono tutta la contrada esercitando sopra tutto le loro crudeltà contro le persone consacrate a Dio. Ei distrussero il monastero di Bardeney e trucidarono tutti i monaci in mezzo alla chiesa. Quello di Lindisfarne, dov'era una sede episcopale, quello di Tynemouth, gli altri di Viremouth e Jareu, che Beda aveva renduti cotanto famosi, a dir brieve tutti i monasteri più celebri toccarono la stessa rovina. Alle comunità delle femmine il medesimo guasto, la distruzione medesima. Queste degne spose di Gesù Cristo avevano a nulla la morte e i tormenti, purche il loro pudore fosse in salvo. Mentre i barbari s'approssimavano al monastero di Collinham, la coraggiosa Ebba, che n'era badessa, raunò in capitolo le sue figliuole, e traendo fuora un rasoio disse loro: Ecco un mezzo che non ci fallirà per mellerci al sicuro dall'insolenza deali idolatri. È tostamente ella si tagliò il naso e il labbro superiore infino ai denti. e dietro a lei tutte le religiose fecero il medesimo. In veggendole i Normanni cotanto sfigurate se ne ritrassero con orrore; ma bruciarono la badia con deutrovi tutte quelle caste eroine. Lo stesso Edmondo, re di Estanglia indurò pur esso una morte preziosa agli occhi del Signore. Egli fu appiccato ad un albero, trafitto di frecce e dicollato il venti novembre dell'anno 879, che è pur il dì, in cui la Chiesa l'onora qual martire 1. Nel regno di Mercia, le cui soldatesche erano state rolte, finite dai barbari. l'abate

di Croyland, Teodoro, vecchio veuerando, che governava santamente quel monastero da un sessantadue anni, sperò che i vincitori avrebbono almeno una qualche pieta de' monaci più innanzi negli anni, e de' fanciulli che si allevavano. Egli tenne seco tutti quelli che per la fiacchezza dell'età mal potevano duraria nella fuga, e fece ritirare i più vigorosi, un trenta circa, ne' boschi e ne' paludi colle reliquie, i titoli del monastero e le cose più preziose. Come furono questi partiti, giunsero i barbari. Intanto il santo abate e i religiosi che erano rimasi seco, avevano indossato le sacre vesti. Essi andarono in coro, cantarono l'ufficio e Teodoro celebrò messa solenne. Quando si fu comunicato insieme con quelli che lo servivano all'altare, i barbari si gittarono nella chiesa. Il loro re Osketul scanno di sua propria mano l'abatesopra l'altare, altri capi spiccarono la testa a' suoi assistenti. I vecchi e i fanciulli si diedero a fuggire fuori del coro: ma furono presi e tormentati crudelmente a fine di costringerli a palesare dove erano nascosi i tesori della chiesa. Il sotto priore fu ucciso nel refettorio sotto gli occhi di Tutgar, che aveva soli dieci anni, e invece di abbandonarsi allo spavento, pregava istantemente, che lo mettessero a morte insiem col suo superiore. Ma un conte normanno, chiamato Sidroc, ebbe pietà di questo fanciullo, il quale era del suo corpicino ben fatto molto, gli levò la coccola, il vestì di un mantello danese, e lo campo solo da quello scempio. Avendo i barbari messa a morte ogni persona senza scoprir cosa di tesori, gli andarono a cercare infin ne sepoleri. Ma dispettati di non aver trovata cosa neppur là dentro ci fecero un monte di tutti i corpi santi che si guardavano in quel luogo, non avendo ne manoo rispetto alcuno a san Gitalco, che cra riverilo ner tutto quel paese in modo straordinario, e gli bruciarono insiem coi libri sacri.

La chiesa e tutti gli edifizi del monastero andarono pur essi in fiamme.

Una lale spartenosa spedizione non durá che soli tre giornia, in capo ai quali quei barbari procedeltero alla volta del monastero di Medesgameted. Questo si era messo in punto di delfesa e il fratello del come Ubba vi toccò graviasima ferita. Unadore dei Normanni crebbe allora in cento più doppi. Quei liaggo fio preso di forza, a malgrado della vigiora de si mise in rituavaza ri due primi assalti. Il ferore Ubba volte undere di sua mano tutti coloro, che vestivano abbto monistro e gli scamio di fatti, erano ottantaquatto. Indi volti sossopra gli allari, spezzati i spodici; calpestate le rebajue, lacerati i titoli e la ricca biblioteta insiem colla chica ed ogni edifino furono dati alle finamer, che vi avvanaporno dentro per len quindeti giorni.

Intunto il gioriame Tuttent, che avvea trovata la via di camparta illeso, gi riorno di munistero di Cropiuda. I travita monori che pi eran fuggiti, erano essi pure fornati, e i davano ogni cura di estinguere gli avanzi dell'incendio, che funuava tuttavia per quelle rovine. Egli raconulo foro come perissero l'albate e tutte le persone del monastero. Dapo fungato per bene otto di si trovò presso l'altare il corpo dell'abate senza capo, soggio di ogni sua veste e trucita o a mezo, u infranto sollo e rovine e carcato alquanto derutro la terra, sicercarono del paro tutti gii altri cadaveri, a fine di dar loro mia concreto e spoplura, se ne rimevanero alcuni lingi del longiti, i une fintono costi, perche trascinati là vituprosamente dopo morti. In questa guisa gli storici di maggior piso in tale materia hamo descritto il furore di Normanta, e da questo si appor piso in tale materia hamo descritto il furore di Normanta.

menti quello che dovette accadere nelle altre irruzioni di que' popoli 1.

Cotali pericoli, che correvano sopra tutto coloro che professavano la perfezione cristiana, non impedivano però alle gran virtù di suscitarsi in Inghilterra, la quale fa sempre degna del titolo glorioso di terra dei santi. Allora appunto fioriva nel regno di Ouessex l'abate Neot 2, a gran pezza più illustre per la sua santità, che non pe'suoi uatali, che il facevano un parente prossimo de' monarchi. Allevato fin da fanciullo nella pictà e nelle lettere, non prima si trovò aggiunto all'ctà di potere far nel mondo bella appariscenza ed onorevole, ei gli diede le spalle per abbracciare la vita religiosa a Glastemburi. Ma il suo merito era di tal natura da illustrarlo in ogni condizione. Avendo udito parlar di lui il suo vescovo il chiamò a sè, e l'ordinò diacono: e poco appresso, quantunque egli vi si opponesse in ogni modo, lo fece sacerdote. Le sue virtà, il suo raro ingegno, e sopratutto il dono particolare che egli aveva di toccare i cuori, il dono dei miracoli gli procacciarono la più alta reputazione. Finalmente egli si vide onorato in guisa, che la sua umiltà, più notevole ancora di ogni altra sua virtù gli ispirò al cuore il pensiero di abbandonare Glastemburi. Egli andò nel paese di Cornovaglia con un solo compagno per nome Barri, andò per alcun tempo errando ne' boschi e pei monti, iudi prese la sua stanza in un lnogo dal suo nome chiamato Neoteston, dove dimorò sette anni, e di là andò a Roma. Nel dargli la sua benedizione il papa gli comandò di usare del talento che il Signore gli aveva dato. Neot risolvette fin d'allora di sacrificare l'amore dell'oscurità alla salute de'suoi fratelli. Ritornato alla sua solitudine, dove la vita monastica cominciava ad allentarsi dal suo primo fervore, egli fabbricò un monastero, che lo fece rifiorire nel più bello del suo splendore. La rinomanza del santo fondatore gli attrasse da ogni dove gran copia di discepoli. I più gran signori andavano ad offrirgli i lor fanciulli, e molti si soggettarono essi medesimi alla sua condotta. L'età non lo fece attenuar nulla delle sue austerità. Si racconta di lui, che braveggiando il gelo degli anni e delle stagioni, egli si tuffava talvolta inuna fontana e vi rimaneva tutto quel tempo che si voleva a recitare tutto il salterio. Egli morì il 30 di luglio dell'anno 877. San Neot era piccolissimo della statura, e tanto, che per dir la messa gli bisognava salire sopra uno sgabello, che si custodi poi come una relignia.

Le irruzioni de' barbari, più frequenti d'assai in Francia; che non in Inghilterra

<sup>1</sup> Math. Vustm. an. 870, Inguif. 886. - 2 Act. SS. Bep., t. VI, p. 324-

non vi avevano però estinto lo zelo della disciplina. Un affare particolare, che toccava solo direttamente il vescovo di Laon, chiamato Incmaro, come l'arcivescovo di Reims, sno zio materno, ce ne ha tramandati molti preziosi vestigi i, Incmaro di Laon era debitore di ogni cosa a suo zio, che lo trasse a sè dal Bolognese, dov'era nato, si diede la cura della sua educazione, lo pose nel suo clero e lo fece sollevare all'episcopato. Ma il giovine Incmaro non aveva per anco quella maturità di senno, che voleva un così augusto carattere. In breve quella carica eminente diede a vedere in lui tutta l'alterigia del suo zio, ma niente della sua prudenza; e una fierezza capricciosa formava sola la regola della sua condotta. Egli angariò indegnamente i vassalli del re Carlo, mancò del suo osseguio al medesimo monarca coll'insolenza di un ribelle, non ebbe in rispetto alcuno i vescovi, e rivolse principalmente il suo odioso procedere contra l'arcivescovo suo zio, suo metropolitano e benefattore insigne, di cui era creatura e parente insieme, Incinaro di Reims si provo sulle prime di far ravvedere il suo mipote de suoi traviamenti. Prese anzi con calore ed efiicacia la sua difesa in un'assemblea a Pitres sulla Senna, dove il re voleva far sentenziare contra di lui. Ma la leggerezza di questo giovane vescovo avendolo fatto trascorrere in modi di gran lunga più violenti e irregolari, l'arcivescovo si dichiarò contra di lui non avuto riguardo alcuno ai legami del sangue, e si determinò ad usare dell' autorità dei canoni.

Si temero di fatto molti conciti contro di vescovo di Laon. Egli fu ciatto a quello di Verberia, l'amos 869, Siccome il re dava di spromi alla cosa, il vescovo fu cosireilo à comparire a malgrado di tatta la sua arroganza. Ma veduto immantinente, com egli mon poteva cansarie la sua quisato modama, a popoli al papa, come fatto gavera mell'assemblea di Pitres. Tutto in contrario il re lo obbligio al andare, alla casa reale di Syrta co Servais, nel territorio di Laon. Allora questo improdente pretalo free demunziare in generale a sacerdoti della sua diocesa un interdetto da tutte le funzioni del ministero della qual consara rispetto alla sua generalità non si aveva minio a quel di esempio alemo, quantunque vi l'ossero stati già molti esempi particolari. Tale interdetto creme però osservato contanto seguripolosamente, che la diumane dei cer a appunto uma domenica, non vi fu alcuma missa nella cità, ne in tutte le latre chiese della diocesti, dove era potto gungere equa comando. Ma l'interdetto duro soli ciaque eli, vale a dire il lempo necessario a consinitare il dotto metropolitano, il quale prosisi di osservare interdizione contoni contrario alla raspione, come all'uniferatio qui bublica.

L'anno seguente, 870, il vescoro di Laon fu da rapo obbligato a comparire al comcilio d'Attegin, casa di piacere dei re francesa sad funne aine, al quale si trovarano i, prelati di sei province. A perconcupar gli animi contra son zio, che era il più nemico de suoi accassiori, egli pubblica olemi sertiti, che non vogliono cestre nostia se non, pel miscuglio che civi face di vere e false decretali; ma ciò che prova, cone quest'ultime non stabilivano punto un moro diritto allo appellaria a fonna, è, che i prelati di Attigni albarronno sea mellesa. Il più dutto prelati del son occolo, mon si evit ori egli contra quella lunga parcotta et di disco completa del son occolo, mon si evit orimento regio contra quella lunga parcotta et di disco completa da suo nipotte, ma colla diffusione istessa mostrò, che la Chiesa, invariabile nel domma, muta qualche volta le regole della sua discipina, insistendo non pertanto con una eruditione et un discerminanto digno di lui sulla deferenza dovuta ai canoni ricevati dalla Chiesa e consacrati dall'uso di tutti i lempi e di tutti i longhi.

Figinado pocici un trono di alterezza acconcio a rendere inefficaci le lezioni d'unifilete volven dara el caleprote « Vedi avete, giú dise geli, più d'arroganaa, che non di potere, poiche voi non siete mio superiore ed io il sono di voi ». Indi satedendosi sain diritti del metropolitani « Toca a me, continudo ggli, a chiamarvi ni concili e statuire contra di voi, se non vi venite, e spetta pure a me l'indicare il pogio del concilio. Se qualcuno vi accusa, e io debb'escere nel mio tribunale. Toca a me il davia del giune di concili e di imperiar i mi gudicarmi. Toca a ime lo ebeggere i visitatori per le chiese va-cati, ji farvi cleggere un pastore, l'esaminar quello che è stato delto, o gei sufficie.

non s'accordano, decidere: voi non avete in ciò altro diritto, che di assistermi nell' ordinazione che io fo, e di sottoscrivere le lettere che si danno al vescovo ordinato. Voi non dovete sottoscriver nulla senza di me, eccettuato ciò che risguarda la vostra diocesi; voi siete anzi obbligato a consultarmi intorno l'alienazione dei beni della vostra chiesa. Si può appellare a me così prima, come dopo il postro giudizio. Fosse ben anco una scalenza di scomunica io posso riformarla anche vostro malgrado coll'avviso dei vescovi della provincia. Tutti quelli che vi hanno degli affari ecclesiastici devono rivolgersi a me. Se voi avele una controversia con qualche vescovo, voi non potete dimandare dei giudici d'altra provincia ed io ne posso dare se vi è una divisione di voti nella mia. Spetta a me insiem co' miei suffraganei il decidere le quistioni difficili, sulle quali noi non abbiamo alcuna regola certa. Voi dovete consultarmi sopra questi oggetti senza indirizzarvi ad altri, nemmeno alla santa Sede, che devo io stesso allora consultarla se fa bisogno. Se voi siete obbligato di uscire dalla provincia dovete prendere le mie lettere; voi non potete ne manco andare o mandare alla corte senza mia licenza, salvo il caso che abbiate alcuna cosa contro di me. Finalmente in quello che è portato, espressamente portato dai canoni, io posso correggervi subitamente e senza aspettare un concilio ». Facendo Incmaro di Reims in questo scritto la numerazione dei concili generali. egli ne conta sci soli, e parla anzi moltissimo contro del settimo, che da quel che pare non conosceva se non per mezzo dei Libri carolini; particolarità sorprendente da parte di un prelato di tanto merito, e quasi un secolo dopo la celebrazione del secondo concilio di Nicea.

Il vescovo di Laon rispose a tale scritto, che sno zio gli aveva egli stesso consegnato al concilio di Attigni, ma il loro combattere epistolare non li recava in niun modo a concordia. Il timore del re, ardentissimo sempre in questa fatta di discordie, fu più efficace sopra Incmaro di Laon, la cui ostinazione cadè alla perfine alle rimostranze dei suoi amici. Lo si accusava di violenza, di contumacia di ribellione, e questi rimproveri erano fondatissimi. A fine di scongiurare o almeno allontanare la procella che gli romoreggiava sul capo egli si determinò a fare una sommissione al suo re e al suo metropolitano; ma pubblicò, immantinente dopo, che l'avevano a ciò violentato. E però fu bisogno tornar da capo su tale affare in un nuovo concilio che si tenne l'anno seguente, 871, a Douzi nella diocesi di Reims. Il vescovo di Laon votò quanti aveva di partiti per cavillare e dispensarsi dal comparire, e quando si trovò costretto al farlo, fece ogni ingegno per isfuggire il giudizio. Egli rifiutò quello del suo arcivescovo e rinnovò la sua appellagione alla santa Sede, ma con tale mala fede, che si appalesava chiara, Egli non parlava d'appellagione, allorchè non veniva sturbato nel suo procedere irregolare; ma non prima si pigliava qualche partito a reprimerlo, egli era tutto in sul favellare delle prerogative della Sede apostolica e del diritto che avevano i vescovi di ricorrere ad essa.

A tali pretesti Incmaro di Reims rispose nel seguente modo: « Io non vi ho arrecato alcun danno se nessnna cosa vi antorizza a rigettare il mio giudizio, Rispetto al vostro appello, esso è manifestamente irregolare, perchè voi non siete per anco stato giudicato nel cóncilio. Voi siete ad esso dinunziato secondo le regole, e vi sarete anche secondo le regole giudicato, salvo in tutto il privilegio e il giudizio del papa, come vogliono i canoni di Sardica. E perciò, quando noi avremo pronunziato, se voi vorrete appellare alla santa Sede, vi sarà data facoltà di andare a sì fatto tribunale. - Io non risponderò qua alle accuse, ripigliò il giovane Incmaro; che i miei accusatori vengan meco al tribunale del sommo pontefice. - Non v'è alcuno, rispose il concilio in corpo, che non sappia quanto un tal procedere sia contrario ai canoni. Perocchè le leggi portano, che non si deve accusare fuori della provincia, e che bisogna giudicare dei delitti là dove son stati commessi ». Su di che si citarono i canoni di Cartagine del 407, i quali erano stati fatti per la sola Chiesa d'Africa e non furono mai ricevuti dalla santa Sede come quelli del concilio di Sardica nel 347.

Durandola il colpevole ostinato in non voler rispondere, fu convinto da' testimonj e da' suoi scritti medesimi; si venne ai voti, indi Incmaro di Reims, qual metropolitano di giurisdizione pronunzio la sentenza ne' termini seguenti: « In nome di Gesu Cristo, pel giudizio dello Spirito Santo, io giudico Incmaro di Laon scaduto da ogni diguità

episcopile, e comando che sia privato da ogni funcione del sacredozio, salvo in ogni consa il giusto privilegio del notivo podre e signore Adriano, papa della prima sefe, come lo hanno regolato i canoni di Sardica, e dopo di loro i papi lunocezna e Bonifacio e-Lonore. Questa senienta fi sottorerilla do doi arrivezoro, da altrettania vecori, da un corpuscopo e da labora silvera prosente del clero. Qua pure, come negli antichi da labora di la considera del prima forma del prima forma del considera del socioloscrillo.

I Padri di Douzi scrissero poscia al papa per fargli confernare la loro senteuza e nel caso non volesse confernarla, perche non facesse però cosa in contrario agli usi rienvuli. «Se contra l'aspettazion nostra, gli dicevai essi, vi patesse necessario di farricominicare il giudicio, secondio di octreti di Sardica, nominate dei giudicio, noi viconi sentiamo, e date commissione ai vescovi vicini di pronunziare depo di avere informato. Che se l'anaste meglio, mandate dei Pezil, che guidichino nismi coi vescovi suzza che l'accusto sia stato prima ristabilito. Noi dimandamo almeno, ghe non sia ristabilito Prima che la causa sia stata di movo esamunta nella provinca. Infiguo ad ora non a è ma derogato a tale uso nelle cause episcopali della Gallia e del Belgio. È siccome noi voglamo, per quanto è da noi, conservare le preregative della prima sede, la santità vostra debbe pare mantener le nostre, e così adoperando e voi e noi seguiremo del paro le traccie dei nostri prederessoni ».

Papa Adriano era officio contro l'arcivescoro di Reims e più ancora contra il re Carlo per I i cosa della successione di Lottori, della quole Carlo si era imparoritati indiami dell'imperator Luigi, non ostante la mediazione del pontefice. Egli disapprovò, che si fosse promuziatala i asvettaza di deposizione contra finenza ofi Lione, che appellava alla santa Sede, e comandò di mandare questo vescovo a Roma con degli accusatori che egli non podesse rimitato. Egli carcisco al re medienino, dandogli per verti de grandi propriera mormorii contro lo santa Sede, a Rispetto al vescovo di Lione, infino a tanto che noi vivremo, des egli nel utono poli risoloto, non no consentiremo mai alla sua deposizione salvo se non verra a Roma, e che la sua causa non sia esaminata alla nostra presenza.».

. Il re rispose con molta forza t e in tale occasione richiamo una lettera antecedente di rimprovero, che aveva già ricevnta da Adriano intorno all'invasione della Lorena, « Noi non volevamo credere, gli diss'egli, che quella prima lettera fosse vostra, ma la seconda non ci permette più di dubitare. In quella voi ci trattavate da spergiuro, da tirauno, da usurpatore dei beni sacri della Chiesa; in questa voi ci accusate di lamentanze ingiuriose e scandalose mormorazioni. Dopo un esordio così conveniente e insimuante voi ci esortate a ricevere con sommissione e con giubilo tutto quello che ne vieue scritto da parte vostra. Ora, ci è stato scritto in vostro nome, che noi siamo uno spergiuro, un tiranno, un perfido e dissipatore de' beni della Chiesa. Volete voi che io riceva con gioia e gratitudine sì fatti elogi. Solo col tacermi io confesserei il mio torto. Se voi volete delle prove di gratitudine e di affetto, scriveteci come i papi vostri predecessori scrivevano ai re nostri antenati; scriveteci in guisa, che sia così conveniente alla santità vostra, come alla maesta nostra. E quando fu mai, che un monarca, incaricato di punire i colpevoli secondo le leggi, fosse obbligato di far condurre a Roma un uomo condannato secondo tutte le leggi, e convinto in tre concili di essere lo sturbatore della pubblica quiete? Voi fidate come per grazia i beni della Chiesa di Laon alla nostra guardia, infino a ritornato il suo vescovo. Intorno a ciò noi siam costretti, di dirvi, che i re di Francia non sono già i vidami de'vescovi, ma sì i padroni dello stato. È non permettete punto, che da qui innanzi ci siano mandati da parte vostra degli ordini e delle minaccie di scomunica contrarie alla scrittura, alla tradizione ed ai canoni. Voi ben sapete e noi non l'ignoriamo, che tutto ciò che è contrario a queste regole è senza forza. Il privilegio di Pietro sussiste, disse Leone, vostro illustre e santo predecessore, quando un tale giudizio è secondo l'equità. Esso non sussiste dunque più, quando questo giudizio è ingiusto. Finalmente noi vi scongiuriamo in nome del

<sup>1</sup> Hinc , Oper., t. 11, p. 701.

Signore e de'santi Apostoli di mutar di stile, tanto a nostro riguardo, come a riguardo de' nostri vescovi, affinche noi possiamo rendere sempre alle vostre lettere e ai vostri legati l'onore e il rispetto che sono ad essi dovuti n.

Incraro di Reims delto questa lettera, e siccome i dir Brete conveniva molto meglio ad un re, che ad, un yexoro, casa fin mandata stoti al nome dei re Carlo e prodiuse l'effetto che desiderata l'eccorto perlato. Il papa rispose in modo t-into affettioso
de morevole, quanto le precedenti sue lettere erano asta deure ed appert. «. Se vi sono
state irmadate da parte nostra, dius' egfi, delle lettere troppo mordenti e severe, esse ci
sono state irmapte facori, mentre eravano mibilat, o sono state di aquiscino supposte n. Poscia aggiungendo quello che poteva neglio d'ogni altra cosà aggentiere di ret
d'a sapienza vostra, gli dis segli, il vostro anuore della giustica, il vostro selo per la
gloria di 160 mi ispirano tagla venerazione, dhe e l'imporatore venise a morte prima
nivero offerte le moggia piene d'oro. Inforno al vescovo di Laore ggis situada il princicipe a lasciarlo partire per Roma, ma promette, che dopo di averdo senito so rimanderà nella sua provincia sexan sistabilito, affinche la causa sia terriminata in sal luogo
da giudici secht e da legati mandati da Roma. Così il papa per mantener la pace concelette una parte que di quello che dimandavano i vescovo di l'arone, ca

Questa è I ulima lettera che abbismo di Adriano, il quale morì nel novembre del medessimo amo 872. Il di quatoriti dei seguente mese gli ni dato per ascressore Giovanni VIII, arcidiscono della Chiesa romina. In quest'amo medesimo morì pure sant'Atansao, versovo di Aspola, dopo patita per mesi veri uno una cradde preseguione da parte del suo proprio mipote, governatore della città, giovane leggero, volento, interessato, il quale non puete pa patrie i salutira ravissi del santo prelato e trasocre agli ultimi eccrsis per consigli di sua moglie, donna molto più cativia o più imperiosa di lui. Atansao corse legnole volte persodo della vita e finalmente fic accistio dalla san chiesa, per carisamo che fosse ai diversi popoli di quella gran città, fin da quel tempi Puna delle più ragguardevoli dell' Italia. I Gerie el i Lafini vi stansiavano in al gran copia, che vi si celebrava i furbio divino nele due lingue, e tabolta vi erano dive vescovi per dein eazioni. Nora si che rispetto alempo altro volt, ni elle loro la mentanze: il sinto prelato mori nel suo segilo, peco lungi da Monte Cassino. Era stato vettile anni vescoro, sebbene non una avesce tres ofi quaranta? «

L'imperatore Luigi, indegnato contra il suo persecutore, marciava per ristabilire Atanasio, quando il Signore trovando il suo servo maturo pel ciclo il rapi nel mezzo del suo corso e gli risparmio più lunghi travagli. Tre anni appresso l'imperatore, di poca età anch'egli, morì il 43 di agosto dell'anno 875. Gli succedette nell'impero e nel regno d'Italia il re Carlo, suo zio, che papa Giovanni VIII invitò subito a venire a Roma e lo incorono imperatore il giorno di Natale nella Chiesa di san Pietro. Questo principe, il quale sapeva le giuste pretensioni di sno fratello primogenito, Luigi il Germanico, suppli al diritto dei natali colla sua operosità e la sua cura in guadagnarsi i enori dei grandi e dei popoli. Egli testimoniò loro un tenero affetto, promise di protegerli efficacemente contra i saraceni, che disertavano tutta l'Italia, non risparmiando neppure i domini di sap Pietro, poscia giovandosi della prima disposizione degli animi convocò a Pavia nell'anno 876 un' assemblea di prelati e di signori, e rinfrancò la sua signoria nel modo più sodo. Tornò colla celerità medesima nella Neustria, dove Luigi di Germania aveva fatto una irruzione, e recati alcuni signori con alcuni vescovi a ribellarsi. Ma la sola presenza di Carlo sturbò la fazione. La sua uuova qualità d'imperatore, la sua stretta lega con Giovanni VIII, le lettere minaccevoli di questo pontefice ai partigiani di Luigi, i legati giunti da Roma insiem col novello imperatore, ogni cosa parve lo rendesse più venerabile che mai a'snoi popoli e gli conquistò i cuori.

Consigliato dai legati e coll'approvazione della Sede apostolica egli convocò un concilio a Pontion nella Sciampagna pel seguente giugno <sup>1</sup>. Prima di abbandonar Roma egli aveva pregato il papa a fare Ansegisio di Sens primate delle Gallie e della Ger-

<sup>1</sup> Adrian. ep. 34. - 2 Vit. Anc. Petr. Cass. - 3 T. VIII, Conc. p. 281.

mania, vale a dire vicario apostolico per l'impero francese al di quà de' monti. Egli era l'uno de' gran prelati dell'età sua: era stato abate di san Michele nella diocesi di Beauvais, donde la sua rinomanza lo aveva sollevato alla sede archiepiscopale di Sens, a richiesta del popolo e di tutto il clero. I vescovi però, sopra tutti Incmaro di Reims, non approvarono formalmente il sistema del suo primato, sia che fossero offesi di vedersi preseduti da legati, o meglio forse che fossero dominati dall' ascendente di Incmaro, che non doveva essere contento della preferenza data sopra di lui ad Ansegisio, e che aveva inoltre dimostrato in un recente scritto, che non era niente affezionato all'imperatore. Si aprì il concilio leggendo le lettere pontificali molto precise su tale argomento, indi l'imperatore dimandò ai vescovi quel che rispondessero agli ordini del papa. Essi dissero, che conservando i diritti de metropolitani ei gli obbedirebbero secondo i canoni e i decreti de'suoi predecessori. L'imperatore e i legati poco soddisfatti di termini cosi generali e studiati volevano che prommettessero espressamente di obbedire per quel che risgnardava il primato d'Ansegisio; ma i prelati si tennero alla loro prima risposta. Allora l'imperatore disse con emozione, che il papa gli aveva commessa la sua autorità per quel coucilio, e che saprebbe ben egli fare eseguire gli ordini della santa Sede. In quello stante egli prese le lettere di Roma intorno il primato e le consegnò ad Ansegisio insiem coi legati; poi fece collocare questo arcivescovo immediatamente dopo di loro e prima di tutti gli altri prelati. Incmaro di Reims invocò i canoni, ma l'imperatore non gli diè retta. Gli altri vescovi, eccettuato Frotario di Bordò, il quale aveva un interesse particolare da condurre, dimandarono, che fosse loro data almeno una copia delle lettere pontificali: ma come ad Incmaro non fu dato loro ascolto; e tutto questo avvenne nella prima sessione.

Si tornò da capo in su questa medesima cosa nella settima sessione, mentre l'imperatore era assente. Gli arcivescovi, che eran nove, risposero essere presti ad obbedire ai decreti del popa secondo le regole, a quella guisa che i loro predecessori avevano obbedito ai decreti dei loro somnii pontetici. Di fatto, san Cesario d'Arles era stato senza fargli molta resistenza riconosciuto vicario apostolico nella Gallia di Spagna fin dal cominciare del sesto secolo. Dopo Ansegisio l'arcivescovo di Sens prese il titolo di primate delle Gallie e della Germania, che oggidi si riduce a semplice titolo senza alcuua giurisdizione. Nell'ottava sessione, che si tenne il 46 luglio e fu l'ultima. Giovanni d'Arezzo lesse uno scritto, che non fu ricevuto dal concilio, e non se ne palesò il contenuto. Odone di Beauvais fece pur lettura di alcuni articoli, che egli aveva fatti di concerto coi tre legati; ma parvero pieni di contradizioni, inutili e poco fondati, in autorità. Nondimeno in questa assemblea composta de' grandi del regno, come pure del clero rappresentato da nove arcivescovi, quarantadue vescovi, e cuique abati, si confermò l'elezione dell'imperator Carlo, come si era fatto al concilio di Pavia. L'atto leggeva così: « Siccome il signor Giovanni, papa universale, ha primieramente eletto a Roma e consacrato il nostro augusto e glorioso imperatore Carlo, e tutti i vescovi, abati, conti ed altre persone del regno d'Italia lo hanno di comune accordo essi pure eletto a loro protettore e difensore; così noi che siamo ragunati di Francia, di Borgogna. Aquitama, di Settimania, di Neustria e di Provenza nel luogo chiamato Pontione, per comandamento del medesimo siguore ed imperatore, noi similmente lo eleggiamo e confermiamo la sua ejezione colla medesima universalità di voli n.

Perusto il procedere, che aveva tranto licenaro melli coso del prinato di Seuis e della ultime turobene. Carlo di Calvo volle da ini un navoo giraramento di fedela, degato principe (occava la cima del propri voli. Egli aveva ottenuto dal papa nella stessa fonna a conferma della enterna ad deproprisone fata la firanza: contra il tumaro di Laon, la qual cosa, che egli stimara essere dell'ence suo il venirae a capo come branava; e son l'aveva tarssudata, sobbene intesto tutto quotto in altre imprese di maggior momento. Egli fece immaniunelle deggere un vezovo di Laone, che in prima non si era costa di provvederivi. Allo sciagardo licarazio; privo della libertà dopo la deposizione, egli fece cavar giu occhi poco dopo ritornato dall'Italia. Si tiene, che questo vezovo breglione partetopasse alla richlone assistata dal re di Germaniu.

Tra'i prelati assisterono al concilio di Pontione notato Ildeboldo di Soissons, del quale si racconta un tratto di particolare devozione. Caduto malato in caso di morte,

egli mandà la sua confessione per iscritto a di Inemaro di Reims, suo metropolitano, e geli dimandà medissimamente il perdono in iscritto, lonestà divisione, conforme agli via del tempo, edificò Inemaro, il quale rimandò l'assoluzione che gli era chiesta. Ma per prevazione pei semplici en no pi devesovo, che egli suppossi avver espessamente addisabito alla penitenza sacramentale, avverte, che oltre le somessioni generali, nelle quali non a sparitoriorizzano punto i percati, isosana arcustrari muntamente ad un saverdote di tutte le colpe onde sappiamo esser rei, si riferisce di Roberto, allora vescovo del Mans, un escenpo simile, il quale non lassici adubbio alcuno sulla natura di questa sorte di accuse. Roberto non sperifica alcan percato particulare nella confessione che ci ablata conservata, egli vi si secassi in tremuni tosi guerraria ferrit, da revelte chiarassi e alla conservata e gli vi si secassi in tremuni tosi guerraria ferrit, delle delle guine seguitato della conservata della morte in maggior copia che in oggi altro tempo.

Possetitore tranquitho dell'impero, della Francia, dell'Italia e nelle generali di tutti ggi stati che cran già del suoi tre mipoli, figliusoli di Lottario, Carlo il Calvo doveva crito contentarsi, se l'ambisione non fosse che l'effetto della sublimità del geniu. Ma la è degli ingegni mediorni, come del sublimi: quello che si posi acquisate impotices spesso di gustare il piacere di quello, che si possede. Carlo volle compustar già stati de suoi altri nipoli, i figliusoli di Liugi il Germanico, e marcio Papido al Reno con formidipile esercito. Que' giovani principi si misero alquanto in conturbazione, ma non siscalfero punto di corraggio, potiche la giustizia della loro causa già assecuraza. Il secondo gento di lofo, rhimanto Luigi come il padre suo, si avamo per contrastare al-Passelliore il passeggio del fiune. Ma prima di veiture a alcun atto ossile mando persone a sioi zio, perché fecesero ogni ingegno di ricondurlo a' sentimetti della matura e dell'equali: an Carlo tom ascoltò che la propria ambizone. Allora : li giovane Luigi per una semplicità, che non veniva condamata con tanto rigore ne l'empi e nelle circostanze il nei si trovava, gobie ricorso a ci de ha ci lannava il giudinio di bio i.

Ed ecco in qual modo si fecero quelle prove, che sono lodate a ciclo da alcuni autori di quell'età. Un vescovo celebrò la messa, e quando fu alla comunione si rivolse al popolo con trenta ostie consacrate, destinate ad altrettanti uomini, i quali dovevano sostenere prova di tanta importanza. Allora levando la voce e mostrando il corpo del Signore: " In nome di Dio Padre, Figlinolo e Spirito Santo, disse egli a loro, pel santo Vangelo e per le reliquie dei santi, che riposano in questa Chiesa, io vi scongiuro a dirci, se voi sostenete una causa giusta ». Dopo che essi l'elibero assicurato, il vescovo diede loro la comunione dicendo: " Che il Corpo di Gesù Cristo vi ajuti a manifestare la verità ». Finita la messa furono condotti al campo. Si portò una caldaja d'acqua bollente al vescovo? il quale proferi questa formola di benedizione: « Dio omipotente, autore e amatore della giustizia; voi, che coll'uno de' vostri sguardi fate tremar la terrave che salvaste i tre fanciulli nella fornace, sautificate quest'acqua bollente e manifestate co' suoi diversi effetti la fede o la presunzione di coloro, che ne devono far la prova ». In sul momento dieci nomini presi così a caso infra i trenta proposti si avvicinarono all'acqua, vestiti d'abiti ecclesiastici, baciarono la croce e il Vangelo, immersero il braccio ignudo nella caldaia e ne lo cavaron fuori senza pure un segno di ferita. e non dando indizio alcuno di dolore. Altri dieci presero colle medesime cerimonie dei ferri arroventati e li portarono per lo spazio di nove piedi non mostrando segno alcuno di dolore. Finalmente si posero gli altri dieci nel gran tino, d'acqua fredda e fin dalle. prime andarono al fondo, il che dinotava la buona causa, laddove si diceva, che l'acqua ributtava in sù gli spergiuri. Dopo tali prove riferite da alcuni annalisti, le cui testimomanze in questa fatta di cose non sono niente meno che infallibili. Luigi fece fare ben anco dei digiuni e delle pubbliche preghiere nel suo esercito.

1 Annal. Bertin, Fuld, et Metens, ad an. 877.

Intanto i nemici, i quali stimavano l'agdore e il vincere una cosa medesima, insultavano a tute queste pratiche, nessona ecettuata, come inutili parti della deblezza, el della codardia, una la dovetlero subito pensare al tutto in contrário. L'asercio imperiole toco l'intera rovina, e l'imperatore obbigato a fugistracte con tutta la vergoena di un delito senza alcun grutto. El volle ben lavarsene nel sangue dri veri nemici della patric; ma soddateche sconfilte non opotevan sicuro tener fronci e il Normanio, condotti allora non da un capo di scherani e di predoni, ma si dal famoso duca Rollore, il quale era di una bravura più eracioa assi di e non barbare, pundente e valoroso del paro, el dolato non dal solo latento del conquistare, ma d'ogui ingegno acconcio a fondere sodamente uno alstou un erce insomma nerettic, che socio di alcuni vasurei di larbario.

damente uno satot; un erce iusouma perfette, che spoglio di alcuni avanzi di harbarie, rinusiva l'uno de più grandi somini del suo secto.

In queld piena di affannia e cure il papa solicità Carlo a correre in ajuto della Chiesa romana coutre i Sarrere, iche disertazano dei morello furore tutta I Itolia. « Il sangue dei cristiani, gli scriveva eggi, è sparso in copia non si può dir maggiore: coloro che la cumpato dal ferro co delle liamme sono mantifi su sianti per sempre, i et dichi, el tori, per sono con considerata di producti della considerata della producti e di chiesa di chiesa di producti di distributi di pane della producti e di producti di chiesa di chiesa di producti di chiesa di chiesa

Il paja scrisse al tempo sitesso all'imperatrice Richilde, affine di affertiare il soccorso che domandara e le quali lettere sono del novembre 877. Non giungendo i Francesi in Italia nel seguepte febbraio, e corseggiando i Saraceni i dintorni di koma, il pontefice mando novi disparace con del legati per sollectiare l'Imperatore vie più vannente. Ej gli dipiuse la campagma di Roma gci diserta di a nemici di Dio, afferrate le chiese
e gli altari, trucidati i sacredoti e le religione, ovvenamente menti schiavi, e tutto spopolato il pasce, find inima al re Carlo di osservar le promesse die gli avevano fruttalo
i impero, e gli fa vedere così come a mezzo il pericolo che egli sorre non adempiendo
alle condizioni di un obbligo reciproco e riducendo alla disperazione cotoro che lo hamo

innalzato al sommo del potere. Il principe non istette allora più in forse.

Gli bisognò comprarsi alcuna tregua dai Normanni, che erano sbarcati sulle rive della Senna. Egli aveva convocato a Compiègne un'assemblea di vescovi per la dedicazione di una bella chiesa della Vergine che egli vi aveva allora fondata, con un capitolo di cento canonici, il quale prese poscia il nome di san Cornelio, à motivo delle reliquie di questo santo pontefice. Con una costituzione fatta in questa città il 7 maggio 877, egli impose delle gravezze a profitto de' Normanni, affine di tenerli quieti. Fu ordinato, che gli abati, i conti e gli uficiali del re pagherebbero dodici danari della terra in cui tiscdevano, e in proporzione delle terre che lasciavano a censo: che i sacerdoti e que' medesimi delle chiese appartenenti al re od ai grandi, contribnirebbero essi pure in ragione de' loro beni, non oltrepassando però i cinque soldi riguardo ai più ricchi, e rispetto ai meno agiati non fosse minore di quattro danari, e finalmente che i negozianti nelle città pagherebbero secondo i loro averi. In altra assemblea tenuta l'anno medesimo a Quersi, Carlo regolò la maniera, colla quale suo figliuolo Luigi, che aveva insignito del titolo di re, doveva governare mentre rimaneva assente. Ma in questo disegno particolarizzatissimo, questo imperatore cade nelle minuzie, non disegna ogni cosa particolare. Egli non indica nemmeno le foreste, in cui suo figlio potrà cacciare, ma comanda che al suo ritorno gli verrà reso conto del numero delle bestie selvatiche che il giovane re avrà ucciso.

Subito dopo ferme tali precauzioni egli entrò in cammino per alla volta d'Italia. Il

papa che noverava i momenti di vederlo arrivare, gli andò incontro insino a Vercelli, dove l'imperatore arrivò in quella che il pontefice si disponeva ad andar più innanzi. La gioia fu vivissima in quello scontro, ma non durò gran fatto. Giunti appena a Pavia si chbe notizia, che il re Carlomanno, figlio primogenito di Luigi di Germania, marciava a gran giornate per combattere l'imperatore suo zio. A bella prima Carlo fece ritirare l'imperatrice nelle gole delle Alpi insiem co'-suoi tesori. E seppe al tempo medesimo, che la maggior parte dei signori, che dovevano seguitarlo nella sua spedizione, avevano tutto in contrario macchinata una congiura contra di lui. Un terror panico prese tutto quanto il suo esercito; tutti si diedero a fuggire sull'orme dell'imperatrice con tanta maggior vergogoa, perchè dall'altra parte Carlomanno anch'esso si pose in fuga spaventato dalla bugiarda notizia, che l'imperatore era piombato sugli Alemanni con un esercito di gran lunga più formidabile del loro 4. In cotal guisa il Signore con una apparente stranezza di avvenimenti vendicò la natura e la religione oltraggiate da due principi cristiani, alla cui discordia i nemici del cristianesimo andarono pur questa volta debitori della loro salute. Per una serie di singolarità straordinarie ad un modo, questi principi caddero malati ambedue nella loro fuga. Carlomanno guari della sua malattia, che aveva del grave assai, e morì tre auni appresso. Quella dell'imperatore, non era una gran cosa, una febbre da poco o niun timore, ma un medico ebreo chiamato Sedecia, nel quale egli metteva tutta la fidanza, lo avvelenò in una medicina, per la quale morì undici giorni dopo, il 6 ottobre 877. Guardando alla sua gran possanza alcuni scrittori lo hanno voluto soprannominare di Grande, ma la posterità non lo intitolò altro che di Carlo il Calvo: di fatto egli fu un principe più potente assai di quello che fosse degno di esserio, molto più sensitivo all'ambizione, che non alla gloria, meno prudente che non scaltrito e più ingordo assai di conquisti che non acconcio a reggere e a difendere i propri Stati. Tutto quel più che si notò in lui di grande o di singolare è, che nel prodigioso alternare delle prosperità ed avversità, in cui menò si può dire tutta la vita, egli sostenne meglio assai le sciagure, che non la buona fortuna.

La morte di questo principe lasciava l'Italia in preda a tutti i suoi nemici, così cristiani, come infedeli: e i primi, Lamberto sopra tutto, duca di Spoleto, non davano minor timore de secondi a papa Giovanni. Questo pontefice prese il partito di riparare in Francia, e però ne scrisse al re Luigi, soprannominato il Balbuziente, ed ai vescovi del regno, annunziando loro il suo disegno, che era quello di celebrarvi un concilio universale, a fine di rimediare ai mali estremi della Chiesa, Intanto egli fu costretto a venire agli accordi cogli infedeli, che minacciavano Roma degli ultimi orrori, e convenne di pagar loro ogni anno venticinquemila marchi d'argento. In quella, per giunta d'affanni, egli fu notiziato, che la fazione di Fozio a Costantinopoli tornava baldanzosa in piedi. Mutato affatto verso questo perfido settario, l'imperatore Basilio scrisse al papa di mandargli dei legati sotto l'imponente pretesto di volere mettere in perfetta concordia tra loro tutte le parti della Chiesa, Basilio, avuto nell'Oriente in grandissimo rispetto, il più grand'uomo davvero, che dopo Teodosio avesse governato quest' impero, vincitore de' Musulmani in Siria, in Armenia e fin oltre l'Enfrate, onorato in Italia del titolo di protettore dai popoli di Benevento e di Capua, i quali avevano scosso il giogo de Francesi per darsi a lui; lasciando stare tutti questi vantaggi, che gli procacciavano la maggiore estimazione in tutte le contrade, egli aveva allora sulle coste d'Italia un'armata grossa e buone soldatesche, le sole, donde il papa potesse sperare ajuto nella stretta, in cui si trovava. Queste umane considerazioni recero entrare Giovanni VIII in una serie di falsi partiti, che Baronio a qualifica di azioni indegne di un romano potrtefice, e che in quel tempo medesimo fecero dire che egli aveva colla sua mollezza traditi gli interessi della Chiesa. Primieramente, egh non si mostrò punto alieno dai disegui dell'imperatore, gli rispose in guisa da metterio in bella speranza di buon successo, e prima di partire per la Francia gli mandò Paolo, vescovo d'Aucona, ed Eugenio d'Ostia, in opera di legati.

Egli non cavò neppure i frutti che si era proposti dal concilio che tenne nella città

<sup>1</sup> Annal, Bertin., etc. an, 877. - 2 Annal, 879.

di Troyse (878), trasella cerio a' confini del regno di Luigi, affinchè vi potrescere più di leggeri convenieri pincio je i predati della Germania 1. Essi non va nadarono ei ni quest' assemblea, divolgata come universale non si noverarono che soli trent'uno vescovi, contalo pure il papa e tre taliana del nuo corteo. In esso veneror regolati molti affari particolari e fra l'altre cose si neverte una istanza di incuraro di Laon, fatto libero dopo la morte del re Culter gia venne permesso di celebrar la messa, così cicco comi era, e gli fia assegnata una pensione sopra i beni della chiesa che gli era attala levata. Rispetto poi all'affare principale che avvez condotto in Francia il sommo ponteler, asbieren non avesse cossila cura o stodo per cerar il re e i soti vennosti si accompagno à a lui mi seno nitrona. Codi andando le cose e qui si tenne filtero di rivolgere egoti sno pensiero all'Oriente, dove lo spirito del governo intorno la religiore si era mutta o assoi, pratico del governo intorno la religiore si eva mutta o assoi,

L' affare della Chiesa di Bulgaria incominciato e sollecitato così vivamente da Adriano II fu continuato da Giovanni VIII, il quale dopo scritto le due volte inutilmente al patriarca Ignazio 2, stimolandolo a ritirare i suoi missionari dalla Bulgaria, mandò a lui col mezzo de' legati, deputati all'imperator Basilio, una terza lettera, che leggeva così: « Noi vi abbiamo già per ben due volte avvertito di rinnuziare alle vostre pretensioni sul paese de' Bulgari, che fu soggettato immediatamente alla Chiesa romana fin dal tempo di papa Damaso, e che deve ritornarvi dopo la conversione de'suoi popoli. Ma chindeudo con ostinazione gli occhi a ciò che le leggi divine ed umane pretendono da voi, voi avete indegnamente calpestati i decreti de santi padri, e contra il precetto del Signore voi siete entrato nella messe altrui. Noi siamo dunque in diritto di separarvi fin da questo momento dalla comunione cattolica. Ma a fine di stendere l'indulgenza pontificale tutto quel più lungi che ella può andare legittimamente, noi vogliamo avvertirvi ancora per la terza volta, come il facciamo col mezzo de' nostri legati e delle nostre lettere, comandandovi di richiamare dalla Bulgaria il più presto possibile i vostri vescovi e i vostri cherici; poiche noi non possiam patire, che essi ammorbino del loro errore questa nuova Chiesa che noi abbiamo formato. Che se voi non li caverete di là nel termine di trenta giorni, e se non rimmzierete ad ogni giurisdizione sulla Bulgaria, voi sarete privo del corpo e del sangue di No-stro Signore infino a che obbedirete, cominciando due mesi dopo ricevuta la presente lettera; e se persisterete nell'ostinazione, voi sarcte privo della dignità patriarcale, che come ve ne dovete ben ricordare voi avete ricuperata pel favor nostro », L'uno de' motivi pertanto, che recavano il papa a usar di rigore era, che in quegli ultimi tempi giovandosi i Greci della fazione di Fozio della grande età e debolezza di Ignazio, diffondevano in Bulgaria lo spirito di independenza e di errore. Il sommo pontefice scrisse pure per questa cosa al re Bogori o Michele.

I maneggi di fonio, che era tornato nella grazia della corte, tritiarono giù Orientali molto pia che il tono di altezac che si vedeva nelle lettere del papa. Tuttavia i Bulgari si rimasero sotto la dipendema della Sede di Costantinopoli per non uscrine pia, e la religione cristana si raffermo di otro coi rico greco. Il patriara i giazzio avveza porre disteso la sun giarratinione sopra i Russi, i quali si conventirono al tempo sao. data terribite gi soni contania fiercio e la suna empiria. Bassio, che sobbene fiace quel grazifi como di guerra, gibre susven neglio dissemare un nembo anzi che combotterto, già attasse a si gon del presenti per trattar con loro e conservar la pace. Gi stimolo altresi a udure la prediszazione del Vangelo e a ricevere un arcivescovo ordinanto da legrazio. Al giugenere del presto missonario i principe dei Rassi radund i una nazione, a fine di deliberare se doversuno diuncitire la toro religione per abbracciase il cristianension, la mezza dei una adiarien di vecchi, che formavarno il consiglio cara il cristianension, la mezza da una adiarien di vecchi, che formavarno il consiglio Pratriprocovo, e gli dimandarone che cosa vesisse là ad ineggare. Egli montri il labro dei Vangele; racconti a leuni mizzao di di cesti, cara le con le na ano dell' senio.

<sup>\$</sup> Conc. t. 1x, p. 311. - \$ Ep. 78 et 70 ep. Beg.

tico Testamento. Quello dei tre figliuofi nella fornace, descritto da Daniele im modo così maravigioso fere la più viva impressione sopor l'assemblea, la quale disse al-Parcivescovo: « Se tu ci faria vedere quale le simile prodigio, noi crederemo, che tu insegni la vertida. — Quantiuque non sia permesso di tentar Dio, rispose il pretato, pure se voi siete proprio risoluti a riconoscere la sua possuraz, dimandate quello che voi votele, et ejeti ue la manifesterà col mezzo del suo miositro ». Essi dimandaziono che fosse gettato in un fuoco, che essi melesimi arrabhero accreso, il fibro che egli tedere della colora della col

Questa conversione precedete di circa cinque anni la morte del patriarra [gnazio, la quela ervuene il 29 ottobre 877, correndo l'anno cottantesimo dell'edi sua. I tesat del papa non lo trovarono in vita. La morte di lui non poteva cadere in miglior punto a disegni di Fozio, e questo fu per avventura il solo fondamento. del sospetit che essa fere concepire contra di lui. Egli si era guadagnata, la benevolenta dell'imperatore a tale punto, che para appena da credere in un principe colsanto giudizioso, e fino al-lora così apertamenti dichiarato contra quel persoloso sosimatico. Ma Basilio avven

una debolezza, e l'accorto impostore seppe giovarsene.

Questo principe amava i tiloli d'onore, le lodi esagerate, e pretendera di levare il suo nome sopra quanti mui funono più illustris suo predecessor i. Festo, gli fabbirciò una geneslogia, che lo faceva discendere dal re Tiridate così fanoso in Armenia, dove era nato Basilo. A der ella sua inversione un'an ai di mistero e di antichi egli serisso in lettere alessandrine sopra una pregamena antichissima, contraffere il meglio che pole in le le contraffere il meglio contraffere di meglio contraffere il meglio che pole in le contraffere di segli contraffere il meglio contraffere di meglio di fonti contraffere di meglio contraffere di m

Accoppiando così il favore della corte alla benevolenza di un numero grandissimo di prelati, che egli seppe mantener sempre fermi nel suo scisma e ne' suoi interessi, egli si trovò in istato da potere aspirare a quanto gli piacesse. Egli osò farsi tenere patriarca anche prima della morte di Ignazio. Non tentando, nella incertezza, di far scacciare questo venerando e santo vecchio, che Basilio aveva ristabilito, il lasciò terminare a Costantinopoli una carriera, che poco mancava a troncarsi, ma s'intrommise non pertanto nelle funzioni più Inminose dell'episcopato e fece degli abati, dei vescovi e dei metropolitani. Un tre giorni dopo morto il santo prelato egli prese pubblicamente possesso della Chiesa patriarcale, e la prima cosa si diede a perseguitare a morte gli amici e i confidenti d'Ignazio. Assali in ogni peggior modo coloro che tenevano il suo proprio ristabilimento come illegittimo, si guadagno gli uni con dei doni, con delle diguità, con episcopati più ragguardevoli di quelli che già si avevano, aggravò gli altri di calunnie e delitti atroci, che si dileguavano in quella che si abbracciava la sua comunione; fece patire la prigione, l'esiglio, ogni fatta di pene e fin la morte a coloro che gli contrapposero più coraggiosa resistenza, affettò sopra tutto di ristabilire i vescovi deposti da Ignazio, e deporre quelli che egli aveva messi in carica, e con una

<sup>1</sup> Conc. in Basil. n. 960, - 2 Nicet., Vit. Ignat., p. 1250.

profanazione inudita e tanto ributtante, che Fozio medesimo fu costretto a tenerla se-

greta, egli replicava la loro ordinazione.

Egá avera già in rotal guisa calpeste le leggi più sibre della Chiesa, quando i legati del papa giunesro a Costalimopoli. Sulle prime ei fifultarono di comunicare con fuit. Ma a forza di doni e pel timore che ispirò ad essi dell'imperatore, e il volto coa bene in suo favore, che assicurarono in pen popolo, averi papa Giovanni coli mandati per anatematizzare lenazio e dichiarar Fozio patriarca; il che inganno una molti-tudine di fedeli e molti vescovi i. A, sorprendrer quelli che rimanevano, Fozio Strata papa, che era stato costretto a rissilire la sede patriarcale, e per dare un qualche peso a si fattu lettera e la fere sottoservere dai metropolitani, a' qualla payenio suna pur deggeria e la diede ad intendere per un contratto civile d'acquisto, che doveres star serveto. Ad apporti posscà i loro seglifi e il fece rapir loro da uno dei Porto segretari, che rimeriti posca coll'arcivescovado di Sardi. Indirazzò pure al sommo pontelle una let-cra supposta del patriara l'agazio e degli altri vescovi, che parves sollectiassero Giovanni VIII a ricevere Fozio. Dal canto suo l'imperatore serisse egli pure alla perfine in modo stringente in pro del flastrio (878).

Il papa pemò nella più crudele incertezza. Vedera; che riconoscendo Fosio condannava il assio procedre dei suoi prefecessori che si mettera al di sprandi tutte le regole della disciplina. Ma teneva i Saracciu presti ad opprimere la Unicas romana, e non vedera da potte sperare socioro sili roche dall' Oriente. Da uni alto lato, Fosio, pottentissimo appo Basilio e i suoi vescori, si umitava dinanzi al papa e gli dimanromo i giorasse come di un diritto di quello che e proto a riceve quel l'avore, che pon si foresse argomento di ciò per rimorare lo scisma con maggiore scandalo che inanzi. Per lo contrario conoccionologi le grassi ai saven aracione di credere, che

la discordia cesserebbe insiem con tutti i pretesti di suscitarla.

Papa Giovanni rispose all'imperatore. (879), che alle sue preghiere, e atteso la morte del patriarca legittimo e le circostanze del tempo egli usava di indulgenza con-Fozio, sebbene senza l'approvazione della santa Sede egli avesse ripigliate le funzioni, che gli erano state interdette. Giovanni VIII fermò per massima della sua condotta, che non poteva fallare di apparire irregolare, che la necessità autorizza le dispense, e che delle autorità ragguardevoli e fin de' canoni de' concili generali provano, che sono state fatte molte cose straordinarie sia cedendo a tale necessità, sia cedendo fin anche alla importunità. « Al presente, aggiunge egli, che i patriarchi di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme, gli arcivescovi e i vescovi, i sagerdoti e tutto il clero di Costantinopoli, non eccettuati neppur quelli, che sono stati ordinati da Metodio e da Ignazio, consentono ad una voce al ritorno di Fozio, e che egli stesso dimanda il suo perdono, noi pure lo riceviamo a vescovo e collega, a condizione, che egli dimanderà realmente perdono in pien concilio secondo il costume. E affinchè sia tolta di mezzo ogui controversia noi lo assolviamo da ogui censura insiem cogli ecclesiastici e i laici, che n' erano stati colpiti, appoggiandoci sulla potestà, che tutta la Chiesa crede esserci stata conferita da Gesu Cristo nella persona del Principe degli Apostoli, e che si estende a tutti i casi senza eccezione; tanto più che i legati di papa Adriano nostro predecessore non sottoscrissero al concilio di Costantinopoli, che sotto la nostra approvazione, e che molti patriarchi, come Atanasio e Cirillo di Alessandria, Flaviano e Giovanni di Costantinopoli sono stati assoluti dalla santa Sede dopo essere stati condannati dai concili. È perciò noi vi esortiamo per cancellare le passate discordie a onorare il patriarca della vostra città come il mediatore fra Dio e i fedeli, e a non ascoltar più accusa alcuna contra di lui. Finalmente noi vi ingiungiamo di richiamare al-Punità della Chiesa e di ricevere a braccia aperte tutti i vescovi e i cherici ordinati da Ignazio, e di restituire ad essi le loro cariche, affinchè la pace sia interamente ristabilita. Che se qualcuno ricusasse di comunicare col nuovo patriarca dopo tre monizioni, noi li dichiariamo scomunicati da noi e dal nostro concilio infino a che si riuniscano". Il papa mise nondimeno due condizioni a queste grazie; la prima, che dopo

<sup>1</sup> Ep. Styl., t. VIII, Conc. p. 1403. - 2 Ep. p. 199-

la morte di Fozio non si eleggerà più nessun laico per sedere in tale carica, e la seconda, che questo patriarca non si attribuirà alcuna giurisdizione sulla Bulgaria.

Le lettere che il pontelice scrisse a Fozio ed ai vescovi dipendenti dalla sua sede non ci dicono nulla più della precedente, salvo che Fozio doveva ottenere il richiamo degli esigliati. In quella che è diretta agli altri tre patriarchi dell'Oriente, il papa citando l'esempio di Innocenzo primo, il quale riconobbe Fotino per vescovo alle preghiere de' prelati di Macedonia, dice, che gli è per le loro istanze che egli concede il ristabilimento di Fozio, intanto che può farsi senza dare un troppo grande scandalo; e a -patto però, che si osserveranno meglio per l'avvenire i canoni intorno l'ordinazione dei Neofiti, che si restituirà alla santa Sede la giurisdizione sulla Bulgaria, e che Fozio dimanderà perdono avanti a un concilio. Egli dice espressamente a Fozio, che non aveva dato a' suoi legati alcun potere per decidere nel suo affare, veduta l'incertezza in che era Roma del vero stato della Chiesa di Costantinopoli. Ed ai legati: « Quantunque voi abbiate operato contra il nostro volere, e che giunti a Gostantinopoli voi dovevate informarvi di quello che risguarda la pace e l'unione della Chiesa e farcene una fedele relazione, tuttavia noi vi accoppiamo al prete cardinale Pietro, perchè vi adoperiate con lui a questa unione, secondo le nostre lettere e l'istruzione particolarizzata che noi vi mandiamo; noi vi incarichiamo pure di questa commissione, affinche adempiendola degnamente voi possiate racquistare le nostre buone grazie». La quale istruzione portava, che celebrerebbero un concilio col patriarca di Costantinopoli, i legati d'Oriente e gli altri vescovi; che lo si comincierebbe colla lettura e l'accettazione delle lettere pontificali dirette all'imperatore, e per conseguenza, ché Fozio non sarebbe ristabilito che a titolo di grazia dopo ottenuto il perdono che gli era ingiunto da quelle lettere di domandare. Esse contengono molti altri articoli, che non meritano di essere riferiti, perchè si sospetta, che sia stato alterato da Fozio l'esemplare che ci resta di quelle famose istruzioni. Così ei si danno con poca verosimiglianza come dette dal papa le seguenti parole: « Noi vogliamo pure, che i concili tenuti contra di Fozio sotto papa Adriano, quello di Roma cioè e quello di Costantinopoli, siano fin d'ora dichiarati di njun valore e non siano più contati nel novero dei concili».

Non si può neppure aggiunger fede, ne' particolari almeno, agli atti del concilio che Fozio non tardò guari a tenere. Ed è forse per questa ragione, che si è trascurato fino a' nostri giorni di farli stampare tutti interi, quantunque ve ne sia a Roma una copia esattissima. Fin dal novembre dell'anno 879, il temerario settario colse il destro che gli si parava innanzi per crescere le sue pretese molto più in là di tutti i suoi predecessori. Egli presedette al concilio, sebbene vi fossero tre legati del papa, i quali non vi apparvero che solo in vista di assistenti dello scismatico. Contra la pratica di tutti i secoli essi erano seduti dopo di lui, e, ciò che passa ogni credenza, l'orgoglioso intruso è nominato in tutti gli atti prima del sommo pontefice. A questo conciliabolo si trovarono trecent'ottanta vescovi, avendo per vere tutte le sottoscrizioni, poiché non si può dar nulla di certo sulla guarentigia di un falsario così furbo ed impudente. La condiscendenza di Giovanni VIII non lo contento interamente. Si alterarono tutte le lettere, che il sommo pontefice aveva mandate per dirigere il concilio. Non vi si parla nè del perdono che doveva dimandare il scismatico, ne dell'assoluzione che il papa gli dava. Per lo contrario vi si loda, almeno secondo gli atti, la pietà dell'imperatore, ma in. una maniera astutissima, di avere prevennto il papa, facendo violenza a Fozio e ristabilendolo prima dell'arrivo de' legati della sauta Sede. Intorno al concilio tenuto prima contra di lui, si fa dire a papa Giovanni, che lo rigetta e lo annulla come non essendo stato sottoscritto da papa Adriano.

Gl'indegni rappresentanti del capo della Chiesa, tanto il cardinale Pietro, giunto per ultimo, quanto i vescovi di Ancona e di Osia, da vui non si poteva aspeltar di meglio dopo la tono prima prevantezione, ultimos tranquillamente intett queste fasila, cite probabilmente saranno state macchiaste con loro. Essi dicelero i maggion segni di siame e di oscenuo a Petro, plantimono agli essegeral i coggi, che fin dalla prima sessione ne fac Zacaria di Catedonia, il quale lo dipusse come un uomo dotto d'ogni virtà, netto do ogni visuo e passone, e perseguitato solamente dall'imi-

dia, che aveva suscitato un nomo tanto diverso da tutti gli altri, come già il Figlinolo di Dio durante la sua vita mortale. Il cardinale Pietro gli disse subito dono, che il papa lo voleva avere a fratello, e che lo careggiava quale amico suo; indi si levo, e con una approvazione più espressiva d'ogni discorso gli presentò gli ornamenti nontificali, che il papa gli mandava è vero, ma che non si dovevano dare a lui se non

dopo adempiute tutte le condizioni prescritte pel suo ristabilimento.

Con sì fatte testimonianze apparenti dell'approvazione della santa Sede tutti i vescovi furono ingannati, o meglio il vollero apparire, anzi chè esporsi alla persecuzione. Non vi fu che il solo Metrofane, arcivescovo di Smirne, il quale osasse appalesare il suo pensiero, allegando una malattia per non venire al concilio 1. Eglicera stato-sempre tenerissimo d'Ignazio, e non volle punto disonorare la sua vecchiezza abbandonando una causa, che egli non separava punto da quella della Chiesa. Nè la deposizione, ne altro pericolo qualunque poterono mai impaurirlo. I legati delle chiese-patriarcali, veri o supposti, seguirono la piena e trascorsero ben olire. Essi profestarono, che le loro chiese non avevano cessato mai di comunicare con Fozio; che quelli che lo avevano condannato nell'ottavo concilio, si erano falsamente qualificati per legali e che le sedi dell'Oriente avevano anatematizzato quell'assemblea. Che che ne sia del carattere finto o reale di questi ultimi orientali, non deve fare maraviglia alcuna la loro servile compiacenza pei Greci, da cui non cercavan altro che a cavar delle limosine, nella miseria in cui gemevano sotto la tiranuia de' Saraceni.

Tuttavia, autorizzandosi di questa pretesa disposizione delle grandi sedi sopra i decreti portati contra Fozio dieci anni prima, si cancellarono tutti i concili portati contra di lui, e segnatamente quello di Costautinopoli a' tempi di papa Adriano, vale a dire l'ottavo ecumenico. Colla più enorme di tutte l'imposture il falsario scismatico fece credere al suo concilio, che l'ordine di operare in quel modo così mostruoso gli era dato nelle istruzioni medesime, che i legati della santa Sede tenevano da papa Giovanni, e che Fozio aveva falsificate con vie maggiore impudenza che non gli altri scritti di questo pontefice. Nel corpo di tali istruzioni, che l'impostore, per iscaltro che fosse, non ebbe cura di mettere in accordo cogli atti del concilio si vede, che il papa voleva solamente pel bene della pace e per ossequio all'imperatore usare di indulgenza con Fozio e dispensarlo dal rigore dei cauoni, purchè ricevesse una tale gra-

zia colle disposizioni volnte nei casi di una giusta condanna.

Il scismatico non si tenne pago di avere vituperato nu concilio generale celebrato secondo tutte le regole della Chiesa e preseduto dai legati bene e debitamente autorizzati dalla santa Sede; egli aspirava sopratutto a levarsi del paro col sommo pontefice, e a questo miravano tutti i suoi attentati. In tale disegno, che egli seppe colorare del pretesto di mantere una perfetta armonia fra il papa e il patriarca di Costantinopoli, egli fece statuire, che essi non riceverebbero reciprocamente coloro, che l'uno o l'altro avesse condannato. In tal modo egli toglieva al capo della Chiesa le appellagioni, il cui diritto era riconosciuto e regolato l'esercizio dal concilio di Sardica. E perchè la sua chiesa vantaggiasse sopra quella di Roma, egli fermò il disegno di far condamare il domma sulla processione dello Spirito Santo, di cui aveva fatto un rimprovero ai Latini. Nondimeno egli non fu oso di proporre apertamente un punto così delicato, per timore che i legati, sgomentati di un attentato, che mirava in sostanza a notare di cretica la Chiesa romana, non ricusassero di sottoscrivere il suo concilio, il quale si rimarrebbe senza autorità, e così tutti i suoi raggiri non produrrebbero il loro effetto principale. E però egli prese l'una di quelle vie traverse, che gli erano cotanto famigliari e che potevano condurlo al termine medesimo, Siccome correva il costume di fare ne' concili una professione di fede, egli propose ai vescovi, che aveva già preoccupati e radunati nel palazzo imperiale, di conformarsi a tale uso. Ei gli presentarono i simboli di Nicea e di Costantinopoli con l'anatema che pronunziano contra coloro, che avessero la temerità di levarvi o aggiungervi qualche cosa. In tal guisa si procurava un pretesto per incolpare, quando si volesse, la Cinesa romana, che per amore della pace e per rispetto ai vescovi di Francia aveva lasciato inserire nel simbolo

<sup>2</sup> T. VIII, Conc. p. 1386.

una specie di addizione o meglio di spiegazione e sviluppo all'articolo, che risguarda la processione dello Spirito Santo. Tale è di fatto l'uso che i greci, diventati affatto scismalici, fecro dopo tale confessione del concilio di Fozio, che essi trugono per l'ottavo generale, surrogandolo a quello, in cui era stato condamnato questo autore del foro scisma.

Intanto Fosio invece di sollevarsi apertamente contra l'autorità della Sede apostolica riconobba amora in quest' ultimo concisio di Castantinopoli, che stoto certi rispetti egli teneva il suo potere dal papa. Parlando del metropolitano di Smirne, il quale ricusava coraggiosamente di participare alla loro prevaricazione, i legati di Giovanni VIII dissero pubblicamente t': « Sappiate, che papa Giovanni ha dato di patriarca Fosio il medesimo potere di Iegare e slegare che egli ha riccivato da Pietro, e che in virtà di tata delegazione quello patriarca podi ni mostra assuzza condamare Metrofane. » Ron che richmare, Fosio rispose loro: « Noi vi teniamo per nostri padri, come legati del papa, che è il nostro padre spirituale.»

Volendo risarcire ben anco il loro signore con qualche altra cosa, questi legati dimandarono istantemente la restituzione della Bulgaria. Poco impacciato con avvocati di quella fatta, Fozio li pagò di belle parole, secondo il suo costume, e non venne a conchiusione alcuna. Egli promise loro insiem co' suoi vescovi, che sarebbesi di ciò interessato vivamente presso l'imperatore, al quale conveniva di ingerirsene, e perchè non fosse eccitato a dare una più precisa risposta almeno mentre durava il concilio, aggiunse, che siccome si doveva regolar la cosa dei confini, bisognava di tutta necessità aspettare tempo più convenevole. Dopo l'assemblea (880) si trovarono nnovi argomenti di ritardo, nel mentre che si davano sempre più belle speranze. Si ha ogni ragione di credere, che l'imperatore, nel rimandare i legati, scrivesse al papa che egli aveva dati gli ordini perche fosse restituita la Bulgaria, e così pure il monastero di S. Sergio, che i Latini avevano in prima d'accosto a Costantinopoli. Abbiamo nna lettera 2, nella quale Giovanni VIII ringrazia Basilio intorno a questi due oggetti. E verso il chiudere di essa si legge, che egli approva l'indulgenza che il concilio usò nel ristabilire il patriarca Fozio; ma che se i suoi legati hanno fatto qualche cosa contra i suoi ordini, ei la rigetta, come di niun valore. Egli scrisse al medesimo Fozio con una simile restrizione, e intanto si contentò di richiamare le massime generali d'umiltà alla memoria di questo insolente colpevole, il quale più gonfio che mai della buona ventura delle sue cose, aveva ardito di scrivere al papa, che non aveva creduto bene di dover dimandare misericordia, perchè sarebbe stato un far torto alla sua dignità quello di confessarsi colpevole.

Tali furono le conseguenze dell'impaccio in cui si trovò Giovanni VIII, allorchè assalito dai Saraceni in Italia si vide abbandonato dai Francesi e si volse all'Oriente, che gli prometteva ajuto. La debolezza di papa Giovanni pare avere dato motivo alla favola della papessa Giovanna. Sulle prime non fu che un libello satirico, nel quale si volle alludere alla codardia di un pontefice, il quale dimostrandosi da meno di nn cunuco, secondo le espressioni degli autori di quel tempo, non poteva paragonarsi meglio che ad una donna s. Alcun tempo appresso nel secolo più materiale e ignorante l'ironia fu presa per realtà, se però gli eretici dell'età passata non hanno essi medesimi inserta cotale invenzion burlevole nelle vetuste cronache, i cui più antichi esemplari non la riferiscono. Per lo meno è indubitabile, che gli scrittori protestanti hanno variato assai intorno a questo argomento, gli uni facendola di un'età, gli altri di un'altra. L'accordo ch' ei fecero in porre alla perfine fra Leone IV e Benedetto III questa papessa fantastica, che essi fanno partorire e morire sotto le doglie del parto in una solenne processione, non può altro che farli risguardare impostori più temerari e più sciocchi di Fozio, il quale viveva a que' tempi, e non pertanto non fece mai così strano rimprovero alla Chiesa romana. Se fosse mesticri una soda confutazione, la si potrebbe fare in guisa perentoria, colla sola testimonianza d'Incmaro di Reims, i cui deputati, mandati a Roma a papa Leone seppero tra via che egli era morto, e succedutogli Benedetto. Ma i nemici della Chiesa, che meritano qualche at-

<sup>1</sup> T. VIII, Conc. p. 1336. - 2 Dp. 251. - 3 Leo. All. de Syn. Phot. c. 2.

tenzione, disingamati alla perfine dalle osservazioni dell'uno de' più assennati e illuminati di loro 1, ricouoscom essi medesimi, che la papessa Giovanna non è verosimilmente altro che Giovanni VIIII di quale fu così sopramonimato per aver dimostrata una mollezza altrettanto indegna del nome d'uomo, quanto del cataltere di pontefice.

Nondimeno ei parve come risvegliarsi da un profondo letargo, allorche vide cadere senza esecuzione le promesse fatte a' suoi legati, i quali tornati a Roma le avevano · molto maggiormente magnificate. Apparve per vero dire una flotta greca sulle coste d'Italia, ma essa si ritirò immantinente sotto colore, che i Saraceni minacciavano le coste medesime dell'impero. Rispetto alla Bulgaria, che stava tanto a cuore al papa. quanto la salute di Roma, ella continuava come innanzi a vivere sotto la condotta e - la giurisdizione dei Greci. Giovanni ebbe paura, che con tanta audacia e doppiezza non si vedesse similmente attentare al primato della santa Sede e all'autorità suprema della Chiesa. Egli mando immantinente a Costantinopoli in veste di legato il generoso Marino, il quale aveva adempiuta già tal missione con onore grandissimo, allorchè si fece la prima condanna di Fozio al concilio ecumenico. Il novello legato sostenne tutta la ripulazione di magnanimità e di fedeltà, che si era a tanto diritto acquistata. Dopo scoverto quello che tornava impossibile di tenergli nascosto, cioè che il concilio di Fozio aveva condannato tanto il concilio generale, quanto quelli dei papi Nicolò e Adriano. egli rigettò con orrore tale infelice sinodo, dove i legati suoi predecessori, indegnamente corrotti avevano operato in contrario affatto alle loro istruzioni e traditi tutti gli interessi della Chiesa. L'imperatore Basilio dimenticò la sua moderazione, Marino fu messo in catene, e vi rimase per ben trenta di non si mutando mai nella sua gonerosa determinazione. Alla perfine arrossendo Basilio di violar così i diritti più sacri fra tutti i popoli, tornò alla sua natura e lo fece libero. Raggiante di gloria Marino si ritornò a Roma, dove disvelò il mistero dell' iniquità e della perfidia de' Greci. Una lettera scritta di mano di papa Formoso ne chiarisce 2, che Giovanni VIII, spaventato alla veduta del precipizio a che l'avevano condotto la malvagità di Fozio e l'infedellà de suoi legati, fece mostra del maggior vigore, andò alla Chiesa di S. Pietro, sali la tribuna al cospetto dell'universale, e tenendo in fra le mani il Vangelo, dichiarò l'irregolarità e la nullità del preteso concilio di Costantinopoli, aggiugnendo, che i vescovi scismatici avevano incorso insiem coi loro capi, le censure della chiesa: fatto altronde molto verosimile, poichè nè gli storici greci, prima di commettere quello scisma, non hanno detto parola in favore di quel conciliabolo, nè gli scismatici medesimi non lo hanno mai riconosciuto prima di Marco d'Efeso, vale a dire prima del concilio di Firenze, non avendo ricevuto infino allora altro che i primi sette."

Aggirato dai Greci, il papa non trovò miglior cosa che quella di ammansare il furore dei Saraceni contentandoli nella loro ingordigia e concussioni. Ma in quella che la temporeggiava con loro, rivolgeva i suoi pensieri ai principi della casa di Francia, rifugio ordinarió della Chiesa romana. Essendo le Gallie governate allora da due fanciulli, figliuoli di Luigi il Balbuziente, egli si indirizzò al re Carlo, soprannominato il Grosso, il quale era del ramo di Germania, lo stimolò a venire a Roma e ve lo incoronò imporatore in sul cominciare dell'anno 881. Scelta fatale, come si vedrà da poi, a quel medesimo, che n' era l'oggettó, non giovandogli che solo a manifestarne l'incapacità Tornò pure di nessun frutto al papa, il quale non ricevette da questo principe alcun soccorso pei romani, come ce ne chiariscono le sue lettere e le sue replicate lamentanze. Nella Francia propriamente detta, il giovane re Luigi, terzo di questo nome, illustrò in alcuni scontri il suo valore contra i Normanni e si giovò di tali vantaggi poco comuni per ingerirsi negli affari ecclesiastici. Egli volle sollevare alla Sede episcopale di Beauvais un cherico della sua corte, chiamato Odoacre, il quale dopo una elezione quasi sforzata fu escluso dalle funzioni episcopali da un concilio della provincia, ragunatosi a Fimo. Il re si tenne offeso di tale rifiuto, e in quest' affare, che doveva esserghi indifferente dimostrò tutto il calore, che i principi deboli e i meno gelosi dei diritti del trono mostrano sovente per pretese e cose di capriccio. E andò tanto innanzi fino a pretendere, come l'arcivescovo Incmaro seppe dalla pubblica voce, che non si dovevano

<sup>1</sup> Blondel, - 2 Miss. Bibl. Colon.

eleggere altro che coloro, che il re bramava; che i bem ceclesiastici erano in sua po-

testà, e che poteva conferirgli a chi gli garbasse meglio 1.

L'arcivescovo scrisse di ciò con rispetto, ma al tempo medesimo con tutta la libertà che aveva dimostra in tant'altre circostanze, « Che voi siate il padrone delle elezioni e de' beni ecclesiastici, gli diss'egli, sono massime, che non possono esservi suggerite altro che dallo spirito di discordia e di tenebre: tornatevi alla mente i discorsi e la condotta, che hanno tenuto i gran principi vostri predecessori. Vi ricordi della promessa, che voi stesso avete fatto alla vostra incoronazione, che avete firmato di vostra mano e deposto sull'altare al cospetto di Dio e dei vescovi. Fatevela rileggere dinanzi ai vostri ministri. Non siete voi quegli che mi ha eletto a governar la chiesa: ma si son io quegli che insiem co' miei colleghi e gli altri fedeli vi ho eletto a governar il regno. sotto la condizione che voi osserverete le leggi. Voi minacciate me di ragunare i voscovi dei due regni: noi non temiam punto di rendere conto di quello che abbiamo fatto, alla presenza degli arcivescovi e dei vescovi, perchè noi sappiamo, che essi hanno un vangelo e canoni eguali ai nostri. E se voi non muterete quello che avete fatto di male, quando a lui piacerà, lo muterà Dio un qualche di. L'imperatore Luigi il Buono non ha vissuto quanto Carlomagno, padre di lui, e il vostro avolo Carlo il Calvo non visse quanto il padre suo; nè il padre vostro quanto il suo. Come già essi, passerete voi pure prestamente, ma la Chiesa di Dio, governata da' suoi vescovi sotto l'autorità di Gesù Cristo, sussisterà eternamente secondo la sua promessa. Guardatevi adunque dal sollevarvi contra le leggi della Chiesa. E se vi sta cotanto a cuore, che sia ordinato il vostro Odoacre, venga egli con quelli che lo hanno eletto, sia della vostra corte, sia della Chiesa di Beanvais; venite qua voi stesso, e si vedrà, s' egli è entrato nell' ovile passando per la porta. Non travagliate la mia vecchiezza, non tentate di disonorare la mia canizie, pretendendo di allontanarmi dalle sante regole che ho seguito, la Dio mercè, per ben trentasei anni di episcopato n.

Questa lettera è dell' miso 881, l'anno innanui in cui mori Incuraro, Il cui episcopotor di trientatette amit. En noi stenna a solo cirvirce, ma-quecion magnanimo vecchio mostrò vigoria eguale nell' escuzione. Avendo l'intrusion di Odoktre digrato più
di us anno a grande sandolo e manifesto pericolo di vedere il male modar sempe più
peggiorando, Incuraro pronunziò contra di lui insieme coi vesovi della sua provincia
la seguente seminaria: « Noi dichiariamo Odostre socomiacia secondo i'anoni, ese
perseverasse nella continuacia, rimanga per sempre incapace di fare alcuna fausione
chericole in questa provincia e di ricervere la cominone altro che alla morte in forma
di visito n. La corte ne fu sulle prime indegnatissima, ma il vigore episcopale diretto
dia: nomi, acrettiato dalla vivira, sostembo di una voce serias sottenigi, prudusse
ulla perine tutto il suo effetto, guadagno la stima di que "neclesmiche avera contraeftot, e molto più poi della potentia, la quale non amovero Odoscere infra i vescori
di Beduvrais. E così Incuraro, a malerado di alcuni tratti di un unone aspro da altero
ha meritato insino af fime della sua carriera di eserre risguardato come l'uno dei più
zelanti difensori della disciplina ecreksistica e di resere avuto sempre l'uno de' più
grandi ornamenti della Chiesa di Farzica.

Nella sua immensa erodicione ei si ammira sopra filto la cognizione che egli avera Gelle leggi camonich. Egli avera coa finnigian futtili decreti portati dia papi e dia concili, che parera li sapese a memora. Noi tenime in particolare da lui la formola delle elezioni, che a susvasoa al soo tempo. E primamente, poi vi veilamo "c, ten-pana era morto un vezcovo da Chrisa vasante maidras del deputati, al metropolitano, din il rarivescoro atalulira in delta chesa un violatre deleta a partere del re intra vescovi della provincia. Egli avera il carico di procurare il ecione, di recarre o mandamente il dereto da interpopolitano, di gale neglovera nolizione il re, capo di procurati il consenso del primipe indicara con un mandamento diretto a suo comprovinciali, il giumo e il negoo dell' ordinazione. Esi ariano obbligita i a trovarsio perconsolmente, o di mandarri almeno le Nico lettere di consenso col mezzo di un sacerdote o di un discono.

. .

<sup>1</sup> Hincm, t. II, p. 188 et seq. - 2 Sirm. Cone, t. VIII, p. 1806.

LIBRO VENTESIMOSETTIMO Il vescovo visitatore cominciava ad annunziare l'elezione, e ne leggeva pubblicamente la formula, poi faceva una esortazione a tutti coloro che avevano il diritto di votare, vale a dire al clero della città, ai deputati di tutti i monasteri della diocesi e di tutti i preti della campagna, all'ordine della nobiltà e a tutti i cittadini, dovendo insomma, come si diceva, tutti quanti eleggere colui che doveva comandare a tutti quanti. La quale massima però deve essere intesa in questo senso, cha il diritto di elezione apparteneva al clero, e che gli altri voti non erano in sostanza se non una semplice testimonianza del merito dell'eletto. Si inducevano ad eleggere di buon accordo e senza passione il prete meglio istruito, il più virtuoso, nel quale non fosse irregolarità alcuna. E doveva essere un sacerdote od un diacono cavato dal clero secolare o regolare della Chiesa vacante. Se non si trovava qualcuno che fosse nella diocesi degno di tale dignità, si aveva ricorso ad un'altra chiesa della provincia, ed anche di un altro distretto colla licenza per iscritto del suo proprio vescovo. Fatta l'elezione se ne faceva il decreto, che tutti gli elettori dovevano sottoscrivere; dietro l'ordine del metropolitano si mandava a lui l'eletto col decreto e con moltissimi deputati, che rendessero tostimonianza del vero in nome di tutta l'assemblea. L'argivescovo gli interrogava primamente intorno la realtà e la libertà dell'elezione; poscia egli domandava al vescovo eletto qual era la sua patria, la sua condizione, la quale doveva esser libera, la scuola, dove egli aveva studiato, qual ordine aveva e dove l'avesse ricevuto, quale impiego avesse esercitato e generalmente tutto ciò, che toccava la condotta, le abitudini e i costumi di tutta la sua vita. Ad ogni menomo dubbio o sospetto che cadesse, bisognavano testimonianze autentiche e perentorie per dileguare anche cotali ombre. Con molto maggior ragione poi era fatto l'esame della fede. L'eletto ne leggeva in pien popolo la confessione e la sottoscriveva. A pigliare sperimento della sua dottrina gli venivano fatte leggere alcune opere dell'antichità ecclesiastica, come il pastorale di S. Gregorio o i canoni di Cartagune, e si assicuravano che egli gli comprendesse bene. Se si conosceva di aver fatta una cattiva scelta, il metropolitano insient co' suoi comprovinciali rigettava una tale elezione irregolare, e si eleggeva un altro vescovo. Quando ogni cosa era andata secondo le regole della chiesa, l'arcivescovo indicava il giorno e il luogo dell'ordinazione; tutti i vescovi della provincia o i loro deputati vi andavano; si consacrava il nuovo vescovo, e gli si davano le lettere della sua ordinazione con una istruzione interno ai doveri dell'episcopato, firmata da tutti i prelati o dai loro rappresentanti. In quelle che ci son rimase di quel tempo si vede, che i vescovi avevano ben ancora il carico di mantenere i cherici della illuminazione e degli addobbi delle chiese, della cura degli edifizi, dell'ospitalità e dei poveri, perchè i beni ecclesiastici non erano eziandio per anco divisi. Secondo l'antico costume ei fornivano anche delle soldatesche al re in proporatone delle terre delle loro chiese,

Si repolò pure intorno a quel tempo, vale a dire sotto il pondicicato di Giovanni VIII., il titolo e i, dinitti dei cardinali della Chiesa romana con una contituzione, che per quanto viene assicurato, si trova nella biblioteca del Valciano. Il unimero n'era stabilido a settanta, i quali stoto l'autorità pondiciale avevano il carico di comporre ogni controversia del particolari, ad essempio de s'estanadae, giudici d'Isacele, stabiliti da Mocè per conoscere ogni di le cose del popolo di Dio. Papa Giovanni termino alla per fine la sua exarirezi di di 45 dicembre dell'a mon 883 dopo tenuta dicia anni la

santa Sede, la quale vacò soli tre giorni.

Si fece fretla a jinadazra Marino, quell'amtico legado a Costantinopoli, avuto a al bouo dritto in tunta venerazione dal ciero della Chesa romana e cottona occorcio a ristoraria degli cretori del suo predecesore. Di fatto, la prima cosa che egli facese fun quella di condannara solemenente Fenzo e tatto quello che era stato fatto al falso couclio di Costantinopoli. Si dies pare che egli facesse un decreto, il quale prottava che per l'avvenire non si aspetteroblero più gi or totti degli imperatori di Occidente, produce della controla del prottava che per l'avvenire non si aspetteroblero più gi or totti degli imperatori di Occidente che proj. Il che dimostraspire che il autorità di guesti di più il la face cesti non carno da tanto ne di farivai femere, si dei protegreta il nitro a Marino la suo elezione produsse una gioia passaggera alla Chicas perocche tenue la sunta Sede soli dicassette mesi e mon tel maggio dell'anno 884, il suo successori fu dariano UL.

romano di natali; ma ordinato al cadere del maggio <sup>4</sup>. Morì nel settembre del seguente amo 885, Questo papa, che in prima si chiamava Agapito, è il primo che abbia cambiato il nome alla sua esaltazione. Egli rigettò Fozio, come fatto aveva il suo antecessore.

Prima che morisse Marino, Alfredo re d'Inghilterra mandò ricche offerte a Roma in gratitudine delle sue maravigliose vittorie contro i Normanni. Le sue pie liberalità si stesero infino all' India, dove le fece portare e deporre nel luogo, dove si credeva sin d'allora fosse il sepolero dell'apostolo S. Tommaso. Questo principe religioso non poteva ascrivere altro che al braccio dell'Onnipotente lo stato felice, nel quale alla perfine vedeva contra ogni aspettazione le terre della sua signoria. Per tutta la sua giovinezza e ne' primi sei anni del suo regno nel paese d'Ourssex a, come tutte le vicine regioni, il suo regno era stato il teatro della rapina e della crudeltà dei barbari. Dono un così orribil guasto ei si erano impadroniti di tutti i suoi stati, ed egli era stato ridotto a nascondersi in un bosco circondato da paludi maccessibili. Per sei mesi continui egli e la reina moglie sua ebbero a stanza la capanna di un fedel pastore, e ad alimento loro e delle loro genti la pesca nelle acque circostanti 5. Ma il rigor del freddo avendole alla perfine congelate, il re fu costretto a mandare i suoi a buscar da lungi o pesce, o selvaggina in mezzo ai maggiori pericoli. Un di ch'era rimaso solo colla reina, in quella che temperava colla lettura il suo affanno, venne un povero a bussare alla porta e dimandare la lemosina. Che cosa avete da darqui? disse il caritatevole Alfredo fermando gli occhi sulla regina. Ella rispose, non aver altro che un pane. Sia benedetto Iddio! disse il re. Quegli che con cinque pani ha pasciuto cinque mila nomini, può fare eziandio che ci basti la metà di un pane: date l'altra metà a questo povero. Poco stante le genti del principe giunsero con sì gran copia di pesce. da bastare, dicono gli storici di quella età 4, a mantenere un esercito.

Alfredo seppe da poi, che nello stato disperato in cui si trovavano i suoi affari alcuni inglesi avevano fatto le ultime prove; che il danese llubba, autore del martirio di S. Edmondo, era stato ucciso; che era stato preso il corvo che serviva di stendardo agli idolatri, i quali attribuivano ad esso una virtu magica, nella quale avevano ferma tutta Li loro fiducia. Egli uscì dalle sue paludi, raunò le sue disperse soldatesche, piombò d'improvviso sopra i barbari e riportò una intera vittoria (878). Coloro che la camparono dalla strage si chiusero in una fortezza, ma egli ve gli assediò e li costrinse ad arrendersi a quelle condizioni, che fu in suo piacere di volere ad essi imporre. Obbligò pur coloro, che nou vollero dismettere l'idolatria ad uscir dell'isola, e diede agli altri delle terre, i quali presero la risoluzione di farsi cristiani insieme col loro re Guthrum. Con sì fatto modo egli ripopolò i due regni d'Estanglia e di Nortumbria, quasi deserti per le correrie dei barbari, a'quali erano maggiormente esposti che gli altri. Egli vi stabilì i danesi convertiti col loro re, che egli levò del sagro fonte e chiamò Edelstano. A formare più di leggieri questi nuovi cristiani diede-loro delle leggi di buon accordo col principe normanno. Fece pur delle leggi per gli inglesi naturali e di tanta e tale importanza da venire risguardato come il principale legislatore della nazione in quegli antichi tempi. Nella raccolta, che ce ne rimane egli dice non pertanto d'averle cavale dalle più antiche di Ina, re di Ouessex, di Offa, re de Merciani, ed anche di Etelberto, primo re cristiano d'Inghilterra. Per la sua legislazione e per le sue

vittorie Alfredo fu soprannominato il Grande

La Francia non usci così fortunata contra i bartiari sotto i suoi signori gotanto diversi da questo grand'omo. Si teserobbe sompe la pitura medicana, se si volessori, dipingere tutte le calamità dello Statore della Chiesa nello scadimento della possama, e della simpe di Carlomagno. Questi facchi principe reano ben tottani dal poler soccorrere all'Italia, non meno desolata dai musulmana dell' Africa, che era il resto dell'impero francese dagli dolatri del esttentifone. E il male si facces tanto peggiore nelle regioni merdionali, perchè i Saracem vi, avevano spesso delle pratiche con dei signori faziosi e ben anno taloro de' vescori. Così spolleggiati dalla leggi di Atanssio.

<sup>1</sup> Pagi et Muratori. — 2 Guill, Malmesb. p. 24, etc. — 3 Alfred, vit. per Asser. p. 9, etc. 4 Ibid., I. X, n. 43,

di Napoli, detto il Giovane, per distinguerlo dal santo del medesimo nome, il quale era suo zio e predecessore, ci saccheggiarono il territorio di Benevento, di Spoleto, di Roma istessa, non avendo pur rispetto nè ai monasteri, nè alle Chiese. La maggior parte de' monaci di S. Vincenzo di Volturno furono trucidati e il monastero incendiato 1. La badia di monte Cassino toccò la sorte medesima. Essa aveva resistito agli infedeli sotto l'abate Bassace, predecessore di Bertario, che la reggeva all'epoca di questo secondo assalto. Questi aveva munito il monastero in alto di mura e torri, le quali il rendevano una ragguardevole fortezza. Appiè del monastero e per tutto intorno egli aveva cominciato a fabbricare una città, che pareva porlo già al sicuro da ogni assalto. Ma niente bastò a dirla contra il furore e l'avidità degli Arabi (884); ogni asilo fu sforzato e messo a ruba; ucciso l'abate Bertieri con moltissimi monaci, e chi la potè campare si ritrasse coi titoli del monastero in una cella o priorato fondato da molto a Teano in onore di S. Benedetto. Queste vittorie de' Saraceni e le ricchezze che ricavarono, accrebbero maravigliosamente il loro coraggio. Il perchè Roma si vide allora più che mai esposta alla loro audacia. Il santo papa Adriano tremò per questo santuario della religione: egli volle indurre da capo i principi francesi a soccorrerio, e affine di interessarii più vivamente, si mise in via per andare a visitare l'imperatore Carlo il Grosso; ma egli morì fra via nel settembre 885, e fu sepolto nella badia di Nonantulo, dove fu onorato qual santo.

Sul cadere di quel medesimo mese, vale a dire appena si seppe a Roma la morte di Adriano, fu levato in suo luogo Stefano V, nato a Roma, prete del titolo de'quattro Incoronati, di nobile schiatta e di una vita esemplarmente distaccata dal mondo. Egli si oppose con tutto il suo potere alla propria elevazione, e per sollevarlo al trono pontificale bisognò rompere le porte della sua casa, nella quale si era racchiuso e vi gridava essere indegno dell'onore che si voleva fargli 2. Ma questo crebbe viemaggiormente la sollecitudine a condurlo al palazzo pontificale. Il cielo medesimo parve approvasse una sì fatta elezione. Prima che fossero giunti al palazzo Laterano cadde contra ogni espettazione una pioggia abbondante, la quale cominciò dallo scemare grandemente i mali cagionati da una lunga siccità. E siccome de' nugoli di cavallette disertavano il paese, Stefano si pose a pregare, benedì dell'acqua, la fece distribuire al popolo, e dovunque la si getto, scomparvero affatto quegli insetti di desolazione. La carità e la pietà splendevano sopra l'altre virtù di questo pontefice. Egli alimentava gli orfanelli come suoi figliuoli, e non sedeva a mensa se non ne aveva seco qualcuno. Essendo quasi tutti dissipati i beni della Chiesa, allorchè salì al pontificato, egli largheggiò liberale del suo ricco patrimonio. Celebrava la messa ogni di e dava all'orazione od alla salmodia tutto il tempo che gli lasciavan libero le funzioni della carità e della sollecitudine pastorale. Ma si applico sopra ogni cosa ad accompagnarsi nel governo della Chiesa gli uomini più illuminati e virtuosi che gli veniva fatto di scoprire, avendo molto ben compreso quanto gli fosse necessario un tale ajuto, anche prima che montasse la Sede apostolica.

L'imperatore d'Orente aveva indirizato a papa Adriano alcune lettere, le quali giunsero a Roma dopo la sua morte Basilo si proponeva semper di fra propova re l'instabilimento di Fosio dai successori di S. Pietro, e. com una violenza, che era fuori della sua natura, si lasciù andare senza decro a deuno contra i papi Adriano e Martino. Nella sua rispotas Refano si sforzà di ritorrâre questo principe alla sua moderazione naturale una per una ventura simile a quella della prima l'ettera, la risposta giunse a Costantinopoli dopo il primo del mazzo 886, nel qual giorno Basilio mori di una ferita che un cervo gli sevas atto cacciando; principe degno de l'impero, che egli trendette rispettabile nel suo scadimento, proteggendo la Chiesa e ononado gli ecclessatici in ogni occasione, fornito di rara sapiema e di tale virtà, che di molto assi mon fu veduta in sul trono che egli teneva; un gono insomma che non sarbebes rimproverato di ciopa alcuna, se non avesse incontrato in Fosio, spalleggioto dalla maggior parte dei veccori d'Oriente, l'uno di quegli scogli, contra i quali vien quasi impossibile di non mosprere nel corso ordiano delle come unascio delle come unasc

<sup>1</sup> Vit. Basil. p, 212. - 2 Sim. Mag., n, 1 etc.

Costantino, figlio primogenito di Basilio, era morto alcun tempo prima del padre suo. La pietà del principe Stefano lo aveva fatto porre nel clero, dove ei lo sostenne con tale costanza che i Greci lo annoverarono tra i santi. Così Leone, secondogenito di Basilio. sali senza competitore il trono imperiale, dove la sua sapienza e il suo amore per le lettere gli acquistarono il soprannome di Filosofo. Egli era stato incoronato fin dall'anno 870; ma un monaco ipocrita, più malvagio ancora, se possibil fosse, di Fozio, al quale si rendette con ciò necessario, nimicò il padre coi figliuolo e mise la vita medesima del giovane imperatore nel pericolo che mai maggiore. Questo famoso scellerato. di nome Teodoro, e sopratmominato Santabarene, dal nome dell'apostata, che gli aveva dato i natali, era, per la protezione di Fozio, giunto al grado di abate e poi d'arcivoscovo d'Enchaite. Lo scismatico patriarea sentiva tutto il gran vantaggio che poteva cavare da questo oscuro broglione, e lo canonizzava fin da vivo. Sebbene egli stesso pigliasse la maschera della santità, vedeva però bene, che l'imperatore il quale rendevà giustizia al suo spirito e al suo sapere, non era però gran fatto persuaso della sua virtù. Egli volle almeno giovarsi dell'opinione, che egli aveva più plausibilmente di Teodoro, siccome uomo da miracoli e vero profeta. Il principe Leone mal potendo sostenere che si facesse così giuoco della religione del padre suo, parlava in ogni circostanza del preteso santo come di un falso divoto e di un vile seduttore 1. Santabarene, il quale conosceva aperto il maneggio della corte, affettava per lo contrario di non parlare altro che in bene del giovane imperatore, e pareva mirasse unicamente a procacciargli l'amore e la confidenza del padre suo.

In questi malvagi disegni egli disse un giorno a Leone: " Nell'età in cui siete: quando voi seguite alla caccia l'imperatore vostro padre voi dovreste recar con voi cosa da poterlo difendere, bisognando ». Leone diede nell'insidia: alla prima occasione che si appresentò di uscire col vecchio imperatore egli si munì di una squarcina, che nascose in uno de' suoi calzari. Subitamente Santabarene disse all'imperatore Basilio: " Vostro figlio vuole necidervi; se ne dubitate, fategli cavare i calzari ». Quando i due principi furono a breve distanza dalla città, Basilio si giovò de' consigli di Santabarene e la squarcina fu scoperta. Non correva il costume di andare armato in quella guisa altro che nella guerra; si ebbe il giovane imperatore per convinto; gli furono levati gli stivaletti rossi, che erano l'uno degli imperiali ornamenti e lo si gutto in una prigione, dove langul per lunga pezza a malgrado delle rimostranze del senato. Il crudele calunniatore incitò perfino Basilio, ma inutilmente a far cavare gli occhi al sno figlinolo. E finalmente avendo il tempo affievolite le preoccupazioni, la paterna sensibilità fu riscossa da uno di que deboli casi che originano bene spesso i mntamenti meno aspettati. Mentre Basilio pranzava coi senatori, un papagallo ripetè le molte volte: Ohime! Ohime! signor Leone! Tutti i convitati si diedero a piangere, non osando però alcuno di implorare per lui; ma l'imperatore, più intenerito di qualunque altro, mandò immantinente a cercare suo figho e lo ricevette nelle sue

Quando il giovane principe si vide il solo padrone dell'impero, la prima cosa egli volle provvedere alle necessità della Chiesa. Essendo Fozio giudicato da assai tempo dalla Sede apostolica, il novello imperatore mandò due de suoi principali alla chiesa di santa Sofia; ei salirono la tribuna, lessero in pien popolo le particolarità degli attentati dell'usurpatore scismatico, lo scacciarono dalla sede patriarcale e menarono in esilio a. Così pure Santabarene, dopo flagellato aspramente e cavatigli gli occhi, fu cacciato esso pure in esilio. E a provare, che la vendetta non aveva influito al dare sì cruda pena a questo vile, il savio Leone gli fece poscia assegnare una pensione sopra una Chiesa. Di fatto, il vero motivo del principe era questo di essere stato assicurato, che Fozio e Santabarene avevano risolnto di levare al trono un parente di Fozio; e Santabarene aveva perfino promesso di confondere pubblicamente l'antore di tale cospirazione. Nondimeno quando fu posto a confronto con lui, egli non potè resistere all'ascendente, che questo corruttore senza pari non fallava mai di pigliare nelle occasioni decisive. Anzi chè far cosa a lui ingrata, volle piuttosto esporsi a tutte An. 300 LIBRO VENTESBROGETTINO GS le conseguenze dello sdegno imperiale, negando con impudenza tutto quanto aveva affermato.

Subio dopo castigati questi due colpevoli l'imperatore, fece sollevare alla sede di Costatinopoli il principe Stefano, suo vistuoso fratello, il quale fin ordinato sul ca-dere dell'anno 886, da Teofaue di Cestrea, prototrono, vale a dire primo suffraganeo del patriarcato. Così l'Eserca o gram netropolisano di Cappsidocia ricover la pre-mienza, onde Fozio lo aveva poro insunati spegliato in prò della sede di Eucile, o meglio dell'odioso Strabaterne, che l'occupara. Peoc appresso venue riefrio di somno pontefice tutto quello che era siato fatto, a'fline di ottenere la sua approvazione colla dispensa delle leggi, alle quali era tornato quassi impossibile di conformaria estatamente in una così improvvisa rivoluzione. 'Si dimandò in peculiar modo la dispensa del e piatriara Sfedno, il quale era stato ordinato discono. Tutti i quali guali proto della circospezione e delle informazioni, che menarono in lumgo la cosa, la quale non fi portuta compiere che soli tre suni dopo. Fozio vissa: infino a quest' epoca e si presume che morisse allora, pichè cessò pure allora di scri-vere chi teser cabale contre l'autorità della Chiesa romana.

Questo famoso settario lasciò molti scritti, alcuni de' quali sono tenuti in conto di capo lavori di buon gusto, di senno e di dottrina. I più illustri sono la sua Biblioteca e il suo Nomocanoue, o raccolta di tutti i canoni ricevuti nella Chiesa greca dopo di quelli degli Apostoli. I monumenti che egli ci ha tramandato dell'antichità così sacra come profana, sotto il titolo di Biblioteca, sono tanto più preziosi, perchè fra i dugento ottanta autori, de quali egli dà degli estratti giudiziosi e fedeli, la maggior parte andarono dopo di lui smarriti. Commeiando dal suo nascere infino alla morte di Ini, il suo scisma duro oltre trent'anni, ma se ne può fissare il termine alla prima età del regno di Leone il Filosofo, se però la separazione de' Greci, preparata da lunga mano dallo spirito di gelosia e di rivalità, affrettata dalle eresie, che avevano tralignato in una specie di irreligione e fu alla perfine risoluta dall'audacia e dagli artifizi del più seducente di tutti gli nomini di fazione, fin realmente interrotta in tale modo, che merita se ne tenga conto dal suo primo scoppiare in poi. Il corpo della Chiesa orientale, pari a quello di un malato in apparenza sanato, conservava nel suo seno i germi della sua corruzione e non godeva se non di una malferma convalescenza, chela prima ricaduta doveva naturalmente condurre alla morte,

1 T. VIII. Conc. p. 1410.



## LIBRO VENTESIMOTTAVO

DALL'ESPULSIONE DI FOZIO NELL'ANNO 886 INFINO AL PONTIFICATO DI GIOVANNI XII NEL 956. "

In quasi tutto il secolo decimo lo scisma dei Greci, simile ad un incendio che cova sotto la cenere, non fece guasto alcuno, e non diede gran fatto di noia ai capi della Chiesa. Guardando nelle generali lo spirito di setta parve interamente speuto, o almeno non si vide mai correre si lunga serie d'anni senza che sorgesse alcuna eresia. La Chiesa doveva passare per un genere di prove affatto nuovo per lei, vale a dire per l'abbattimento e la confusione, in cui dovevano immergerla la condotta scandalosa di molti pontefici romani; e mentre durarono i sì lunghi e pericolosi assalti, volle l'Onnipotente tener come incatenati tutti gli altri nemici. Il male parve talvolta voltarsi in bene, in risorse almeno e preservativi. Per l'effetto medesimo della semplicità, che fu in questo secolo più grande assai, che non negli altri, o meglio per una attenzione particolare della eterna Sapienza a cavare la sua gloria da ciò che mira ad offuscarla, questi viziosi pastori non iscapitaron nulla dell'autorità necessaria pel governo del gregge di Gesù Cristo. Non fu per avventura mai tempo, in cui i fedeli ossequiassero maggiormente la cattedra di Pietro. L'ignoranza del secolo decimo, deplorevole molto certamente, ma però troppo malignamente esagerata dagli innovatori, non potè vietar però, che lo spirito di verità non fosse tuttavia manifestamente colla Chiesa, che non la fornisse contra l'errore di tutti gli ajuti che le furono promessi, e che debbono durare quanto dureranno i secoli.

In que' tempi scuri e procellosi l'insegnamento comune fu altrettanto puro che nella età più luminosa. La spiegazione de primi misteri, i simboli della fede e la confessione di tutti i suoi articoli, le sante osservanze che ne sono la conseguenza, il culto, i sacramenti, e il sacrifizio, perpetuati senza interruzione, vi si trovarono senza miscuglio alcuno, che ne alterasse la sostanza. Non si udiva più certamente l'organo eloquente degli Ambrogi, degli Agostini, dei Leoni, dei Basili, de' Gregori, de' Crisostonii, ma ei sopravvivevano ne'loro scritti immortali, e di là ascivano come fuora de' torrenti di luce infin sui tempi e ne ridotti più tenebrosi. I dottori che gli avevano surrogati non gli agguagliavano è vero, ma conoscevano tutto il pregio de tesori che avevano da loro ereditato. Essi interpretavano le divine scritture secondo questi modelli, tenevano le medesime confessioni di fede e si appigliavano alle decisioni de medesimi concili; avevano imparato nelle stesse Chiese le sante osservanze, che vi si praticavano fin dagli Apostoli. Molti anzi di questi novelli maestri, sebbene non avessero il gusto degli antichi, l'eleganza e le grazie del loro stile, non la cedevano punto a loro in fatto di erudizione, per avventura in penetrazione, in gagliardia ed in veemenza, vale a dire in tutto ció che tocca la difesa della verità e la conservazione del sacro deposito. E quanti aucora non ve ne aveva che sostenevano i loro insegnamenti coll' esempio delle grandi virtù e di una eminente santità! Testimonianza maravigliosa della protezione perpetua di Dio alla sua Chiesa: ei non fn mai tempo che partorisse maggior numero di santi, quanto il secolo sciagurato che noi prendiamo a descrivere,

Nondimeno al regno pacifico di Cristo non furono attraversati mai ostatoli maggiori. L'impero francese che ne formava i più gerande ce bell' appanggio, in sul cadere del nono secolo si vide getato nella più deplorabile confusione: e la finchezza dei discendenti di Carlo Magno ne fiu pi prima capione. L'eroccio sono singue, dopo ingenerati nella di Carlo Magno, nel proposito del calcuna della circi di sul proposito del proposito del proposito del calcuna della circi di solo del proposito LIBRO VENTESIMOTTAVO

veva stabilirsi sulle rovine de' Carlovingiani. In consentendo poscia, che tali governi, come pure le grandi cariche della corona diventassero ereditarie, egli originò il totale mutamento della costituzione dello stato e ne preparò la rovina. Carlo il Grosso, che gli succedette nell'impero, dopo tre anni d'interregno, vale a dire nell'anno 881, e che nell'885 ereditò il regno di Francia, si diede a divedere ancor viemeno acconcio

a maneggiare la somma di un governo così vasto e travagliato.

I nemici feroci del nome cristiano, che il settentrione non si restava mai dal vomitare sulle belle possessioni della Chiesa, crebbero più e più la loro audacia sotto questo fiacco principe. Essi avevano allora allora diserta e guasta la Piccardia, dove avevano incenerito S. Quintino, la Madonna d'Arras, e chiese moltissime della campagna, allorchè Carlo il Grosso giunse della Alemagna, dove era nato dal ramo del Carlovingi della Germania, Come tosto fu riconosciuto re dai signori, che lo avevano chiamato per contrapporlo ai Barbari, egli si torno nel suo paese natale. I Normanni, che sulle prime s'erano come sbigottiti del suo arrivo, ricominciarono da capo il loro rapinare subito dopo partito, e con tal furore, che passò di gran lunga tutto quello che si era in prima patito. Dovunque andavano il terreno era ormeggiato di cadaveri, nè solo di alcuni bravi che gli avevano combattuti, ma si pure d'uomini e di donne di ogni età e condizione, di nobili del più illustre grado, di ecclesiastici, di religiose, di vecchi e di fanciulli. A dir breve, la calamità fu così disperata, che molti cristiani, tradendo la patria e la religione si unirono cogli idolatri per commettere di conserva con loro quegli eccessi, a consare i quali non vedevano essi medesimi altra miglior via 1. I Normanui disegnarono a campo delle loro ruberie perfino Parigi, e le città più addentro mel cuore del regno. Ad arrestarli erano state fortificate alcune piazze sui fiumi, e fra l'altre Pontoise, che essi assediarono ed arsero, sebbene ella avesse capitolato. Di quivi entrarono in sulla Seuna, e giunsero alla veduta di Parigi con si gran copia di navigli, che per ben due leghe non era più dato di vedere le acque del fiume (885).

Ma per feroci che fossero allora i Normanni, ei sapevano però mascherarsi quando bisognava. Sigefredo, loro re, andò a trovar Gozlino, vescovo di Parigi, gli dimandò il passo, e lo assicuró che non voleva pretendere altro. Il vescovo rispose, avere l'imperator Carlo fidata quella città a servi fedeli, e che essi la guarderebbero con tutta la cura che la loro fedeltà e prodenza volevano. Tutta Parigi era a que di racchiusa mell'isola che forma la città, la quale aveva allora due soli ponti; il grande, chiamato oggidi Poste del Cambio, e il piccolo, che non inutò punto il suo nome. Ambedue avevano a loro difesa una torre al di fuori, nel luogo appunto dove da poi erano stati costrutti due castelletti, che furono atterrati da poco in qua. Sigefredo apparve inimantinente co suoi dal lato del gran ponte. Essi ne attaccarono con accaminiento la torre, e per oltre due mesi continuarono sempre a replicare i loro assalti. Ma Eude, conte di Parigi, Roberto il Forte, suo fratello, e il vescovo Gozlino, che là battagliava di sua persona insiem con suo nipote l'abate Ebolo, li respinsero cou egual coraggio e rendettero vane tutte le loro prove. I Normanui così risospinti cessarono alla perfine i loro attacchi l'ultimo giorno del gennajo 886; ma tennero la città come assediata infino all'anno venturo: dopo mandato qualche ajuto di genti l'imperatore giunse, ma solo per fermare una pace vergognosa, che la sua lontananza e il valore de'suoi uficiali gli avrebbono certamente risparmiato. Abbone, monaco di S. Germano de' Prati, il quale era stato presente al pericolo di Parigi, ha descritto la cosa in versi latini, nei quali ascrive la liberazione di questa città a S. Germano e a S. Genoveffa 2.

Tolta loro ogni via da potere far passare le loro barche sotto il ponte di Parigi, i Normanni trovarono il modo di strascinarle per terra per più di due mila passi. Ei le rimisero in acqua, quando si credettero fuor del pericolo delle macchine di guerra, risalirono la Senna e poi l'Jonne infino a Sens, che assediarono per sei mesi; ma non riusciti meglio che a Parigi, essi misero a fuoco e a sanghe una parte della Borgogna 3. La piena di tante calamità, attribuite giustamente alla incapacità dell'imperatore Carlo, gli attirarono il dispregio dei grandi e del popolò infin nel cuor dell' impero. A

<sup>1</sup> Fulco, ap. Flod. IV. c. 5. - 2 Chron. Dorm. gest. Duch. t. II, p. 527, etc. Abb. 60, de Bell, Paris. - 3 Regin. au, 888. Annal. Met. cod.

far piena la misura delle sciagare, in quella che egli tenera uni parliamento al casiellodi Frultr, presso Magonza veno i S. Martino dell' anno 887 egli acide in tale fiancchezza di forze, che lo prostrò così del corpo come dello spirito. I signori della Geramunia tutti fino all' ultimo lo abbandonarono e riconobbero per rei la son nipole. Arnoblo figlio spurio di Carlomanno. Lo aciagurato Carlo fia recato a si fatta miseria, danon aver di che vivere, che aulle prime gil era dato da Lializetro, articorezzo di Mario della della per commissa di carlo della controla di carlo della controla di probiti missi dono mori.

Al nunzio della sua morte gli stati che gli avevano obbedito si divisero. Una parte dell'Italia diede la corona a Berengario, figlio di Evrardo, duca del Friuli. Un'altra incoronò Guido, figliuolo di Lamberto, duca di Spoleto. Si venne alle mani e la guerra si fece con tutto l'ardore, che può ispirare una speranza eguale di acquistare il trono. Alla perfine Guido rimase il vincitore e Berengario fu costretto di riparare in Germania presso il re Arnoldo. In Francia gli stati incoronarono Eude od Odone (887), quel bravo conte di Parigi e di Orleans, che gli aveva così bene difesi contra il furore dei Barbari, Il re di Germania consentì all'elezione di un capo così necessario al regno in tali congiunture. Ma non si guardò con egual occhio l'usurpazione di Raoul o Rodolfo, il quale si fece re dell'alta Borgogna, vale a dire del paese posto fra le Alpi e il monte Giura. Non molto stante l'arcivescovo di Vienna, andato a dipingere al Papa il misero stato delle provincie meridionali, messe a ruba da un canto dai Normanni, e dall'altro dai Saraceni, Stefano, tocco fino al piangerne, scrisse ai vescovi della Gallia cisalpina in pro del giovane Luigi, figlio di Bosone e della regina Ermengarda, fighuola dell'imperatore Luigi II. I metropolitani di Lione, di Arles, di Vienna e di Embrun colla maggior parte dei loro suffraganei si ragunarono dunque a Valenza (890) e vi clessero, secondo il consiglio del papa, il giovane Luigi, il quale fu consacrato nel Concilio. Egli aveva soli dieci anni; ma si faceva capitale sui buoni consigli di suo zio Riccardo, duca di Borgogna e su quelli eziandio della regina Ermengarda sua madre. Così cominciò il regno d'Arles o di Provenza. Indi, e sempre sotto il apretesto di rintuzzare il furore dei Barbari o l'insolenza dei popoli, si levò un molto maggior numero di principi sovrani, le cui dissenzioni e la cui lirannia riuscirono più oppressivi assai, che non i mali a cui pretendevano di rimediare.

Infra una cotale specie di anarchia, ingenerata dal moltiplicarsi medesimo di tanti flacchi signorotti, i postori continuavano a tenere le lozo assemblee e ad imporre almeno delle penitenze rigorose pei delitti che non potevano prevenire. In un concilio tenutosi l'anno 888 a Magonza dai vescovi di questa provincia con due delle metropoli di Colonia e di Treveri, Arnone, arcivescovo di Virsburgo si lamentò, perchè alcuni scellerati, avendo preso un venerando sacerdote, gli avevan raso il capo, tagliato il naso e pieno di tante percosse, che era rimaso in terra per morto. Il concilio gli scomunicò, e regolò nelle generali nel seguente modo la penitenza di qualunque uccidesse un sacerdote i. « Per tutta la sua vita egli non mangerà carne e non beverà vino: digiunerà tutti i giorni in fino a sera, eccettuate le domeniche e le feste: non porterà arme alcuna e non potrà andar altro che a piedi. Per cinque anni non entrerà nella Chiesa, ma passerà il tempo della messa e degli altri uffici in orazioni alla porta del luogo santo. I sette anni seguenti gli verrà conceduto l'entrare in Chiesa, ma non la comunione. Dopo dodici anni egli potrà comunicarsi osservando il rimanente della sua penitenza tre volte la settimana ». Tali erano, in que' giorni così sciagurati, il vigore e la severità della disciplina.

Nell'anno istesso 888 si temer un altro concilio a Metz, dove si gridó forte contra le le rapine e l'usurpazione a que' di Ento comme dei brin ciclesiació : F. Uvietios le segnatamente a' segnori inci d'appropriarsi parte alcuna delle decime nella estensione del loro padronali. Fo stabilito, che un socredote non potrebbe persta errejuo a due chiese ad un punto; ch'ei nulla esigerebbe per la sepolurra, che i socredoti fossero teunit mostrare al vescoro nel sinodo i libri foro unitamente si succredoti formanenti, e a unit mostrare al vescoro nel sinodo i libri foro unitamente si succredoti formanenti, e a

<sup>1</sup> T. IX, Conc p. 401. - 2 T. IX, Conc p. 412.

che non porterebbero nè armi, ne abiti secolari. Furono rinovate le proibizioni di aver commercio cogli scomunicati, eccettuatine però i loro schiavi, i loro liberti e vassalli: savia restrizione e ben degna d'essere notata in un secolo si screditato. Avendo un prete ayuto un figlio dalla sua propria sorella, in occasione di un delitto contrario egualmente alla natura ed ai costumi di tutte le età, venne vietato a tutti i preti in generale di tener presso loro femmina alcuna, e neppure la loro madre o sorella, Nella diocesi di Châlons sulla Marna, essendosi un altro sacerdote pubblicamente ammogliato, questo scandaloso connubio, il primo di cui s'abbia contezza, indegno si fattamente alcuni pii fedeli, che vi si opposero a forza aperta ed impedirono al sacrilego sposo di condursi seco questa donna. Il vescovo Lancione ne scrisse poscia al metropolitano, affinchè fosse inflitta a costui un'esemplare punizione.

Le istruzioni date da Riculfo di Soissons 1, nell'889, ai sacerdoti della sua diocesi, fanno viemeglio sentire quali iperboli siensi permesse molti innovatori e parecchi ortodossi inconsiderati, che ciecamente le hanno copiate. « Abbiate cura , dic'egli , di cantare le ore canoniche, prima, terza, sesta, la messa che ogni giorno voi dovete celebrare, noua, vespro, compieta e mattutino. Impegnate i vostri fedeli ad intervenirvi spesso, non foss'altro, alla messa; e le domeniche e le feste, fate ch'ei non manchino a mattutino, alla messa ed al vespro. Ciascuno di voi dee sapere a memoria i salmi, il simbolo di S. Atanasio ed il canone della messa; e ciascuno deve avere anche un messale, un antifonario, un salterio e le quaranta omelie di S. Gregorio, il tutto conforme agli esemplari della nostra cattedrale. Se voi non potete avere tutto l'antico Testamento, abbiatevi almeno la Genesi ». Una così fatta eccezione uasce da ciò, che essendo la trascrizione delle divine Scritture di una importanza tutto affatto diversa da quella dei libri comuni, molto meno moltiplicati ne erapo gli esemplari: deesi però convenire, che era anche troppo del resto, avuto riguardo alla rarità ed al caro prezzo dei libri manoscritti.

Riculfo proibisce eziandio di servirsi, ne' santi misteri, del camice che portavasi comunemente, giacchè gli ecclesiastici avevano sempre al di sotto della loro tunica un camice, e se ne voleva uno più proprio per l'altare. Ne venne quindi l'uso del rocchetto, raccorciando il camice; poscia quello della cotta, allargandolo. Raccomanda egli appresso di dare l'eucaristia subito dopo il battesimo; e col far osservare che deesi porre dell'acqua unitamente al vino nel calice per la consacrazione, egli assicura che in questo mistero si consacra effettivamente il vero sangue di Cristo: da ultimo egli aggiugne, che alle calende vale a dire il primo giorno d'ogni mese, i sacerdoti dovranno radunarsi per decanato, non già per divertirsi in banchetti, ma per trattare de' loro doveri e dei bisogni delle chiese loro; e non vuol neppure ch' ei si dedichino sì fattamente ai lavori dell'agricoltura, che il servizio divino possa riceverne danno: ed ingiunge loro d'instruire con molta cura i loro discepoli, e di non ammetter mai fanciulle alla loro scuola. Da ultimo dà loro facoltà di ricevere ciò che verrà gratuitamente offerto per lo seppellimento dei morti; ma vieta di seppellire chicchesia nelle chiese.

Non mostravasi minore esattezza in quel che concerne le regole che risguardano i diritti rispettivi e più delicati degli ordini gerarcici. Siccome si erano eletti due individui ad un tempo per coprire l'arcivescovato di Langres 2, Aureliano, arcivescovo di Lione, approvò l'elezione di Argrimo. Il suo competitore, Teotboldo, si richiamò a papa Stefano V, andando a Roma egli stesso, nell'intendimento di farvisi consacrare. Ma il papa, temendo di ledere i diritti delle chiese, lo rimise al suo metropolitano, ond' egli. avesse immanfinente ad ordinarlo, con questo però, che la elezione di lui fosse canonica: se poi non la giudicasse tale, dovesse farue relazione al pontefice, guardandosi bene di istituire un altro vescovo a Langres prima di aver ricevuto una formale permissione da Roma. Quanto alla esecuzione di quest' ordine, Stefano inviò Oirano, vescovo di Sinigalia, in qualità di legato. Aureliano, che il legato andò subito a trovare. lo fece partire alla volta di Langres, colla promessa che lo avrebbe quivi prontamente raggiunto; ma dopo fattosi aspettare lungo tempo, non vi andò, e non chiari neppure

il Papa de' motivi della sua condotta. Il partito di Teutboldo lo inviò a Roma di nuovo col decreto della sua elezione, affinchè fosse colà consacrato. Il sommo pontefice, temendo un'altra volta d'intaccare i diritti del metropolitano, gli scrisse o di consacrare Tentboldo o di dichiarare le cagioni del suo rifiuto. L'arcivescovo, senza dare alcuna risposta, ordinò Argrimo e gli diede il possesso. Allora il papa dal canto suo consacrò Teutboldo, e mandò ordini di metterlo in possesso a Folco successore d'Incmaro nella sede di Reims: il che venne pur differito per alcuni raggiri, ma finalmente Teutboldo rimase vescovo di Langres. Appresso gli furono cavati gli occhi per l' odio di tre signori, e Argrimo gli succedette.

Poco appresso conchiuso questo affare, Stefano V mori. Egli aveva date prove della sua grande carità in una carestia che afflisse Roma sotto il suo pontificato: ma la più parte delle limosine ch'ei dispensò in quella occasione furono tolte dal suo patrimonio. che era assai ragguardevole, giaceliè all'atto di prender possesso del palazzo Laterano, egli aveva trovato tutto saccheggiato, tesoro, mobili, cellieri, granai. La morte di questo papa avvenue il 7 agosto 891, e sul finire di questo mese medesimo, o, secondo altri, il 49 settembre gli fu sostituito Formoso vescovo di Porto, che non ebbe a ricevere nuova consacrazione. È questo il primo esempio di un vescovo trasferito da un'altra sede a quella di Roma, essendo tuttora rarissime le traslazioni nell'Occidente, il quale era ben più fedele in questo punto di disciplina che nol fosse l'Oriente. Si avrà occasione di vedere fra poco, quauto in così fatto proposito fossero ancor vive le impressioni nelle menti per gli eccessi, ai quali diede luogo la dispensa, di cui per altro non si era fatto uso con Formoso che pel miglior bene della Chiesa. Il vescovo di Porto non fu elevato al sommo pontificato elie in considerazione del suo sincero attaccamento alla religione, del suo zelo e delle sue esemplari virtù, della sna operosità ed esperienza, della sua abilità nelle divine Scritture e uelle altre scienze: doti rare a que'tempi soprattutto e tenute ben più necessarie al capo della Chiesa, che non ad un semplice vescovo 1. Aveva egli adoprato con grandissimo frutto alla conversione dei Bulgari, ed erasi così fattamente acquistata la venerazione e la confidenza di questi popoli, ch' ei lo avevano chiesto per loro arcivescovo a papa Nicolò, dat quale fu costantemente avuto in istima. Giovanni VIII lo aveva appresso condannato in un concilio, in modo ugualmente duro ed umiliante; ma sì fatto procedere di un papa, forse allora iugannato come fu poscia per lo ristabilimento di Fozio, nou poteva nuocere alla riputazione di Formoso, il cui maggiore delitto verisimilmente era stato quello di non approvare gli attentati di Carlo il Calvo sul regno d'Italia, contra l'ordine naturale della successione. Papa Marino, invece di adottare le preoccupazioni di Giovanni, restitui per lo contrario Formoso nell'episcopato di Porto.

Dopo che questi si trovò sulla sede di S. Pietro, sua prima cura fu di apporre il suggello alla condanna di Fozio 2; le cui falsità non potevano più imporre ad alcuno. Stiliano, zelante vescovo di Neocesarea nel Ponto, aveva scritto a papa Stefano a tale oggetto, e al tempo stesso per ottenere eziandio qualche indulgeuza a favore di coloro ehe non avevano aderito che per forza all'autore dello scisma. Essendo Stefano morto prima della venuta dei deputati di Stiliano, Formoso inviò legati in Oriente con una lettera espressa in questi termini: « Primieramente, la condanna di Fozio resterà perpetua ed irrevocabile. Quanto a coloro ch'egli ha ordinati, noi concediam loro grazia nel seguente modo: presentando essi un libello nel quale riconosceranno il loro errore e ne domanderanno perdono con promessa di non ricadervi mai più, saranno ricevuti nella comunione de' fedeli laiei secondo l'istruzione che mandiamo,

e che voi seguirete appuntino ».

Folco di Reims, uno de' più ragguardevoli prelati della Francia e per la sua nascita e per le sue qualità personali, si affretto di scrivere a papa Formoso, sia per tributare i suoi omaggi a questo degno successore di S. Pietro, sia per sollecitare la Chiesa romana intorno ad una elezione, ch'ei riguardava, a suo dire, come un segno visibile della protezione di Dio su tutta la Chiesa 8. L'anno seguente (893), questo possente prelato, avendo fatto riconoscere re Carlo, figlio di Luigi il Balbo, scrisse al papa di

<sup>1</sup> Luitpr. I, c. 8. \_ 2 T. VII, Conc. p. 1410. - 3 Flod. IV, Hist. c. 1.

nnovo, domandandogli i suoi consigli ei suoi buoni uffizii pel giovane re \ Questo principe mell'et di quaftordici ami solanto, era il solo legitimo discendente di Carlomagno: era stato messo in salvo in Inghilterra, dopo l'etizione di Eude, che ma parte de 'sgonori francesi non voleva riconoscere. Le cose passarono quidet insino a che non si vide alcun mezzo di metterlo in possesso de' suoi diritti, na essendosi deste delle turbollenze in Applitumia e avendori attrato Eude e tenendovivo assi occupato, si foce delle directori introponare con granda acclamazioni. Tutta la Neustria diritariosi a favor suo; ma la estanosi e e la giustina si essesa delle sus prefese davano troppo ombra, percite non avesse egli a temere assi dalla moltitudine de' sovrani e degli usuripatori, che erassi appropriato l'Impore i differenti reguli d'acfarmagno.

Il sommo pontefice, a raccomandazione di Folco, scrisse in favore del giovane re a' suoi due più potenti competitori, Eude ed Arnolfo a. Qual che si fosse l'effetto di una tale mediazione cotanto per sè stessa rispettabile, ma per lo più sì debole in materie di tal fatta, i continui torbidi della Francia e della Germania tornarono molto più vantaggiosi a Carlo, il quale conservo la dignità reale o piuttosto il vano titolo di re, cui la sua inettezza fece aggiugnere il titolo di Semplice. Eude ritenne le provincie che si distendono dalla Senna ai Pirenei, e Carlo si limitò ai paesi che giacciono tra la Senna e la Mosa, sino all'anno 898, nel quale il re Eude morì. Carlo fu allora generalmente riconosciuto nella Nenstria, nella Borgogna e nell'Aquitania, con altrettanto maggior facilità, in quanto che la sommissione dei grandi consisteva solamente in uno sterile omaggio. I duchi e i conti, in questi governi ereditari, ov' essi stabilirono il sistema feudale (godendo ciascun signore nel suo cantone della independenza per lo meno), esercitavano a gara la loro ambizione, le loro esazioni e le loro vendette, prodigavano tutto il sangue della patria nelle loro particolari contese, senza che il re osasse prendervi parte. Puossi da questo argomentare qual fosse il disordine in tutte le parti della società e quanto fosse cosa naturale il ricorrere che gli oppressi facevano al tribunale del capo della Chiesa.

Questa epoca di anarchia, ov'erano tante occasioni di caduta e di pervertimento, offerse in pari tempo alcuni modelli della più grande virtù. Allora si fu, che un santo religioso chiamato Grimlaico, diede la regola de' reclusi, i quali erano solitari che si chiudevano in una cella dopo fatto voto di non uscirne mai più: nessnno eravi ammesso senza il permesso del suo vescovo e del suo abate, e dopo lunghe prove. Allorchè tutti questi preliminari erano adempinti, davasi ancora un anno di prova a questi solitarj nei monasteri a cui erano unite le loro celle e donde non uscivano mai durante questo tempo. Facevano appresso il loro voto di stabilità, in presenza del vescovo, nella chiesa, dalla quale si menavan poi alle loro celle, ed il prelato apponeva il suo suggello alla porta 3. La cella doveva essere piccola e in ogni parte esattamente serrata: il rinchiuso vi aveva tutto quanto era necessario; e s'era prete, anco un oratorio consacrato dal vescovo. Se gli lasciava una finestra, che guardava nella chiesa, ond'ei potesse presentare la sua offerta pel sacrifizio, unirsi ai canti del coro e conferire colle persone che fossero vennte a parlargli. Ma vi erano delle cortine al di fuori e di dentro, affinche il solitario non potesse vedere nè esser veduto. Gli era lecito aver nel recinto del ritiro un giardinetto per respirar aria e procacciarsi qualche erbaggio. Fuori di tal ricinto, ma adcrente alla sua cella, era quella de' suoi discepoli, con una finestra per mezzo della quale lo servivano e ricevevano le suc istruzioni. Se si credeva a proposito, che star potessero due o tre reclusi insieme, in tal caso le loro celle erano unite ed eranvi alcune finestre di comunicazione; se qualche donna voleva consultargli o confessarsi da essi, elle il facevano alla presenza di tutti e per mezzo di quella finestra che guardava nella chieas.

La regola di Grimlaico, raccomanda a' vecchi lo studio della sacra Scrittura e degli autori ecclesiastici, per iscoprire le trame dell'inferno, evitarte e farle evitare a colori oche andavano a prendere i loro consigli. Se erano in due, non dovevano conferire insieme che di cose celestiali e dirisi le loro colpe l'un l'altro. Colui che era solo dovera palesarle a se tesso, Viene istattamente raccomandato l'esame della coscienza, l'ora-

<sup>1</sup> T. IX, Conc. p. 434. - 2 Fled IV, c. 3. - 3 Cod. Reg. t. II, p. 463;

zince mentale, la comunione o la celebrazione colidizia della messa colle convenienti disposizioni. Si ingiunge il lavoro delle main ungi intervali della prepieriera della eltura, ais per mortificare la carne, sia per allontanare le tentazioni, siccome i suoi pensieri, e compiacresi del ritiro, e di e per cià appanto che cia siege che i solutari lavorino, quandi anco s'abbiano altro di che vivere. È loro tittavolta permesso di nicerpre quanto fora volentariamente vessisco effetto, ai pe loro biscqui, ai appre sollero doi porerri. Potevano far un ode hogeno nella tro- ella, e- gone publica quanti carno accerdinamente della permetale della permetal

Verso il tempo medesimo S. Geraldo d'Aurillac in Alvergna fece un altro stabilimento di pictà, al quale consacrò la terra di cui esso porta il nome 4. Cominciò dal fabbricare una chiesa, poi una casa spaziosa distribuita in celle ed in appartamenti comuni per gli esercizi regolari: prese quindi i partiti, ch'ei giudicò più opportuni ad oggetto di formare instituzioni atte a stabilire e a dar credito alla regolarità di cui voleva che questa comunità presentasse il modello. Era nella Linguadoca un monistero assai rinomato, che diventò col tempo l'episcopato di Vabres, soppresso oggidì, e che era stato fondato l'anno 862 da Raimondo conte di Tolosa. Geroldo inviò quivi de'giovani distinti egualmente per la loro nascita che per la loro pietà, affinchè vi apprendessero la regola. Ma non usci contento della condotta di questi snoi allievi, i quali, ritornatisene senza maestri esperimentati ed atti a dirigerli, erano stafi costretti a prendersi un superiore fra loro. Il pio fondatore nutriva una si alta idea della perfezione religiosa, ch'ei soleva dire spesso, un buon religioso essere un angelo in terra. Sarebbesi egli stesso consacrato a Dio nel suo monistero per darvi l'esempio del fervore, se non ne fosse stato distolto da S. Gusberto vescovo di Cahors, suo direttore, il quale lo reputò molto più utile al prossimo nella condizione in cui era nato.

Egli era tiglio di un Ĝeroldo, già conte d'Aurillac, d'antichissima, potentissima e virtuosissima casa; la contessa Adaltrude sua madre, non era meno pia di suo marito; e per dir tutto in uno, la virtu pareva creditaria in questa famiglia che aunoverava due gran santi del suo sangue: cioè S. Cesario d'Arles e l'abate S. Irier, e riguardava questa prerogativa come il titolo più glorioso della sua nobiltà. Il giovine Geroldo nato essendo l'anno 855 da sì cristiani parenti, non mancarono eglino di farlo allevare nelle pai pure massime del cristianesimo. S'ebbe cura altresì di formarlo agli eserciza della caccia e delle armi stimati, indispensabili a' que' tempi, particolarmente ad un figho, che il conte destinava a succedergli. Una lunga malattia che sopravenne al giovane Geroldo, fece mutar disegno a suo padre, il quale lo fece attendere lungo tempo agli studi, ond' ei prese un particolare diletto alla lettura dei libri sacri. Essendo venuti a morte i suoi genitori, mentr' egli cra ancor giovine d'assai, la virtù e l'applicazione supplirono ben tosto all'esperienza, e governò i suoi vasti possedimenti, la numerosa turba de' snoi famigli, e i suoi potenti vassalli con una saggezza degna del senno più maturo. Lo spirito d'ordine e di giustizia fu la regola che invariabilmente lo diresse. Ei non amava la guerra, eppure la fece con successo, non avendo però mai mire ambiziose, nè proponendosi altro scopo fuor quello di rispingere la forza colla forza, e di tenere in freno i signori o gli oppressori vicini: trista necessità per un' anima sensibile come la sua! Ma egli uso costantemente di tutta la più immaginabile moderazione, e talvolta ebbe a ricevere tali segni della divina protezione, ch' ei parvero mira-

La via di Gerobdo è macchiata di un solo errore, il quale vame immanitorate camchiato con tale pentimento, che forma l'uno de impeliori trati della pasa vita. In una di quelle malsugurate occasioni, in cui anche la virià più gagliarda è sempre fingile, e Geroddo in sal for dell' està resta impredentemente i suos aguardi sopra una grozzane, figlia di uno del suoi servi e di rara bellezza. Egli pon seppe conteiner il suojoure meglio di quello che fatto parva del suoi occiti, è firmò servi altro pensare una

<sup>1</sup> Act. SS. Bened, sme. V, p. 7, etc.

segreto abbocamento coll'o oggetto che gli aveva degla quell'improvvisa passime. Ma chappoi che il Peble seguita u del longo divisato, la divina grazia e l'antica altitudino operando forse sul cuore di lui, non le andò incontro se non per mandarla via e risali precipitoso a crevallo, sebbem fosse di notte tempo e facese il piu appro veno. A fine di estinguere per sempre la sua passione è insiem con essa anche la sepranza di contentaria e gli fecci libera la giovane estinava, recò i anui genitori a marintala e le formi egli stesso la dote. Egli predicte possia la sista, e per oltre un anuno che gli durò cosi gran scupura egli non a restò mi adi benetice al Signore eldio averto volto punir meglio in questa, che non nell'altra vita. Susato che fia, Guglielmo duca ci Aquilania, gli solito il preprio della virti o contraria, la volto sell'erarrala la ni alla preferione. Ciundi egli rimumiò a così lusiaghevole parentalo, fermò il pessiero di vivere celibe. Inta la signore della virti o contraria, la volto sell'esta di longo el pretinate.

Egli si fece notare in ispecial modo per un amore così grande della giustizia recato fino allo scrupolo, e per la sua tenera carità pei poveri. Le sue limosine non avevano altro confine che quello delle miserie che gli venivano in cognizione. Non respingeva mai povero alcuno, allestiva delle tavole a tutti gli stranieri, teneva in serbo delle provigioni per tutti coloro che andavano continuo a lui, e lasciando stare questa moltitudine indeterminata provvedeva regolarmente d'ogni alimento un certo numero di persone. Egli si trovava presente a tutte le distribuzioni, a fine di assicurarsi che ogni cosa corresse esatta, ed eziandio della bontà de cibi, che voleva assaggiare egli stesso. E nondimeno egli viveva non solo nel modo più frugale, ma ed altresi il più anstero, Digiunava tre di la settimana, non vi mancando mai, trasportando il suo digiuno se veniva a cadere in un giorno di festa, e anticipando al sabato il digiuno della domenica: la qual pratica dopo di lui venne universalmente ricevuta. Non cenava mai, e al desinare convitava persone dotte e pie colle quali conferiva intorno a quello che si leggeva durante il pranzo. Il tempo che gli avanzava ci lo impiegava in rendere la giustizia, in regolar gli affari, in ritornar la pace nelle famiglie, in ammaestrare le sue genti, in visitare i malati, in preghiere, in letture, in opere cristiane d'ogni maniera. Egli andava sempre vestito alla semplice, essendosi victato assolutamente l'usare della seta e d'ogni studiato ornamento. Tutto quel più che il suo stato gli consentiva, egli si accostava alla condizion monastica, per la quale aveva la maggiore stima, e sebbene non si radesse interamente alla guisa de' monaci, pure portava la barba più corta assai che i laici. Si narra, che egli facesse infino a sette volte il pellegrinaggio di Roma.

Perduta da capo la vista molti anni prima della sua monte egli adopero si dattamente, che una tale sciagura gli tornasse in prò della sua anjue. Sentendo approssimarsi di termine di sua vita, chiese che gli losse recisto Pindeo nella sua camera: egli parten già morto quando gli vome rectato il santo viatiro, che increvette con sentimenti grandi di piettà dopo di che egli passò dolcemente di questa vita il di 43 ole tobre del 909, qi qual di la Chiesea otore la memorin di lui.

Intorno questo medesino tempo l'imperatrice Ricciarda, sposa di Carlo il Gross, modi in odore di suntiti dei giunastero di Andela in Raiszi, che essa varea fondalo per caronichesse, il quale sussistera tuttavia sul piede medesino al cadere del secolo decipiotativo. Questi donna varva soporatio con pamera erroica le accuse vergoquose fattole da quel flacco e sospettoso imperatore, e che ella mise in confusione, provando com essa era intraia vergino. La soparazione che seguito à tale scandalosa disputa, consenti a lei di abbandonarsi interamente alla sua tenderza, alla pictà, e di prozacciori del uno rittio una santisti che fu situata degna di esservi oporami

L'anno 995, Amolfo re di Germania diede una testimonimea notes-ofissima della sua protezione vrevo la Chiesa. Trovandosi und in el suo polazio di Tribut preiso Magonza, egli raccolos en concilio generale delle terre che vivexano alla sua obble-dienza, al quale convennero ventidire vescovi, compressi i tre metropolitani di Magonza, di Colonia edi Treveri s'. e l'astore del gregge di Gesì Cristo, diss'egri ai Padri die invocavano la sua protezione, adenaglie Colennet al vustori munistro, e pomento del presenta del protectione di supportante d

<sup>1</sup> Tom. IX, Conc. p. 439.

sate ch'io non sarò meno religioso osservatore del mio nel combattere i nemici della Chiesa ed i vostri ». Sopra di che i vescovi essendosi lagnati de'peccatori incorreggibili che non venivano mai a penitenza, il re comandò che tutti i conti, per quanto si stendeva il suo stato, facessero pigliare questi peccatori scomunicati e a lui li condnressero: che se si ribellassero quando si volevan prendere, e vi perdessero la vita non sarebbe imposta alcuna penitenza a quelli che li avessero uccisi. In tal modo si cominciava ad usar le vie della forza insiem con quelle della persuasione e della dolcezza, affine di ridurre i peccatori a penitenza; il qual metodo originò per conseguenza dalla potestà secolare, e non fu certamente immaginato per altro motivo che per imporre un freno agli eccessi, da' quali non era cosa che potesse guarentire l'ordine pubblico. Essendosi già cominciata a introdurre la compensazione delle opere soddisfattorie, i vescovi permisero ai penitenti di riscattarsi da certi digiuni con delle limosine, ma solamente in caso di malattia e di viaggio, ovvero negli ultimi anni della penitenza. Da questo concilio si vede pure che il digiuno o l'astinenza del sabato non era per anco osservato, e che per la celebrazione del santo Sacrifizio si usava di mischiare a due terzi di vino un terzo d'acqua, senza contentarsi di porvene soltanto alcune gocciole. Natale Alessandro ha dedotto dal trentesimo canone di questo concilio la nullità delle lettere apostoliche contra i canoni ricevuti in Francia 1; ma per dimostrare al lettore quanto sia errata una tale consegnenza, basterà recar qui anche solo il testo: « Noi dobbiamo onorare la santa e apostolica Chiesa di Roma, in memoria dell'apostolo S. Pietro, siccome colei che è per noi la madre della dignità sacerdotale e la dominatrice della potestà ecclesiastica. Egli è perciò, che sebbene ella ci imponga un giogo appena sopportabile, gli è un dovere di osservare l'umiltà con dolcezza e di sottometterci piamente a'snoi ordini. Se però alcuni membri del clero fossero convinti di avere addotto una falsa lettera apostolica per servirsene contra il nostro ministero, salva la fede e il rispetto dovuto alla santa Sede, i vescovi potranno imprigionarli infino a fanto che la sublimità apostolica con una lettera formale o per mezzo de suoi legati abbia decretato intorno la giusta punizione che si dovrà infliggere 2 m. In questo canone, come ben si vede, il concilio non vuole che si riceva una lettera falsa portata da un cherico; per lo contrario esso vuole che il vescovo possa tenere il falsario in prigione infino a che egli abbia risposta dal papa sulla maniera di castigarlo, e mente è più giusto di questo. Difatti, e chi disse mai che si debba ammettere quale ostacolo un falsario; solo perchè viene a nome del papa? La quistione verte sulle lettere veritiere e non sulle false. Ora, i padri di Tribur, intralasciando di esaminare se le lettere apostoliche erano o no contrarie ai loro canoni, si tennero nella necessità di riceverle, per questo che la loro autenticità non poteva essere rivocata in dubbio.

Dopo tale assemble ai tre Arnoblo calò in Italia, dove lo invitavano Berengario e papa Formoso. Giudo, compeliore di Berengario non sistamadosi tale da poter resistere a si gran calca di genti insiem riunite, se ne figigi precipitoso, e Arnoblo si insignori di Roma. 31 Il papa gli rendette enori grandi e lo incornosi imperatore in sull'entera dell'aprile 896. Dopo di che il popolo romano gli prestò giuramento di fedelli con questa notabile classola: saluna la fede dovuta à napa Formoso. Questo pontefice sopravvisse poro a tale rivolusione. Alcuni autori lo notano morto il di 4 aprile; ma è certo, da fatti posteriori, che egli vivera anora vesso il 185 del detto mess. In que tempi di anarchia Bonifacio, deposto dal suddaconato e dal sacordoso, fir efetto a succedepti di suna fazione popolare, ma in capo a quindici di egli simori di polagra. La sua elezione fu dichiarata invalda da un concilio tenutosi due ami dopo a Ravenna; il de fece, che moli storici gno lo amoverino tra i sommi pantellici.

La fazione che avera sollevato Bonifacio alla santa Sede, vi collocò pure Stefano VI, il quel le tro cascicato nell' agosto del melesimo anno, quantunque fosse poco deguo di sedere sulla cattetra di S. Pietro. Lo si ricevette per eviare uno scisma, il quale sarether insucio più periodoso assisti di un cattivo para. Il suo regino no dury che soli quatorici mesi; ma è contrassegnato da un fatto meno onorvole ancora pel suo governo, che non una intera dimenticagaza. Avendo, egli ragunato un conocito di di-

<sup>1</sup> Sac. IX, c. 4, art. 30, - 2 Labb. t. IX, p. 455. - 3 Regin. an. 895, Luitpr. L 1, c. 8,

versi vesovi e alcuni preti a lui somiglialiti, non solamente egli ebbe la temerità di condannare il suo accessore formoso, na fice anne di solicitaria il suo corpo e comando di recario in mezzo dell'adunata. Il estimto era vesitto degli ornamenti pontificali; fin posto sulla Sede apsolicita e gli fia dato un avvosto dei risponderse in suo nome. Altora papa Stefano rivolgendo il discorso al cudavere, come fosse stato vivo: Petcacon di Porto, ggi disti eggi, e perchel Cambilione ei la falto insurpare la sacide di Roma? I ndi pronunzio la sentenza, che fu seguita dall'escruzione. Si spogliò il morto delle sue sacre vesti, ggi fittono spicata teri dita, mezzo il capo e gettato posti and Tevere. Aggiungendo il sacrilegno alla barbarie, Stefano depose dagli ordini sacri tutti quelli a cui Formoso gli aveza conferiti, o contito da capo quelti che non debre la fermezza di resistengii. Ma non ando guari a patir la pena de' suoi eccessi. Egli fu arrestato da fraicos violenti, al paro di lui, esculuo esso pure dalla sede pontificale, messo in ceppi, e gittato-in una prigione, dove fu strangolato (897). Il Ebbe ad immedialo successor Ronano-Gallesion, di quale non settlette quattro mesi.

Lorge an initiation successor continues a disease in the secret generic mass occupid la salts Seld non intralsavió di occuparia utilimente a rappatiumare gli animi e all'edifezione della Chiesa. Egli richiano i vescovi sacciati dalle loro sedi, ristabili i cheric ordinati da Formoso e fere riporre solormenente mella sepoltura del papi il corpo di Formoso, che era stato ritrovato da alcuni pessatori. Romano si rendette caro ottre modo al dero e si fere quel generala silmare da tutti per la sua natura para

cifica, per la sua sobrietà, castità e il suo largheggiar co' poveri.

Giovanni IX, che gli succedette nell'898, si rendette del paro commenderole per la sua saggraza e picha Kondimona alla sua elezione i suffragi futnosi odivisi, e Sergio ne ebbe un certo numero. Ma la parte di Giovanni percales. Gergio saccicia de Roman, fu costrello a rispirare solto la portezione del marchies Adilletto in Toscana, dove dimorò sette anni. Giovanni IX tenne la sede due anni, quattro mesì e quindici di, vale a dire dalla metà di luglio dell'anno 898 infino ai 30 novembre del 900, and quale mon'.

Come il suo predecessore Teodoro, papa Giovanni si dichiarò contra le violenze scandalose di Stefano VI. Nell'intendimento di estirpare il male fino dalla radice egli fece celebrare un concilio a Roma, nel quale si presero in attentissima e prudente disamina le mene di Stefano. Si trovò, che la maggior parte dei vescovi, che avevano sottoscritto al concilio di questo papa contro la memoria di Formoso vi erano stati tirannicamente sforzati <sup>2</sup>. Molti avevano accusato questo pontefice di spergiuri e d'al-tre infamanti azioni, non avendo conoscenza alcuna delle cose e senza esame di sorta. Fu quiudi rigettato il concilio di papa Stefano, e se ne condannarono gli atti alle fiamme, come si arsero, per quanto si dice, anche quelli del concilio di Rimini e del secondo di Efeso. I vescovi e gli altri ecclesiastici, colpevoli di questa bassa compiacenza, avendo chiesto perdono, si uso di indulgenza per un errore, nel quale ebbe maggior parte il timore, che non la malignità. Ma si victò severamente a qualunque persona, di qualsivoglia grado che ella si fosse, di impedire la libertà de coucili, di spogliare a tal fine i prelati de' loro beni, di incarcerarli, e di fare insomma ad essi violenza in modo alcuno. Si vietò pure, secondo i concili d'Africa, di reiterare così le ordinazioni, come il sacramento del battesimo. In fine il coucilio confermò la giusta estimazione che si aveva di Formoso, e dichiarò, che questo vescovo era stato trasferito dalla sede di Porto alla santa Sede apostolica per necessità ed in considerazione del suo proprio merito. Non pertanto esso proibisce di far servire questo esempio a conseguenza, e richiama a tal uopo la severità dei canoni, che erano ognora in uso nell'Occidente, i quali andavan tant' oltre fino a ricusare la comunione laica a quelli che li trasgredivano.

Rispetto al prete Sergio, la cui scismatica elezione aveva parteggiata la Chiesa romana, lo si dichiarò condamasto e scacciato, e così pure i suoi fautori, con probiazione espressa di esercitare i santi ordini. Il concilio attribuisce questa sorta di turbolenze all'abuso che si era introdotto di consacrare i nuovi papi senza saputa dell'im-

<sup>1</sup> Regin., Luitpr. Flod. V, p. 606. - 2 Musæ Italic, Mabill. t. I, p. 86.

peratore e di prevenire contra i canoni ed il costume l'arrivo de suoi commissari istiluti per impedrie simil disporlini. «Egli è pertit), dice egli, gile-noi vogliamo che da
oggi in poi il papa sia cletto nell'assemblea dei vescovi e di uttulo il dero, dietro inchiasta del senato e del popolo; che possia egli sia consacrato solomanemente alla presenza de commissari imperati, e che nessuon in questo mezzo pretenda da lui giuramenti di fireso inventati ni. Erasi introdotto un altro abuso, cioè che alla morte del
papa si saccinegna via il palazzo postilicale, donde poi il adronerco si siemdeva a lutta
quanta la città. Si depredavano medesimamente le case episopati alla morte del vuscovi, Quindi non si vical'ono solamente si fatte rapine sotto pena delle censure eclesiastiche, ma si minacriarono ben anco i colpevoli di tutto lo sdegno dell'imperatore.

Questo imperatore, alla cui presenza fu crèbrato il concilio, era Lamberto, figiosolo di Guido, incornato da Formoso fin dall'amo 1992, il quale aveva da ultimo ottenuta la préponderanza sopra Berengario, duca del Friuli, Quanto all'imperatore Arnollo, cgli is era ritirato in Alemagna subtio dopo la sua spedizione di Roma: ritorna poi in Italia l'auno 899 per punire i ribelli; ma si mori all'assedio di Fermo il di 8 dirembre dell'amo medesimo secondo mas incrianote trovata sulla sua tomba. Vegliono taluni che egli fosse avvientato da Agiltrude, vedora di Guido, donna brogdiona e risoluta, la quale racchiusa mella piazza e poro statoo da esser presa di forza, troval

modo di far dare all'imperatore una bevanda, che il recò a morte.

In sull'entrar dell'anno seguente, 900, i vescovi e i signori di Germania si ragunarono a Forcheim, e riconobbero per re Luigi, di soli sette anni, figlio legittimo dell'imperatore Arnolfo, il quale da poco era morto. I vescovi notiziarono nel seguente modo il papa di tale elezione: " Noi siamo stati lunga pezza incerti se dovessimo eleggere un re, e chi dovesse essere eletto; ma veduto il timore in eni eravamo di vedere il regno dividersi in molti partiti per un movimento dello spirito di Dio, come abbiam per fermo, noi abbiamo tutti ad una voce eletto il figlinolo del nostro signore, sebbene ancora giovanissimo. E così facendo noi abbiamo voluto conservare l'antica costumanza, seguendo la quale i re de' Francesi sono derivati sempre dalla medesima razza. Ma se noi l'abbiam fatto senza licenza vostra, noi siam persuasi, che voi ne conoscete il motivo, ed è, che i pagani che sono fra voi e noi ci chindono il passo. E poichè al presente noi abbiam trovata una bella occasione di scrivervi, noi vi preghiamo di confermare colla vostra benedizione quello che noi abbiam fatto ». Gli infedeli che infestavano i confini dell' Alemagna e dell'Italia erano gli Ungari, muovi barbari vemuti dall'estremo della Scizia, e che già da circa dieci anni si mostravano nell'impero francese. Essi eran dapprima entrati nella Pannonia e nel paese degli Avari, ove vivevano di caccia e di pesca. Appresso ei fecero delle frequenti correrie in Carinzia, in Moravia ed in Bulgaria. D'armi non avevano che l'arco, che usavano con una destrezza incomparabile. Non si piccavano gran fatto ne di sapere dell'arte degli assedi, ne del combattere a piè fermo; ma secondo l'usanza che corre tuttavia fra questi popoli, essi assalivano impetuosi i loro nemici, e subito dopo si sbandavano da tutte le parti. Ei menavano si può dire la loro, vita a cavallo, a cavallo in marcia, a cavallo fermi, in riposo e ben anco allora quando ei si raccoglievano a consiglio. Ogni cosa loro incuteva terrore; il loro esterno, le loro singolari usanze, le loro teste rase, l'aria cupa che mostravano, la loro feroce taciturnità, la quale rispondeva ad ogni proposito con atti il più spesso omicidi 4. E così era pure delle donne, le quali non erano nè meno intrepide, nè meno spietate degli uomini 2.

Sulle prime ei si gittarono sulla Moravia ad inchiesta dell'imperatore Armolfo, che gli aveca chiannia contra i ribelli di questa protuneia. Ma ben tosto non ficerado più disluzione ni d'amir, ut di nomici, essi entrarono nella Baviera e postri in Halla, incondando di sungue lutte le brer per doce passerono. Essendosi fuelli rignativi interdiantia dell'imperatore della productiva della consistenza della c

<sup>1</sup> Regin. an. 889, - 2 Luitpr. l. 2, c. 5.

rito di Carlo ii Grosso, e che perdette inseim colla vita i suoi immensi tesori. A Nomattulo nel Modenese i barbari trucidarono tutti que monaci che non si erano dati alla fuga, arsero il monastero e la sua ricca biblioteca, e rapiruno tutto il rimanente. Roma e tutta l'Italia erano costernate, allorchi gl'infecili contra ogni sperazza interruppero questa loro prima correira, e contenti del bottino fatto non chèreo altro pensiero che quello di andarselo a godere nelle contrade salvatiche, che li giovavano di ritro.

Papa Giovanni IX profottò di tale inaspettata tregua per dar le sue cure in pro delle dierrese chiese. In Jasqua Alfonso III, tuitoloto il Graude, avvar renduot rispettabile la sua possunza così agil Arabi, che occupavano da lunga pezza il cuore dell'Esperia; come a Normania, predatori avidi, che ne infestavano senza pasa le coste, facendo pur questo medesimo di tutte quelle dell'Oceano. Non ostante tutte queste perpeturo bri-pie egli avvar ridiabbricate e rapoposte molie cità, e far l'altre Portogallo a sia Porto, Braga, Visica e Tui, in cui fondò varie chiese e face sistiture del vescon. Fortificò grandernet lo visco rendendo a come un baluazdo inessignabile, dove potessero guardaria al sicuro contra le correrie di tanti barbari le cose più preziose de suoi Stati e sopra tutto le refiquie di tutte le cità. Trovando tropopo piero la e treppo semplice di chiesa, che Alfonso il Casto avera eretto dove giace il corpo di S. Giacomo a Compostello, e la rishibario magnificamente di piete ra seco no colone di marmo, e l'arricchi di ornamenti e di vasi di un pregio inestimabile così pel lavorio come per la materia: \(^1\).

Inviò poscia ambasciatori a papa Giovanni, a fine di ottenere la celebrazione di un concilio, nel quale venne fatta colla maggior pompa la dedicazione di questa chiesa, e al tempo medesimo dimando, che la Chiesa d'Oviedo fosse eretta in Metropoli 2. A tale dedicazione, che avenne nel 900, convenuero diciasette vescovi; vi si trovò il re colla regina sua sposa, i principi suoi figliuoli, tredici conti, e una calca innumerevole di popolo. Si consacrarono tre nuovi altari, ma non si ardi di fare la consacrazione del quarto, sotto il quale riposavano le reliquie di S. Giacomo, perchè la si credeva fatta nei primi antichi tempi da' suoi propri discepoli, che dicevasi essere stati sette, dei quali si riferivano ben anco i nomi 5. L'anno seguente, 901, i vescovi che erano convenuti a Compostella, si raccolsero ad Oviedo per le cure d'Alfonso, e conformandosi alle risposte di Giovanni IX, che si lessero in quel concilio, la sede d'Oviedo vi fu dichiarata metropoli, e vi fu statuito, che il muovo arcivescovo chiamato Ermenegildo, istituirebbe dei vescovi nelle piazze di questa provincia, che ne avevano in prima, e che si eleggerebbero degli arcidiaconi per visitare due volte l'anno le chiese e i monasteri. Il re dono moltissime terre a questa metropoli e in proporzione anche ai vescovi a lei soggetti, volendo che ciascuno di essi avesse altrettante chiese che terre nella provincia d'Asturia, siccome quella che era la più forte e la più sicura, ond ei potessero ritrovar quivi un ritiro in caso di bisogno. Nell'anno medesimo l'abate Cesario fu eletto e consacrato vestovo di Tarragona; ma l'arcivescovo di Narbona e insiem con lui i vescovi di Spagna, che lo riconoscevano qual metropolitano, vi si opposero; e Cesario ne appellò al papa, il quale non potè per allora metter fine a questo affare. Alfonso III giunse col suo lungo e glorioso regno di ben quaranta sei anni infino all'anno 940, nel quale abdicò in favore di suo figlio Garzia, principe indegno della corona, poiche egli aveva imbracciate l'armi per rapiria al padre suo. E fu solo per tenerezza verso Ordogno, suo secondogenito, che Alfonso divise i suoi Stati in due parti, e ne diede l'una a questo; il quale esempio imitato da' suoi successori recò il maggior danno al paese. Alfonso morì due anni dopo la sua abdicazione.

L'Inghilterra aveva poco insuanzi perduto l'uno de' suoi migliori monarchi nella persona di Alfredo il Grande, il quele mori il 35 dell'ottobre del 900, laciando a suo figlio Edoardo I l'interà monarchia della gran Bretagna, posseduta già da suo padere e dall'avolo suo. Dalla sua prima giorinezza infino a cinquanto due nami in cui mori, la virtà di lui, non che si smentisse prese ognora un sempre maggior crescimento in frezzo al tumuloto cal lad distrassione degli affari, delle rivoluzioni e turolotzue, d'esu-

<sup>1</sup> Sampit. Astur. p. 56. - 2 Ambr. Mor. L XV, c. 9. - 3 T. IX, Conc. p. 219 et seq.

cessi più luminosi e non ostante le gagliarde tentazioni, che la sua gioventù ebbe a combattere. Allora gli accadeva spesso di levarsi di segreto nel cuor della notte, e di andarsi a prostrare nella chiesa anche dove facesse il più rigido verno, per dimandare al Signore di ammorzar gli ardori della carne, che si ribellava allo spirito. In tutti i ventiquattr'anni di regno egli applicò continuamente l'animo a far fiorire la religione la giustizia e le arti. Divise il popolo di ciascuna provincia in tre parti, due delle quali erano destinate al mestier dell'armi e l'altra al coltivar delle terre. Le forze navali dell'Inghilterra furono debitrici a questo principe dell'origine della loro grandezza e dello stato formidabile, in cui si sono quasi sempre mantenute. Statui ad Oxford delle scuole, che lo fecero risguardare come il fondatore dell'università di codesta città, sin da quei tempi famosa per lo studio delle belle lettere e della filosofia. Egli vi attrasse assaissimi dotti dalle contrade vicine, coltivò con maggior cura gl'indigeni del paese, e ricolmò gli uni e gli altri di beni e di onori. Asser, dotto monaco di S. Davis nel paese di Galles, fu sollevato alla sede episcopale di Schirburn, Plegmondo, che era stato lunga pezza eremita, diventò arcivescovo di Cantorbery. Alfredo medesimo si rendette profondo nelle scienze, quantunque avesse dato opera agli studi in età molto provetta. E non formò soltanto quella raccolta di leggi, che lo fanno avere qual padre del diritto e della legislazione britannica; ma voltò eziandio in idioma sassone la storia ecclesiastica di Beda, il pastorale di S. Gregorio, le consolazioni di Boezio, che gli andavano in peculiar modo a grado, e compose di sno proprio genio non poche opere. Egli professò ognora il maggior rispetto pel papa, al quale oltre il danaro di S. Pietro mandava di quando in quaudo de' prescuti magnifici 1. Giovanni IX distese le sue cure dalle chiese del settentrione e dell' Esperia a quelle

The continued curses of the execution of the continued curses as a continued curse of the execution of the curses as grained and opened stop explored the curses of the execution of the curses of the

questi tre consecutivi patriarchi sono annoverati fra i santi.

Egli era morto fin dall'anno 895 e lo aveva surrogato Nicolò il Mistico, così chiamato a motivo dell'udicio di segretario che esso aveva esercitato presso l'imperator Leone. Sotto il suo patriarcato questo principe edificò a Costantinopoli un monastero d'emmelti con una chiesa, dove fece recare a detta di un autore molto antico 1 il corpo

di S. Lazaro e di S. Maddalena sua sorella.

Un avvenimento di ben diversa conseguenza segnalò l'eniscopato di Nicolò il Mistico. L'imperator Leone non aveva figli da potergli succedere, quantunque fosse passato l'nna dopo l'altra in terze nozze. Morta la sna terza moglie egli ne sposò un'altra; ma non fu oso di farla incoronare ne di ricevere con lei la benedizione nnziale, perchè la Chiesa greca vietava le quarte nozze. Si sottoponevano a penitenza le seconde nozze e le terze, e si trattavano le quarte di poligamia. Il medesimo Leone aveva comandato con una costituzione apposita, che le pene decretate a tale oggetto dai canoni sarebbero eseguite appuntino, e le aveva estese fino alle terze nozze. Intanto la sua quarta moglie, chiamata Zoe, avendo dato alla luce un bambino nel 905, egli volle farla dichiarare sua legittima sposa. La prima difficoltà fu di battezzare l'infante colle soleunità consuete ai figli degli imperatori. Il patriarca Nicolò, sostenuto da moltissimi vescovi, richiamò i canoni con tanta energia, che l'imperatore fu costretto di promettere con giuramento che avrebbe rimandata la madre. Ma tre giorni dopo Zoe ricomparve nel palazzo quale imperatrice, e le nozze furono celebrate con pompa, quantunque senza il ministero de' sacerdoti. Il patriarca andò a trovare l'imperatore, gli si gettò appiedi, e lo scongiurò a rispettare la dignità imperiale, che nel corpo dello stato, gli diss' egli, tiene il luogo del volto, dove le menome macchie formano una

<sup>1</sup> Vit, per Spelm. Asser. passim, - 2 Theophil. p. 224.

O VENTESIMOTTAVO 7

schifosa deformità. E lo supplicò a soprasedere almeno infino a che facesse venire dei legati da Roma e dalle sedi patriarcali per esaminare insiem coi vescovi dell'impero

quello ehe convenisse meglio di stabilire.

Leone scrisse di fatto così al papa come ai patriarchi di Alessandria, d'Antiochia e di Gerusalemme eccitandoli a venire ad esaminare la validità del suo matrimonio 1. Eglino si risolvettero tantosto a mandarvi dei legati, ma prima ch'ei giugnessero Leone si fece dare con Zoe la benedizione nuziale del sacerdote Tommaso e dichiarò Zoe imperatrice. Il patriarca depose il suo sacerdote (906) e vietò l'entrare in chiesa all'imperatore, il quale si sottopose ancora, e non andò altro che in sagristia. Il procedere incerto e contradicente di questo principe parrà certamente cosa difficile molto da spiegare; ma lasciando stare la trasgressione delle leggi puramente canoniche della Grecia, gli doveva rimordere molto maggiormente la coscienza per colpe di gran lunga più gravi in fatto di costumi. Fin da quando era viva la sua prima moglie, la virtuosa Teofane, che la Chiesa greca onora qual santa, in onor della quale fece egli stesso edificare una Chiesa, egli aveva mantenuto pubblicamente una concubina, colla quale si sposò e incoronò imperatrice dopo la morte di Teofane. Di tal guisa Leone era da lungo tempo caduto in discredito per la sua incontinenza, e se viene appellato il Savio e il l'ilosofo non lo è già a motivo de' suoi costumi, ma secondo lo stile di que' tempi, per la sua valenzia nelle scienze. Giunti a Costantinopoli i legati del papa, e fatto dalla corte correre intorno la voce,

che esi sivevano deciso di confermare il marimonio dell'imperatore, il patriarea poco stabile, dappolici el cra egli esses innesso al papa, non rolle vederii in pubblico. Fere bro proporre una conferenza segreta, alla quale dal canto suo l'imperatore si oppose, Intanto una parte dei vescorà a lia seggetti enterrono nelle sue mere. Fere venire il patriarea al palazzo, il giorno di S. Trifone, primo di felbraio, nel qual di costamara di dare un pubblico luarbetto. Eri neglio di covini eggi solectio à vive istanza mensa ma risoluzione ferma e decretata; bonde non fin mai che volesse reclere. Alfore a ci in preso immantimente, trasticulto dal banchetto in esilio e lacciato sottlo huono

guardia.

Si teme poscia un concilio, al quale presidettero i legati, e autorizazono il matimonio dell'imperatore, nei gia per alcun disperzo de canoni seguiti in Oriente, ma in forza di una dispensa, che si eredelte bene di dovere concedere per la tranquillità della Chiesa e dell'impero in una materia puramente ceclassitica e per una costumanza, che non era generalmente osservata nella Chiesa. Per le stesse considerazioni e pel timore di un peggiori male essendo stato deposto i pairarea Nicolò, il posto in sua veci si sincello Eutonio, como virtuoso e di una pietà eminente. Andò voce, che egli accettò ma tale dignità solo per siparzione, nell'intendimento di trattenere l'imperatore, il quale era sdegnato per la resistenza di Nicolò, dal fare qualche legge in contrario alla santità del matrimonio cristano. Nicolò vuene posci muesso sulla sua sede da Alessandro, fratello e successore di Lonce, Etutimio, saccatato ditraggiosamente, ma non atteslò per questo la menona impasienza, non profieri nel manco una parola di hameranza, giuntificando coll'agerioleza del suo cedere la purezza del motivo, che gli aveva fatto sopportare in sua elevazione.

Il patriarca di Alessandrà, che l'imperator Leone consulò intorno al suo matrimonio, fu Michele, vescovo melchia, a la cui lungo episcopalo duri dall'amo 1872 intino al 906 o 988. Il vescovo giacobita della medisama sede essendo morto nel 907, non fu il suo posto occupato se non dopo una vazanza di sei ami. Una cosi fatta diversità di reggiunemo e di dottrina si manteneva similmente nella Chiesa d'Amicchia, la quale aveva pur cessi il suo patriarca melchia, vale a dire della religione imperato ed oriotossa; alfora quando l'imperatore lo era egli stesso, il sua patriarca giacobita od entichiano <sup>5</sup>. I principi misualmani tenendosi pagiti di riscuotere le dure gravezze, di cui gi grava-vano, non si immischiavano menomamente nelle controversie, che gli dividevano <sup>5</sup>. Lo sprito di setta e di controversia e pronettato al esso intesso del manontismo, il quales

non si atteneva omai più alla sua fede mula e sorda, si appresentò l'Alcorano sotto novelli aspetti, lo si voleva riformare e perfezionare, e la cosa fini col dividersi in una molitudine di fazioni, le quali non avevano altro disegno, da quello in fuori di opprimersi alternamente.

mers aterbanetos.

L'uno de più con irr, cotali impostori surse in sull'entra del decino scelo a L'uno de più carte del Natia, che ed chiano l'are, e che l'a lunica Glada 1, Egi si spaccio per un un convisto di Do, e correndo la via nodesima di Maometto riundi si spaccio per un un convisto di Do, e correndo la via nodesima di Maometto riundi mercine di acquitarsi una formidabile possanza. Egii multi le formode delle meglinere, che i Masulmani credevano etrene e immutabili come Dio stesso; aboli modei ne monde oscervanze, e fir a Palter nosce consenti Piud ed vivo. I suoi settari si resero famosi pel loro fanatismo e per ogni fatta di eccessi. Guidati da capitani pieni di crarggio e di esulusissmo, ci reacono per tutto il terrore e la monte. Si insignori rono della Mecsa, ne sacchegicarono il tempio e ne rapirono la pietra nera in tanta venezione dei Musulmani; dopo di che piente pare sacro agli occio ileo, e discriziono al fattamente il popolo di Medina e tutte le strade per tutto intorno, che il pelegrinaggio della Mecca, ne quele il Musulmani anno consistere la maggior parte della loro devozione, fu per moll'anni interrotto. Le guerre di religione, colanto rimproversa i ciristiani non venuereo fatte maior col nata crudelti ed caramiento.

I califfi intrapresero, ma senza frutto, di sterminare così furibondi settarii. Questi capi della possanza e della religione musulmana non avevano altro che un vano simulacro della loro antica grandezza. Non correva nè lega nè soggezione tra i diversi membri del corpo politico. Caduto il capo nella indolenza non rimaneva più vitalità nelle membra. Dopo i conquisti e l'opulenza, il lusso e la mollezza, il gusto e i raffinamenti della voluttà, la crapula più obbrobriosa; l'oblio d'ogni onoranza e d'ogni decoro avevano preso il luogo di que' costumi duri è marziali de' primi califfi, i quali vivevano come i loro soldati, non servando altra provigione che un sacco di riso o di farina, non avendo altro mobile che un piatto ed una pentola. Una tale semplicità e insiem con essa la forza dello Stato, si sostenne sotto il regno di tutti gli Ommiadi; ma dopo i primi Abassidi, il cui genio elevato mostrò tale gagliardia da soggettare al valore il lusso e Peleganza; che introdussero insiem colle arti; allorchè successori di una volgare capa-cità, immersi ne' piaceri, in cui eran nati, ebbero a lasciare ai loro uficiali la condotta degli eserciti e del governo, surse una calca di tirauni domestici, i quali si attribuirono successivamente e rapidamente l'independenza. Tale fu sotto gli emiri, come in Occidente sotto i conti e i duchi ereditari, lo stato di debolezza di tutte le gran nazioni nel secolo decimo; e rispetto a quella degli Arabi, tali furono i mezzi che il cielo suscitò contra di lei alla Chiesa e all'impero d'Oriente, la cui sicurezza e particolari successi non ebbero a principio altro che le discordie e la debolezza di questi irreconciliabili nemici.

In Italia, papa Giovanni IX morì l'ultimo giorno di novembre dell'anno 900. Nel segueute mese Benedetto IV fu ordinato nel suo luogo; pontefice ancor degno de' più bei tempi, e che nei due anni e dieci mesi circa che tenue la santa Sede, non ristette dall'onorare la sua dignità colle proprie virtù e specialmente col suo amore pel pubblico bene e colla sua liberalità verso i poveri 2. Egli ebbe a successore Leone V, natio di Ardea, il quale fu ordinato il 28 ottobre del 903, ma non tenne però la sede due interi mesi. Egli fu cacciato di posto da Cristoforo, e gittato in una prigione dove morè pochi giorni appresso. Ma l'usurpatore non godè lunga pezza de' frutti del suo delitto. Al cominciar del giugno del seguente anno esso pure fu scacciato da Sergio III, quel prete della Chiesa romana, che aveva conteso il poutificato a Giovanni IX, e che da ben sette anni si teneva nascoso. Si crede universalmente, che Sergio fosse ristabilito dalla fazione del marchese Adalberto, suo fermo protettore; ma il Muratori prova in guisa per lo meno assai plausibile, che i Romani lo richiamarono per occupare il luogo di Cristoforo, che essi trattavano da usurpatore. Gli è pure apposta una pratica infame con Marozia, figliuola di Adalberto, famosa per la sua bellezza, pel suo spirilo, per la sregolatezza de' suoi costumi, per la sua valenzia negli affari e l'autorità assoluta che ella si arrogò in Roma. E questa la prima accusa, che in questa fatta di cose siasi

<sup>1</sup> Bibl. Orient, Fathem, p. 342, - 2 Papebr. const.

intendad contro un papa, ed anche sommannente scopetta; disposiche fra gli anticht non ha dad antice altro che Listignando, il quale era tanto inchunate al satireggiar. Per lo contrario Flodozordo, quale vivera in que l'empi, si loda assai del governo di Sergio su molti particolari. Fu desso che recò a termine il affert edicato delle quarte nozze dell'imperatore Lone. Egli fece ristianare di pinata la chiesa di Laterano, cada in rovina da' tempi di Stefano VI, e si diede sempre a diverder fiberale e magnifico. Ma egli approvò l'indegna procedura di Stefano contra Formoso, terne quale untratore fiovanni IX cel quale aveva concrosse quel posificiato, e fratió imperiodamente ad una guisa i tre papa seguenta. La vertia e soblega altresi a convenire, che nota i costuni di lini, se non altro Sergio offerse moivo di sanado o quale contratorio datrelli legami con Maronia, e sopratutto pei soccorsi che egli ricevette da questa douta diffinanta per istabiliris alla perfene salla sede di S. Pietro.

Eccoci ad un'epoca funesta, in cui lo spirito immondo si scatenò contra di Roma, e nella quale per una lunga serie d'anni Marozia e sua sorella Teodora, dissoluta al paro di lei, crearono e deposero i pastori secondo i capricci delle loro passioni, fecero meoronare de' pontefici degni di un eterno oblio, e che non si annoverano tra i pontefici per così dire se non per segnare l'ordine dei tempi e degli avvenimenti 1. Allora si vide a pena alcuna forma di elezione; qualche volta fu per fin trascurato di salvar le apparenze; ei parve obbliassero i riti antichi e sacri, le costumanze e le tradizioni. e si calpestarono le spesse volte i canoni e i decreti dei Padri e dei concili. Il Salvatore dormiva nella navicella di Pietro, in quella che essa era sbattuta dai venti e dalle onde preste ad inghiottirla; ma ben tosto in ridestandosi egli doveva liberarla con uno splendore proporzionato alla grandezza del pericolo. Una tale prova non poteva nuocere altro che ai discepoli infedeli, i quali facendo ingiuria alla verità increata avevano creduto le potestà infernali capaci di prevalere contro l'arca della salute. Per lo contrario il vero fedele doveva pigliare di quivi un nuovo grado di rassodamento nella fede. Di fatto, se la nave della Chiesa non si è spezzata contra tali scogli, gli è perchè vien sempre governata dalla mano del Signore e non dal braccio degli uomini, e se essa la campo da tale naufragio, non ve ne hanno altri che possano farla perire.

Sotto il medesimo pontificato di Sergio, a Troli presso Soisson si tenne un concilio nel 909, nel quale si riscontrano vestigi preziosi di pietà e di dottrina ecclesiastica 2, Herveo, successore di Folco nella sede arcivescovile di Reims si rendeva altrettanto commendevole nel fiore della gioventù, quanto lo era stato costantemente infino alla morte il suo illustre e sciagurato predecessore, il quale fu assassinato l'anno 900 da alcuni vassalli di Baldovino, conte di Fiandra. In tale concilio si rinovò la scomunica, che quello di Reims aveva dapprima fulminata contra gli assassini di Folco; si vietò di dar loro sepoltura, e si pronunziarono contra di loro delle formole terribili di maledizione intanto che i vescovi spegnevano i ceri e mettevano in pezzi le lampade. Ed è questo concilio di Reims quello che ci somministra nel corso dell'anno 900 il primo esempio di una formola così terribile di anatema. Si piangeva a gran dolore la grave perdita che erasi fatta. Folco era non solamente il padre del suo popolo, ma ben anco il benefattore del suo stato. Egli aveva raccolta una moltitudine di sacerdoti e di religiosi, che le rapine dei Normanni mettevano da tutte parti in fuga, e li trattava come suoi figlinoli. Riedificò le mura della città di Reuns, e provvide ben anco alla sicurezza degli altri luoghi della diocesi, costruendovi parecchi castelli di difesa, come sono Aumont ed Epernai. Ristabili le due scuole istituite in passato nella sua città episcopale, così pei canonici come pei cherici della campagna, e che le sciagure de' tempi avevano rovinato quasi del tutto.

Nel concilo di Troli si applicò gravemente l'animo a ristabilire la regota nel diversi ordini della società cristiana, e primamente nel clero de deve giovar di giuda e di modello agli altin stati. E dal costune, che allora correva germente di stocheggiare dopo la morte di un vescovo i beni della sua chiesa si può vedere intino a qual punto era portata la tendenza alle rappine e al ladroneccio. Dopo proscritto si fatto abuso i

Padri di Troli presero in considerazione il tristo stato delle istituzioni e delle case regolari, « Le une, dicevan essi con dolore, sono state rovinate od arse dai Barbari e dagli empi, le altre, spogliate delle cose più necessarie e quasi ridotte al nulla. Le comuutà, di cui ci rimangono alcuni vestigi, non ne conservano alcuno dell'antica regola. I monaci, i canonici, le religiose non hanno più superiori legittimi. Insiem co' mercenarii ispettori, a' quali furono soggetti, insiem colla miseria che ne fu la conseguenza. la sregolatezza de' costumi si è introdotta ne' più santi asili della penitenza. La necessità di dover provvedere al proprio mantenimento e quell'applicar l'animo agli affari temporali hanno fatto dimenticare ai solitari più ritirati la santità della loro professione. Molti sono stati obbligati a cercare di che alimentarsi fnor de' loro monasteri e col vivere in mezzo ai secolari furono in breve infetti dell' aere contagioso che quivi respirayano. Nel cuor medesimo delle case consacrate a Dio, condotte da abati laici, si veggono le loro mogli in una co' lor figliuoli, i loro fanti armati, i loro cavalli e i loro cani. E come mai si vorrà, che si fatti superiori facciano osservar la regola, che essi oltraggiano e non sanno ne manco leggere?-» Dopo dipinti cotali disordini il concilio comanda, che non sieno preposti alle abazie se non religiosi istrutti ed edificanti; e che gli abati levando ai loro monaci ogni pretesto di abbandonare le loro case, li provvedano secondo la regola di tutto quanto è di necessità così pel vestire, come per l'alimentarsi. Iudi questo concilio soggiunge: « Spetta al re a vedere qual conto egli renderà a Dio, se mai tollerasse ancora degli abusi così contrari ai canoni ed ai canitolari de' suoi predecessori. La potestà reale e l'autorità dei grandi debbono sostener mella dei vescovi. Poichè se il re e le potenze del secolo conservano l'autorità della Chiesa. Dio crescerà la loro. Se ei dispregiano Dio, egli dispregerà loro e arrovescerà i loro troni... Ed affinche non si creda che noi ci vogliamo risparmiare (è detto nella prefazione), noi che dobbiamo correggere gli altri, noi portiamo il nome di vescovi, ma non ne adempiamo punto i doveri; noi trascuriamo la predicazione, noi vendiam coloro, de' quali siam gravati, perchè abbandonano Dio e mareiscono nel vizio, e nondimeno non favelliamo loro e non tendiamo ad essi la mano; o se vogliamo riprendergli, essi dicono, come nel Vangelo, che li carichiamo di pesi insopportabili e non prestiam loro ajuto neppur colla punta di un dito. Così il gregge del Signore perisce pel nostro silenzio. Esaminiamo dinanzi a Dio qual peccatore siasi mai convertito pei nostri sermoni, qual peccatore abbia rinunziato mai all'avarizia, alla crapula, all'orgoglio? E nondimeno noi renderemo un qualche di conto della cosa onde siamo incaricali; qual profitto mostreremo noi di averne cavato? Per la negligenza nostra, per la nostra ignoranza e per quella de' nostri confratelli, si legge pure alla fine dei canoni, è avveunto, che si trovi di presente nella chiesa una calca innumerevole di genti d'ogni condizione e stato, le quali vengono in vecchiezza e non sono ammaestrate della fede, e non san pure le parole del simbolo e dell'orazione domenicale. E quando sarà mai che si veggano praticare alcun'opera lodevole, e come potranno essi fare alcuna buona opera se non hanno il fondamento della fede? »

Alla veduta delle piaghe che difformavano la Chiesa di Francia, siccome l'esempio torna più efficace di qualunque regola, così nessuna cosa contribui meglio a rialzare la disciplina monastica quanto la fondazione di Cluny. Questa istituzione debbe l'origane sua alle virtù ed alla sapienza di Bernone, il quale da monaco di S. Martino d'Autun, era diventato abate del monastero della Baulme (oggidì Beaume-les-Messieurs vicino a Lons-le-Saunier), dove egli ritornò la prima cosa la regolarità. Alcuni uficiali di Guglielmo il Buono, duca d'Aquitania avendo quivi albergato, tornati di là ne fecero i così grandi elogi al duca, che ei volle procurare a' snoi stati un medesimo spettacolo di edificazione. Egli invitò Bernone a venirlo a trovare a Cluny nel Maconese, e gli disse di cercare in tutte le sne terre un luogo più acconcio per questo nuovo istitufo. L'abate della Bauline era accompagnato da S. Ugo, sno particolare amico, alforasemplice monaco di S. Martino d'Autun, di cui alcuni autori lo fanno abate, ma senza prova di sorta. I due santi religiosi risposero ambedue: « Signore, gli è in questi boschi e in queste coste pacifiche che Iddio vnol far risonare le sue Iodi: noi cercheremmo indarno luogo più conveniente a celebrarle ». Il duca, il quale amava la caccia di Cluny, disse loro, ch' ei teneva colà le sue mute. « Ebbene, ripigliò Bernone sorridendo ,

vi costa così caro il cavar di qua dei cani per mettervi de' servi di Dio? » Il duca non contrappose più parola di resistenza, e l'asciò libero il varco a tutti i sentimenti della sua religione e della sua generosità.

Ouesti si trovano conservati nell'atto di fondazione, che è in data di Bourges, l'undecimo anno del re Carlo, vale a dire del regno pacifico di Carlo il Semplice in Aguitania, il che si riferisce all' anno 910 1. Il duca Guglielmo così ivi si esprime: « Volendo impiegare in bene dell'anima mia le ricchezze che Dio mi ha date, io ho creduto di dovermi procacciare l'amicizia de' poveri di Gesù Cristo e di rendere perpetua questa buon'opera fondando una comunità monastica. Sappiano adunque tutti i fedeli, che io do tutto per l'amor di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, agli Apostoli S. Pietro e S. Paolo, la terra di Cluny, posta sul fiume Grono, con tutte le sue dipendenze che sono nel contado di Macone o nei dintorni. Io Giiglielmo e la mia sposa Engelberga, facciamo questa donazione per l'anima del nostro signore il re Eude, per quelle de nostri parenti è servitori, per la nostra salute, per tutti i cristiani uniti co legami della fede e della carità, a condizione che a Cluny si edificherà in onore di S. Pietro e di S. Paolo un monastero, il quale serva perpetuamente a rifugio per coloro che uscendo poveri del secolo verranno a cercare in religione i tesori della virtù. I monaci e i beni saranno sotto la potestà dell'abate Bernone, infino a che esso vivrà; dopo di che i religiosi eleggeranno un altro abate del loro ordine, secondo le regola di S. Benedetto, tolto a tutti. a noi o a qualunque altra potestà il diritto di poterli in ciò impedire. Ogni cinque anni essi pagheranno dieci soldi d'oro a S. Pietro di Roma per la luminaria; si rimarranno sotto la protezione speciale dei santi Apostoli, e avranno il papa a loro difensore. Io vi supplico pertanto, o santi depositari delle chiavi del cielo, e voi pontefice romano, di separare dalla Chiesa e di escludere dal regno de'cieli gli usurpatori de' beni del monastero di Cluny, e di proteggere potentemente i monaci che vi serviranno il Signore ».

Quantiquipe a bella prima nom fossero a Cluny altro che dodici religiosi, secondo la regola di S. Benedelto, par la nominanza della fore regolarità si dilisse per tutto. Ben tosto altri monasteri furono messi sotto la condotta di Bernone, il quale ne governo fino a sette al tempo medesimo. Ma non si credeva bastare il richiamare la regolarità, che bisognavano ristabilire i monasteri, il più del quali, disertati giù dai Normanni, si travvanao eziando esposti semper a questo orribile faeglo. Alla per fue e quando travvanao eziando esposti semper a questo orribile faeglo. Alla per fue e quando

meno se l'aspettava, piacque all'Onnipotente di farlo cessare.

Rolloue o lisoul, il piu bravo e valente del capitani normanni, parre il più accanito the mai alla guerra. Ruscisio vittorioso per tutto ovunque, dopo più di trera'anii, chi metteva a sacco la Francia egli non poleva dimenticar l'affronto che aveva da ultimo ricevulo sotto le mura di Chartere. Egli era stato costretto a levar vergoponsamente l'assedio di questa città, e per la prima volta in sua vita egli aveva dato segni di terrore, i quali crano tanto aleni dalla sua natura, a ten ona su pole attibusigni ad altra cagione che a miracolo. E questi, come pure la rotta tocca dal suo eservito, venmero acerti alla proteirone della Stata Vergine, la cui tonaca, mandata per quel che a crede dell'imperatore Niceforo a Carlomagno, si conservava nella chiesa di Chartres. della di miperatore Niceforo a Carlomagno, si conservava nella chiesa di Chartres. della di mi partico della città il se even mano la proplegagno, venti dol foro come in atto di celebrare i santi misteri, si avanzò nel hel mezzo de combattenti, recendo nell'una mano la croce e nell'altra la lonaca santa. Immanitante i Normanii indietregiarono e il medesimo Rollone si direle a fuggire con tale precipzio, che studio possi ogni mondo prerche nel cosse concellata la vergogna 2.

Il re Carlo, che non poteva per le vie ordinarie ascire dagli imbarzazi nel quali si trevava tuttavia, prese il partito di trattare col terribile normanno. Egi impegnò francone, arcives ovo di Roano, ad andare da Rollone, che insignoritosi di questa città, cominciava già a rispatalare il vescovo e i cittadimi quali sou sudditi. « Gran capitano, giì disse Francone con rara fermezza 3, volte, voi fare la guerra sino alla morte, o vi stimate voi immortale? Siete voi dunque un Dio e non un onno fatto di terra, e che deve ritorara in terra come tutti gii atti? Voi non sapte veder altro che una glo-

<sup>1</sup> Bibl. Clun. p. 2. Mabil. act. 5, p. 78 .- 2 Will. Gemmet. l. 11, c. 15. - 3 Dul. l. 2. p. 79.

ria, la quale fugge come l'ombra: pensate piuttosto a quello che diverrete, e a colui che deve alla fine giudicarvi. Se voi morite, come siele vissuto finora, formando la sciagura dei servi di Dio, voi non avrete altro retaggio, che il fuoco eterno, se per lo contrario voi abiurate gli errori e i furori del paganesimo, voi vi godrete delle dolcezze della pace così in questo mondo come nell'altro, il re Carlo vi ci chiama dandovi tutta miesta terra marittima, che voi ed Hasting avete diserta. E quale pegno della amistà sua egli vi offerisce eziandio la sna figlia Gisela in matrimo nio ».

Queste proposizioni tornarono gratissime al normanno; ma cotanto accorto politico quanto era valoroso battagliero, prima di accettarle egli voleva almeno darsi l'apparenza di consultare il suo esercito, si per non mostrar troppa premura, e si per assoggettare di loro pieno consentimento ai doveri della vita civile uomini educati da si lunga abitudine a vivere di violenze e di rapine. Fu convenuto che per conchiudere il trattato. Rollone si abboccherebbe col re nel borgo di S. Clair sulla riviera d'Ente. In questo mezzo egli fece rappresentare a Carlo nel rimandargli l'arcivescovo Francone. che le terre che gli si offerivano essendo incolte e affatto spopolate per le calamità precedenti, i suoi sudditi non vi potrebbero vivere, se qualche provincia vicina non somministrava loro le vittovaglie. Bisognò dunque fare un altro sacrifizio, il quale venne ai Francesi addolcito dalla gloria e dal vantaggio di rendere mansueta e umana con costumi evangelici la feroce nazione normanna. Venne loro offerta la Fiandra cui ricusarono, ed accettarono la Brettagna, la quale però non fu loro ceduta altro che per nn tempo determinato (944).

Fermi cotali articoli Rollone venne a trovare il re. Tutta la corte si accalcò intorno a questo fulmine di guerra, che si era fuggito per si lungo tempo e con tauto spavento. La fierezza del suo contegno, de' suoi sguardi, del suo fare, un' aria di nobiltà mista di alcun che di feroce, produssero tuttavia negli spettatori una parte dell'impressione che in passato ne ricevevano. Rollone fece omaggio al re, mettendo, secondo l'uso che allora correva, le sne mani in quelle di Carlo, e questi gli dichiarò che gli dava tutto il paese che si stendeva dall' Epta infino al mare di Brettagna, la principessa Gisela per moglie, e la provincia di Brettagna pel mantenimento de suoi sudditi infino a che la Neustria, la quale pigliò allora il nome di Normandia, fosse ripopolata e messa a coltura. Dal canto suo Rollone promise di vivere in pace coi Francesi e di farsi cristiano. Gli fu detto che uno straniero, al quale il re faceva doni cotanto magnifici, doveva prostrarglisi dinanzi e baciargli i piedi: ma il fiero normanno non fu mai che si volesse inchinare a tale cerimonia. Nondimeno ei permise che l'uno de'suoi uficiali se ne sdebitasse per lui. Ma quest'uticiale, altrettanto fiero che il suo signore, in quella che afferrava il piede del re per baciarlo, lo alzò così sgarbatamente che fece cadere questo principe all'indietro. A tale cosa i Normanni diedero in uno scroscio di risa: e i Francesi dopo mormoratone alquanto si lasciarono persuadere, come il loro re era caduto a caso. Laonde ambe le parti si disgiunsero in apparenza molto soddisfatta l'una dell'altra.

Rollone osservò, sua parola: dono di essersi fatto istruire dall'arcivescovo Francone, egli ricevette il battesimo l'anno 912. Roberto, duca di Francia, fu il suo padrino e gli impose il suo nome. Il duca di Normandia, chiamato così Roberto dopo il suo battesimo, fece istruire e battezzare in assai breve tempo i suoi conti, i suoi cavalieri e tutto il suo esercito. Nel disegno di manifestare la sna fede col mezzo delle sue opere, egli domandò al suo pastore gnali chiese e quali santi fossero in maggior venerazione nel suo novello Stato. Francone gli nominò le cattedrali di Roano, di Bayeux e d'Evreux, dedicate alla santa Vergine, la chiesa di S. Michele edificata sopra uno scoglio in mezzo al mare, quella di S. Pietro, presentemente S. Ovano, in un sobborgo della sna metropoli, e quella di Giumiega dedicata pur essa a S. Pietro. « E nelle vicinanze, ripigliò Roberto, quale è il santo avuto per più possente? - E il gran S. Dionigi, rispose Francone. - Ebbene, disse Roberto, prima di spartire le terre fra i mica vassalli, io ne voglio dare una parte a Dio, a Maria santissima e a questi altri santi. de' quali io intendo farmi altrettanti protettori ». Di fatto, nella settimana del suo battesimo, tuttavia vestito, secondo l'uso, dell'abito bianco, egli diede ogni di una terra a ciascuna di queste chiese, secondo l'ordine in cui le abbiamo or ora nominate. Erli

visse da poi soli cinque anni, e in questo breve correre di tempo fece tanto e sì gran bene, che a mala pena può concepirsi. Ristabilì la popolazione e richiamo l'abbondanza in tutta la provincia, riedificò le città rovinate, rifabbricò moltissime chiese, fece riflorire la religione da ogni parte, diede delle buone leggi, che fece osservare appuntino, e sopra tutto ispirò ne suoi sudditi così bene l'inclinazione all'ordine e alla giustizia, che tale inclinazione anche dopo tempo così remoto forma tuttavia il loro principale carattere. Vietò il furto con tanto rigore che non erau osi neppure di pigliar sulle strade un oggetto perduto in che si fossero abbattuti. Si narra che il duca avendo appeso un braccialetto ad un ramo d'albero in mezzo alla campagna, vi rimase per tre anni senza che alcuno fosse oso di allungar sopr'esso la mauo. Il solo suo nome era così temuto che bastava iuvocario per mettere in soggezione tutti coloro che si liceuziavano a qualche violenza. Egli è del resto più che certo che, le grida di haro derivano dall'invocazione del nome di Raoul o Rollone, auzi che dal nome tedesco haro, il quale significa grido o clamore. Il nome di Raoul, così terribile ai Normanni suoi sudditi lo diventò ben più ai barbari indisciplinati, che continuavano ad errare pei mari e ad infestare le coste dell'Oceano. Il ducato di Normandia diventò una barriera contra i Normanni medesimi che più non ardirono di approssimarvisi, o che non vi si raccolsero insensibilmente dalle altre contrade della Francia se non per pigliarvi i costumi, assoggettarvisi alle leggi e a tutte le costumanze di un popolo iucivilito. Così il flagello terribile che da tant' anni desolava la Francia fini tutto ad un tratto pel soccorso manifesto e come pel ministero inmediato del suo angelo tutelare, poiché non pare cosa probabile che possa onorarsi di così gran successo un principe senza genio e senza carattere, quale fu Carlo il Semplice. Ma quello che non potè essere in lui il risultamento di profondi disegni e di una vasta previdenza, fu tale nondimeno da procacciare la salute della monarchia. Una provincia ceduta a tempo riusci

il baluardo di tutte l'altre. I Normanni, sparsi nelle diverse provincie della Francia, non tardarono guari a seguitare l'esempio dei sudditi di Roberto o Raoul. Dal pontificato di Giovanui X iu poi v'aveva una si grau moltitudine di couvertiti nelle contrade soggette alla metropoli di Reims, dove si erano particolarmente sparsi, che l'arcivescovo llerveo consultò il papa intorno al modo di condurre questi nuovi cristiani. Giovanni X era succeduto verso il cadere dell'aprile 914 a papa Landone, successore immediato di Anastasio III, e prosuccessore di Sergio; due poutefici, ambedue i quali non occuparono la sauta Sede se non due anni e otto mesi, Anastasio dall'agosto del 911 fino all'ottobre del 913, e Landone da questo medesimo ottobre nisino al seguente aprile. Anastasio è lodato per la dokezza del suo governo. A Landone è dato biasimo di avere trasferito Giovanni all' arcivescovalo di Bavenna dalla sede di Bologua, per la quale non era pur anco stato consacrato. La giovane Teodora, emula degna davvero di Marozia sua primogenita, si quella che sece passare questo cherico della Chiesa di Ravenna per tanti gradi di onoranze illustri, sebbene a detta di Liutprando e di molti storici moderni non avesse altro mento che quello di una persona apparisceute e di una pratica obbrobriosa con lei. Il Muratori per lo contrario lo chiama un uomo di graud' animo e di grande coraggio; e l'antico panegirista dell'imperatore Berengario ce lo dipinge qual pontefice pieno di saviezza, è tenero moltissimo de suoi doveri. Altri scrittori, ma moderni e protestanti, ovvero partigiani della loro setta, sostengono nonpertanto che Teodora trovandolo ancor troppo lontano da lei a Ravenna, intanto che le sue mene la costringevano a stare a Roma, essa non lo fece eleggere ed ordinare papa sotto il nome di Giovanni X, se non nell'intendimento di poter così contentar meglio la propria passione. Ma che che sia di questi così discrepanti giudizi, certo è che il governo di questo pontefice torno vantaggioso all'Italia e ben anco all'i Chiesa. Dopo l'anno seguente, guidantlo un esercito egli mosse contra i Saraceni, che avevano già le molte volte minacciata Roma, e li sbaragliò e scacciò dalle posture che tenevano sul Garigliano. Intorno alla qual cosa vuol ginstizia che si noti, come le sue soldatesche erano condotte da Alberico, figliuolo di Marozia, e sostenute da un corpo di Greci mandati da

Consultato da Herveo, arcivescovo di Reims, egli diede una risposta savissima e

ben niù consentanea alla santità della Sede apostolica, che non alla pretesa depravazione dell' organo, che ne proferiva gli oracoli i. Dopo testimoniato il sno gaudio per la conversione dei Normanni, egli insegna il come bisogna adoperare con coloro, i quali sono ricaduti dopo il loro battesimo in qualche colpa di idelatria, o in alcuna di quelle atrocità barbare e sacrileghe, che erano ad essi state per sì lungo tempo familiari, e che particolarmente avevano fatto per le loro mani perire tante genti consacrate a Dio. " Se essi fossero antichi fedeli, soggiungeva egli, si vorrebbero giudicare secondo il rigore dei canoni; ma siccome gli è da poco, che sono sottomessi al giogo della fede, così non conviene trattarli con tutto il rigore delle regole, pel timore, che il peso, al quale non sono per anco avvezzi, non sembri loro insopportabile, e non ritornino alle loro prime costumanze di vita. Rispetto alla pratica ed alle mortificazioni particolari, tocca a voi a giudicarne, come noi ve ne diamo l'autorità. E poichè avetecodesta nazione nelle vostre vicinanze, voi ne potete conoscer meglio le disposizioni e i costumi; giacchè se ce ne avessero di quelli atti a sostenere la penitenza canonica, voi non dovete per niun conto dispensarneli. Non avendo così per iscopo altro che la salute delle anime, col mezzo del vostro zelo apostolico in pro de Normanni voi parteciperète alla corona immortale del gran S. Remigio, apostolo de Francesi ».

Le correrie degli Ungheri, che procedevano come i primi Normanni, fecero nascere quistioni di ben diversa natura. Correva generale tra il popolo una opinione, che le predizioni di Ezechiele e dell'Apocalisse intorno a Gog e Magog annunziassero le rapine di questi nuovi struggitori 2. Vicírido, vescovo di Verdun consultò sopra questa cosa un dotto abate, il quale trattò una tale opinione di superstizione popolare. Da tutte le circostanze della profezia di Ezechiele, che egli combina fra esse con molta sagacità, dalla conoscenza, che egli aveva dei diversi interpreti, dei monumenti antichi di una soda erudizione, dagli autori così ebrei, come cristiani, e dallo storico Giuseppe in particolare, ei fa vedere che i tratti del quadro di Gog e Magog non potrebbero in plausibil modo applicarsi a popoli oscuri e nuovi, come son gli Ungheri, de quali si ignorava la patria, e di cui gli antichi non sapevano pure r'nomi. Quanto ai passi dell'Apocalisse dimostra egli, che la fattane applicazione trae la sua origine unicamente da terrori volgari, e che non vi hanno altri motivi che l'accreditino se non il termine vago di mille anni, al quale lo scrittor sacro dice, che Satana uscirà della sua prigione e sedurrà col mezzo di Gog e Magog i popoli, che stanno ai quattro lati della terra, « Ma, e chi è che non dubiti, soggiunge egli, che una tale profezia, chiamata a si buon diritto Apocalisse o rivelazione, non sia misteriosissima e non abbia bisogno in molti luoghi di essere spiegata figuratamente? Non bisogna dunque intendere nazioni corporee per Gog e Magog, ma si bene lo spirito d'orgoglio e di distruzione, che si è alzato contra la città di Dio o contra la Chiesa. Gog significa il tetto, vale a dire la superba alterigia degli eresiarchi, e Magog ciò che vien dal tetto, cioè i loro settari ». La Germania era la più esposta ai furori degli Ungheri. L' anno 912 ei saccheg-

giarono senza che alcuno li contrastasse la Turingia e la Franconia. Appresso, posero a ruba l'Alemagna, vale a dire il paese dell'alto Reno, dove ne furono uccisi moltissimi dagli Alemanni e dai Bavari; il che però gli rendette vie più audaci a portare il ferro e il fuoco nel cuore della Germania fino al fondo della Sassonia. A Brema ei trucidarono una moltitudine di abitanti, fecero schiavi gli altri e gli incatenarono, scanparono i sacerdoti appiè degli allari, arsero le chiese e si fecero schemo delle croci e di tutto ciò che serviva al culto divino. Ma d'improvviso si levò un turbine, che sol-Ievando in aria i tizzoni accesi delle chiese, alle quali avevano appiccato il fuoco, gli portava da lungi sulle loro disperse schiere le quali trovarono il loro castigo nel proprio loro sacrilegio. Un numero vie maggiore ancora di essi ne dovettero morir nel

tiume, in cui si precipitavano per camparla dalle fiamme (917) 3.

Molti passarono il Reno e si sparsero ne' regni di Lorena e di Borgogna e perfinonelle più meridionali provincie della Francia. Una illustre e santa solitaria chiamata Viborata 4, la quale viveva vicino al monastero di S. Gallo, ebbe rivelazione del loro imminente arrivo. Per quanto le fu possibile essa provvide alla sicurezza de suoi vi-

<sup>1</sup> Flod, IV, c. 14. - 2 T, VII, Spicil. 349. - 3 Adam. c. 46. - 4 Vit, sp. Boll. et Mabill.

cini, ma non volle mai abbandonare la sua cella dov' era entrata dal momento della sua consacrazione, come nella sua tomba. E vi morì di fatto (925) di tre colpi di scure, che le scagliarono codesti nemici del nome cristiano. Essa è onorata qual martire. Secondo la predizione della santa non venne fatto male alcuno alla sua allieva

Richilde, la quale era racchiusa in una cella attenente alla sna. In Fiandra, dove questi barbari mettevano ogni cosa a fuoco ed a sangue, i monaci di Lobes uscirono precipitosi dal loro monastero, non lasciandovi che alcuni vecchi, e si recarono a trincerarsi il meglio che poterono sopra un monte vicino, presso alle reliquie di S. Ursmaro e di S. Ermino, antichi loro abati. Gli Ungberi incatenarono que monaci, che non erano fuggiti e andarono con essi ad assediare i fuggitivi. A fine di intimorire gli assediati i Barbari cominciarono dallo spiccare il capo a due dei prigionieri e flaggellarono gli altri nella più spictata guisa. I loro confratelli, che ben vedevano quello strazio dall'alto delle loro trincee si sentirono venir meno una metà più del loro coraggio; agghiadarono dello spavento, e caddero loro di mano le armi, allora che videro i loro feroci nemici scagliarsi impetuosi verso il loro debole asilo, che tenevan già come superato. Ei si abbracciavano alternamente, e non s'aspettando altro che la morte si facevano tutti insieme a gridare: Signore, abbiate pietà di noi; S. Ursmaro, soccorrete a vostri fialiuoli. Il cielo venne di fatto m loro ajuto; perchè non solamente una dirotta pioggia eadendo rese inntili gli archi tesi degli assedianti, ma la violenza del temporale diffuse un tale terror panico fra loro, che se ne

L'Austrasia intanto come la Germania, cominciava a respirare sotto principi più degni certo dell'impero, che non erano i deboli discendenti di Carlo Magno. Il giovane Luigi IV, re di Germania essendo morto sul principiar dell' anno 912, il di 19 dell'ottobre dell'anno medesimo gli Austrasiani avevano eletto in sua vece Corrado, duca di Franconia. Secondo l'ordine di successione osservato infino allora Carlo il Semplice doveva essere riconosciuto re de'Francesi orientali e così pure degli occidentali: ma questo concorrente era dispregiato, e lo poteva essere senza pericolo. I signori si rivolsero primamente a Ottone, duca di Sassonia 1, il quale per un manco d'ambizione poco comune si scusò per la sua grande età e con una generosità molto più rara ancora li consigliò a prendersi il duca di Franconia, il quale sebbene suo nemico personale, pure lo rappresentò ad essi come più acconcio di lui a governare la nazione, Così Corrado fu eletto di universale consenso e regnò tranquillamente ne' sette anni. che ebbe tuttavia di vita. Egli avverò le speranze di chi lo aveva sollevato al regno e

fuggirono di là con maggior precipizio di quello ond' erano venuti.

procacció quanto più potè il bene dello Stato e della Chiesa, S. Radbodo di Utrecht a fu l'uno de vescovi, che secondarono più utilmente i suoi disegni pel pubblico bene , ristringendosi nondimeno con una delicatezza a que' di molto rara, nell'ordine delle cose che risgnarda vano direttamente il suo ministero. Per quante istanze gli potessero venir fatte dal principe affine di impegnarlo al servizio dello Stato, el rispose costantemente, che un vescovo non deve occuparsi degli affari del secolo, ma soltanto degli interessi del cielo e della cura delle anime; che pregando pel re e pel popolo, che santificandoli e recandoli ad adempiere ai loro doveri reciproci, egli servirebbe assai meglio l'impero, che non farebbe consumando nelle cose della politica un tempo cotanto necessario alla religione. Quantunque egli fosse della più illustre schiatta, perocchè discendeva dal lato di madre dall'antico duca di Frisia, di cui portava il nome, pure egli temeva cotanto le distinzioni e gli onori, che bisognò costringerlo a cedere a' voti unanimi del clero e del popolo, che lo avevano cletto nell' 899 a pastore. Non si consolò egli di tale elevazione se non per l'occasione, che gli si parò propizia innanzi di abbracciare la vita e l'abito monastico ad esempio di S. Villebrodo e di S. Bonifacio, snoi antecessori. Gli viene attribuito il dono dei miracoli e di profezia: ei faceva d'ordinario la sua residenza a Deventer, dappoichè

Normanni ebbero messo in rovina Utrecht e la maggior parte degli episcopati di que' cantoni. Siccome egli visitava la Frisia nel disegno di estirparvi gli avanzi dell'idolatria, questi barbari vennero in calca per opporvisi, ma egli esortò pur essi a

<sup>1</sup> Ditm. 1, 1, suppl. Reg. 911. Herm, cont. 912. — 2 Act. sec. V. Bened. p. 25.

convertist. Infraocit esi non risposero altro che coi bestemmie e furiose minacce di mettero a morte. Allora e gli maledi, e immantironte esi furuo assistili da un morbo posibirazile, del quale mortenon quasi tutti. Mentre un giorno egli celebrara la messa diase a due de sono assistenti, che non gli rimanevamo che tre soli anni e renzzo di vista e che un giovane chiamato Baudri gli sucorderebbe; le quali due cose si avveratono appuntino nel Para

Sigismondo, vescovo d'Alberstad si segnalava nel tempo medesimo pel suo ingegno. per la sua pietà, per una profouda conoscenza delle scienze divine ed utuane e per una veramente episcopale fermezza. Enrico, figlinolo di Ottone, duca di Sassonia, aveva sposato Ratteburga, vedova ricca e bella molto, la quale aveva ricevuto il velo di religiosa. Trovandosi questo principe nella diocesi di Alberstad, il vescovo lo riprese coraggiosamente e gli vietò di abitare con questa douna 1. Poco appresso, vale a dire l'anno 919 2. Enrico diventò re di Germania, grazie al riconoscente Corrado, il quale prima di morire reudette ad Ottone nella persona di suo figlinolo il generoso ufizio che ne aveva ricevuto, e impegnò i grandi del regno a darglielo per successore, siccome il priucipe più degno di lode, perchè la ginstizia vi aveva una parte eguale della riconoscenza. Enrico fu soprannominato l' Uccellatore, perchè egli era alla caccia degli uccelli quando Corrado gli fece recare gli organienti reali da suo fratello Eberardo. L'esaliazione di questo principe anzi chè corrompere i suoi costunti non servi che a renderli più puri. Egli nou vide nella dignità reale, se non se un obbligo maggiore di porre in raccomandazione le leggi e di porgere l'esempio della virtà. Rammentandosi allora degli avvisi salutari del vescovo Sigismondo egli spezzò i nodi illegittimi che lo univano a Ratteburga e ne contrasse di più religiosi e insieme di più onorevoli con Matilde della schiatta illustre di Vitichindo,

La Chiesa di Spagna, travagliata sempre dai Musulmani aveva essa pure molti vescovi, le cui virtu e zelo illuminato ne ouoravano il sacro carattere, E fatta sopratutto menzione di Sisenando di Compostella e di Gennadio di Astorga, entrambi onorata quali santi. Essi vivevano sotto il regno di Ordogno II, il quale era succeduto nel 944 a suo fratello Garcia, e trasferi da Oviedo a Leone la sede del suo regno, il quale portò di poi il nome di quest'ultima città. Il buon odore delle virtù di Sisenando si era sparso infino a Roma. Papa Giovanni X, appo il quale questo solo tratto mostra per lo meno molta decenza e le apparenze della pietà, avendo mandato un legato in pellegrinaggio alla tomba di S. Giacomo, scrisse al degno vescovo, onde facesse continuamente preghiere per lui al santo apostolo 5. Sisenando rispose al papa per l'intrommessa di un prete, che il re incaricò sunilmente di sue lettere, e di presenti magnifici. pel pontefice. Questo deputato di un santo vescovo e di un re tutto zelo per la religione de' suoi maggiori fu accolto a Roma con grandissimi onori, In tutto l'anno che vi dimoro egli ebbe di molte conferenze coi Romani intorno al rito usato in Ispagna, dinominato mozarabico. Ritornato in Galizia egli rendette conto al suo rescovo di tutto quello che egli aveva veduto e appreso a Roma. Il rispetto che avevasi della dottrina e delle tradizioni della Chiesa romana secero ben presto aduuare un concilio in Ispagna: si presero quivi in attenta disamina e fuor d'ogni preoccupazione tutti i diversi. punti di ciascuna osservanza; ma si ebbe con molta consolazione a riconoscere, che. essi erano egualmente conformi alla fede cattolica: e per conseguenza non si giudico ben fatto di dover mutare asanze rispettabili per la loro antichità, e che possono avere la loro utilità come han la loro forma particolare. Si conclinise soltanto potersi conformare al rito romano nel modo più letterale per le formole della consacrazione. Tale era, anco ne'tempi più tenebrosi, l'attenzione della Chiesa in conservare in tutta la loro integrità le menome parti di una sauta tradizione,

S. Gemadio 4 era passito all'episcopato di Astorga dalla Badia di Viezo, altramente chimatta S. Pietro delle Montagne. Gli è quessio il monastero, che S. Fruttusco di Braga aveva fondato in una delle sue terre verso la metà del settimo sesolo. Da quel fempo in poi esio era scaduto a tale da nun poterio quasi abitare. L'altate Genadio o Sua monaci firmo costritti a dissodare coi sodore della loro fonte le campagne.

<sup>1</sup> Ditm, l. 1, - 2 Regin, sub. 919. - 3 Ambr, L XV, c. 47. - 4 Bell, 25 mai.

risacite un bosto di spine e d'alberi schvatici, a rigionatari alberi futulièrie vigne, a riculdicarne i roumani edifici, Quando fu rescoro ratabili moli altiti, monsteri quala andati in distruzione per l'opera de Sanzonai, e vi risorao in fore la regularità e lo studio delle scienze ecclessatiche. Se scenne a qui Empiri i libri raza non cosa ratissima, principalmente in Ispagna, dove i Sanzona metterane da al lungo trapo opri cosa a ruba, così Gennadio, a fine di nottipitara i lami, ecciò quelle diverse comunità a prestarsi scambievolmente i pochi libri che possederano, na col patto di restiturili al monastero, a cui erano stati domati. E questa una particolarità, che noi soppiamo dal suo testamento, il quale ci è rimasto. Prima di morire egli abbandordi la sura segle e si ritrasse al monastero chianatto il Monte del Silenzio (990) afficia di attendere in questo salso di racroglimento solo a preparare il conto, che doveva rendere al supremò suo giudice. Così le chiese d'Occidente, le pini desolate per l'immonatisome de Bartari davano almeno opera a contrapporre un qualche argine a' progressi dell'ignoranza e a tutti i disorditti che ella si traeva dietro.

Per lo contrario in Oriente, e col medesimo diverso procedere, la maestà delle leggi e la purezza della religione volgevano omai al loro fine. Leone il filosofo non cessò dal disonorare la sua filosofia co suoi costumi, se non allorquando gli venne meno la vita, che fu il di 11 del maggio 911. Gli succedette Alessandro, suo fratello, che egli aveva dichiarato imperatore sul letto di morte, e il suo figliuolo Costantino, fanciulio in sei anni, e incoronato fin dall'anno innanzi. Alessandro fu l'obbrobrio e lo scandalo dell'impero nel breve spazio che durò il suo regno, il quale non andò più in là di un anno . La mollezza e la grapula, gli eccessi della caccia, del mangiare e delle donne sono le macchie minori, onde si brutto. Egli concedette una intera e così empia come insensata confidenza ai maghi ed agli indovini. In una corsa di cavalli, che egli fece fare sulla piazza dell'Ippodromo, egli frammescolò i candelabri e i tappeti delle chiese insiem coi monumenti dell'idolatria, i quali compievano l'apparato. Raccontasi che fece sacrificare a'suoi idoli, e che un giorno disse sospirando: Ohimè! quando i Romani adoravano queste divinità essi erano invincibili. La sua morte fu degna proprio della vita che menò. Dopo di avere trasmodato in eccesso nel bevere quando più il caldo infuriava, egli andò a ginocare alla palla e là fu soprappreso da una emorragia, della quale morì, avendo regnati da soli tredici mesi,

L'incarico dell'Impero si rimase tutto intero al giovane Costantino, sopprannominato Porfirogenete, sia a motivo dell'appartamento rivestito di porfido, nel quale le imperatrici facevano i loro parti, o sia piuttosto perchè egli era nato nella porpora, vale a dire da un padre imperatore, prerogativa, che il suo collega non aveva. Avendo sulle prime il giovane imperatore un grande affetto per Zoe sua madre, quella imperatrice famosa per le sue quarte nozze con Leone, ei la fece tornare a palazzo, donde Alessandro l'aveva scacciata, e mise in lei tutta la cura del governo. Ma dopo alcuni anni il grande ammiraglio Romano Lecapeno s'insignori dell'animo di Costantino, gli fece sposare sua figlia Elena, e chiuse in un monastero l'imperatrice Zoe. L'anno medesimo 919 egli persuase a Costantino di associarlo all' impero, ed egli medesimo poi vi associó tre de suoi figliuoli. Cristoforo, Stefano e Costantino; a tal che Costantinopoli ebbe al punto medesimo cinque imperatori. Ma la famiglia di Romano, innalzata in tal guisa per mezzo delle cabale, venne quasi subito rovesciata dalla gelosia e dalla discordia; il padre da' suoi figliuoli, e i fratelli dall' ingratitudine, la quale gli punse a cospirare, ma senza buon successo, contra il primo autore della loro grandezza. Costantino, figlio di Leone, non si rimase solo imperatore se non per rendersi vie più odioso coll'abbandonare le redini dello stato alla sua consorte Elena, principessa avara, che aggravò i popoli d'imposte e pose a prezzo di danaro ogni cosa, il sacro e il profino. E dopo regnati da ben 49 anni, alla perfine mori egli pure avvelenato da suo figlio.

Romano Lecapeno avera un terzo figlio chiamato Teofilatto, al quale destinò la sede patriareale di Costantinopoli, mentre esso era tuttavia sul trono. Ma Teofilatto, trovandosi troppo giovane per occupare una tale dignità dopo la morte del patriarea

<sup>1</sup> Post. Theoph, p. 253.

Stefano, successore di Nicolò il Mistico, si elesse il monaco Trifone (928), che i Greci rappresentano qual santo, il quale, come si dice, soffrì nondimeno contra la regole di essere ordinato solamente per un determinato tempo, infino a che il principe avesse aggiunto l'età di poter essere patriarca; esempio famoso ed uno de' più antichi dell'abuso, che fu condannalo poi con tanto rigore sotto il nome di confidenza. Dopo cinque anni circa di possesso Trifone si ritrasse al monastero, donde era stato levato e vi morì. Ma il deposito, che gli era stato confidato non potendo per anco passar cou decoro nelle mani di un fanciullo, che toccava appena l'età della pubertà, il patriarcato si rimase vacante per quasi un anno e mezzo 1. Finalmente il giorno due del febbraio 933, giorno della Purificazione, fu messo in carica Teofilatto, il quale non aveva per anco sedici anni. Non si tosto si trovò padrone di sè egli si condusse come si aveva ragione di aspettare secondo la maniera, colla quale era pervenuto alla dignità. episcopale. Egli era così matto perduto della caccia e dei cavalli, che n'ebbe fino a due milla e più e gli mantenne con tale splendidezza, che aveva quasi della follia. Ei non li nutricava già ad orzo e fieno, loro naturale pastura, ma sì bene a datteri, a pistacchi, a nocciuoli, a fichi, ad uve passe immerse in eccellenti vini con squisiti profumi. E non tenendosi pago di sciupare in tal maniera il santo patrimonio egli poneva in vendita le ordinazioni de' cherici e le promozioni de' vescovi. Egli non pareva curarsi d'altra cosa eccetto che de suoi cavalli, che conosceva distintamente pel loro proprio nome. Un giovedi santo mentre celebrava i santi misteri si andò a notificarghi, che una delle sue più predilette giumente aveva dato alla luce un puledro; a tale notizia egli si spiccò dall'altare per correre immantinente a vederlo, indi si ritornò in Chiesa a terminare gli uffici divini. La sua folle passione fu alla perfine la cagione della sua morte. Nell'atto che montava l'uno de suoi cavalli altrettanto focoso che ben pasciuto, egli si sfracellò così fieramente il corpo contra una muraglia, e perdette una così gran copia di sangue che cadde in una idropisia, della quale morì nell'età di circa quarant' anni. Intanto la sede di S. Pietro era stata occupata da Giovanni XI, figlinolo della fa-

mosa Marozia e di Guido, duca di Spoleto, e non di papa Sergio, come pretende Luitprando, unicamente fondato su certe voci popolari dell'età sua. Dopo la fine infelice di Giovanni X, strangolato come fu per comandamento di Marozia verso la metà dell'anno 928, vi crano stati due altri pontefici, il primo de'quali, chiamato Leone VI, considerato a torto come un intruso da alcuni moderni, non sedette che un sette mesi circa, e Stefano VII nn po' più di due anni. Giovanni XI fu ordinato all'età di venticinque anni, il 20 marzo del 934, età certamente poco convenevole nel padre comune di tutti i fedeli, il quale di fatto ne' cinque anni che visse dapoi la sua esaltazione non fece azione alcuna che fosse degna di un così augusto carattere. Il suo fratello uterino, chiamato come lui Alberico, aveva usurpata in Roma tutta l'autorità. Egli non cesso di signoreggiarlo e di maltrattarlo infino a che avendolo gittato in una prigione, dove lo tenne per oltre tre anni, questo giovane e sciagurato papa, vittima ad nn'ora e della folle tenerezza e del dispetto snaturato de suoi parenti, morì al principiar del genuajo 936. Si fu durante la prigionia di Giovanni XI, per opera di Alberico, anzi che del Papa, il quale del resto non fu mai padrone di sè, dominato essendo o dalla madre o dal fratello, che erano stati inviati a Costantinopoli alcuni legati con una lettera sinodica ad oggetto di autorizzare l'ordinazione del patriarca Teotilatto. A questo venne pure conceduto il pallio a perpetuità, quantunque i patriarchi e gli altri prelati d'Oriente non pare avessero infino allora ricevuta dai Papi una tale distinzione. Ma cheche sia di quanto avveniva a Roma in quest' infausta stagione, pure se ne avrà minore stupore, se si considererà l'anarchia che regnava per tutto ovunque. Nello stato di confusione in cui si trovava l'umana società vorremo noi maravigliare, che piccoli tiranni, che di mano in mano si usurpavano la signoria di Roma, abbiano disposto a lor piacere della santa sede per innalzarvi i loro figliuoli o le loro creature. Non dobbiam: forse ammirare piuttosto la Provvidenza, la quale in mezzo a tanti scandali ha conservato puro il deposito dell'insegnamento nella Chiesa? Imperocchè negli archivi di quest'epoca cotanto screditata non si rinviene decreto alcuno, che sia contrario alla fede. ed ai costumi o alla generale disciplina,

1 Anon. n. 32. Sim. Mag. 43.

Podri giorni dopo morto Giovanni XI gli fii dato a successore Leone VI, chiamato Leone VI in mble catalogiu, she tratamo di naturso il primo papa di questo nome. Leone VII ai direde a diredere diverso affatto da tutti coloro, che in quel singurato sendo funno una pietra d'inciampo alla fede di di dovernio ressodare. Non che mirasse ad essere sollevato ad una dignilà ambita da tanti temerari, che non ne consideravano altro che lo plandore, ggli aveza dato que pontificato egli contino la sua altro che lo splandore, ggli aveza dato que pontificato egli contino la sua sene, coduce allora in quasi totale dimenticamas. Nel suo pontificato egli contino la sua ence, dimostrando nondimeno afabile con tutti, grande nel sua disegni, sergio di superi su periodi contino di sua periodica di contino di sua contino di contino di contino di sua contino di contino

Sotto il costui pontificato Gerardo, arcivescovo di Lorck, la cui sede fu trasferita a Saltzburgo, fece il viaggio di Roma per consultare il papa su molti articoli, così in suo proprio nome, come in quello de' vescovi di Francia e di Alemagna. La risposta, indirizzata a tutti i vescovi di Gallia e di Germania, mostra quali quistioni fossero state sottomesse alla santa Sede. Essa dichiara, che non vi è punto di colpa nello aver condannato secondo le leggi umane gli stregoni, gli auguri, gli incantatori; ma che si debbe prima d'ogni cosa esortarli e procurare di recarli a penitenza. Essa vuole che i vescovi seguano l' uso della Chiesa romana e dicano Pax vobis tutte le feste e tutte le domeniche nelle quali si dice il Gloria in excelsis, « Ci è stata proposta, dice il papa, un'altra quistione ben atta a farci gemere, cioè se i figliuoli de sacerdoti, che si sono pubblicamente ammogliati possano essere promossi agli ordini. Cotali matrimoni sono un delitto condannato dalla Scrittura e dai canoni, i quali vietano a'sacerdoti di convivere colle donne e molto più poi di ammogliarsi. Però i figli di questi sacerdoti non partecipano punto del loro delitto e inoltre il battesimo rimette tutti i peccati ». I corepiscopi ( poi chè ve ne aveva tuttavia a malgrado dei canoni ) non devono ne consacrare le Chiese. nè ordinare i sacerdoti, nè dare la confermazione. Quelli che si sono ammogliati essendo parenti senza saperlo, al terzo o quarto grado, devono essere sottomessi a penitenza. Sulla fine di questa risposta Leone VII previene i vescovi della Gallia e della Germania, che egli crea l'arcivescovo Gerardo sno vicario nelle loro province, e intima loro di obbedirgli in tutto ciò che tocca l'ordine ecclesiastico e il ristabilimento della disciplina (938).

Alberico, fratello di Giovanni XI e padrone ognora di Roma, non andando di buon accordo con Ugo suo suocero, re di Provenza e d'Italia, Leone, il quale conosceva il merito e la riputazione di sant'Odone, abate di Cluny, l'aveva fatto venire a Roma, affine di rappatumarli. Il santo abate operò il doppio prodigio e di ridestare i sentimenti della natura soffocati nel cuore dei due principi e di spegnere nell'anuna del fiero Alberico il risentimento dell'oltraggio, che gli aveva fatto il re Ugo menandogli uno schiaffo in pubblico 2. Alberico concepi tanto rispetto e affezione pel Santo, che avendo un uomo brutale e della minutaglia levata la mano per percuoterlo, il principe gliel'avrebbe fatta mozzare, se il santo oltraggiato non si fosse renduto l'interceditore in prodel colpevole. Odone appalesò chiaro la sua dolcezza e la sua carità in mille altre circostanze, Spargeva limosine in copia per tutto ovunque passava; e il modo poi che teneva in far cotali largizioni la vinceva sulle largizioni medesime. A Siena, deserta dalla carestia, vide per la strada tre persone, che all'aria nobile, che pur conservavano in una estrema miseria giudicò dover essere di natali illustri. Affine di non offendere la loro delicatezza egli fece sembiante di avere un desiderio grandissimo di alcune sementi, che lor rimanevano, e diede ad essi un gran montar di danaro per procacciarsi queste pretese rarità.

"Odone era nato nel Manese (879) da genitori illustri e di santa pietà, che ad esempio del loro figliuolo essi abbracciarono poscia la vita religiosa. Si fu pel fervore delle loro orazioni, che essi oltennero dal chelo questo fanciallo di benedizione, la cui madre era già mollo innanzi negli anni, quando lo concepi, e nato appena e i offerirono a S. Martino. L'indole felice di Odone, le sue precoci virtia, e tutte le grazie; onde il cielo

An. 938

STORIA UNIVERSALIS DILLA CHIESA

lo aveva prevenuto, lo inclinavano più ancora che i suoi parenti a consacrarsi interamente a Dio. I canonici di S. Martino di Tours, che erano un centocunquanta, occurpando il luogo di hen trecento monaci, che tanti eran quelli che componevano in passato il clero di quella chiesa, osservavano tuttora le principali discipline della vita regolare, Essi adempievano fedelmente l'incarico degli uffizi interrotti, a'quali era stata ridotta la salmodia perpetua, vivevano separati dai pericoli del secolo, e sopratutto dal consorzio delle donne, alle quali non era dato l'entrare nel loro chiostro. Odone si tagliò i canelli e si fece ricevere colle solemnità ordinarie fra que canonici regolari (898); e non andò guari che egli ne riuscì l'esempio e il più splendido lume, Siccome egli aveva di gran disposizioni per le scienze, lo si mandò a studio a Parigi, che era l'una delle scuole. dove la barbarie non aveva potuto vietare che la dottrina non si perpetuasse per mezzo di una continna successione di eccellenti maestri. Egli vi studio sotto Remigio, dotto monaco di S. Germano d'Auxerre, il quale aveva avuto a maestro il suo confratello Enrico, discepolo che fu di Lupo di Ferrières e di Aimondo di Alberstad, ambedue ammaestrati da Rabano, il quale era stato uditore di Alcuino. Odone fece tali progressi nell'arte del ragionare e di scrivere, che Turpione di Limoges, l'uno de più distinti prelati del suo tempo per la sua scienza e la sua virtir, dopo di averlo ordinato sacerdote lo stimolò a tessere e a pubblicare in forma di conferenze tutto quello, che gli era stato spesso inculcato forte così contra la rilassatezza de sacerdoti, come sull'eccellenza del sacerdozio. E questo fu come un saggio dell'ingegno capace di Odone, e il preludio di molte altre opere solide, che ci sono rimase di lui,

Egli era allora monaco di Cluny, dove l'aveva alla perfine condotto la brama di servir Dio più perfettamente dopo fattegli percorrere le contrade della Francia più nominate pei loro monasteri. Egli non ne aveva trovato alcun altro dove poter seguitare il disegno di perfezione, che aveva ideato; giacché da sessant'anni in poi le guerre civili e i guasti de barbari gli avevano quasi tutti distrutti. In vece de monasteri non si vedevano che monti di rovine, una qualche ala di muro affumicato e sfuggito a stento al furore degli incendi che avevano consumato tutto il rimanente. In molti cantoni, e nelle intere province duravasi fatica a rintracciare il luogo, dove avevano esistito micgli immensi chiostri e quelle chiese magnifiche, di cui non si scorgevano mai più le traccie se non per le inegnaglianze del terreno e de monticelli di rottami, coperti già tutti di bron chi e di cespugli, sotto i quali stavano sepolti e monaci e monasteri. I religiosi che l'avevano campata a quella totale distruzione menavano una vita errante e vagabonda, e se veniva lor fatto di poter respirare in alcun luogo, ivi costruivano in fretta una qualche capannuccia, in cui erano molto più occupati a procacciarsi il vivere, che non a praticare la loro regola. Il numero di costoro andando ogni di a scemare, e tornando a ristabilirsi la calma, in molti luoghi i cherici occuparono le case abbandonate dai monaci, e quindi tante fondazioni regolari, che trovaronsi poscia in possessione del clero

Avendo Odone rinvenuto a Cluny quello che egli aveva indarno cercato altrove, fu accolto in questo santo abitacolo in quel modo che richiedevano e la purezza delle sue intenzioni e la conoscenza che si aveva della sua dottrina. Sulle prime gli fu dato il carico della scuola o di aver cura della gioventà, avendo esso l'età di circa trent'anni; e vennto in quarant'otto anni ricevette la consacrazione abbaziale, essendo tuttavia in vita ed a sollecitazione dell'abate Bernone, che poco stava a morire, e per ordine espresso de' vescovi, i quali fecero violenza alla modestia del santo coadiutore. Bernone mori poco appresso (927), non avendo formato mai un corpo di congregazione dei var) monasteri, che gli erano soggetti; e l'istituzione di questa associazione o congregazione di Cluny, è propriamente parlando dovuta al suo successore Odone. Egli vi riuni una copia di monasteri antichi e ragguardevoli, che se gli sottomisero per istima, ne già solo in Franeia, ma ben anco in Italia ed a Roma. Egli era riconosciuto quale abate da tutte queste case in generale; ma egli pose ciò non ostante un abate particolare in ciascuna, il qua le era poi come il suo vicario. Fra le principali badie, che egli riformò in Francia, se ne annoverano tre, cioè Aurillac, Sarlat e Tulle, che diventarono poscia altrettanti episcopati. Lui vivente, la sola badia di Cluny ricevette tante donazioni, che ne rimangono cent' ottant' otto documenti. S. Odone visse infino all'anno 942, ultimo del pontificato di Stefano VIII, il quale era succeduto a Leone VII verso la metà dell'anno 939, e che occupò la santa Sede tre anni e quattro mesi. Si fa notare, che questo papa passandò dalla Sede di Pavia a quella di Roma, lasciò il nome di Pietro per riverenza al principo dezli apostoli, di cui nessuno de suoi successori ha mai portato il nome. Egli aveva fatto venire Odone a Roma per la terza volta e il santo abale vi cadde malato. Ma ebbe tuttavia abbastanza di forze per tornarsene in Francia e arrivare a Tours per la festa di S. Martino, a intercessione del quale riconobbe doversi una tale prolungazione di sua vita. Egli celebrò la festa con una divozione straordinaria, e morì il giorno dell'ottava nell'età di sessantaquattro anni.

Onesto santo ristoratore della disciplina monastica ebbe parecchi imitatori nelle variecontrade della Gallia; Il Belgio esercitò principalmente lo zelo di S. Gerardo, abate di Brogno L. Egli era nato nel territorio di Namur da illustre casato e dimostro fin dalla più tenera giovinezza un gran fondo di religione con un estremo allontanamento dai vizi di quell'età. Nel mestier dell'armi, a scui i suoi natali da principio il dedicarono, egli conservò tutta la purezza de suoi costumi; egli acquistossi fama di una probità a tutte prove e di tale saviezza, che divenne il consiglio del conte di Namur. Ed era da lui cotanto amato e avuto in tale stima, che non gli costò poca fatica, allorche si credette chiamato a vita più perfetta, il superare un tale ostacolo. Ma si rendette sordo alla voce del favore che mettevano innanzi i suoi parenti; si tagliò la barba ed i capelli e prese Pabito monastico a S. Dionigi (948), dove dimorò per ben dieci anni; dopo di che ne trasse dodici monaci, li pose in luogo de'cherici, che servivano la chiesa di Brogno, e trasmutò questa chiesa in un monastero, eni le virtù del santo abate e de' suoi discepoli rendettero ben tosto celebre. Arnaldo, conte di Fiandra e Gisleberto, daca di Lorena ne rimasero cotanto edificati, che lo pregarono di riformare tutti i monasteri de'loro stati. La riforma si distese sino in Francia, alle badie di S. Remigio di Reims e di S. Richiero. La mensa abbaziale fu unita all'episcopato di Namur.

1 barbari distruggitori de monasteri e della disciplina monastica ne riuscirono essi medesimi i ristoratori. Guglielmo, tiglinolo e successore di Raoul o Roberto primo duca di Normandia, come prima vide gli effetti del suo zelo pel ristabilimento della calma e della tranquillità fra'suoi sudditi fece ogni miglior prova, perchè la pietà rifiorisse nei suoi antichi asili. Riedificò un gran novero di monasteri e fra gli altri quello di Giumiega, nella circostanza che siam per narrare 2. Nel cacciare in que dintorm egli vide due solitari occupati in frugare nelle rovine, affine di falibricarsi una qualche celletta. Essendosi egli poscia inoltrato nella foresta perseguitando un cignale, il furioso animale gli si scagliò contra, l'airovesciò da cavallo, e poco mancò non lo mettesse a morte. Il duca, sfuggito ad una morte così vicina ritornò a Giumiega, dove gli venne offerto di che rifociliarsi, ch'egli accettò, e il cui pregio maggiore consisteva nella premurosa e rispettosa carità di que poveri solitari. Tale era la loro indigenza, che non poterono apprestargli vivanda migliore di qualche pane d'orzo e dell'acqua. Il duca intenerito promise loro immantinente di rifabbricare il loro monastero e lo esegui senza indugio ed in un modo degno di lui. Siccome con tutte le doti di un regnante egli aveva eziandio molta pietà, molto zelo e sane idee intorno alla religione, così fece venire a Giumiega dodici religiosi dabbene e perfettamente ammaestrati, affinche vi ristabilissero la regolarità. Volle anzi darne egli stesso l'esempio, ed avrebbe eseguita immantinente la risoluzione, che ne aveva presa fin dalla sua più tenera gioventù, se l'abate non gli avesse rimostrato, che suo figlio Riccardo essendo futtavia fanciullo, ei si renderebbe mallevadore dei disordini, che non fallirebbero di sopravvenire subito dopo ch'ei si fosse ritirato %. Non si mutando punto del pensier fatto, Guglielmo protrasse il metterio ad esecuzione e si provvide intanto di un abito monastico per vestirsene poi non prima il bene de' suoi popoli gliel permettesse. È teneva per fermo di poter osservare questa sua promessa dopo la pace conchiusa con Arnaldo, conte di Fiandra, allorche nell'uscire che faceva dalla conferenza egli fu assassinato per comandamento di quel principe spergiuro vicino a Pequigny in Piccardia, il diciassette del dicembre 943.

Adaberone vescovo di Meta, si diede cura di ristabilire e di riformare i monasteri

della sua diocesi. Ristauro dapprima quello di Gorza e ne fece come un seminario. donde, lo spirito e le virtù religiose potessero spargersi in tutti gli altri. Vi pose sette ecclesiastici di grande pietà, i quali, per servire più liberamente a Dio, facevano pensiero di andare in Italia, Giovanni, nato nel villaggio di Veridières, tra Metz e Toul, di ricchi genitori quantunque di mediocre condizione, si rese tra loro il più celebre, e meritò d'essere oporato del titolo di santo e di beato 1. Erasi egli unito dapprima ad un solitario chiamato Lamberto, che viveva nella foresta d'Argonne. Ma Lamberto era nomo rozzo ed ignorante, la cui feroce virtù non aveva altra guida eccetto i tratte di capriccio e l'asprezza dell'indole: viveva in modo cotanto straordinario, che dava: più adito alle risa che alla edificazione. Andava così succido nel suo vestire, che ributtava, e spesso di una nudità e di una negligenza, che il pudore ne rimaneva offeso. Si caricava di fatiche fuor di proposito, non mangiava se non quando era per cadere dalla fame, e nel punto soltanto che richiedeva il bisogno così di giorno come di notte. Il suo nutrimento consisteva in un pane grossolano, che faceva egli stesso e che gli durava per sessanta giorni, di modo che era sovente costretto a rompere a coloi di scure i pezzi che prendeva a peso e misura. Non ostante tutte le accuse fatte a questa età della Chiesa, rimanevano nello spirito de' suoi fedeli traccie troppo profonde della nobile semplicità del Vangelo e del fondo di ragione, che dee dirigere la mortificazione cristiana, per confondere colla realtà lo schifoso fantasma, Tutto il vicinato, che mise ben tosto la conveniente distinzione fra Lamberto e Giovanni, consigliò quest'ultimo ad abbandonare codesto visionario; il che egli fece alla perfine, quando fu appieno convinto, nulla esservi quivi da approfittare, nè per sè, nè per la edificazione pubblica. A Gorza gli fu dato il carico delle cure degli affari temporali.

Egli aveva però una elevazione e vastità di genio più adatta ancora al maneggio degli affari di Stato che all'oscuro ministerio di un procuratore monastico; poiche alla pietà di un solitario congrungeva del pari tutta l'intrepidezza d'un eroe. Ottone, re di Germania, sin dall'anno 937, fatto poi re di Lombardia, nel 951, per mezzo del sno matrimonio con S. Adelaide vedova di Lottario, avendo ricevuta una ambasciata da Abderamo che regnava sui Saraceni di Spagna, e volendo inviargli esso pure ambasciatori capaci di sostener l'onore della religione, non si potè additargli persona più acconcia a bene adempire questa pericolosa missione, fuor del monaco Giovanni ? Trattavasi di presentare ed appoggiar di viva voce la risposta dell'imperatore alla lettera di Abderamo, che aveva lasciato scorrervi per entro alcuni termini ingiuriosi al

eristianesimo (954).

. Allorchè Giovanni fu giunto a Tortosa, che era la prima città del dominio di Abderamo, il governatore ve lo trattenne un mese unitamente al suo seguito, insino a che avesse conosciuto il volere del re. Dopo ciò, gli si permise di andare a Cordova, che era la capitale, e fu quindi assai orrevolmente trattato, ma senza che ancor si parlasse di ammetterlo all' udienza del principe. Ogni giorno si mettevano in campo novelli indugi sotto il velo di reciproche spiegazioni, e sempre per procuratore, senza che l'ambasciatore potesse mai pervenir sino al re. Abderamo aveva scoperto che le lettere di Ottone, che recava Giovanni, combattevano la legge di Maometto: or egli era un dehtto di morte, nel re stesso, lo udire freddamente così stolti discorsi, od anche soltanto differirne allo domane la punizione. Perciò fu fatto sapere a Giovanni quanto rischiava egli nel presentare i suoi dispacci. Ma egli rispose colla intrepidezza che erasi in lui presentita all'atto d'inviarlo, che quand'anco fosse sicuro d'essere fatto in brani, non verrebbe meno della sua fedeltà a Dio ed al suo re; che del resto, non rimetterebbe egh i regali di Ottone, se prima non presentasse nel tempo istesso le sue lettere. La fermezza di una tale risposta, lungi dallo irritare Abderamo, piacque molto a questo principe che amava le anime forti. Ei prese il partito di mandare un deputato al re di Germania per sapere la sua ultima risoluzione intorno al suo foglio, di cui pare ch'ei facesse temperare le frasi.

Allora Giovanni fu licenziato a presentarsi all' udienza. Si voleva che assumesse vesti più ricche per comparire dinnanzi al sovrano, giusta il costume della nazione; ma egli rispose: un povero di Gesù Cristo non ha abiti da mutare. Dietro questa risposta, Abderamo gl' inviò dieci libbre d'argento per provvedersene. Giovanni le distribuì ai poveri, e dichiarò che non lascierebbe mai l'abito della sua professione : la qual cosa essendo nuovamente riferita al re, disse: "Piacemi assai la fermezza di questo monaco: venga egli se vuole, rivestito d'un sacco, ch'io non lo vedrò con minore piacere » Allorchè fu ammesso alla presenza del re, che era solo nel suo gabinetto, assiso sur un prezioso tappetto, il Saraceno gli offerse la sua mano da baciarsi in sulla palma, ciò che era, nel pensamento di questo principe, il più grande onore che fare gli potessero; poscia lo fece sedere sopra un seggio che gli aveva fatto preparare da prima. Appena ebbe Giovanni compiuta la sua commissione con una libertà che finì di cattivargli l'affezione del saraceno, gli domandò il sno congedo. Abderamo sorpreso gli rispose con aria ridente e graziosa, che dopo una lunga aspettazione non bisognava lasciarsi sì presto. In una seconda udienza, gli favello del re Ottope con assai onorevoli parole, discorse lungamente della sua potenza e del suo governo, e colmò la misura della propria saggezza biasimando l'autorità che si lasciava ai grandi della Germania. Qui finisce la relazione di Giovanni, abate di S. Arnoldo di Metz, il solo autore contemporaneo della vita di S. Giòvanni di Gorza, di cui era stato discepolo. È noto inoltre che il beato Giovanni di Gorza fu il successore (960) di Aginoldo, primo abate di questo monastero dopo il suo ristabilimento, e ch'ei morì in questo posto P anno 973. Egli era stato trattenuto più di due anni in Ispagna.

Le sante insitiusioni di Gorza passirono a Gemblours vicino a Namur, ed a S. Michele in Thierarca, per mezzo di S. Giuberto ed is. Maccafano, ambidue formati alla vita cenobilica in questa fervente comunità. Guiberto mutò la sua casa di Gemblours in una casa regioso, vo' ei feci sittuire abate un altro monaco di Gorza, appellato Erituino (1991). Maccalano, nativo d'Irlanda, mediante i seccorsi di una sunta douna chianta Osrenda, sittuit il monatero di S. Michele, S. Kadret' a, suo compativa te confraelto, fect prendere a Vasser la regola di Cluny, alla quale erasi binato nel abasita eccitanono possi di secono Adalberone ad falfargia quella di S. Clemente di Metz, dopo molti untili tentativi, che questo predato aveva futi per correggere i canonici che menavamo quivi una vita più che rhaiscata. Tali furono i principi di era-

vore, che allora rianimossi in molti altri monasteri.

Si videro al tempo medesimo molti vescovi degni de' migliori secoli della Chiesa. S. Udalrico, volgarmente Ulrico º, fu posto, l'anno 925, sulla sede di Augusta, e per riguardo alla sua famiglia, una delle più illustri di Alemagua, di cui Burcardo, sua fratello, era duca, e più ancora per la scienza e la virtù che aveva acquistate a San Gallo, ov' era stato allevato. Egli ebbe obbligazioni tutte particolari a S. Viborade, che era quivi reclusa, e da cui andava sovente a prendere le istruzioni. La considerò egli per tutta la vita siccome una seconda madre, e la chiamaya ordinariamente la nutrice dell'anima sua e la tutrice della sua innocenza. Allorchè si vide sul seggio episcopale, non guardò questa dignità che come un più stretto obbligo di offerire al popolo l'esempio della pietà e di tutte le cristiane virtù. Cantava ogni giorno l'uficio canonicale col suo clero, e di più l'uficio della Madonna, quello della Croce ed un altro di tutti i Santi. Recitava anche ogni giorno tutto il salterio, per quanto gli era possibile: diceva pure giornalmente la messa, e quando il tempo gliclo permetteva, sino a due o tre volte; giusta la divozione allora in uso. Non mangiava mai carne, ne portava biancheria, dormiva sopra una semplice stuoia ed osservava tutti i dovert monastici compatibili coll'episcopato. Il primo servizio della sua tavola, che non risentivasi della sua austerità personale, era quasi tutto intero pei poveri, senza contare gl'infermi che faceva nutrire ogni di sotto i suoi occhi. Amministrava con pari zelo l'alimento dell'anima, si pigliava una particolar cura della istruzione del suo clero, udiva con bontà i lagni del suo popolo, dei servi stessi, e si rendeva l'arbitro delle loro quistioni. Ogni anno teneva due sinodi, secondo la regola, visitava regolarmente la sua diocesi sovra un carro tirato da' buoi, per cantar con più agio de salmi con

<sup>1</sup> Vit. S. Kadroe, ap. Boll. 6 maii. - 2 Sac. Act. Bened. p. 415.

un cappellano, fuor della calca, che il rispetto per lui gli traeva dietro. In queste visite, ci predicava, esaminava i sacerdoti de' luoghi, discuteva gli affari, giudicava i torti ricevuti, dava la conferma, e protraeva talvolta la cerimonia fino a notte fatta, per non rimandare persona che soddisfatta non fosse.

L'anno 955 gli Ungari mondarono l'Alemagna con un innumerevole esercito, e devastarono tutte le provincie che si stendono dal Danubio sino alla Selva Nera. Assediarono Augusta, le cui mura assai basse non erano munite di torri. I vassalli del santo vescovo gli avevano condotto assai buone soldatesche; ma la virtù di lui formò manifestamente la principale lor forza. Esse combatterono con vantaggio davanti ad una porta della città, avendo con seco il loro pastore, il quale, senza indossar la corazza, siccome facevano molti altri prelati de' suoi tempi, e non avendo altre armi che la sua stola e la sua fidanza nel Dio degli eserciti, stette esposto ad una tempesta di dardi, da' quali non ricevette danno di sorta. Avendo la notte imposto fine alla pugna, egli diede suoi ordini a' combattenti per la sicurezza della piazza durante la nottes poscia divise le donne pie in due schiere, una delle quali faceva il giro della città allo indentro invocando ad alta voce il Signore, l'altra prostrata sul pavimento della chiesa, implorava il soccorso della santa Vergine. Fece arrecare eziandio tutti i piccoli fanciulli, che furono prostesi a terra dinanzi agli altari, affinchè colle loro grida innocenti pregassero alla loro maniera; intanto, che prostrato egli stesso nel mezzo di loro, scongiurava l'Eterno di rivolgere uno sguardo a queste pure vittime ancor tutte intrise del sangue di Gesù Cristo, ch'esse non avevano cancellato dopo il loro battesimo, e di stornare i fulmini della sua collera ch'elleno non avevano ancor meritato. Celebrò la messa all'alba del giorno; distribuì la comunione a tutti gli assistenti, e gli esortò a non riporre la loro confidenza che in Dio. La quale non su punto delusa; imperocche, venuto il di, in quella che gli Ungari si disponevano a dar l'assalto, si senne che il re Ottone veniva in soccorso della città. Il santo vescovo, con molti valorosi, andò a raggiungere questo guerriero cristiano, il quale, per prepararsi meglio alla pugna, ascoltò la messa, ricevette la comunione dalla mano del santo, che era il suo confessore, e fece voto di fondare un episcopato a Mersburgo, se Dio gli avesse. data vittoria. E infatti, nel di dieci d'agosto di quest'anno 955, ei riportò la più corapiula vittoria, che si ottenesse sopra questi feroci infedeli. L'anno 962, ad eseguimento della sua promessa, fece convertire in episcopato il monastero di Mersburgo. Attone, di origine francese che viveva a' tempi di S. Udalrico, cui re Loltario aveva

posto sulla sede di Vercelli sin dall'anno 945 e che questo principe volle ad uno dei suoi consiglieri, lasciò molti scritti, ne' quali sono molto ben dipinti i disordini dell' epoca sua. Allorchè, dopo la morte di Lottario, Berengario, marchese di Ivrea, ebbeassunto il titolo di re d'Italia (950), le sue vessazioni il resero così odioso da temere una ribellione: ad oggetto adunque di prevenirla, ordinò che i vescovi gli inviassero degli ostaggi. Ma Attone , scrivendo a tal uopo a' suoi colleghi (giacche non potevano liberamente adunarsi), disse loro : «Se sfa in poter d'alcuno il chiedere siffatte guarentigio, spetta a coloro, che non hanno punto il timore di Dio; un uomo saggio ecristiano non farà per ostaggi ciò che non l'impedirebbero di fare il timore di Dio e l'interesse della sua eternità. Noi dobbiamo esser fedeli ai re nostri signori, ma noi non dobbiamo servirgli altrimenti di quello che i nostri predecessori hanno fatto; se ci è possibile aggiungervi qualche cosa, non è forse che per qualche gran motivo di utile pubblico, per l'autorità del papa ed il consiglio de' più saggi vescovi ». Il medesimo autore prova, nel suo trattato Delle sofferenze della Chiesa 1, che i vescovi non debbono avere per accusatori o per testimoni altro che persone scevre di rimprovero; per giudier, che coloro ch'essi stessi sarannosi scelti; e che non ponno essère definitivamente condannati che dal papa, quantunque l'instruzione de'loro processa possa essere fatta dal concilio della provmeia. Gli ecclesiastici devono essere giudicati secondo i canoni e per lo ministero dei vescovi; i laici non possono avervi che fare se non dietro istanza di quelli, "Ma, soggiugne Attone, di presente (sotto il tiranno Berengario), la potestà secolare opprime sovente l'autorità della Chiesa, donde risulta,

<sup>1</sup> De pressuris ecclesiastis : Spicil. t, 8.

per colas de cativi giudici, che il delitto non fa punto perdere la dignità egiscopale, e che questa dignità non metra di opperto dell'accura. A Nella parte eccondi del Trate toto dichiara che le confinazioni dei veccovi, che hanno luogo secondo i canomi, debbono estero mondierate siccome proveinenti da libe medicinio. Ma, dice ggl. i principi pero trigiciosi, disprezzano regole sifilatte; vogiono che la vinca il solo loro vo-leve, e trovano assai malatto che un veccovo sis cletto da altri funcrebi da loro, questanene sai il soo merito, e che si rigetti quello che hanno eletto egino stessi, quale ch'ella sia la sua indegnità. Per mola contano la science a la viriti, e non considerano che le ricchezze, il parentado o i servigi; una sola di tali doti, a lor basta; e se non vendono per diamore gli rejescopii, il danno però a loro parenti, o con considerano contili, e fanno quindi e edotro coloro che hanno tuttora bisogno delle prime istruzioni. Così questi veccori, ordinati contro le regole, sono senza rispetto accusati, oppraesi inguistamente, caccati con volenza, e qualche volta mossi condomente a morte ». Non e dunque da maravigilare, se con prelati di tal sorta, eccessivo fosse il ribassamento in tutti i gradi social. Attose escrisso pure contra l'incombinenza dei cherici.

L'anno che precedette quello in cui Ottone sbaragliò così gloriosamente gl'infedeli, egli aveva fatto erigere in metropoli il monastero di Magdeburgo, che egli aveva fondato un quattr' anni innanzi. Siccome questa piazza, posta in Sassonia alla sponda dell'Elba si trovava alla portata della nazione degli Slavi, soggiogati dalle armi di Ottone, e soggetti per la maggior parte al giogo della fede, così vi fu messo un arcivescovo con facultà di istituire de' vescovi ne' luoghi convenienti, allorchè i vicini Slavi avessero abbracciato il cristianesimo. Fin d'allora si fabbricarono presso questi barbari moltissime chiese e-molti monasteri così d'uomini come di donne. Da poichè Ottone dopo una guerra di quattordici anni aveva soggettato interamente Bolesiao duca degli Slavi di Boemia, e il sostegno principale dell'idolatria in tutta quella nazione, non si temeva più nulla da questi popoli. Nondimeno il cristianesimo vi era penetrato sotto il medesimo Uratislao, padre di Voleslao; ma questi, ben diverso dal padre suo, che è annoverato pel primo duca cristiano di Boemia e più ancora di suo fratello Vencoslao, avuto nel novero de' santi, non solamente fu adoratore degli idoli, ma eziandio il persecutore sanguinario dei fedeli e il carnefice del suo santo fratello, il quale vien perciò onorato qual martire. La ribellione di Boleslao contra il re Ottone, di cui era vassallo, unita a tutti gli eccessi della sua empietà, gli attrasse una guerra, che abbuttendo la tirannia, procurò insensibilmente la conversione di tutti gli Slavi. Così la fede cristiana, correndo il tempo più malvagio, continuò a vantaggiare degli ostacoli medesimi, che si attraversavano alla sua propagazione.



## LIBRO VENTESIMONONO

DAL PRINCIPIO DEL PONTIFICATO DI GIOVANNI XII NELL'ANNO 956 INFINO AL RINOVARSI DELLO SCISMA DE'GRECI NEL 995.

Il pontificato di Giovanni XII è certamente l'una delle nostre più infelici epoche; ma le virtù lummose di una calca di santi prelati adombrano si bene la macchia impressa alla Chiesa da questo primo pastore, che non temiam punto di dir tutta la ve-rità come la fu, e lasciar che ogni sguardo la venga considerando da tutte parti. Se vedremo un papa adolescente in balia a tutte le passioni e a tutta la foga dell'età sua. un papa meglio soldato che non ecclesiastico, noi vedrem pure brillare al tempo medesimo le più pure virtà e la più sublime perfezione in tutti gli altri ordini della gerarchia. Insieme con S. Udalrico d'Augusta noi ammireremo i Brunoni di Colonia, gli Odoni e i Dunstani di Cantorbery, e l'oggetto d'ammirazione de'medesimi idolatri, gli Adalberti di Magdeburgo e gli Adaldagni di Brema, lasciando stare altri prelati in novero quasi infinito, tutti ad una guisa pieni dello spirito apostolico, non volendo qui menzionare i cherici, i religiosi e i semplici fedeli che ne'loro gradi inferiori andavano in santità del paro con quelli. La medesima santa Sede aveva da poco foruito un potente preservativo contra il contagio dello scandalo ne' papi Stefano VIII, Marino II o Martino III, e Agapito II. Il primo aveva fatto ogni suo potere di quietare le discordie della Chiesa di Reims, e mandato in Francia un legato carico di lettere ai signori ribellati contra il re Luigi d'Oltremare; nelle quali ei comandava loro di riconoscere Luigi a monarca, con minaccia di scomunica se continuassero la guerra contro di lui (941). Il secondo in tre anni di pontificato, e il terzo per ben dieci anni, avevano sempre mai onorata la santa Sede colla purezza de loro costumi e l'applicazion loro ai sacri doveri del ministero.

Ma tutto in contrario di questi degni successori di Pietro, Giovanni XII, chiamato in prima Ottaviano, il secondo de' papi che mutasse nome salendo la cattedra del Principe degli Apostoli, come Giovanni XI aveva a madre Marozia, e a padre suo Alberico, che sotto il nome di patrizio tiranneggiava Roma. Sebbene entrato già nel chericato e di soli anni sedici, pur l'anno 954 egli era succeduto alla dignità ed autorità del padre suo. E non toccava forse i diciotto allorche istigato dai romani, i quali si segnalarono solo cogli intrighi e le cabale, egli si impadroni della santa Sede e si fece ordinare nel gennaio del 956. Berengario II adoperava da vero tiranno così ne' snoi. propri stati come in quelli de' suoi vicini. Il clero, il popolo, i signori chiamando il redi Germania che li liberasse, Giovanni XII uni i suoi legati ai loro deputati (960), a fine di stimolario a calare in Italia. Accolto ovunque senza che gli fosse fatta resistenza Ottone fu incoronato imperatore dal papa, il quale, richiedendolo Ottone medesimo, strinse lega con lui e gli giurò fedelta. Dal canto suo l'imperatore lo ricolmò di presenti, come l'uso portava, e confermò le antiche donazioni così di Pipino come di Carlomagno, con un atto autentico, scritto in lettere d'oro, che si conserva nella sua originalità nel castello di S. Angelo. Anzi Ottone aggiunse a quelle prime larghezze la città di Rieti, di Amiterno, e cinque altre piazze di Lombardia, ponendovi questa clausola: « Salvo in tutto la nostra potestà e quella de nostri discendenti secondo la convenzione e il decreto di papa Eugenio e de suoi successori; vale a dire che il clero e la nobiltà di Roma a cagione della necessità delle circostanze e a fine di prevenire le ingiustizie verso il popolo e le pretese fuor di ragione dei prelati, faranno giuramento di seguire esattamente i canoni nell'elezione del papa e di non permettere che l'eletto sia consacrato, se non fossero presenti i legati dell'imperatore ». Cotali partiti che miravano solo ad impedire le discordie alla morte dei papi, che crano comandati dalla scia -gura dei tempi e che papa Eugenio, travagliato dall'antipapa Zozimo, aveva regolato di suo proprio capo, Ottone doveva mantenerli e farli eseguire, nè già con titolo e autorità di monarca di Roma, ma sì solamente con titolo di patrizio. E ciò è tanto vero, che le donazioni precedenti che egli confermava secondo l'uso degli imperatori incoronati a Roma, statuivano, come nella sua, che nelle città e provincie, oggetto della

donazione, non si riservavano alcuna parte del territorio, nè alcuna potestà di disporre o di sentenziare, di distrare o diminuire se non allora quando fossero stati di ciò pregati da colui che reggesse allora il governo della santa Chiesa. Se pertanto gl' imperatori vi rendevano talvolta la giustizia, non era altro che ne' tempi di discordie, per la domanda espressa del papa, vero sovrano temporale, o per lo meno quando si presumeva che il papa facesse tale domanda, allorche trovandosi Roma in un generale incendio di ribellione egli non poteva farla in maniera esplicita. In tale senso e non altrimenti bisogna intendere quello che Ottone agginnge, che vi saranno de' commissari imperiali e pontificii, i quali faranno tutti gli anni nna relazione intorno al modo con cui i duchi e i giudiei rendono la giustizia; essi manderanno primieramente al papa le lamentanze che saranno lor fatte, e se egli non potrà da sè stesso rimediarvi, lascerà fare agli uficiali dell'imperatore, i quali in ciò lo suppliranno. I papi non facevano dunque prestare all'imperatore il giuramento di fedeltà, se non nel loro proprio in teresse. È forse il protettorato o patriziato imperiale non era mai venuto di tanta necessità, come sotto il regno di Giovanni XII. Nondimeno il mutabile pontefice, comevedremo tra poco, non si tenne lunga pezza fedele a' suoi obblighi, sebbene gli avesse improntati del sigillo del giuramento.

Correndo questo infelice pontificato, S. Adalberto, primo arcivescovo di Magdeburgo, fu l'uno de'santi personaggi che si diedero a divedere i più degni successori degli apostoli 4. Egli era stato allevato nelle scienze e nella vita regolare nel monastero di S. Massimino di Treveri, il quale dopo ristabilito dal re Enrico diventò una scuola famosa. Egli si era formato eziandio alle fatiche apostoliche in una missione presso i Russi, abitanti della Pomerania, la cui regina Olga o Elena aveva dimandato al re Ottone de'sacerdoti ed un vescovo. In tale occasione, che fu nel 961, Adalberto fu sollevato all' episcopato; ma questi popoli non vivendo uno vivere virtuoso, il loro novello pastore si vide costretto ad abbandonarli. Nel partirsi di la furono uccisi molti de' suoi, ed egli medesimo dorò gran fatica a salvarsi. A ristorarsi di tante pene Ottone lo fece nel 970 sollevar dal papa ad arcivescovo di Magdeburgo, il quale, dicono gli storici di quel tempo, andava del paro con quelli delle Gallie, vale a dire di Colonia, di Magonza e di Treveri, ed era il primo arcivescovo della Germania. A tali titoli gli fu aggiunto quello pur aneo di vescovo cardinale di Roma. Così egli fu istituito metropolitano di tutta la nazione degli Slavi al di là dell' Elba e della Sala con potestà sopra i vescovi che si dovevano stabilire nelle città, in cui i barbari avevano principalmente esercitate le loro superstizioni. Per conseguente Adalberto ordinò tre nuovivescovi, cioè per Mersburgo, per Meissen e per Ceits, la cui sede è stata trasferita poi a Naumburgo. Gli antichi vescovi di Avelberg e di Brandeburgo, suffraganei in prima di Magonza, passarono essi pure sotto la dipendenza di Magdeburgo, la quale sede ebbe così cinque suffraganei. Alcuni storici vi aggiungono la sede di Posnania. S. Adalberto lavorò infaticabile in questa nnova missione infino alla sua morte, che avvenne nel 981, e lasciò molti discepoli, i quali perpetnarono i suoi successi. Un altro S. Adalberto, vescovo di Praga, e poi martire in Prussia nel 997, non fu da meno di lui,

L'épiscopato di Praga fii cretto interno a quel tempo e pel fine medicimo che quello di Magedhurgo. Il primo sino veccoro fi un monoro Sassone per nome Dimmo, di quale era gai sacerdote e inputatissimo per la sua dottrina, ma fii eletto principalmette pertide sapeva a perfenione la lingua difficile degli Savi · Bolesia di Crudde, o lo principalmette pertide sapeva a perfenione la lingua difficile degli Savi · Bolesia di Crudde, o la coparamonimato il Bono a motivo delle sue viria (1967). Egli era sincreta della companione della

<sup>4</sup> Mabil. sec. V., Bend. p. 342. — 2 Chr. Sax. ap, Mabil. sec. V, p. 853. — 5 Vit. p. Rain. p. 120-19

fini, che hammo di falto conservati, folesho à lisono aveva una sorella chiannta Milada, la quale agguagliava in vittà il fatello. Elis consecto la sua verginità al Signore ed chie la divozione di andare in pellegrimaggio a Roma, dove imparò la disciplina monastica e ricevette tiusiem ed nome di Maria la benedizione di Bascasa. Bidiranta in patria elli sitiui nella Chiesa di S. Giorgio na monastero di religiose, che governo secondo la recolo di S. Rendelto.

Sauf Adaldigo di Brema illustrò egli pune il suo zelo per la conversion dei Barbari 5. Egli saucdivite il arrivescor Unua, il qualea vera avuto il coraggio di annuaziare il Vangdo in Damimarca al re Gorno, nenico terribile del none cristiano, e converti il principe Anoldo, figlio di questo tiranuo, sensa però baltezzarlo. Unui passò al di E del mar Ballico presso gli Svelesi, dove nessum musiconario era stato coo di riforaredopo che vi era onto S. Ausscrio un settanta ami prima. Egli vi fece rivivere la fece, che vi era stata come distrutta ne' requi burrascosi e sanguinosi di una molitudine di monariti. Come il suo predezsoro, S. Adaldago si applicò alla conversione de logarani dei settentione e in particolar modo dei Danesi, presso i quali di criastianesimo comimciò allora a mettere qualche radici.

Aveado questi popoli prese le armi contra di Ottone, il quale ridusse il loro re Aroddo ad dimandar la pope. I impraratore gilata outordivie, a patio che egil dissest l'acempio a sor regio e vi ricevesse la rivigitor cristiana. Aroddo si fece immanimente buttezzare inimien rou sus moglie e coli figliuto) suo. Ma i convincianento in una codi pronta riscoluzione fin maggiore assi che non il pensiero della politica. In un bambetto, dove al cospetto del rei disconso codde sopra la religione, il Dunesi convenento eche Gradi Cristo cra i bio, ma pretesero, che vi fossero degli lire ipiù grandi di lui. Un ristiano, chiamato Poppune, sossemie per lo contirario, che Grad. Cristo cra i sio bol bio nissiem col Padre e collo Spirito Santo. Aroddo gli dimandò se poteva confermat tale expedenza con qualche prova. Esserdosi Poppone dell'ero à assistente la prova di fisione, si fice arroventare una singga di ferro, cel egli la prese in mano con sicurezza e la porti informo tatto quel tempo che si volle; indi mostoria tatti di spettatori, che ha sua mano era perfettumente suna. Altora il re non undergio più merrio intorno al partito che dovera preuder, fere pubblicare che Grasi chi che ca il solo Dio, e processora egli sidoli.

Dopo um dichiarazione cotanto gloriosa per la fede eristuata, Flutland o Danimarxa al di quid el mare fi divisa in tre episooptis soggeti alla metropoli di Anburgo. Ne furono stabilite le sedi nella città di Slevie, di Ripen, e di Anua (948). Adalletto vi ordino dei vescovi, e siccone i suoi dirità di metropolitano si stendetano al di là del Baltito sulle contrade più settentionali de non care la Danimarca, egli raccomando loro le chiese di Zelanda, di Finlandia e di Spezzi. E dopo tale stabilimento la religione cristiana s'andò empre più distanda o sodamiente in tutte le regioni cid del settentiono:

Il sangue danese per si lungo tempo funesto all'Inghilterra, fu alla perfine una sorgente di benedizione per questa chiesa nella persona di S. Ode od Odone, il quale ne divenne primate. Egli era figlio di uno di que' vincitori barbari e tuttavia idolatri, che si erano in gran numero stabiliti nella gran Brettagna. Questi aveva altresi conservato tant' odio alla religion cristiana, da non poter soffrire, che il suo figliuolo, prevenuto dalla grazia fin dalla sua tenera infanzia, profferisse nè manco il nome di Gesù Cristo. Non pertanto il giovane Odone continuò a frequentar le chiese, recando alla casa paterna le istruzioni che vi riceveva in esse. Ma finalmente il padre suo, irato fieramente della sua perseveranza, lo discredo. Lietissimo allora il giovane di assicurarsi il ciclo al prezzo di tutto quello che poteva sperare sopra la terra, abbandonò i suoi e si attacco all'uno de' principali della corte del re Alfredo. Questo grande chiamato Afelmo, molto più pio che non potente, ebbe Odone a proprio figlinolo, si diede tutta la cura di allevario nelle scienze e nella pietà, nella quale avanzò così rapido, che sebbene giovanissimo fu sollevato al sotto diaconato. E quando fu sacerdote diventò il confessore e il consigliero non pure di Atelmo, ma di moltissimi signori i più ragguardevoli della corte. Il re Edoardo, figlinolo di Alfredo l'ebbe in grande stima. Il re Adelstano, figliuolo di Edoardo stimò esser debitore alle sue orazioni di una gran vittoria. riportata sopra gPinfedeli l'anno 938, e lo costrinse ad accettare l'episcopato di Schi-

reburne, pel quale era stato desiderato dal popolo ed eletto dal clero 1.

Morto Vallermo di Cantorberi sotto il regio di Edimondo, fratello di Adelstano, questo principe reputo che nessano era più degno di Olone di regere codesta prima sede di Inguillerra; ma si durò fatica estrema a vincere la sua umile resistenza, sportatto perche si rattava di trasferirsi da na linego all'all'un. Dopo all'egabiti diversi scenpi di smili traslazioni avvenute in Inghillerra anche pel latto di santi vecovi, alla perfuto si sottonine, a condizione prot, che eggi profusserbebe la vita monsistica, a mituzione di tutti quelli, che prima di lui avverano tenuta la sede di Cantorberi. Pero appresso che qui sali in carica (484) per delle continzioni per l'ammanetamento dei profiti, dei grandi, del ciero e del re medesimo, col quale parre segolara sdoperare di nona accondizioni di continuo di profit, dei continuo di peri delle continuo di profit, dei continuo di profit, del ciero e del re medesimo, col quale parre segolara sdoperare di nona accondenza di significare di estato accite continuo di profit, del conto mo il re Edmondo direde delle leggi, molte delle quali mitravano tutte a secondare i disegni del sando accitesersono. Visi i sola sopratitto, che si acrivono a dovere del sacertoni la continenza sotto pena di perdere i loro beni temporali e di essere privi della sepoltura.

Dopo la morte del re Edmondo avvenuta nel 946, assassinato da un ladro, che egli voleva arrestare nel suo appartamento, il suo fratello Edredo, che a lui succedette a motivo della troppo tenera gioventi di Edumo, figlinolo di Edmondo, segnitò i disegni religiosi di questo buon principe. Allorche dopo un nove o dieci anni di regno si mort, il principe Eduino fu trovato tuttavia troppo giovane per governare sapientemente. Egh non prese a propria guida se non le sue inclinazione e i giovani pari a lui. Il di medesimo della sua incoronazione, subito dopo pranzato coi prelati e i signori, gli abbandonò bruscamente per andarsi a cacciare in una stanza con una donna che egli manteneva. L'arcivescovo Odone propose di deputare a lui alcuni savi personaggi, affine di ricondurlo sul buon sentiero. E però fu trascelto a ciò S. Dunstano, allora abate di Glastemburi insiem con un vescovo, parente di lui. Egli fece così bene accorto il re delle conseguenze, a che lo poteva trascmare la sua imprudente passione, che avendolo strappato fuor dalle braccia della sciagurata, che n'era l'oggetto, gli ripose in sul capo la corona e lo condusse dinanzi all'arcivescovo. Ma la favorita rinsci molto più intrattabile del re. Il santo Abate diventò il primo oggetto dell'odio suo; ella non lasciò mai in pace Eduino infino a che non l'ebbe mandato in esilio, e poscia fece spogliare il suo monastero di tutti i bemi che possedeva s. L'arcivescovo intanto, procedendo in modo singolare come il genio della nazione

portava, fece arrestare in corte una tale concubina, e dopo sfigurata in volto e marchiata con un ferro rovente la mandò lungi. Ma osando ella ricomparire alcun tempo dopo, fu presa da capo dalle genti dell'arcivescovo, le quali le tagharono i garretti e la fecero morire in miseranda guisa. Poscia si formò una fazion potente e numerosa, la quale scacció il re Eduino e pose in sua vece il suo fratello Edgardo (959). Pochi giorni dopo una tale rivoluzione, il nuovo re tenne un'assemblea generale di tutto il suo regno, casso le ordinanze ingiuste di suo fratello e fece assai studio di rimediarne tutte le violenze. La prima cosa fu richiamato dall'esilio il santo abate Dunsfano, indi essendo vacato l'episcopato di Worchester, Edgardo lo obbligò ad accettarlo. L'arcivescovo Odone fu quegli che lo consacrò, ma nella cerimonia invece di nominario vescovo di Worchester lo nominò arcivescovo di Cantorberì. I suoi assistenti ne lo avvertirono, come di un errore. " Figlinoli mici, egli disse loro, io so molto bene quello che mi fo, e meglio ciò che fa in me lo spirito di Dio. In verità Dunstano è oggidì vescovo di Worchester; ma dopo di me egli governerà tutta la Chiesa d'Inghilterra ». Essendo poscia morto il vescovo di Londra, i bisogni pressanti di questa Chiesa e della gran Brettagna in generale fecero dare a S. Dunstano anche questo episcopato. Così egli fu tutt'insieme e vescovo di Londra e di Worchester. Gran tempo innanzi si era veduto nelle Gallie S. Medardo vescovo di Noyon e insieme di Tournai.

Ma dopo morto il santo arcivescovo Odone non si vide avverare la sua predizione

<sup>4</sup> Act. SS. Bened, suc. V, p. 40, etc. - 2 Vit. 8. Od. n. 12.

intorno al suo successore. Due prelati furnon levatif funo dupo flatfre sopra questa gran sede, en lumatano fitulo in tali due conquinture can una invincible costanase. Il primo di questi due arxivescosì, chiamato Ellino, il quale aveva guadagnati i voti a prezzo d'ozo, si mori di freddo anadano a lonoma a cercare il pallio; il secondo, chiamato Bertelino, fu tovato di tanta incapacità, che ne venne deposto in capo a pochi di. Biognio petanto rivolegare di movo a Dunastano, alquale i vessovi d'on-serva col re persuasero finalmente, che egli doveva asgrificare gli serupoli delli sua diciatezza al bene generale della Chiesa d'Inghiltera. Egli parti immantinente per Roma, dove ricevette il pallio. Così fu alla perfine avverata la predizione di S. Odone sopra. S. Dunastano, nipote di lui, secondo alemi storici, e suo successore nel 961.

Egli ern nato nel poce di Ouessex, presso Glastemburi, antico monastero, dove mon eram monaci i, el cei ul trere sel eramo appropriate i rei. e siso parenti lo fecro allevare in questa casa, occupata allora do alcum internati, i quali ammaestravano Ja gioventih. Eliverus igi ordium innone, egli ando alla corte, dove grillustra sioni natile el a sua gran aspierza lo rendettero caro al re Edmondo, il quale lo infendo della terra di Glastemburi; ma l'aria del gran mondo i di cee dimentico del primi suoi obbligili. Il dispiaceri, che van sempre compagni del tavoriti, e aleme munificiale avventure non bastrono a tornargiti in mente i propri dovern. Il plo secono contente, quando alle quale della contenta del proprio della contenta di proprio della contenta di suoi di suo

metteva di ordinare alcun regolare o secolare senza qualche titolo.

Dopo assodato nella pietà sotto la direzione del vescovo Elfego, egli andò a Glastemburi a servire la sua chiesa, accanto alla quale ei si fece una cella, che somigliava più una tomba, che non l'abitazione di un vivente. Essa si allungava per un cinque piedi, n'aveva di largo due e mezzo, e si alzava il solo necessario da potervi stare in piedi. Egli divideva il suo tempo tra il lavoro e la preghiera aecompagnata da digiuni rigorosi, il che gli attraeva una calca di ammiratori, i quali divolgarono per tutto ovunque le virtu di lui. Morti i suoi genitori, siccome i monaci in Inghilterra e altrove non erano punto esclusi dal succedere nell'eredità de'lor parenti, così essendo figliuol unico si trovò erede di beni immensi. Egli donò la chiesa di Glastemburi di tutte quelle terre che erano a lei più vieine, e vi istitui una comunità numerosa, della quale egli fu il primo abate. In diverse contrade fondò altri cinque monasteri, la cui pielà e dottrina si andò di colà diffondendo in tutto il regno, a tal ehe S. Dunstano è ad ogni buon dritto reputato come il ristoratore della religione per tutta l'Inghilterra. Egli vi lasciò vie più libero il corso al sno zelo, quando si vide in capo della gerarchia britannica. Visitò tutte le città del regno e della sua dipendenza, andando in eerca di coloro che non erano per ancora cristiani per convertirli, e reeando a virtù gli antichi fedeli con tale unzione ed eloquenza, alle quali veniva impossibile il poter resistere. Egli indusse il re Edgardo a punire severamente i ministri della chiesa, che disonoravano la loro professione colla mcontinenza, ed anche solo colla passione della eaceja e coll'esercitar negozi od affari secolari od impieghi di guadagno. Con questa nobile e saggia disciplina egli crebbe in tanto lustro lo stato ecclesiastico in Inghilterra, che i più illustri casati tenevano ad onore di vedervi entrare i lor figliuoli: ciascuno dimostrò per la virtù tutta l'emulazione che ella ispira allorchè non vi ha più alcuna via vergognosa per sollevarsi alle dignità. Si purgò il regno di tutti gli abitatori capaci di ammorbarla; coll'autorità del re Edgardo si scaeciarono tutti i ladri, i sacrileghi, gli spergiuri, gli avvelenatori, i sediziosi, i parricidi, le mogli che attentavano alla vita de loro mariti, a dir breve tutti quelli che potevano attirar gli sdegni del ciclo e sturbar l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il sauto primate dava il primo moto e metteva l'ultima mano a tutte queste buone opere. Non fu mai veduta maggiore solerzia o perseveranza nel faticare, egli era in

<sup>1</sup> Act. Ben. sec. V, p. 669. Boll, 19 maii.

continute fatiche e cure, e la preghiera si può dire fosse l'unico suo riposo. Quando non pregava ora giudevas delle controversie, ora componeva in pace degli avventati nelle collera, ora coniditava gli eredici, ed ora correggeva gli esemplin scorretti dei santi libri, faeva conoscere la vera disciplina, annullava i matrimoni o li ranno-dras secondo che i casi esigevano, ristanzava i longhi santi o ne costratura di movir, impigava le rendite della chiesa a soccorrere alle vedore agli orfanelli ed alle persone di ogui sesso e conditione et non avvenoa ajuno alcuno.

La sua fermezza andava del paro colla operosità e beneficenza sua. L'uno de' più potenti signori del regno aveva sposato una sua parente e non voleva separarsene, quantunque Dunstano gli avesse già fatte tre monizioni. L'arcivescovo gli vietò l'entrata in chiesa. L'incestuoso andò ad implorare la protezione del re contro il preteso eccesso di severità del suo pastore, e il re ingannato scrisse all' arcivescovo di levar la censura. Tutto in contrario che volere concedere l'assoluzione alla menzogna ed al favore, Dunstano dichiarò altamente scomunicato il colpevole infino a che si correggesse. Questo signore ostinato si rivolse al Papa e trovò pur questa volta il modo di poter avere cotali lettere, le quali ingiungevano espressamente all' arciveseovo di riconciliare questo peccatore colla Chiesa. "Quando io lo vedrò penitente, rispose il santo, farò con piacere quello che il papa mi richiede; ma non voglia Dio, che il capo della Chiesa mi induca al punto di doverne rendere dispregevoli le censure, e che niun mortale mi vieti di osservar la legge di Dio! » Il vigore del santo ministro salvò l'onore del ministero, e alla perfine toccò il colpevole di un sincero pentimento. Siccome si teneva allora, nel 969, un coneilio generale del regno, egli vi entrò a piè nudi, vestito alla rustica, con delle verghe in mano in segno di soggezione, e si gettò ginocchione e go mendo dinanzi al suo vescovo, il quale frammescolando le proprie lagrime alle sue lo ricevette a penitenza e levò la scomunica a grande allegrezza dell'universale,

S. Dunstano esercitò con egual rigore la sna autorità pastorale col re medesimo. Per quantunque religioso che fosse Edgardo, nondimeno egli dimenticò sè stesso al punto di cadere nella prù enorme e scandalosa impudicizia. Essendo andato al monastero di Vilton, egli fu preso dalla bellezza di una giovane di condizione che era allevata da quelle religiose, e volle star seco in privato. La virtuosa e timida fanciulla prese il velo di una religiosa e se ne coprì il capo come una salva guardia contra il pericolo che ella temeva: Sovraggiuntala mentre era sola il re le disse: Tu ti sei futta troppo presto religiosa. E dalle parole trascorrendo a colpevoli atti ed alla violenza, le strappò il velo e si lasciò andare agli ultimi eccessi. La quale infamia si divolgò con tanto maggiore scandalo, diee l'antico storico di Edgardo 1, perchè il re era ammogliato. Tocco del più amaro dolore Dunstano andò a trovare il re, il quale gli andò incontro teudendogli la mano al suo solito per farlo sedere sul trono. Ma l'areivescovo ritrasse la sua mano dicendo: « Come! colla impura vostra mano avete coraggio di toccar la mano consacrata dal sacrifizio del figliuolo della Vergine, voi, corrompitore di una vergine e rapitore di una sposa destinata al figliuolo di Dio! Non isperate di poter tor giù degli sdegni l'amico della sposa coi segni lusinghevoli del vostro affetto, poiche io rigetto l'amistà dei nemici di Gesù Cristo n.

Come là édita maggior parte de principi che si baciano andrer alle (nor passioni, Edgordo simuso fosse intainsi aggressamo i fi fatto che formava lo sanolado di tatto i suo regno. I rimproveri di Bunstano il percossero come d'improvviso fishime, e ca-duogle contisso appeidi confessel à uso oddito e la girimando forte il dimando di per-dono. Il buon pastore, piangendo insieme con lui, lo riazio subiamente, gii dicel tutte le testimoniame di uno zole tenero per puramente paterno, e gli fice sattire tatti l'econnità delli sua colpa. Arendolo disposto in colal guissa ad una intera soddisfazione ci gi'impose una pentienza di estre anni, in tatti i quali ferebbe copiosi timosire, diginareribre due giorni la settimana e non porterebbe punto la corona: probizione singularissima secondo le nostre i dee, ma che era in ben diversa guissa interpretata in un tempo, in cui la società umana era costituita sopra una base catolica. A riparare anche più direttamente il genere della colpa in cui il principe era catolica, per ristorare

<sup>4</sup> Vit. Edg. n. 33.

in cento doppi, se cos è permesso espinions, la sposa der esti avven rapita al signore. Dunstano gli comando di fondare un monastero di famelle, di sacciare delle chiane i cherici disordinati, di surrogani con santi religiosi, e finalmente di ritornare in onore la giustinia e tutte le viuti con delle leggi che farche religiosiamente moscrare. Il e-Edigardo adempiè appointion la sua pentienna, e fu certo in tale occasione che egii pubblici le leggi che non abbiano di lui intorno a cose ecclesiastiche.

Esse comandano 1 di sradicare assolutamente gli avanzi dell'idolatria, come gl'indovinamenti, gli incantesimi e certa fatta di onori che si rendevano a degli uomini e che tenevano molto dell'orazione. Vogliono che i bambini siano battezzati nel primo mese in circa della vita loro. Rinnovano la proibizione apostolica di mangiar del sangue. Indi seguono alcune regole intorno la confessione ed alcuni canoni penitenziali. Prescrivono esse pure sette anni di digiuno per l'omicidio e per l'adulterio, tre in pane ed acqua, e gli altri quattro alla discrezione del confessore! ma si possono mutare cotali penitenze e riscattarsene, e i malati almeno si possono redimere dal digiuno con delle limosine. Egli, è per questo che ogni giorno di digiuno è valutato un danaro, moneta di quel tempo, la quale bastava a mantenere un povero. Poteva un peccatore riscattarsi pure dei giorni di digiuno facendo per ognuno di essi sessanta genuflessioni e dicendo altrettanti Pater, od nn certo numero di salmi. Una messa era stimata dodici giorni di digiuno. I parenti potevano abbreviare il tempo della loro penitenza facendo adempiere da altri il numero dei digium che essa conteneva in tutta la sna durata, a condizione però ch'ei facessero delle grandi limosine e molte opere penose, le quali erano indispensabilmente prescritte da farsi da loro medesimi. Si nota un'altra specie di peintenza, la quale era pur essa raccomandata e che chiamavasi penitenza profonda. Ed era quella di un laico che abbandonava le armi, andava in lontano pellegrinaggio a piè nudi, presentandosi a tutti i luoghi di divozione senza entrar nelle chiese, non dormendo due volte in un medesimo luogo e mai in un buon letto, privandosi dei bagni caldi, non si tagliando mai ne i capelli, ne le unghie e non pigliando mai carne e neppur bevanda che potesse mebbriare.

Autorizzato dal papa e dal re S. Dunstano convocò sotto il medesimo regno, cioè nel 969, un concilio di tutta la nazione. Edgardo vi assistette e fece contra la corruttela del clero un discorso veemente, nel quale son tali pensieri che potrebbono maravigliare chi non ricordasse da quale orrabile confusione era da poco nscita l'Inghilterra dopo le correrie e la lunga tirannia de' Normanni. In esso egli non biasima soltanto l'indecente vestire de' cherici, i loro atti dissoluti, i loro osceni discorsi; ma dipinge assai di cotesti membri guasti del santuario quali genti abbandonate agli estremi eccessi dell'intemperanza ed impudicizia, a tal che si tenevano le loro case come luoghis infami, o almeno quali convegni di buffoni, dove si passavan le notti in giuochi di azzardo, in cantare e danzare, in tale tumnito e fracasso da portarne ben da lungi lo scandalo e il timore. " Ma io ho nelle mani la spada di Costantino, disse il re ai vescovi, e voi quella di Pietro: uniamoci insieme a purgar la casa di Dio da ciò che la disonora ». E rivolgendosi in particolar modo al santo arcivescovo: « Voi avete qua , gli diss'egli, Etelvoldo di Winchester ed Osvaldo di Worchester, i quali vi secondoranno coraggiosamente. Io fido a voi tre la mia autorità reale, affinche accoppiandovi quella del sacerdozio voi scacciate dalle chiese i sacerdoti che le profanano colla loro impura vita ed istituiate in lor vece degli ecclesiastici edificanti ». Vedute cotali commissioni non si debbé più maravigliare in veggendo i vescovi di quell'età usare della potestà esteriore ed anche afflittiva. In questa S. Dunstano rendette tale decreto il quale ingiungeva ad ogni canonico, prete, diacono e sotto diacono o di osservare la continenza o di abbandonare la sua Chiesa; e ne commise l'esecuzione ai due vescovis che il re gli aveva disegnati, i quali prelati erano veramente degni di essergli sortiti a compagni e come lui furono onorati di pubblico culto dappoiche erano stati insieme con lui i ristoratori della vita regolare nella chiesa della gran Brettagna.

S. Etelvoldo 2, nato a Winchester, vi fu ordinato sacerdote in nn con S. Dunstano dal vescovo Elfego, il quale è pure onorato del titolo di santo. Egli si ritrasse da poi

Il grido delle sue virtù e della sua scienza, particolarmente nelle divine scritture, e nelle osservanze regolari penetrò infino nella corte, la quale fidò a lui il monastero di Abbendon, dove era quasi caduta affatto ogni miglior pratica. Egli vi aveva ritornata in fiore tutta la regola degli antichi solitari, allorchè essendo vacato l'enisconato di Winchester, il re Edgardo lo innalzò a tale sede, affinchè come aveva adoperato coi momaci, ristabilisse la disciplina anche fra i cherici. Riformando il clero della sua chiesa Etelvoldo cominció ad adempiere la commissione che egli aveva ricevuto dal concilio e dal re. I canonici di questa cattedrale nella loro corruttela erano di una indocilità e di una insolenza, che tutta l'autorità del santo vescovo non era stata capace di poter domare. Dopo di averli ancora inntilmente consigliati Etelvoldo fece venire dei monaci di Abbendone, poichè tale monastero era interamente riformato ed eziandio il solo, che insiem con quello di Glastemburi mostrasse in Inghilterra la perfezione della regola

Essi giunsero in sull'entrare della quaresima in quella che si celebrava l'ufficio. Ogni cosa era divisata fra la corte e il vescovo. Immantinente un nficiale mandato dal re entrò nella chiesa e comandò ai canonici o di pigliar l'abito monastico o di cedere il luogo ai monaci. Spaventati dal solo pensiero di simile mutamento essi uscirono precipitosi dalla chiesa. Tre soli se ne ritornaron poscia e si soggettarono alle osservanze regolari; ma questo capitolo, mutatosi così in regolare, fu immantinente pieno del fiore de sacerdoti, attratti colà dal buon esempio de monaci. Ma i cherici scacciati si erano meritata cotanto una tale umiliazione, che non la poterono così di leggieri perdonare. Ei si vendicarono con tutta l'infamia naturale a preti dissoluti e giustamente. diffamati. Essi trovarono il modo di avvelenare Etelvoldo mentre si stava a mensa cogli ospiti. Il vescovo sentì l'effetto dei veleno, e stimando subito di avere in seno la morte si levò di tavola e s'andò a gittar sul letto. Poscia rifacendosi da quel primo spavento disse tra sè medesimo: « E dov' è, Etelvoldo, la tua fede? Non ha egli forse detto Gesia Cristo a coloro che crederebbero, che i veleni più mortali non potrebbero recar loro nocumento alcuno? " In sul momento si calmò il suo dolore, guari perfettamente e perdonò agli avvelenatori.

Sant'Osvaldo 1 era nipote di S. Odone; il quale lo ammaestrò nelle lettere e nella pietà, Egli fu canonico e poi decano di Winchester. Ma i costumi licenziosi de' canonici, ch'egli fece inntilmente ogni potere di correggere, gli fecero abbandonare la sna dignità e perfin la patria, a fine di procacciarsi tale stato di vita, nel quale l'anima sua corresse minori pericoli. Egli si ritirò in Francia e prese l'abito monastico alla badia di Fleury sulla Loira, che gl' Inglesi risguardavano come la più pura sorgente della perfezione ascetica. Pregato istantemente e le più volte da Odone, il quale si proponeva di fargli dividere fra' suoi compatrioti i tesori di grazie, che egli era andato a raccogliere in così lontan paese, ritornò in Inghilterra. Ma non fu consolato di poter rivedere il suo santo zio, poiche sbarcando a Douvres, nel 964, fu notiziato della morte di lui. Dopo rendutigli gli ultimi uffici egli si ritrasse presso Osquetil, vescovo di Dorchester, il quale, suo parente anch'esso, fu alcuni anni dopo trasferito all'arcivescovado d' York. Allora S. Dunstano, inteso ognora a' progressi della religione, fece conoscere, il merito di Osvaldo ai re Edgardo, il quale gli diede l'episcopato di Worchester. Il nuovo vescovo istimi sulle prime un monastero di dodici religiosi a Westburi, a fine di intrattenersi egli stesso nello spirito di raccoglimento, e poscia un altro più ragguardevole a Ramsei. Per la commissione del re e del concilio egli trasmutò nella sua sola diocesi in monasteri sette chiese, dove erano de' cherici dissoluti. Così pure fuori della sua diocesi riformò le chiese di Eli e di S. Albano, e morì il 29 di febbraio del 992 dope un lungo e santo episcopato di ben trent' anni.

Il suo degno cooperatore nel ristabilimento della disciplina, S. Etelvoldo di Winchester, era morto un otto anni prima. Andato a Cantorberi insiem col vescovo di Rochester, S. Dunstano, che gli aveva ambedue formati di sua mano, gli accolse con straordinario affetto, li tenne seco tutto quel più lungo tempo che gli fu possibile e non poteva risolversi ad abbandonarii. Quando essi partirono ei li accompagno molto lungi fiori della città. Ma in quella, in cui bisognò pure alla perfina esparasi celi si poe a genere, a pliangere, a nettere simplicazo, che gli interrospevano i lavedire. Inteneriti i due predate non meno stupefatti gli dimandaronio il motivo di una così gran tristezza. Olimi, disse loro, coi doutet fra poro morire; noi mori e enderm piri in questo mondo. Di fatti, il viscovo di lochester non prima fi entrato nella sua città in preso di malatti così violenta, che il Irapi in brevissimi giorni. S. Elevòdo cidde malato prima di giugnere alla sua sede e mori il di primo d'agosto di quell'anno 984, nel qual giorno la chiesa onora la san memoria.

Quattro anni dopo, il di dell' Ascensione, 47 maggio, il santo arcivescovo di Cantorberì parve commosso in modo straordinario in celebrando P uficio. Non ostante ciò egli predicò al solito dopo letto il Vangelo e continnò tranquillamente la messa infino alla comunione. Allora si rimise da capo a predicare ed esorto vivamente il suo popolo a dispiccarsi da ogni obbietto terreno. Dopo dato il bacio di pace egli non si potè più contenere, pregò gli astanti a ricordarsi di lui e appalesò loro che era venuto al termine della sua vita. A tali parole per tutto intorno la chiesa si levarono grida confuse, si videro scorrere su tutti i volti le lagrime, ed egli usci di mezzo a quel suo popolo desolato. Pranzato che ebbe si ritornò alla chiesa ad additare il luogo della sua sepoltura. Immantinente egli fu contorniato da una calca di genti ed egli la esortò a sottommettersi in tutto alla volontà di Dio e a confidare nella divina misericordia. Nel mentre parlava ci si sentiva venir meno ogni momento più le forze. Nondimeno continnò per tutto quel di e il seguente venerdì a consolare e ad ammaestrare le schiere di fedeli, che traevano senza posa a lui a dimandargli la sua benedizione. Il sabato egli fece celebrare i misteri divini alla sna presenza, ricevette il viatico del Corpo del Signore, e dopo caldi ringraziamenti rendette in pace l'anima sua nel 988 1. Per lungo tempo si fecero i sì gran miracoli al suo sepolero, che empiono una buona parte della sua vita, la quale fu scritta nel seguente secolo dal monaco Asberne. L' Inghilterra va debifrice a S. Dunstano del ristabilimento delle scienze o degli studi, e così pure di quello della disciplina, che n'è la conseguenza ordinaria.

Al tempo medesimo, come si dovette già notare, illustri e pii prelati, secondati potentemente da Ottone faticavano con egual fortuna in Alemagna, e oltre i santi Udalrico, Adalberto e Adaldago, noi citeremo il Beato Brunone fratello di questo principe. Nato con ardor pari alle felici disposizioni per le scienze, nè il fasto della sua nobile condizione, ne la calca dei dappoco che il circondavano non poterono riuscir mai a stornario da esse. Fiu da fanciulietto in quattr'anni egli fu mandato alla scuola d'Utrecht, dove il vescovo Baudri, uomo dottissimo egli stesso, aveva ragunati eccellenti maestri. Colà egli imparò i primi elementi della grammatica, dopo di che egli studiò in tutti i classici così greci come latini. Alla corte del re suo fratello, alla quale si vedevano spesso giugnere i dotti dal cuor medesimo della Grecia, si ammirava ad una guisa e la sua virtù e la sua dottrina. Egli conferiva nel bel mezzo di tanti uomini profondi colla modestia di uno scolare, intorno ai punti più malagevoli degli storici, degli oratori, de poeti, de tilosofi e via dicendo; e soventi volte il discepolo giovava ai maestri d'interprete. Siccome la corte non aveva stanza ferma, egli si faceva recar seco la sua biblioteca, non si lasciava distrarre in quell'agitazione perpetna, e studiava ben auco cammin facendo. Col mezzo di tale applicazione e con un zelo eguale per l'onore delle scienze, egli ristabilì alla perfine nella Germania lo studio in passato così famoso delle sette arti liberali.

La pietà di Brunone e gli esercizi di sua carità non ne venivano a soffrire dall'applicazione allo studio. Egli era di una assiduità e di una estrema tatezione ai divinu uffizi, Cli inefèti d'ogni stato ricorrevano incessantemente a lui, e giammai non dava a dividere molestia a leuna delle loro importunità. Le più piccole irriverenze nel erriziodivisio parevangli attentati d'una conseguenza funesta. Un giorno, chi ci vide il prinerpe Eurico sono fietello intertenersi durante la messa con Corrado duca di Lorena, disse, che un'amiczia così poco religiosa non poteva produrre altro che cose perniciose. Essatava per lo contrario amare la religione per ottenere i suoi favori; c così

<sup>1</sup> Act. SS. Bened. p. 334 sur. 11 oct.

vigio di Dio, lo trovarono sempre loro sostegno e protettore.

Egli si dispose al governo episcopale, cominciando dal riordinar parecchi monasteri ove segnalò la sua saggezza, essendo giovanissimo ancora. Parte di buona voglia, e parte per forza, trovò modo di ricondurli ad una esatta regolarità nel tempo medesimo che coll' autorità del re faceva loro ricuperare i loro antichi privilegi. Fu notato, che sulle rendite loro egli non attribuiva, sia alla sua persona, sia alle sue genti, che quel tanto che i superiori immediati di loro piena voglia gli presentavano. Essendo morto l'anno 953 Vicírido, arcivescovo di Colonia, tutti i voti del clero, della nobiltà e del popolo caddero quasi di concerto sopra Brunone, il quale venne eletto, secondo il costume germanico, prima che il suo predecessore fosse sepolto. Lo splendore della sua nascita temperato dalla umiltà e dalla dolcezza, la sua liberalità, pari al suo credito, la sua modestia più grande ancora della sua scienza e de suoi talenti, la sua giovinezza vantaggiosamente compensata dalla maturità del sno spirito e de' suoi costumi; tante doti esteriori e personali lo facevano desiderare ardentemente da tutti. Intanto temevasi che il posto che se gli destinava non sembrasse poco degno del suo gran merito: s'inviarono al re Ottone quattro deputati del clero della cattedrale ed un egual numero di grandi per fare l'inchiesta, e questo religioso principe vi si sottoscrisse di sì buona grazia, che Brunone parti in breve per Colonia. Fu quivi accolto con una inesprimibile letizia, immediatamente ordinato, e posto sulla sua sede. Il re, per dargli i mezzi di operare il bene con maggior estensione, gli conferì in questa medesima occasione il governo del regno di Lorena.

Ottone I, che meritò il soprannome di Grande, e che, in più favorevoli congiunture, avrebbe forse rinnovati i giorni gloriosi di Carlomagno, cominciava a dare ai prelati contee e ducati unitamente a prerogative pari a quelle de signori laici, a fine di contrabilanciare la potenza eccessiva di questi. Questo principe, veramente grande pe' suoi talenti politici e militari; fu il primo autore della grandezza temporale del clero germanico, che l'ignoranza o la mala fede di tanti declamatori rappresentava non ha guari come ima usurpazione faziosa dalla parte della Chiesa. Vedeva egli al pari de'suoi censori, il pericolo della moltiplicazione di questi sovrani subalterni; ma il male era arrivato a til punto, ch' era ugualmente difficile l'apporsi il rimedio come pericoloso il mostrare di tenerlo. Però, ad oggetto di prevenire l'abuso della potenza alla quale sollevava i vescovi e gli abati, egli ordino che non ne userebbero se non col concorso degli uffiziali che diede loro sotto il titolo di patrocinatori, o che rimasero sempre da lui dipendenti. Se coll'andar del tempo, essi si sciolsero da questa dipendenza, si fu, come ne'signori laici, l'opera del tempo, delle circostanze e talvolta delle passioni, che la Chiesa non ha cessato di condannare ne' suoi ministri più ancora che negli alle

suoi figh.

Fu Ottone I che liberò anche l'Italia dall'anarchia e dalla oppressione in ch'ella gemeya da quasi un secolo, conseguenza delle fazioni, e della gelosia di una moltitudine di signorotti, gli uni duchi del Friuli e di Spoleto, gli altri re d' Arles e d' una parte della Borgogna, gli ultimi, semplici marchesi d'Ivrea in Piemonte, tutti arrogandosi o strappandosi di mano a vicenda, colla preponderanza in Italia, l'imponente e sterile titolo d'imperatore. Adelaide, vedova di Lottario, figlio di Ugo, re di Provenza, e figlia di Rodolfo II re della Borgogna Transjurana, riuniva i diritti di queste due case al regno d'Italia e di Lombardia. Chiamò essa in suo soccorso Ottone contra le violenze di Berengario II, il quale, discendendo per parte di donne dall'imperatore Berengario I, erasi elevato, dal grado di marchese d'Ivrea, al trono de're d'Italia 1. La sola presenza di Ottone dissipò questa spregevole fazione. Egli sposò Adelaide in seconde nozze, vedovo essendo egli stesso, riuni la Lombardia a' snoi Stati propri, e diede così l'origine al dominio degli Alemanni in Italia, verso il finirsi dell'anno 954. L'anno seguente si lasciò piegare in favor di Berengario, che andò a trovarlo in Germania: gli rese i suoi Stati, a patto di tenerli in fendo dalla corona di Germania, e di prestargliene omaggio. Ma l'ambizioso e turbolento vassallo rinovellò ben presto i

<sup>1</sup> Chron. Cass. lib. 1, c. 61,

snoi intrighi, riarcese la sedizione da ogni parte, esenziò ina tirannide il generale e colanto inspoportabile, che tuti i vescori e i conti d'Italia acriserso i viviarion messegi, unitamente al papa, al re Ottone, acciocchi e isi affrettasse a liberari di a questo flagerio. Inditti rejil v'accorse, spogitò Berrugario e il suo figlio Adalberto, dopo averil fatti deporera lla dieta di Pavas, uni mosse alla volta di Roma, over ricevette la corona imperiale dalle mani del papa il 2 febrario 902, come più sopra si disse. Così l'impro d'Occidente passò aj pircinji di Germania, che dopo quest' epoca conservationo sengre.

In quest' anno, Giovanni XII che stava tuttora assiso sulla cattedra di S. Pietro, temendo forse che un imperatore virtuoso avesse ad imporre un freno alle sne passioni. o per meglio dire cedendo alla sua naturale incostanza, richiamò Adalberio figlio di Berengario, che aveva dapprima fatto scacciare, e violò con questo fatto la fede solennemente ad Ottone giurata. Questo principe religioso e moderato, non potendo prestar fede a tale atto d'ingratitudine e di perfidia, mandò a Roma per venire in chiaro del vero 1. « I Romani, dice Luitprando, da tutte porti risposero: niente è più vero della ribellione di papa Giovanni; ma altra cagione non deesi cercarne, eccetto quella dell' odio di Satana contro il sno Creatore. L'imperatore non vuole che il bene dello Stato e della Chiesa, ed il papa non si compiace che di ricolmare e l'uno e l'altra di forbido e di scandali ». E a tal nopo ciascuno adduceva in prova qualche tratto particolare della vita del pontefice. Ma tali accuse, cui nessuna prova giuridica confermo nell' avvenire, e dalla malevolenza furono accreditate, avevano sopratutto per base la giovinezza e la leggerezza di Giovanni XII. Ottone, tenendosi all'erta contro le esagerazioni di un popolo malcontento, stette pago di rispondere favellando del papa: « Egli è giovine, potrà correggersi dietro l'esempio e i consigli degli nomini dabbene ». Com'ei recavasi ad assediar Montefeltro, Giovanni XII gli deputò Leone, protoscriniario della romana Chiesa, e Demetrio, primo tra i grandi di Roma, promettendo di correggersi, dice Luitprando, di quanto aveva potuto commettere per trasporto di gioventu, e lagnandosi che l'imperatore facesse prestar giuramento a sè stesso, non al papa, ne'luoghi ch'ei riduceva sotto la sua obbedienza: Leone e Demetrio ritornarono a Roma, accompagnati dai vescovi di Munster e di Cremona, cui aveva Ottone dato l'incarico di giustificarlo e di delegare i loro vasalli che gli seguivano, a fine di provare all'uopo la sua innocenza col duello. Ma la sua giustificazione non fu ammessa nè col giuramento, nè col duello; ed il papa, indirizzando ad Ottone nuovi deputati collo scopo di trattare un accomodamento, fece prevenire Adalberto, il quale venne tosto a Centocelle e di là a Roma, ove fu ricevuto con moltissimo onore. Ottone non ebbe appena finito l'assedio di Montefeltro, che lo trattenne per tutta la state, ch' ei prese la via di Roma; ma, al suo avvicinarsi Giovanni ed Adalberto se ne fuggirono con tutto quanto poterono trar seco del tesoro di S. Pietro.

I menici di Giovanni XII dimandavano ad Ottore che fosse il apas impossibilato a rientrare in Boma; et i partigni del pontelere, quantunque aderenti alla sua potenza per odio degli Alemanoli, ci alla sua persona perchiera papa legitimo, benche di altronde non fossero in mino i somero, pur non o esvano portare in suo fovore. I vescovi che stavano al seguito di Ottore, que' che trovavana sotto il suo domnio na divinato; al certo di Roma, la milina e molti altri alici, si radunaroni il di dicumbra nella chiesa di S. Pietro. Era il principe presente a quei conciliabolo; ma, come il Romanio no intendevano la lingua sasone perbata di Ottore, Lunigrando prese la parola in nome dell'imperatore. Lorde fin fatto silemio, il principe disses Sarchbe conveniente che papa fosse a capo di una si venerabile assemblo. « Alli evoi a sitzarono antiamente, e gli risposero da tutte le bunde: Ignorate voi ciò ch'è noto a tutto l'universo e sino nole più mende findie il suoi dellui sono tanto pobblici, quanti impudenza pone egli'a commetterli: egli stesso non si pernde alcuma briga di nascondetti. « Allora "imperatore soggiume, s'biogas adunque proporer partitamente de

Pietro, cardinale-prete, si alzó e disse, che papa Giovanni si burlava della religione, e ch' ci lo aveva veduto celebrar la messa senza comunicarsi: Giovanni , vescovo di

<sup>4</sup> Luitpr. VI. c. 6, etc. Suppl. Regin. an. 963,

Narni, e Giovanni cardinal-diacono, deposero d'averlo veduto ordinare un diacono in una scuderia: una moltitudine di cherici e di laici attestarono ch'ei non diceva mai le ore canoniche, che non faceva sopra di lui il segno della croce, ch' era stato pubblicamente alla caccia, che aveva bevuto del vino per l'amor del demonio, e che giuocan lo ai dadi aveva invocato Giove, Venere e gli altri falsi idoli. Benedetto cardinal-diacono, lesse un'accusa intentata in nome di tutti i sacerdoti e di tutti i diaconi, portante, che il papa vendeva le ordinazioni vescovili, e che aveva ordinato per la sede di Todi un ragazzo di dieci anni. Si ripete, come cosa indubitata olire vari fatti di concubinato, che aveva dato l'ordine di cavar gli occhi a Benedetto, suo padre spirituale, il quale n'era morto sul fatto; che aveva fatto morire Giovanni, cardinal sotto diacono, mutilandolo vergognosamente, che aveva comandato incendí, e che, senza freno di sorta, rrasi mostrato pubblicamente armato di tutto punto, coll'elmo, la corazza e la spada.

Dopo tante accuse, l'imperatore disse tuttavia : " Accade sovente, e noi lo sappiamo per esperienza, che le persone costituite in dignità sieno calumnate dagi' invidiosi e dai ribelli. Egli è percio ch' io vi scongiuro in nome di quel Dio che mal si potrebbe ingannare, nel nome della sua santa Madre, e pel corpo di S. Pietro, nella Chiesa del quale noi ci troviamo, di nalla avanzare contro il papa ch' ci non abbia effettivamente commesso, e che non sia stato veduto da testimoni fuor d'ogni sospetto n. I vescovi: il clero ed il popolo romano tutti ad una voce ripigliarono: « Se papa Giovanni non è colpevole di tutto ciò che il diacono Benedetto ha letto, e di molti altri delitti che non si oserebbe svelare, il Principe degli Apostoli ci ricusi l'ingresso del cielo, e possiam noi essere rigettati alla sinistra , come altrettanti oggetti d'anatema.' Se voi non credete a noi, credete almeno al vostro esercito, il quale da cinque giorni l'ha scorto, dall' altro lato del Tevere, con accanto la spada, portando lo scudo, l'elmo e la corazza : nè v'ebbe che il fiume di mezzo, il quale impedisse, che lo si facesse prigione in così fatta divisa ». L'imperatore fu costretto a convenire, che vi ebbero altrettanti testimoni di quest' ultimo fatto, quanti soldati contava il suo esercito.

Ben differenti dei sessantasei vescovi, i quali, radunati da Teodorico (502), ricusarono di gindicare papa Simmaco, imputato parimenti di più gravi accuse, e che non se ne informarono appresso, che alla preghiera formale di questo poptefice, il quale suppli con ciò al potere che in loro non era, questi, sdegnati che Giovanni XII facesse causa comune con un principe alleato de' Saraceni, intrapresero d'indirizzare al papa le citazioni canoniche. Una lettera, che non era segnata da nessuno dei prelati, e che Ottone era imputato d'avere scritta, prego Giovanni di venire a giustificarsi nell'assemblea, ove lo si assicurava che nulla sarebbesi fatto che fosse contrario ai canoni. Ma Giovanni non ignorava che Dio solo, non il gregge, deve giudicare il pastore; e siccome aveva altresì penetrato il disegno dell'assemblea, rispose a' vescovi : " Noi abbiam sentito a dire che voi intraprendete di crear un altro papa; sappiate però che se voi lo fate, noi vi scomunichiamo da parte di Dio onnipotente, e vi priviamo di ogni potere ».

In una seconda riunione, a cui trovavansi un vescovo lorenese e tre italiam arrivati di fresco, questi ultimi furono di parere che i vescovi scrivessero al papa in nome loro; i quali osarono allora intimargli: « Che la sua risposta non conteneva nulla di solido; che avrebbe dovuto inviar deputati per addurre le sue ragioni; che s'e' non veniva al concilio onde giustificarsi, non si sarebbe deferito alla sua autorità; e che se non aveva nè impedimenti nè scuse legittime, si sarebbé tenuta in dispregio la sua scomunica e sarchbesi ritorta contra lui stesso ». Assurda pretensione, poich ella imporrebbe al sommo pontefice, qualunque e' si fosse, la necessità di comparir dinanzi ad alcum vescovi, ogni qual volta lo spirito d' indocilità od il capriccio de principi gli ragunasse contra di lui. Procedendo ancor più in là, ed ammettendo che un ministro colpevole non ha più giurisdizione alcuna, questi vescovi aggiunsero: "Giuda, aveva. ricevuto insieme cogli altri apostoli il potere di legare e di sciogliere; ma dopo il suo misfatto, non potè legar che sè stesso ». Donde ne veniva; che a cagione de suoi delitti, ammessi come reali, Giovanni XII aveva perduto il potere di sospendere questi prelati: errore non meno pericoloso, quanto assurda è la pretesa che noi poco sopra

condamiamo, imperciocchè le conseguenze di questo errore, che esclude tutti i peccatori dalla Chiesa, e che la suppone formata di soli giusti, tende a renderla invisibile. Forse queste conseguenze, rimproverate non ha guari ai Donalisti, e che lo saranno di poi ai Valdesi, non furono scorte dai membri del conciliabolo, il quale già invelenito contro il pontefice, doveva essere ancor più animato dalle sue minaccie. Comunque siasi, non si potè significare al papa questo secondo monitorio, nè il terzo, poi-

chè s' era allontanato, senza che niuno potesse dire ove fosse.

Sulla relazione che ne fu fatta nella terza riunione, questi vescovi, dimenticando che la loro assemblea non formava che un concilio particolare, e che in sostanza il capo della Chiesa non dipendeva da loro in modo alcuno; stimolati inoltre dall'imperatore, il quale tuttavolta, nel rimproverare il papa solamente di essersi alleato al suo nemico, dava a divedere abbastanza ch' ei non riguardava siccome provate le altre impulazioni fatte contra Giovanni XII, questi vescovi si opposero colle seguenti parole: « Ad un sì strano male, abbisogna uno straordinario rimedio. Se questo papa non nuocesse che a sè medesimo, dovrebbesi tollerarlo; ma desso è un mostro pernicioso, che non è in seggio che per la perdita delle anime e per l'obbrobrio della Sede apostolica ". Quindi, indirizzandosi all' imperatore: " Noi vi scongiuriamo, proseguono essi, di purgare la Chiesa e di dar mano alla elezione di un pontefice capace di riparare a mali si grandi. - Noi volentieri vi acconsentiamo, disse il principe; nulla può tornarci più gradito che il vedere occupata degnamente la santa Sede ». All'istante medesimo, tutti a voce unanime nominarono Leone, primo custode degli archivi romani. uomo di alta probità, ma che, tolto sì precipitosamente da un ufizio puramente laico. ascendeva la santa Sede contra i canoni: questa circostanza ha fatto uscir dal seminato qualche moderno intorno alla vera causa per la quale lo si trova qualificato di antipapa, e che non era altra cosa se non la nullità della deposizione di papa Ginvanni.

a cui crasi sostituito contro le regole.

Leone, eletto di tal guisa il 22 novembre dell'anno 963, fu ordinato il 6 dicembre seguente, e in meno di quindici giorni ricevette tutti gli ordini sacri. Ma papa legittimo non fu altro che nel mese di giugno del 964, allorchè l'imperatore si vide costrello di ritornare a Roma per farlo riconoscere di nuovo; dopo la morte di Giovanni, avvenuta il 44 maggio, e dopo la dimissione di Benedetto V, che i Romani avevano canonicamente eletto e fatto ordinare dopo la morte del vero papa. Ed in vero . appena Ottone se n' era tornato ne' suoi Stati, i Romani liberi dalla influenza stramera e malcontenti di quanto era seguito, avevano prese le armi contro l'imperatore. Giovanni XII accolto in mezzo alle acclamazioni generali, aveva radunato un concilioin cui era stato annullato tutto quanto erasi operato contro di lui; ma una malattia di otto giorni lo trascinò ben presto al sepolero. In questo mezzo il prefetto di Roma, i tribuni e il senato avendo tentato di far rivivere le antiche leggi, Ottone ritornò a Roma, l'assedio, e fece mutilare tutti coloro, che cercarono di fuggirsene dalla città. Il valore dei Romani avrebbe opposta resistenza a' suoi sforzi, se una orribile fame non gli avesse a sommissione ridotti. Reso padrone della città , Ottone adunò nuovamente i vescoyi che si trovavano al suo seguito ed in vicinanza di Roma; Benedetto V, che era stato ordinato, fu condotto dinanzi a gnesti vescovi, preseduti da Leone, e gittossi a' loro piedi, dice l'anonimo e sospetto continuatore di Luitprando, confessandosi colpevole di avere usurpata la santa Sede. Gli fu tolto il suo pallio; Leone spezzò la ferula o bastone pastorale che aveva nelle mani, gli stappò di dosso la pianeta e la stola, dicendo all'assemblea che lo degradava dell'onore del pontificato e del presbiterato; ma che gli lasciava l'ordine di diacono a riguardo dell'imperatore, ed a patto che non abiterebbe mai più a Roma. Il virtuoso e dotto Benedetto fu adunque condotto prigioniero in Alemagna. L'imperatore che abbastanza lo aveva conosciuto per apprezzare il suo merito, era sul punto di renderlo ai Romani, allorchè seppe questo legittimo pontefice esser morto ad Amburgo il 5 luglio 965, vale a dire tre o quattro mesi dopo la morte di Leone, che si suol porre comunemente a di 47 marzo di questo anno medesimo. Allora venne eletto sotto nome di Giovanni XIII il vescovo Narni, che fu posto in seggio il primo giorno di ottobre di quest'anno stesso, in presenza dei vescovi di Spira e di Verona, deputati dall'imperatore ad assistere alla elezione ed a confermarla.

Ei fu in una di quelle assemblee che abbiamo sopra accennate, che Ottone avrebbe fatto sanzionare, a detta dei giureconsulti alemanni, nna specie di costituzione per la quale Leone VIII, con tutto il clero ed il popolo di Roma, avrebbe concesso e confermato ad Ottone ed a' suoi successori il diritto di stabilire il papa, del pari che tutti gli arcivescovi e vescovi de suoi Stati, e di nominarsi quel successore, che avrebbe giudicato a proposito pel regno d'Italia (ciò che sembrerebbe provare che, in tal conflitto di pretese, dice Feller, gl'imperatori ritenevansi come dipendenti da Roma, mentre volevano esserne i padroni ). E tutto ciò sarebbe stato concesso di tal guisa, che non si fosse potuto eleggere nè patrizio, nè papa, nè vescovo senza il consenso dell'imperatore, sotto pena di scomunica, di esiglio perpetuo e di morte. Se un tale decreto fosse autentico, non avrebbe alcun valore, perchè emanato da un antipapa ed estorto in pari tempo dalla violenza. Ma ben lungi dall'offrire un carattere di autenticità, questo preteso decreto non è conosciuto che dopo Thierri di Niem , al cominciar del quindicesimo secolo; e le moleste circostanze del grande scisma d'Occidente sono le sole che ne abbiano favorita la fabbrica. Quanto alla qualificazione di antipapa, di cui noi ci siamo valuti a riguardo di Leone, e che gli viene generalmente apposta, noi faremo osservare ch'essa gli vien risparmiata da Fleury, il quale, dando al regno di Leone nna durata di dieci mesi soltanto, lo considera come papa legittimo, vivendo eziandio Giovanni XII e Benedetto V: donde ne viene, che questo autore attribuisce simultaneamente tre capi alla Chiesa, ovvero ch' ei riconosce in Ottone la facoltà di far deporre un papa legittimo da alcuni vescovi del suo dominio. Partendo per l'Italia, Ottone aveva lasciato i snoi Stati d'Alemagna ed il figlio, no-

mato Ottone del pari, sotto la guida di suo fratello Brunone, arcivescovo di Colonia. come è noto, e ad un tempo duca e governatore della Lorena. Funzioni si differenti e per l'ordinario tanto fra loro incompatibili, non vennero ad esserlo pel santo prelato. Le cure del governo ch' egli adempi con soddisfazione del principe e de' sudditi, non ebbero forza di distrarlo dagli esercizi della religione, e neppur dallo studio, il cui diletto egli inspirava a tutti coloro che gli stavan d'intorno. Egli adoperò sopratutto a formare de' vescovi illuminati e virtuosi nella parte occidentale del regno di Lorena , ove il clero era caduto in un grande rilassamento di costumi. Tutti i suoi voti pertanto non parevano più dirizzarsi che verso la felicità della vita futura, per la quale lo si udiva sovente sospirare durante la notte. Condannato a vivere in mezzo al fasto ed a prender parte nei frivoli passatempi della corte, ei gemeva nel fondo del cuor suo per lo sforzo al quale era ridotto. Non si cibava quasi di nulla nei più grandi banchetti; eppure vi compariva ciò nullaostante sì gaio che ogn' altro. In mezzo a' suoi ufiziali ed a' snoi vassalli tutti coperti d'oro e di porpora, non lo si riconosceva che all'aspetto suo dignitoso, ed a quella nobile semplicità, che ecclissava tutte le pompe della vita mondana.

L'imperatore suo fratello, al suo ritorno dall'Halia, venne a Colonia per attestargli con effusione di cuore quanto fosse soddisfatto della sua amministrazione. Celebrarono unitamente la festa di Pentecoste , e fecero in comune i loro rendimenti di grazie al Signore, con istraordinari contrassegni di pietà e di tenerezza. Allorchè fu duopo separarsi, la loro scambievole affezione parve eziandio rinnovellarsi, quasi per un secreto presentimento che non si sarebbero riveduti mai più: eglino non si abbracciarono che mondandosi l'un l'altro delle lagrime loro. In fatti, il santo arcivescovo, con mire ben superiori a quelle della politica, essendo ito in Francia per riconciliare i principi, che ei ravvisava meno come suoi emuli che come fratelli, cadde pericolosamente amma-lato a Compiègne. Si fece trasferire a Reims, il cui arcivescovo Odalrico eragli caro a cagione delle sue virtù ; e conoscendo avvicinarsi la sua ultima ora, quantunque non avesse più di quarant' anni, si confessò, poi fece portarsi il sacramento del corpo e del sangue di Nostro Signore, e lo ricevette prostrato sul pavimento, con tali sentimenti d'umiltà e di compunzione, che facevano prorompere in lagrime una moltitudine di vescovi e di signori attirati a lui vicino, più ancora dallo splendore delle sue virtù che da quello del suo grado. Così morì Brunone, universalmente compianto, l'14 ottobre IV

dell'anno 965, duodecimo del suo episcopato <sup>4</sup>. Le reliquie di un si amato pastore furono riportate a Colonia e deposte nel monistero di S. Pantaleone da lui stesso fondato.

Odalrico di Reims, a cui S. Brunone diede prove di sua stima in un momento in cui sono esse sì poco equivoche, era stato messo su questa sede, per rimediare alle conseguenze perniciose di uno scisma che aveva desolato per sì lungo tempo questa Chiesa, Sin dall'anno 925, Erberto, conte del Vermandese, vi aveva collocato Ugo. l' ultimo de' suoi figliuoli, che aveva l'età tutt'al più di cinque anni. Questo fanciullo, fatto vescovo contra ogni principio di diritto e di ragione, sostenuto da un padre fazioso e potente, che si rendeva formidabile ai re, aveva avuta il beneplacito di Giovanni X, che fu destramente sorpreso, o almeno che con ciò credette ristabilire la pace; non potendo lusingarsi di ottenere la rinuncia di un conte più possente del re di Francia, cui Erberto ritenne ben tosto prigioniero, e operando come se la sede di Reims fosse stata vacante, Giovanni incaricò il vescovo di Soissons di ammi questa Chiesa. Ma Erberto, non avendo riguardo ad una tale condiscend curandosi del resto che del temporale, diede la cura dello spirituale ad Odelrico che era stato cacciato dagli Ungari dalla sede di Acqs, e che erasi da lui rifugiato. Il settimo anno di questa invasione, si elesse un altro arcivescovo, cioè Artand, monaco dell'abazia di S. Remigi; ma tre concili tenuti a Mouson, a Verdun e ad Ingelheim. presso Magonza, e confermati dalla santa Sede, appena poterono cacciar Ugo di seggio, il quale era sopravvissuto ad Artaldo. La controversia relativa alla chiesa di Re meno importante ancora pe' suoi immensi beni che per la sua posizione ai confini dei regui di Francia e di Germania, divise i principi, le cui contrarie fazioni parteggiavano allora e mettevano sossopra tutto l'impero francese.

La casa di Carlomagno s'accostava alla sua intera rovina. Carlo il Semplice che ne era discendente, aveva già veduto ascendere successivamente sul trono de suoi maggiori tre principi d'un altro sangue, Eude e Roberto, amendue figli di Roberto il Forte, duca di Francia, e Raolfo di Borgogna, genero del re Roberto. Ma la sua famiglia aveva un emulo ben più formidabile, sebbene più savio e più moderato, in Ugo il Graude, figliuolo e successore di Roberto al ducato di Francia. Era desso che aveva assicurato il buon successo della battaglia di Soissons, ove il re suo padre era statoucciso dalla mano medesima di Carlo il Semplice, e che aveva mutato il trionfo di questo metto vincitore in una fuga vergognosa. Egli avrebbe potuto sin d'allora porre sul proprio capo la corona; ma non amava una elevazione così fatta s'ella non fosse stata in pari tempo durevole. Il momento di consumare questa grand' opera non parendogli ancor giunto, lasciò questa passeggiera dignità reale al suo cognato Raolfo. Essendo costui morto. l'anno 936, Luigi d'Oltremare, così nomato dall' Inghilterra, che gli aveva prestato asilo nella sua infanzia, risali, l'anno istesso, sul trono di Carlo suo padre, defunto sin dall'anno 929, nella prigione ov'era stato ostinatamente tennto dal conte di Vermandois. Ugo il Grande seppe piegarsi di nuovo alle circostanze, e ri-conobbe Luigi per suo re, poi il suo figlio Lottario che fu coronato a Reims il 42 novembre 954.

Fiorira di que tempi S. Maiolo di Clany \*, uno de principal eramenti fella Chies di Francia. Al onte della sua propensone du ma satta sicurià del su cettro no altostamento da tutte le grandezze ferrestri, era ciò nulla otante uscio dalla prima nobilità, figilo d'un padre pi possente uel territorio di Avignone, che donò da ser venti terre al motantero di Cluny. Majolo, avendo perdito i a suo cai Micono diadone recosi a studiare a Lione nel monastero dell' Socia-Barbara, scoto allora la più cichre di tutte quelle contrade, ir fice attestanto preditto nei costumi che nella doli tritta, e s'a equisió una riputarione si grande, che coll'unanine consenso del principe. del popolo e del ciero, fa cierto vescovo di Seamone, non escindo ancora che discono. Al non reputarione sgli che i trittata dal mondo e chagli norie, ricusò questa del gual to on una mivelto costuna. Ogni sua definare i la riponeva nel visitar di sventte node serve ticamene i più costuna, con que del sur viciname i più contine. Al con condita del sur viciname i più contine. Ce qual abbraccio inalimente l'Estitotto. Dopo ce si ambiente del serve di contine.

<sup>1</sup> Sigeb. Chron. an. 965. - 2 Elog. suc. V. Act. Bened. p. 322, Boll. 11 mili.

di professione, fu instituito conditatore dell'abate Aimardo (949), il quale, temendo the la sua vecchiezza e le sue infermità non desserro luogo al rilassamento dell'osservazza, risolse di decidrer con esso fui il suo titolo e le sue attribuzioni, di consenso caiandio di tutti i frait; el affinche l'amile Maiolo non potesse schemuirsene, Aimardo is free fiert de di suffrajo del vescovo diocesano ed undia la fire priali. Non consta quanto S. Aimardo, così qualificato in molti martirologi, sopravivesse alla sua sibdicazione; ma S. Miolo fu ababe per più di quaranti "ami. Questo lungo governo, del prasaggio che santo, sommamente contribui ad devare il suo ordine a quell'alto grado di considerazione nel quale si sosteme lungo tempo anora dopo di lui.

Egli usiva alla pietà l'amor delle scienne e dell'applicazione; ed amava si fattamente la lettura, che vinggiando, anche a cavallo aveva ordinariamente un libro nelle mani. Sopra ogni altra cosa ei si fece vilente nella conoscenza delle leggi, dei canoni e della disciplina monastica. Aggiungera alla dottirina una grande facilità di esprimersi, ed una certa finezza di spirito pieno di amenità, che rendeva amabile la sua vitti a fauti coloro che stavanio ad udire. Studiavasi precipuamente di conservarene soni incipiosi quella purità che in lui medesimo peleavanio il suo candone; la sua modesta e la semplicità dei suoi modi. Signori d'ogni paese, tocchi dalle solide coortazioni di leia, professaziono la vita monastica sotto la sua condotta: il che accretible egualmente e lo

splendore religioso e i beni temporali dell'ordine.

La rinomanza di Chury e dei suo santo abate si estese ben lungi fuori della Francia. Eldrico, che per albiracciare queste surle osservanze avvas placicia o sun noglie, i suoi vasti beni ed uno del primari gradi fra i signori di Italia, procurò all'imperatore Ottone la conoscerna particolare di Misolio. Questo principe, cui avevano traviato malvagi consigli nella facenda dell'antipapa Leone VIII, ma che non era però mono intento al-hene della religione ed ano della regolarità monastica, che a quello della calca della regolarità monastica, che a quello della calca della regolarità monastica, che a quello della calca calca della calca della calca ca

principe non potevano ricorrere ad una più efficace mediazione.

Ripassando le alpi (969), Maiolo fu preso da quelle schiere di Saraceni che eransi stanziati nel forte di Frassineto, fra Tolone e Frejus, dove portavano sì in Francia che in Italia le loro violenze e i ladronecci loro. Una grau turba di gente d'ogni paese che avevano cercato la loro sicurezza facendo parte del seguito di un si grand'uomo, furono con esso lui fatti cattivi. La qual cosa lo eccitô, ben più che il suo personale interesse, a trattar del suo riscatto dalla parte di Cluny, a cui fe' sapere la sua prisionia. Una tale notizia gettò nella costernazione non solo i suoi religiosi, che lo amavano come un tenero padre, ma quanta gente dabbene era nelle vicinanze. Ciascuno generosamente si tassò, e col mezzo di tai doni aggiunti al denaro del monastero, fu messa insieme la somma che era stata fissata dai barbari, a mille libbre di peso d'argento effettivo, affinche ciascun di coloro che avevano arrestato i viaggiatori potesse averne una libbra. Intanto la santità di Maiolo aveagli conciliata, dalla parte degli infedeli. una venerazione quasi eguale a quella de'eristiani. Lo avevano costoro carico di catene, nel primo sfogo di un cieco zelo ch'egli aveva impreso a rischiarare; ma avendolo trovato ben presto quasi libero da' suoi ferri nel mezzo della segreta ov'era stato rinchiuso, ogni loro risentimento convertissi in un religioso rispetto. Uno fra loro avendo posto il piede sulla Bibbia che Majolo portava sempre seco, gli altri ripresero immantinente il loro compagno con indegnazione. Il giorno medesimo questo saraceno ebbe a che dire con altri musulmani, e gli tagliarono quel piede col quale aveva calpestato le divine Scritture. Poco dopo la partenza di Maiolo, furono i Saraceni interamente cacciati dal forte di Frassineto (973), il che ha fatto risguardare un tale av-

La Chiesa d'Oriente o di Grecia, nello stato di opprimento in che si trovara, avera ancor diagnari agli occhi qualche esempio atto o a finondurvi il primitivo Feroreo, co almeno a rintracciarne la memoria, vi i a miniavara allora principalmente il solitario S. Luca i, demoniato il Giovine per distinguerdo di un altro stato del medienno nome, che nel secolo precedente era abate vicino al monte Etna ia Sicilia, Euca il Giovine, nato in Tessopia, contrasse simoldi l'indianzia "platitudine di non mangiare nel carne, nato in Tessopia, contrasse simoldi l'indianzia "platitudine di non mangiare nel carne, nato in Tessopia, contrasse simoldi l'indianzia "platitudine di non mangiare nel carne, nato in Tessopia, contrasse simoldi l'indianzia "platitudine di non mangiare nel carne, nato un responsable con la contraste del monte del non del considera del non del considera del non del considera del non del considera del non del non del considera del considera del non del pier recondite nisme al dono del miniscoli, quello di consocrete te cone future el anone ple pier recondite nisme al dono del miniscoli, quello di consocrete te cone future el anone ple pier recondite nisme al dono del miniscoli, quello di consocrete te cone future el anone ple pier recondite misme al dono del miniscoli, quello di consocrete te cone future el anone ple pier recondite misme al dono del miniscoli, quello di consocrete te cone future el anone ple pier recondite.

Un giorno diss'egli a'suoi frati che con esso lui si trovavano: Viene a noi un uomo che porta un carico pesante e che abbisogna di sollievo. Poco dopo arrivò un uomo che nulla portava, e che domandò di Luca, dicendo ch' e aveva bisogno del suo soccorso. Il santo, affettando una durezza che gli era affatto estranea, lo fe' aspettare sette giorni senza volergli parlare. Quindi se gli accostò, dopo questa prima prova, gli disse: "E come osi tu comparire carico di sì enormi delitti? e che vieni tu a cercare fra noi? Tu non hai uopo di nomini ignoranti e senza carattere, ma sibbene di pastori della Chiesa, Dichiara ciò nulla meno l'assassinio che hai commesso, e sì ti disporrai ad ottenere il perdono n. L'assassino fu atterfito di una penetrazione si miracolosa, e disse tremando: « Uomo di Dio, io vi confesserò ciò che voi già sapete, benchè io lo abbia fatto secretissimamente ». Egli espose ben tosto tutte le circostanze del suo misfatto, si prostrò ai piedi del santo, e lo scongiurò ad aver pietà dell'anima sua. Luca lo rialzò caritatevolmente, gli diede le necessarie ammonizioni, e gli prescrisse, fra le altre cose, di far celebrare a favor dell'ucciso il servizio del terzo, del nono e del quarantesimo giorno; ma sopra tutto di piangere il suo peccato nell'amarezza del suo cuore per tutto il rimaneute della sua vita. Da ciò si scorge qual sorta di confessione facessero qualche volta i peccatori a' monaci che non erano ne anche preti: e le penitenze imposte da questi laici non érano che preparazioni all' assoluzione sacramentale,

Luca attesta m ogni occasione il rispetto più profondo e la più religiosa docilità ai vescovi da lui risguardati quai principi della Chiesa ed interpreti del Signore a riguardo dei fedeli. Siccome l'arcivescovo di Corinto passava vicino al monte S. Giovannino, il santo Solitario colse l'erbe migliori del suo giardino, e venne ad offerirgli questi piccoli dom tali che la rispettabile sua povertà poteva somministrargli. Intenerito il prelato, gli fe'dare buona quantità di monete d'oro; ma il sant' uomo le ricusò dicendo: Signore l'oro m'è inutile: io ho bisogno di preghiere e d'istruzioni. Veggendo pció che il vescovo era mortificato del suo rifiuto, prese una di queste monete, poi lo supplicò di aggiungere alle sue largizioni temporali gl'inapprezzabili tesori della parola della salute: « Signore, gli diss' egli, come possiam noi partecipare ai sacri misteri dell'Agnello immacolato, noi, cui le nostre peccata hanno ridotto a starcene senza sacerdon nei deserti e nelle montagne ». L'arcivescovo rispose: « E d'uopo fare ogni vostro sforzo per avere un sacerdote. Ma quando la cosa sia impossibile, si pone il vaso dei presantificati sulla sacra mensa, se havvi l'oratorio; se no, sopra un banco assai proprio, se vi trovate nelle vostre celle: spiegberete quindi il velo e ci deporrete le particole: farete ardere dell'incenso, poi canterete i salmi convenevoli, ovvero il trisagio unitamente al simbolo della fede. Dopo aver fatto tre gen uflessioni, voi giugnerete le vostre mani, e vi inchinerete per prendere colla bocca il corpo di Gesù Cristo, e direte: Amen, In luogo del sangue prezioso, berete del vino in una coppa, la quale non servirà che a quest' nso. Rinchiuderete poscia il velo col resto delle particole nel vaso sacro, e badarete bene che non ne cada a terra il menomo frammento m. Egli è

<sup>1</sup> Boll. 7 febr. - 2 Combef. Auct. t. 2, 969.

di tal guisa che ne'casi straordinarii traltavasi la civina retaratsia con una riverenza simpolare, e che gli nancorti i più sollarii non orazio mai estatoi dalla sua parteropazione, e ne dalla sua frequentazione. S. Luca fu spesse volte chstratto la cancirare dimera, a capion delle incursioni dei barbari. Da ultimo e is stabili e meri nell'Attica (366), i una luogo chiamato Settenone. La sua sella fu trasformata in unoratorio, ove si operò gran quantità di miracoli i quala lo fanno annoverare tra i santi della Chiesa Grena.

L' Asia, quella parte che dipendeva da Costantinopoli, non fu meno illustrata dalle virtù di S. Paolo di Latri. Aveva egli un fratello appellato Basilio, che se ne fuggì al monte Olimpo, perchè i suoi genitori volevano dargli moglie, e che si fe' monaco nell'eremo di S. Elia. Trovandosi quivi pure importunato da' suoi parenti e da' suoi amici, ritirossi più indentro, nelle terre vicine al monte di Latri, deve fece venire suo fratello Paolo, che fu così da lui iniziato nella carriera della perfezione. Pietro amico di Basilio e abate del monastero di Caria presso Latri, si fe' un vanto di cultivare le eccellenti disposizioni del giovine Paolo. Ma ben presto ebbe ad avvedersi che quest'anima privilegiata aveva meno bisogno di pungolo che di freno in una strada ove i principii, si spinosi per tanti altri, parevano troppo dolci a questo fervente prosclito. Ei dichiarò sulle prime una guerra irreconciliabile alle inclinazioni più naturali, sino a voler vincere assolutamente il sonno: nè si corcava già per dormire, ma prendeva soltanto alcuni istanti di riposo, appoggiandosi contro un albero od una punta di roccia. Non si permetteva parola che fosse inutile, ed era si raccolto in mezzo alle varie occupazioni della cucina, alle quali venne applicato, che tutti gli oggetti venivano meno a distrarlo che a richiamargli alla memoria il ricordo delle verità eterne. Il fuoco materiale gli rappresentava si vivamente quello dell'inferno, che sovente era veduto prorompere in lagrime, e gemere con amarezza sulla cieca temerità dei peccatori. Egli chiese istantemente al suo abate il permesso di ritirarsi nel deserto, per colà vivere in un perfetto obblio di tutte le cose di guaggiù, ma insino a tanto che l'abate Pietro resto in vita, sempre glielo ricuso a cagione di sua giovinezza.

Dopo la morte di questo alaste, Paelo avendo comiunicato il suo disegno a Demetrio amicio suo, si riturarono estrambi sulla cima del monte di Latri, over car una grotta che portava il nome della Madre di Dio. Demetrio nella tenga di non potervi sussalere, propose di avvicuarasi all'ermo dei Cellibaria, poso nella contrada mecissana. « No, disse Paolo, bisognas star qui. — E di che viverno nodi "irapidio Benetrio. — Delle drutta di questi aladieri », repose Paolo, additiando aleune quertic carcine di giitande riturati dei producti della considera di producti di producti della considera di producti della considera di producti di producti della considera di producti di producti della considera di producti di

stri cattivi umori n.

Demetrio, cui le spirito di Dio non chiamava ad una simile austerità, si ravvicinò all'eremo, e si uni ad un amecoreta assai vecchio e non meno innanzi nelle virtù. Gli racconió quanto eragli avvenuto con Paolo e quanto gli pesava il lasciarlo colà senza soccorsi, « State tranquillo, l'iglio mio, gli disse il santo vectio, noi divideremo con esso lui gli alimenti, che il Signore si degnerà di somministrarci» Demetrio non chbe cosa più premurosa che quella di riportare queste parole a Paolo, il quale soggiunse versando lagrime di riconoscenza: « Voi vedete, fratel mio, che Dio non abitandona coloro i quali da sè stessi si abbandonano nelle sue mani ». Paolo andò appresso a trovare un abate appellato Atanasio, il quale dopo aver governato un monastero; viveva da anacoreta vigno all'eremo del Salvatore sulla montagna medesima. L'o pregd di fargli cosfruire una colonna appresso dell'eremo; ma Atanasio gli additò una roccia dirupata che formava una colonna naturale coronata da una grotta quasi come dal suo capitello. Aveva essa già servito diritiro ad un santo solitario durante la persecuzione degl'iconoclasti. Paolo vi dimorò per dodici anni. Una lampada con un po' d'olio ed una pietra focaja formavano tutti i suoi utensili; il suo cibo consisteva in qualche pezzo di pane che gli arrecava un contadino delle vicinanze; abbeveravasi dell'acqua di un fonte che fe' scaturire dalla sua roccia, e che quindi ebbe, a scorrere per sempre. Ma, onde non fosse privo dell' alimento divino delle anime nostre, di quando in quando l'abate

Atanasio gli mandava un sacradote che ascendeva colassù coll'ajuto di una scala e ce-

lebravasi il santo sacrifizio 1, .....

Una vita si mirabile non manco d'attrarre gran turba d'ammiratori e d'emuli. Gli uni si ricoveravano nelle caverne vicine, gli altri costruivano delle capanne; fu eretto un oratorio sotto il nome di S. Michele, e si formò una numerosa comunità. Paolo, sì poco curante della propria sussistenza, provide con gran cura a quella de' suoi discepoli, ad oggetto di allontanare ogni pretesto d'incostanza. Ei faceva così fattamente ogni sua delizia dell'orazione e del raccoglimento che la gioja o la tristezza dipingevasi sulla sua fronte, a misura che lo si costrigueva a parlare, o che unicamente lo si lasmaya conversare con Dio. Ciò fu egli costretto a dichiarare per la edificazione de' suoi fratelli a' quali un'alterazione cotanto sensibile del suo umore cagionava assai più che semplice sorpresa. Trovandosi però importunato sommamente dalle visite de'suoi discepoli e di altre persone che affluivano senza posa alla sua grotta, ritirossi secretamente net luogo più deserto della montagna, esposto a tutte le ingiurie dell'aria, e non avendo altra compagnia che le bestie selvaggie. Si seppe tuttavia rinvenirlo, e di quando in quando ricondurlo all'eremo sotto pretesto di qualche bisogno pressante d'instruire e d'animare i suoi frati. Allora ei prese la risoluzione di trasferirsi all'isola di Samos. Ma la sua celebrità l'accompagnò quivi ancora. In poco tempo ristabili i tre eremi di quell'isola che i Saraceni avevano mandato in rovma. Intanto i solitari di Latri cercandolo da ogni parte ed avendolo alla per fine scoperto, lo eccitavano aritornare dinuovo. Quanto era egli pronto a seguire le impressioni dello spirito di Dio, altrettanto temeva di confonderle colle tendenze sue proprie e colla sua personale soddisfazione.

A malgrado della sua inclinazione ed amore del ritiro e dell'astinenza, egli era uso di fare alcuni banchetti alle feste più solonni e di convitarvi molta gente. Una domenica dell'ottava di Pasqua, destinata ad uno di questi conviti di carità, l'economo della comunità si trovò manchevole d'ogni provvisione. Egli corse ad avvertirne il santo con inquietezza grande, ma Paolo il rimproverò del suo poco di fede. In sul momento giunsero de' muli carichi di pane bianco, di vino, di cacio, d'uovi. Tali erano le vivande che que' veri solitari consideravano come squisite e riservavano pei loro banchetti ; se ne privavano essi medesimi per farne parte ai loro ospiti ed ai poveri. La loro santa guida in particolare affezionava tanto la limosma, che dava perfino il suo pane e le sue vesti. Mancando un giorno d'ogni altra cosa egli si volle vendere come schiavo, affine di sollevare alcuni sciagurati al duro prezzo della sua propria libertà.

La riputazione di una così sublime virtà si diffuse a Costantinopoli e a Roma. Il papa fece esaminare il tenore di vita di Paolo e volle che gli fosse fatta intorno a ciò una relazione. Pietro re dei Bulgari, scrisse spesse volte al santo per raccomandarsi alle sue preghiere. L'imperatore Porfirogenete lo consulté sopra diverse spedizioni di gran rilievo, e l'evento di quelle guerre fece sempre nascere il pentimento, ogni qual volta la politica non si accordava punto coi lumi dell'uomo di Dio. Paolo impiego efficacemente il suo credito presso al principe per fare sbandire da Mileto e dai dintorni alcuni pericolosi manichei. Egli mori nell'eremo di Latri, l'anno 956, il di 45 dicembre, nel qual di la Chiesa greca onora la sua memoria. Egli esortò i suoi monaci mfino all'ultimo sospiro, non volendo però mai nominare il sno successore per qualunque istanza gli venisse fatta. Egli pretendeva di lasciar loro altrettanta libertà nella scelta del loro superiore, quanta era stata la perfezione che aveva sempre loro dimandata nel fatto della obbedienza.

Poco dopo la sua morte si operarono tali e tanti miracoli alla sua tomba, che i solitari se ne lamentavano gravemente con lui medesimo, come di una sorgente di distrazione che gli privava dei frutti e delle sante dolcezze della loro solitudine. Un giorno che la liberazione di un energumeno aveva cagionato assai tumulto nella Chiesa, uno degli anziani della comunità, chiamato Simeone, si accostò alla sepoltura del santo, e gli disse, come fosse stato vivo: « E questo dunque ciò che voi avete raccomandato intorno alla fuga del mondo e de'tumulti? Non vedete, che così facendo, destate una infinita confusione? Questo luogo sarà tra poco pieno di donne e di fanciulli, come pur

<sup>1</sup> Ms. Bibliot, reg. fol. 204, 2450.

d'uomini d'ogui condizione, callora dove riuscrianno mai il raccoglimento e la regela? Ditei schiettamente fin da oggi, se prefendate continuare questi muracoli, cin tal caso noi vi calerno dal monte e vi ascernou laggii fara tutto quello che voi sinerele egito m. Questa singulare Ismentama e rispettabile per la semplicità medesima che la detto, parve avere il suo effetto. Da quel momento il santo non sano più in pubblico alcun ossesso, ma fece molti altri miracoli come ne aveva fatti in vita.

Egli aveva attestata una divozione tutta particolare per l'immagine di Gesù Cristo. impressa miracolosamente, secondo l'universale credenza, in pro di Abgaro, re o signore di Edessa, sopra uu pannolino, col quale il Salvatore si era asciugato il volto. Paolo fece applicare sopra il sudario di Edessa un pannolino della medesima grandezza e fu detto, che allora quando ei l'ebbe spiegato egli vi vide una immagine somigliante all'originale. Di questo monumento divino, si fece allora un gran dire per tutto l'Oriente e particolarmente a Costantinopoli, dove era stato da poco trasportato per le cure dell'imperatore Romano Lecapene, il quale lo aveva comprato per due cento Saraccur e dodici mila monete d'argento. Il primo autore dell'antichità, che ne favelli è lo storico Evagrio 1, il quale seriveva nel quinto secolo, e ad esso attribuisce la liberazione di Edessa, assediata a'suoi tempi da Cosroe re di Persia. La storia orientale parla della sua traslazione 2. Si trova tutto il seguito di questa maraviglia in un discorso attribuito all'imperatore Costantino Porfirogenete 3, il quale oltre i miracoli operati net primi tempi in occasione di questa immagine, narra una infinità di prodigi avvenuti alla sua traslazione in tutto il corso del viaggio da Edessa a Costantinopoli. Ella giunse in quest'ultima città il quindici d'agosto dell'anno 944, e fu da prima deposta nella chiesa di nostra signora delle Blacherne dove l'imperatore celebrava la festa dell'Assunzione. Il di appresso fu portata alla gran Chiesa, vale a dire a santa Sofia, perchè le fosse renduto un culto molto più luminoso. Alla perfine ella fu posta nella chiesa del Faro, che era la principale cappella del palazzo. La Chiesa greca celebra la festa di tale traslazione il di medesimo della sua prima celebrazione a Costantinopoli, il sedici

di agosto.

L'imperatore Costantino indusse Simeone Metafraste a secondare il suo zelo per la manifestazione delle maraviglie, che Dio si piace a operare in pro della sua Chiesa è pel ministero de' suoi santi. Simeone, nato nell'882 da possente famiglia, d'ingegno felice, allevato con cura, adoperato negli affari di maggior momento e giunto alle prime cariche dell'impero, aveva tutto l'ingegno e l'attitudine che si voleva a rendere soda e insieme interessante la collezione delle vite dei santi, che egli prese a dare . Egli raccolse una copia grande di libri, di memorie ed anche di scritti originali. Ma tasciando stare il gusto del suo secolo, il quale non era quello della verità semplice e senza fioriture, egli aveva lo spirito rivolto per sua natura al maraviglioso. Trovando egh adunque troppa semplicità negli antichi monumenti, ne' primi atti de' martiri, negli originali della vita di molti santi, egli ne mutò, o per meglio dire ne falsò interamente lo stile, e gli amplificò con enfast; vi aggiunse molti fatti presi altrove, e per avventura inventati per un falso zelo; levò le cose che meno figuravano, ma che erano spesso essenziali, delle quali il suo spirito, più splendido certamente che non giudizioso, non sentiva punto l'importanza. Noi ci possiamo convincere della giustizia di tale censura confrontando la sua storia de' santi Taraco, Probo e Andronico, cogli atti primitivi di questi martiri, scoperti a' nostri di. Sono quelle opere di Simeone, che gli han fatto imporre il soprannome di Metafraste, il quale hon significa solamente, traduttore, ma autore di glosse e parafassi. Siccome egli aveva acquistata molta celebri-tà co' suoi scritti, oltre le vite de' santi, che egli compose in gran numero, gliene furono attribuite eziandio molte altre, che torna difficile molto di sceverar dalle sue; il che rende a buona ragione sospette tutte quelle di questa età e di questo stile. Noi non ce ne possiani fidare che allora solamente che le vediamo appoggiate a monumenti più sicuri. Simeone Metafraste mori verso l'anno 976, e i Groci celebrano la sua festa con solemità il 27 di novembré.

<sup>1</sup> Evagr. Hist. IV, c. 27. - 2 Elmal. p. 213. - 3 Combel. ad 16 aug - 4 Psell. ep. Allat. de Sim. Boll. præf. gener. l. 1, c. 1, etc.

Costantino Porfirogenete fece ogni studio di rimettere dappertintto in fiore tutte le scienze e tutte le arti, cadute quasi affatto per la incuria de suoi predecessori . Egli regno altri quindici anni, dappoichè fu liberato di Romano Lecapene e de' suoi figliuoli. Trovandosi allora libero e il solo padrone dell'impero egli cercò per tutto ovunque gli nomini d'ingegno, e mostrò non aver cosa più a cuore del moltiplicarli. Egli ristabili le scuole, onorò perfino gli studenti delle sue larghezze e del suo favore; si intratteneva famigliarmente con loro, proponeva ad essi delle ricompense e li convitava alla sua mensa. Egli medesimo si era renduto cotanto valente nelle arti meccaniche, da correggere i migliori artefici. Ma tutte le speranze che si erano ferme di lui, allorchè si era veduto libero e il solo imperatore, si limitarono a questa cosa sola. Per verità egli dimostrò sempre al di fuori molta religione, perocchè non andava mai alla chiesa ne' di solenni, senza fare delle magnifiche offerte in ornamenti preziosi, in vasi d'oro e pietre del maggior valore. Ma egli era dedito al vino e facile alla collera, era ne' castighi di una severità, che aveva tutto il fare della crudeltà, e di una tale ignavia poi, che gli faceva dare le cariche senza alcun senno e discrezione, la qual cosa recò la corruzione de' ministri agli ultimi eccessi, e rendette venale alla corte ogni cosa. Fin dall'anno 948 egli aveva fatto incoronare imperatore il suo figliuolo Romano,

il quale avexa soli dieci anni, e nondimeno tacchi 'appena i venti si nobi di viveggi dipendure le o fec avvelenzari unu muciciua. Sebbene Costantino ne avesse preso estamente una parte, pur cadde in un mortal languore, del quale si mori alla perine en lovenime del 999, cola inputzione di un primissimo dotto e di un imperatore alcuna cosa men del mediore. A fine di distinguere i suo successore chil ultimo imperatore del medisemo none, eggi fig dianominato Romano il Giovane. Il suo regno il proporto quale si poteva aspettare da un parrieda. Egli adopreto con sun madre Elena come fatto avexa coli imperatore son patre, la sexerci dal palazzo, leglendo la conce fatto avexa coli imperatore son patre, la sexerci dal palazzo, leglendo la conce fatto avexa coli imperatore son patre, la sexerci dal palazzo, leglendo la conce del Pimperatrice ne mori di dolore. Appresso egli si abbandonò alla più sfrenata corrutta e mori in ventiquatti rami, non avendone regnati un tre e mezzo. Lascière dei sosò figliutoli Basilio e Costantino, ma per l'età loro tenerissima non poterono salire toto il trono.

Niceforo Foca, capitano illustre per molte vittorie riportate sui Musulmani e sui Russi, lu gridato imperatore fin dal 2 luglio del 963 dall'esercito su cui imperava; e il di 6 agosto seguente fu incoronato a Costantinopoli, Alcune settimane dopo egli si sposò coll'imperatrice Teofania, vedova di Romano, essendo pur egli vedovo.

Intanto l'imperatore Ottone ricerco l'alleanza de Greci pel giovane Ottone, suo figliuolo, che papa Giovanni XIII aveva incoronato imperatore d'Occidente il giorno di Natale del 967 2. L'anno seguente mandò Luitprando, vescovo di Cremona, a Costantinopoli e lo incaricò di dimandare in matrimonio pel giovane Ottone la principessa Anna, figlia dell'imperatore Romano il Giovine e dell'imperatrice Teofania, rimaritata a Niceforo. I Greci non avevano per anco dimentico l'affronto, che pretendevano aver ricevuto dall'elevazione de' principi d'Occidente all'impero dell'antica Roma, Al suo sbarcare l'ambasciatore fu come imprigionato nel suo palazzo, dove non comunicava con persona. Un tre giorni dopo fu menato appiè d'un trono, sul quale era assiso, secondo il ritratto che egli ci ha lasciato di Niceloro, un uomo, piccolissimo di statura, con grosso il capo, di colorito bruno, occhi piccoli, lunghi capelli, larga barba, con grosso il ventre e cortissime gambe. Alla sinistra di Niceforo, ma un po' più al basso erano seduti i due giovani principi Basilio e Costantino, suoi nipoti. Pigliando a parlare l'imperatore disse a Luitprando: « Io avrei voluto ricevervi con distinzione, ma il procedere del vostro monarca non me l'ha consentito ». E si limento degli atti d'autorità e di rigore, che Ottone esercitò nella città di Roma, e delle sue usurpazioni su melle città, che i Greci occupavano tuttavia in Italia.

Luitprando, che non si lasciò pigliare da alcun timore a quella teatrale alterezza, così rispose: « Il mio signore non ha esercitata alcuna signoria sulla città di Roma,

ma sì l' ha francata dal giogo de' suoi oppressori. Ella gemeva sotto la possanza di donne da partito e da uomini vie maggiormente dispregievoli. In qual lefargo erano essi altora i vostri predecessori, quegli imperatori romani, che l'eran solo di nome, non adempiendone dovere alcano? Il grande Ottone non adoperò nella guisa medesima. Pieno del desiderio di ritornar la Chiesa al suo primo splendore, egli venne dagli estremi del mondo per liberare da' malvagi la gran Roma, e ristabilire la potestà del successore del Principe degli Apostoli, e allora quando si sollevarono dei ribelli contra una così santa autorità, ei gli puni quali parricidi e sacrileghi secondo le leggi di Teodosio, di Giustiniano e degli altri imperatori ». Luitprando rispose poscia alle lamentanze di Niceforo intorno alle usurpazioni dell' imperatore d'Occidente sulla Puglia, donde i Greci macchinavano a conturbare l'Italia, e alle correrie medesime dei Saraceni; poscia propose gli sponsali del giovane imperatore Ottone e la principessa Anna, Niceforo differi a rispondere sotto colore di una processione, che egli faceva quel di celebrare, la cui ora era giunta.

La descrizione che ne fece Luitprando fornisce della maestà di quegli imperatori una tale idea, che risponde a quella della loro burlesca alterezza. Egli dice, che dal palazzo infino a santa Sofia v'aveva una moltitudine di mercantuzzi ed operai ordinati in due file, quasi tutti scalzi, armati di dardi e di scudi arruginiti. I grandi che accompagnavano l'imperatore avevano vesti di corte, ma così logore e dismesse, che il corteo avrebbe figurato più assai vestito comunalmente. Il solo imperatore raggiava d'oro e di pietre, ma tali ornamenti imperiali, fatti per persona di una statura al tutto diversa della sua, parevano sopra di lui abiti accattati in prestito, e più acconci a commedia che non ad una augusta cerimonia. Alcuni cantori posti sopra un alto palco, quando passò gridarono: « Ecco la stella del mattino, l'aurora de' bei di, il flagello de' Musulmani! Popoli, adorate il vostro imperatore e inchinate il capo sotto la sua immor-.

Nondimeno, a malgrado di questa specie d'apoteosi, Niceforo convitò il senato alla sua mensa. Ma volendo prolungare il suo trionfo, e lasciando villanamente libero il corso alla sua maligna vanità: Voi non siete romani, gli diss'egli, voi siete lombardi. - Voi ci rendete giustizia, ripigliò Luitprando. Noi altri occidentali, o franchi, o sassoni oppur lombardi, se così vi piace, noi non sappiamo ingiuria maggiore da po-ter fare oggidì ad un uomo di quella di chiamarlo romano. Noi abbiamo unita a questa qualificazione un'idea di bassezza, di frode, d'avarizia, d'impudicizia, di viltà ». Un'altra volta che Niceforo ricevette novellamente a mensa Luitprando insiem col patriarca e molti vescovi, egli fece cadere il discorso sopra la religione, e gli dimandò quali concili ricevevano gli Occidentali. Luitprando rispose: « I santi concili di Nicea, di Costantinopoli, d'Efeso, di Calcedonia, d'Antiochia, di Cartagine, d'Ancira». L'imperatore ripigliò con sardonico sorriso: « Voi dimenticate quello di Sassonia; ma esso è così nuovo, che noi non l'abbiamo per ancora in iscritto». Luitprando riprese: « Siccome si deve applicare il rimedio alla parte inferma, si celebrarono da voi i concili, perché originarono da voi le cresie. Se la fede è novella in Sassonia, ella vi è però vigorosa e sostenuta dalle opere. Qua per lo contrario la sua vecchiezza mostra essere in sul venir meno e alla sua decadenza n.

Questi modi non facevano certamente sperare un buon esito nel parentado, che l'ambasciatore era venuto a negoziare, ma ne avevano fatto riconoscere l'impossibilità alle stravaganti proposte dei Greci. Essi non avevano temuto di domandare qual preliminare della cosa la restituzione di Ravenna, di Roma e di tutta l'Italia meridionale; o per lo meno che Ottone lasciasse Roma libera e abbandonasse i principi di Capua e di Benevento. E però Luitprando mirando solo a sostenere la dignità dell'imperatore, ond'era il ministro, rispose vigoroso in tal guisa: « E chi è mai che tenga Roma in servitù? Il mio signore non lascia egli alla Chiesa romana il libero godimento di tutti i beni, che gli imperatori gli han dato in tutta l'estensione dell'Occidente? Intorno poi all'Italia in particolare, alla Sassonia, alla Baviera, a tutti i regni del grande Ottone, io non son cristiano, se egli ne ha in mano alcuna città o villaggio, se si fa suo l'ultimo de vassalli o degli schiavi che spettano al papa. Tocca all'imperatore vostro signore a ritornare la Chiesa romana in tutta la sua libertà e nell'antica sua possanza,

rimettendole i beni, che il gran Costantino, fondatore di questa città, le aveva dati

così nell' Oriente come nell' Occidente 25.

Giunsero intanto i nunzi di papa Giovanni XIII a Niceforo, nel disegno di agevolare la lega dei due imperatori: ma il papa nelle sue lettere dava ad Ottone il titolo d'imperatore de Romani e qualificava Niceforo imperatore de Greci. Onesti ne andarono in eccesso indegnati, e si espressero in cotal modo che mostrava ad un'ora che avevano dimentico ogni buon senso, e nelle parole non servavano neppur quello del decoro e della convenienza, « Onale insolenza, dicevan essi, in un miserabil barbaro! E come mai il mare potè patire questo bestemmiatore e non ingoiarsi la nave che lo portava? Ma che farem noi a questi sciagurati? Profaneremmo le nostre mani immergendole nel loro sangue abbietto e servile ». Cristoforo, eunuco e patrizio, si spiegò intorno a questa cosa con Luitprando. « Il papa di Roma, gli diss'egli, se si deve chiamar papa l'amico del tiglio adnitero e sacrilego d'Alberico, il Papa nelle sne lettere tratta il gran Niceforo di imperatore dei Greci, e si tien certo, che egli ha fatto ciò pel consiglio del vostro padrone. Ignorate voi dunque, che allora quando Costantino trasporto qua l'impero, egli vi condusse il senato con tutta la nobiltà di Roma, e non lasciò in codesta discredata città altro che de' vili schiavi, alcuni artigiam e la popolaglia? " Luitprando rispose con ironico ossegnio: " Non che avesse in animo di offendere l'imperatore, il papa stimò anzi fargli piacere. Siccome voi avete mutati i costumi dei Romani del paro che il loro vestire e la loro lingua, e così pensò certo che vi dovesse dispiacere similmente anche il nome di romani. Ma questo non monta, egli potrà mutare in appresso, se ciò sarà in piacer vostro, l'indirizzo delle sue lettere ». Fecero sembiante di mostrarsi paghi di tale risposta e fu rimessa all'ambasciatore nna lettera di Niceforo per Ottone. « Rispetto al papa, noi non lo giudichiam deguo, vi si leggeva, di ricevere delle lettere imperiali. Egli deve star contento di guesta risposta, che gli fa il Curopalata. E poi non vogliam mandarla col mezzo de' vili che egli si è eletti a suoi nunzi. Noi commeltiamo tale cosa a voi, e fategli capir bene, che se egli non si corregge, è perduto fuor d'ogni speranza ». In questo modo adoperavano quei pretesi successori de' Romani, che erano molto più acconci a sostenere una scena da mimi, che non a mostrare la nobile e maestosa gravità dell'antica Roma.

Luitprando non dipinge diversamente i vescovi della Grecia, in che egli si abbattè fra via, dai quali non trovò ospitalità, nè risguardo alcuno. « Per la maggior parte, egli dice, essi sono eunuchi, ricchissimi pel gran danaro che hanno ne' loro scrigni, e miserissimi nel loro modo di vivere. E per ispirito di risparmio e per bassezza d'anima ei mangian soli a una piccola tavola sparecchiala. Un biscotto di mare con alcune erbe e dell'acqua calda, ecco tutto il loro pasto. Essi medesimi vendono e comprano in pubblico, aprono e chiudono le loro porte. Oltre le loro sordide inclinazioni, i tributi che grano ad essi imposti ne ridneevano la maggior parte a vivere in cotal modo ». Il vescovo Leucate disse a Luitprando, che la sua Chiesa pagava ogui anno cento soldi

d'oro a Niceforo e così in proporzione le altre.

. Questo imperatore non solo aboli le pensioni, che i snoi predecessori avevano conceduto alle Chiese e a tutte le case di pietà, ma con una legge generale proibi loro di aumentare il loro immobile, per poca cosa ch' ei fosse, sotto il vago pretesto che i vescovi impiegavano male il patrimonio dei poveri. Quando si moriva un vescovo egli mandava de commissari per regolare le spese de funerali e si pigliava come sua ogni rimanenza di beni. Una innovazione, che maravigliò vie maggiormente, fu una legge, softoscritta da alcuni prelati cortigiani, la quale vietava di eleggere ed ordinare per l'avvenire alcun vescovo senza un ordine espresso dell'imperatore. Il perchè così per questa, come per molte altre usurpazioni sconsiderate egli si attrasse un odio così grande, che non lo poterono scemare nè estinguere nemmeno le molte vittorie che egli riportò contra i Musulmani. Le quali furono i conquisti delle Isole di Creta e di Cipro, la presa di Tarso e di tutte le migliori piazze della Cilicia, lasciando stare le vittorie anche più Inminose ottennte nella Siria e nella Fenicia. Egli sarebbesi intpadronito ben anco di Antiochia, se per una debolezza di spirito, comunissima allora fra i Greca, non avesse prestata fede alle tradizioni superstiziose del volgo, il quale era preoccupato del pensiero, che l'imperatore morrebbe dove fosse stata presa una tale città. Egli An. 969 diede comandamento al patrizio Michele di limitarsi a bloccarla, e respinse con tauto vigore i Musulmani, che dispettati delle loro rotte arsero Giovanni, patriarca di Gerusalemme, e la chiesa magnifica del santo sepolero (969). Ma il patrizio avendo a vile le superstizioni popolari e giovandosi accortamente della buona occasione, strinse vivamente e prese Antiochia.

Il procedere ingiurioso, con cui Niceforo rimeritò un tale servigio pose il colmo al malcontento dell' universale. Fin l'imperatrice Teofania non potendo più tollerare il suo consorte, congiurò alla sua morte. Ella chiamò Giovanni soprannominato Zimisce o il Piccolo, a motivo della sua statura, gran capitano, famoso per molte vittorie, e che Niceforo per alcuni sospetti aveva rilegato al di là dello stretto nella città di Calcedonia. Abbordò di notte tempo sotto le finestre del palazzo, a cui fu egli il sesto a salire, coll'aiuto di alcune corde e panieri. Essi uccisero Niceforo mentre dormiva, poscia gli spiccarono il capo mostrandolo a coloro, che traevano in suo soccorso. Giovanni Zimisce fu subitamente riconosciuto imperatore insieme coi due giovani prin-cipi Basilio e Costantino, figli di Teofania e di Romano il Giovane. Alcuni giorni dopo, la festa di Natale del 969, egli fu incoronato dal patriarca Polintto, vincendo la debole resistenza di lui, con assicurarlo che egli non aveva messe le mani sopra Niceforo. ma si bene che altri lo avevano ucciso per comandamento dell'imperatrice. Il patriarca volle, che questa principessa fosse scacciata dal palazzo e sbandili gli assassini; il che Zimisce eseguì appuntino, lietissimo di raccogliere così il frutto del suo delitto e di rovesciarne tutto l'odio sopra i suoi complici. Egli rivocò pure le leggi fatte da Niceforo in danno della Chiesa e richiamò i vescovi che furono esiliati perche non le vollero sottoscrivere.

Poco dopo ritornato da Costantinopoli Luitprando ne compose la relazione, nella quale si trova il quadro che noi abbiam tessuto de' costumi greci dell' età sua: e questa fu l'ultima delle sue opere. In prima, e quando era soltanto diacono di Pavia egliaveva scritto la storia dell'avvenuto in Italia, principalmente dopo stabilitisi i Saraceni a Frassineto nell'894, infino al conciliabolo d'Ottone contra Giovanni XII nel 963, come abbiam già fatto notare. La sua narrazione è spirilosa come le sue conferenze coll' imperatore e i grandi di Costantinopoli; ma non v'ha buon gusto e giudizio. La sua erudizione, maravigliosa in un secolo accusato di tanta ignoranza vi e sparsa a piene mani, ma fuor di proposito e spesso ei ne fa una mostra che ha del puerile. Ma ciò che è più contraddicente in quest' opera composta da un diacono e dedicata ad nn vescovo è il tuon burlesco, che va fino alla ciariataneria e talvolta trascorre ben anco in tal licenza che oggidì farebbe offesa al pudore.

Attone, vescovo di Vercelli, il quale la contendeva con Luitprando pe' suoi sontimenti e la sua gravità, viveva forse ancora. Se nella prima parte del suo Trattato dei palimenti della Chiesa, di cui abbiam già favellato, egli sostiene che i vescovi non possono essere condannati altro che dal papa, gli è perchè allude ad una condanna defimitiva e perpetua; poiche dall'altro lato egli confessa, che l'istruzione del lor processo può esser fatta dal concilio della provincia 1, e dicendo in altre parole, che può esservi un primo gindizio. Ora, questa dottrina, molto più antica delle false decretali non avrebbe potuto essere stabilita da loro. In generale « coloro, dice Bergier, i quali hanno immaginato, che l'autorità dei Papi era fondata solle false decretali, non sono stati molto valenti. Questa autorità era stabilita dall'uso, allorchè apparvero le false decretali. Il falsario, che le fabbricò altro non fece se non erigere in leggi antiche la disciplina e la giurisprudenza, che vedeva regnare al tempo suo, e non era stato nè eccitato, ne stipendiato dai papi. Nel libro de Anticristo, Grozio conviene, che questi, anziche sostenere o favorire i falsari gli hanno sempre condannati e repressi, e non hanno cessato mai di incoraggiare i critici valenti a ». Attone dimostra eziandio molta prudenza e penetrazione, allorchè si fa a combattere le prove abusive e sopratutto il duello. " Qualunque sieno i casi, dice egli, in cui si possa impiegarlo, gli è un tentare il Signore, il quale non è punto obbligato a far dei miracoli per dar la vittoria alla buona causa, c anche allora quando questa trionfa, gli è sempre un partecipare

Spicil. t. VI, p. 44. - 2 Diction. Theol. art. PAPE.

contra i canoni all' effusione del sangue umano, e quasi del sangue innocente, poiche il campione non è il colepvolte gile 'un commetter un vero deitto per iscarciarsi di una falsa accusa "". Rispetto alla prova del giurimento esso era usato, quando man-cavano altri modi di guisificazione, non solomento esso era tusato, quando mancavano altri modi di guisificazione, non solomente the l'accusato, losse pur anche vescovo, si purgasse egli stesso con giurimento, na che si facesse giurare unisum on li si suoi confizielli. Attone sostiere, che secondo il diritto naturale el basta per asolvere l'accusato, che non vi sia alcuna prova acquisita contro di lui; che è altretanto contario alla ragione come al Vangelo, e lo soforare un nomo in tale caso di affernare con giuramento sulla sua propria innocenza, perché gil è un giurare invano, e di reputarlo copropore per manenna di relatati, che guirone per uno estagnanto.

Nella seconda parte, in cui l'autore tratta dell'ordinazione dei vescovi, rammenterà il lettore con qual forza egli riprenda i principi, che in onta delle leggi della Chiesa fanno della loro sola volonta la regola delle elezioni: « Arbitri imperiosi dice egli, i quali si tengono offesi, che un prelato, di qualunque siasi merito sia eletto da tutt'altri fuorche da loro, o che sia rigettato quello che essi proteggono, per quantunque indegno ne sia. Il furore della protezione trascorre fino ad innalgare all'enisconato, fino a costituir dottori e padri spirituali de' fanciulli, che non san ne manco i primi elementi della religione. Intanto si costringe il popolo a rendere testimonianza alla dignità della persona, che è manifestamente impossibile che possa avere acquistato il merito necessario. La maggior parte degli assistenti si ridono di nua illusione cotanto palese: queste immagini di pastori diventano per sempre l'oggetto del dispregio, dell'oppressione e talvolta ancora di una violenza omicida ». La terza parte, la quale tocca de'beni ecclesiastici, ci insegna sino a qual punto era salito il costume di saccheggiarli sia alla morte od alla espulsione de prelati. Si votava la casa, i granai, le cantine, le dispense; si vendevano i frutti, non per anco raccolti, e talvolta anche le terre sotto il nome del titolare futuro, e si procrastinava la sua ordinazione infino a che ogni cosa fosse tutta consumata. Noi abbiam pure una costituzione di Attone di Vercelli del tenore di quella di Teo-

duffor d'Orleans, vale a dire un istruzione generale pel popolo e il deco, avala prinacipalmente dai concili s' Ni si ved, che tutti i sacredost, i diaconi doverano saperea nazioni della concilia s' Ni si ved, che tutti i sacredost, i diaconi doverano saperea nazio, che le confortezza che sacredost delle chiese e che chercio, istiliare nel socio, precipalmente, come si vede dagli statuti sinodali di hiculfo di Scissona, si facevano al principio d'ogni mese, dande è vontulo foro il nome di calendo. Gi la pura sapere, che le penitenze pubbliche si imponevano il mercoledi delle ceneri, il sacredost dello chiesa neconservava una nota per iscritto, e doveva impigiare attento la condotta del penitente. Se vedeva in lui un ferrore straordinario, ovvero se lo trovava in pericolo di morte, egli ne doveva avvertire il vescovo, e in sua sasenza i cardinalia, vise a diver

saeerdoti della cattedrale, affine di anticipare l'assoluzione.

In aleuwe altre sixuaioni in forma di lettere sopra diversi oggetti di discipina, Attone probisca 3 soui diocessani di festeggiare il veneria di aesempia de Musulmani, di credere ai segni del cirlo, agli auguri ed alle predizioni di certi ciarbatni, che si davano per profeti. Egli predunci, che il figliocito non pui spossari colla figlinola del suo patrino. Spiega il nome di sacrodotessa e di diaconessa, che si trova in alamni camoni coia per l'uso santoro d'impigrar le donne all'attranoia familiare del alle centomica del battgamo delle altre donne, come per l'uso commund dater alle spose il titolo dei diaconi avvano spossato prima della lorso ordinacio. Di loca si votto della come consone. Di loca si votto e ameglio pri di quel che segue, che la rondinenza de'chorici, per quanto grandi dossero le tenchre e i disordini d'une quel seculo, vi era considerata come prescritta e necessaria. « Alcuni di loro, dice il medesimo autore, sono alamente schiavi del vino della carne, che si feragnoni e casa della foro fortura fa loro sulle prime fingere di osservare la confinenza; por la consona della foro fortura fa loro sulle prime fingere di osservare la confinenza; port, quando sono aggregati al servizio erclesiasto cosa vistomo codeste schegurat

<sup>4</sup> Spicit. t. VIII, p. s.

delle spoglie de poveri, e alla loro morte le famo erredi delle limosine de fedeli. Così il nome del Signore è bestemmialto, poi se queste spose incertie o il or figliusif equiverà atlaccan lunga colo in vicini, il calore che metuoso i cherici a soccorreri attesta de sono padri, e tradisce ad un'ora e la natura e la loro infamia. Che segli uficiali di giustizia sopravvenegono per condur via la conculbia amsacherala, il chierci osimplicio si manifesta ve meglio co sono timori, colle sue sollecitudini e le sue profierte, si ricci-di, che i canoni condanavano alla schisvili le concubine dei cherci i, il questo modo Atlone di Veredit e molti altri vescovi d'Italia non restavano mai di mostrare il loro zelo per la discipiane e la loro valenzia nelle sociame ecclasiastiche.

Nel medesimo tempo Flodoardo o Frodoardo, canonico di Beims, e curato di Cormici el Groray, fun el secondi ordinue del cerb ru uno de primi ormanni della Clicias di Francia, così per le sue virtiu, come per le sue cogunzioni el suo vero genio %. Egli nacque vero 1894 a Eperary sulla Marra, a mori aut 1966. Così Issas cronaca, ha quale comincia/nel 946 e finisce nel 965, non confirea altro che quello che egli ha potitor vedere e discatere da se medesimo nello sozzio della sua vita, in cui prodera di tutta la gestienta ella suggione. Quanda via a trova sua scela vodi productiona non abbiamo creduto potere attimignere a migliori fonte. La sua Storia della chies al monta abbiamo creduto potere attimignere a migliori fonte. La sua Storia della chies ad Reims, divissi in quattro libria, comprende tatta la serie degli avvenimenti dalla sua fondazione infino al tempo dell'autore, il quale ta cavato cotala titti dagli activi ordi egli era custode, dagli atti del martini e degli altri santi, da quelli de concil, dalle lettere di appie dalle altre carte originali. Flodoardo fin eletto vescovo di No-yon; ma egli cedette al decano di S. Medardo, nominato Falcherio, con tale distacamunto, che basta per stabilire il as solidità di tutte le sue virtiti. Egli si rendette particunto, che basta per stabilire il as solidità di nutte le sue virtiti. Egli si rendette particunto, che basta per stabilire il as solidità di nutte le sue virtiti. Egli si rendette particunto, che basta per stabilire il solidità di nutte le sue virtiti. Egli si rendette particulare.

colarmente commendevole per la purezza de suoi costumi.

Santa Matilde, madre di Ottone I, fece risplendere infino sul trono le virtù, che sarebbonsi ammirate in una santa religiosa 3. Educata fin dall'infanzia nel monastero di Erford sotto la mano dell'avola sua, la quale n'era badessa, e uscitane solamente quando si sposò all'imperatore Enrico, non che si lasciasse corrompere dalle vanità del secolo, non parve che ne fosse intorniata se non per sentirne viemeglio il vuoto e i pericoli. Costretta a far bella mostra di se raggiante d'oro e di pietre preziose. nonpertanto se ne consolava, ma solo perchè la sua dignità le dava i modi da esercitare la sua carità in tutta la sua estensione. A pregare la notte ella si levava da canto al re suo sposo, il quale per rispetto alla sua virtù fingeva di non se ne accorgere punto. Dopo la morte di questo principe ella si ritrasse al monastero di Quedlimburgo da essa fondato, e ne osservò tutta la disciplina regolare. All'aspetto di dignità ond'eran come improntate tutte le sue azioni e i suoi discorsi, ella accoppiò tale riservatezza e modestia da contenderla in ciò colla più timorosa delle vergini. Lasciando stare gli ufizi a' quali assisteva la notte e il giorno, essa pregava pure assai e prima e dopo di essi. Non cessava mai di fare offerire il santo Sacrifizio per l'anima del suo sposo, e tutto il rimanente della sua vita ella osservò l'ottavo giorno della morte del re, il trentesimo e l'anniversario.

Ellà illustrò pure la sua pazienza e il suo distaccamenjo in una persecuzione che fu obbligata a sastemer da parte del principi suoi fignicio, presso a' quali venne accussita di aver consumata in limosine una ragguardevo parte delle pubbliche entrate. Primierramente fu recata a dover cedere tutto quello che il re Eurico le aveza dato per suo stato vedovile; ma il re Ottone attribuendo a tale durezza alcuni sinistir, iche toccò poscai in guerra, richeise perdono alla santa regina, le rendette insieme colla fama le terre che le avera rapite, e la secondò dapoi nella maggior parte delle sue buone opere. E fia proprio pe's occarsi di lui, che ella faodo molte chese e cinque monasteri, e fa ragli altri quelli di Posden nel ducato di Brunsyvick, dove si noveraziono fino a tremila monasi. Ella dava da mangiore a' pover di evo lei di, e guatava al fatto piacre in esercitare tale heneficenza evangelica, che si faceva ne' suoi vuogri recur dietro delle vivande e viveri d'ogni fatti. Nelle città in cui passava l'inverno casa aveza cura

<sup>1</sup> Cone. Hisdal. can. 3. — 2 Elog. Sec. V, Bened. p. 325. — 5 Act. Ibid., p. 247.

che si acccudessero, pei poveri, dei faochi che durassero la noble e il di. Ad una religiosa soa fidata, che la serviva, essa aveva raccomandato di non landore possaro perco alcuno senza fargli imosina. Il saboto, che era il giorno in cui era morta il suo aposo, essa addoppiava le sue carrià, faceva apprestare un baguno pei poveri passeggieri, il serviva ladorita colle ne proppie mani, until il conduceva in una camera dove

li forniva d' abiti.

122

Ella infermò nel monastero di Quedlimburgo, il quale fu immantinente visitato da nna calca di persone d'ogni condizione, tenerissime a buon diritto della sua salute. La visita di suo nipote Guglielmo, arcivescovo di Magonza, le cagiono la gioia maggiore, lo sono certa, gli diss'ella al primo vederlo, che Dio è quegli che vi conduce da me, poiche dopo perduto il mio figliuolo Brunone nessuno è più acconcio di voi ad assistermi in questo ultimo passaggio. Cominciate per sentire la mia confessione, e poi ve n'audrele iu chiesa a dir la messa pe'miei peccati e per l'anima del re mio sposo e padre vostro ». Dopo la messa l' arcivescovo l' andò a trovare, le diede un' altra volta l'assoluzione, poi l'unzione dell'olio santo e il viatico. E vedendo dopo alcuni dì, che ella non era in caso imminente di morire, le dimandò licenza di ritornarsene alle sue pecore. Ella volle fargli qualche presente che gli richiamasse la sua memoria, ma siccome aveva dato via ogni cosa, non si trovò altro che un panno mortuario. l'uno di quelli che si era riservato per la sua propria sepoltura, dicendo, che egli ne aveva un bisogno molto più pressante di lei medesima. Di fatto, l'arcivescovo-Guglielmo si morì tosto cammin facendo. La sua santa madre gli sopravvisse dodicigiorni, e venuto il dodicesimo ella fece di buon mattino chiamare i sacerdoti e le religiose, poi comaudò che non fosse vietato l'entrare a lei a nessuno della moltitudine d'uomim e donne che era accorsa per vederla. Ella diede a ciascuno convenienti consigli, e specialmente alla badessa sua nipote, chiamata Matilde, come la sua santa ava. Fece celebrare la messa, ricevette da capo il corpo di Nostro Signore, si coricò per terra sopra un cilicio, si pose colle proprie sue mani della cenere in sul capo, e in talforma ella si morì il di 14 del marzo 968, nel qual giorno la Chiesa onora la sua me-

S. Udalrico, vescovo e liberatore d'Augusta, continuava a formare la felicità del sno popolo e l'edificazione di tutta l'Alemagna t. Ma veggendosi molto innanzi negli anni e volendo applicarsi con maggiore agio alla meditazione delle cose eterne, risolvette di vestir l'abito monastico, di cui praticava già la regola, Siccome l'imperatore Ottone amaya di singolare affetto il santo vescovo, Udalrico lo pregdi ad approvare che si limitasse alle sue funzioni spirituali, a dare al suo nipote Adalberone l'amministrazione del temporale del suo episcopato, e ad assicurare all'amministratore il titolo ben anco di pastore e la sede episcopale. Avendogli l'imperatore concednta ogni cosa, il vescovo prese immantinente l'abito di monaco, e il suo mpote Adalberone portò pubblicamente il baston pastorale. Il conoscimento della verità non è sempre dato alla pietà anche più eminente. Moltissimi vescovi, la maggior parte de' quali non aveva la santità medesima di Udalrico, si scandalizzarono in vedere che suo ninote si attribuiva contro i canoni gli onori dell' episcopato mentre era tuttavia in vita il vescovo titolare. Si esaminò la cosa in un concilio che fu tenuto a Ingelheim, nell'autunno del 972: nel quale fu statuito che Adalberone sarebbe escluso dall' episcopato se non giurava che si cra insignorito della potestà episcopale, prendendo il baston pastorale, per ignoranza o inavvertenza e non in onta de canoni. Adalberone apparve in concilio insiem con suo zio e fece il giuramento che gli era richiesto; indi Udalrico propose di conferire l'ordinazione a sao nipote. Ma i più illuminati di que' prelati lo pigliarono in disparte: e gli favellarono in tal modo: « Voi che avete sempre vissuto vita irreprensibile, e che sapete così bene i canoni, è molto meno conveniente a voi che a qualunque altro l'aprir la porta agli abusi che possono accadere, se vivendo un vescovo se ne ordina un altro in sua vece ». Essi gli fecero poscia sperare, che avendo Adalberone tutte le doti acconcie per l'episcopato, essi non darebbero a lui altro successore. Ma la morte di Adalberone, la quale avvenue nella seguente primavera, terminò la quistione nella maniera più semplice.

1 Act. sec. V, Bened, p. 415.

Poco appresso mori l'imperatore (Mtone, il dia sette del maggio di quell'anio 973, che can il mercoledi prima della Pontecoste. Egli aveva nuche quel di assistito a matsutino, alla messa, ai vesperi e fatte le use limosine. Dipo il Mognificati in trovò d'improviso così male: che lo si temne per morto. Lo fectro nospertutto nivaere della sua debolezza, gli diedero il corpo e il sangue di Nostro Signore, e dopo ricevutalo spiro paratumente. La saviezza del sono regno, il ano vigore, sosientuto lutto quel meglio che il consentiva la soviezza del sono regno, il ano vigore, sosientuto lutto quel meglio che il consentiva la soviezza del rerandi vassalli dell'Impero, le gloriose gene del suo vico, tutte le sue vitti imperati e cristate gli hamo imposto il soprametto impratore del papa nel 967, fin alctto muoramente dal popolo, il quale gli pressito posi in giumento di inquiento di redella.

Ne' due mesi che S. Udalrico sopravvisse all' imperatore, fece molte limosine e preghiere in pro di esso. Celebro ogni di il santo Sacrifizio infino a che le forze gli permisero di stare in piedi, e quando non pote più dire la messa, si fece condurre alla chiesa per sentirla. Dopo recitato l'ufficio e tutto il salterio si fece leggere de libri di pietà, e si intratteneva di Dio con persone pie. Un giorno sclamò, come svegliandosi da un profondo sonno: « Ohimè, ohimè! lo non vorrei mai aver veduto mio nipote Adalberone. Non si vuol punto ricevermi in cielo infino a che io non sia stato punito di aver condisceso a' suoi desideri ». Il giorno della festa di S. Giovanni per una crisi che egli tenne per miracolosa, egli si sentì tanto in forze da poter andare alla chiesa e celebrar due messe di seguito. La vigilia di S. Pietro, che cadeva in domenica, stimò esser giunto al termine di sua vita; fece un bagno, si rivesti degli abiti preparati pe' suoi funerali e così preparato si fece ad aspettar la morte. Ma visse infino al di 4 luglio, e allora sentendosi imminente il morire, fece stendere della cenere in forma di croce, la spruzzò d'acqua benedetta e vi stette coricato sopra infino a che fu spirato. Al suo sepolero vennero operati molti miracoli, i quali furono esaminati a Roma e così pure le sue virtù, le quali cose venti anni dopo la sua morte, nel 993, lo fecero porre solennemente nel novero dei santi. Papa Giovanni XVI spedi la bolla, firmata da lui, da cinque vescovi dei dintorni di Roma, da nove preti cardinali e tre diacom. E questo è il primo atto autentico che ci rimane di canonizzazione fatta formalmente dalla santa Sede.

Papa Giovanni XIII era morto un anno prima di S. Udatrico I di 5 o 6 settembre del 974, dopo tenta quasi ateta anni la cattedra di S. Pietro. Fu eqti che fondò gli arrivercovati di Capua e di Benevento nella parte merdionale dell'Italia, dove infina allora non era stata riconosciuta altra Chiesa metropolitana da quella in fuori di Rema. Del canto lovo i Gredi fecto oun metropoli di quella d'Otranto, i patiarva di Costantinopoli fece dara el vescovo di questa arde le lettre, che lo istitutivano arcive-scovo, colla facolia di consacrare cinque movi vestovo cion della Poglia, come nella Calabria della signoria dei Greci. E lo spirito di emulzione travcere fino al punto di non permette più desi edel'erasse l'dificio in latino in messua chiesa di la fino di mode premettere più desi edel'erasse l'dificio in latino in messua chiesa di la fino di

A dissordini che affliggerano la Chiesa romana dopo la morte di Giovanni XIII crebico vienaggiormante la vavezione dispettosa conò de Cresi, ceme degli altri nemici della sinta suntà. Il successore di Giovanni fu Benedetto VI, che fu ordinato papa sul finire del 192. Egli teme la sunta Sede da soli, circa dicitoto mesi. E perche voleva mantenere i diritti della Chiesa e dell'impero, il sedinoso Crescenzio, figiundo della famosa Tecdora, arrestà Benedetto e lo getti o unua prigione, a dove da quando venne detto, fu strangolisto end correre dell'amo 974. Franciore, disconto della Chiesa romana, ordinato papa sotto il nome di Bonalcono, disconto della Chiesa romana, ordinato papa sotto il nome di Bonalcono, vilva o losse prima, o dopo la morte di Benedetto VI, secondo diversi autori, fu rigediato generalmente quale afritipapo, un esses dopo la sun devazione e se ne fuggi a classianinopoli. Allora fue letto Diono II, i quaji to leveno della como fine di raspone prima di benedetto. Ve ne sono defini latti, i quaji to leveno della consociato qual capo della Chiesa vino bascano dubitare della valdità del suo titolo, che la sola occurità del suo pontificato può aver fatto contrastare. Non sia nulla di ectro intorno al tempo della Successi con se con della contrastare. Non sia nulla di ectro intorno al tempo della successi cetto ne propure su

- ookle

quello della sua morte. Il suo successore Benedetto VII, vescovo di Sutri, e nipote ad finoso patrisio Alberio, fu eletto e messo in trono o al cadere del 974, o nel mese di marzo dell'anno seguente. Il suo pontificato, il quale durd circa otto annie messo, nin rolla sua vita il 10 di lugiolo del 983. Le Febrev di S. Marco, in un'opera che non si potrobbe certo provare per favorevole alla santa Sede 4; pretende che Rendetto VII, è il medismio nel Benedetto VII, il quale passava per morto nella sua prigione, e che avvalio risultia la santa Sede fii risguarabito dagli stramieri come un altro Benedetto. La quale quinnen ha tanto piu di probabile, perchè eccondo in come ma altro Benedetto. La quale quinnen ha tanto piu di probabile, perchè eccondo in conseguirenche che il sonami di quel tempo non avrebbero lascato morire Benedetto VII, di cui non si la altronoda elcuna prova sicura.

Infra torbidi così affannosi della Chiesa romaia, l'imperatore Ottone II e l'imperatiric Adelidie sua madre conseprimon di disegno di darle a pastore S. Maiolo di Clany. Li lo ferero venire e lo strinsero con molte istanze ad accettare il poniticato (974).

Il santo alatte rispose issofitto, che voleva morir povero come avera visuato 8. Ma
torimando spesso al cosa medesima l'imperatore e l'imperatire, e facendolo stringere
a ciò dai vesco il el signori, egli consultò il ciò nell'orazione, indi rispose con tal
tororo da non dar più luogo a speranza atuna: attori
toro da non dar più luogo a speranza atuna: attori
sassi di quello che si vuole a governare i Romaia la Chiesa, ma mi mante anoro più
sassi di quello che si vuole a governare i Romaia, poiche corre maggior divario tri
i lor costumi ed i miei, che non tra j passi che cia hamo vedudo nascere. «Quello
rifiuto che non fu potuto ma vinerer im Maiolo dopo stato inefficace in tanti altri,
rificate che non fu potuto ma vinerer im Maiolo dopo stato inefficace in tanti altri,

debbe aversi pel fatto più maraviglioso della sua vita.

Alcun tempo appresso si vide un effetto molto commovente dell'ascendente che egli aveva sopra lo spirito del giovane imperatore. L'ambizione de' favoriti e degli adulatori gelosi del crédito dell'imperatrice madre aveva messo una tale discordia fra lei e Ottone, che questa santa principessa fu costretta a riparare in Borgogna presso al re Corrado, suo fratello. Tutti i buoni ne andarono dolenti, e Maiolo se ne mostro cotanto dolorato, che andò colla principessa a ritrovare l'imperatore a Pavia. Il santo abate dipinse vivamente a Ottone il dovere, che gli era imposto di onorare sua madre, ad esempio di Gesù Cristo medesimo, e i colpi terribili, coi quali l'autore della natura avveniva di rado, che non vendicasse diritti così sacri. Il principe tremante e intenerito cadde appiè della madre, e questa essa pure gli si inginocchiò dinanzi. Ambedue piansero dirotti e la riconciliazione fu tanto costante, quanto era sincera 5. S. Adelaide visse da poi lungamente, irremovibile nella carriera della virtù, e usò tanto cristianamente della prosperità, come usato aveva del pari delle sciagure. Ella fu così distaccata dalla terra, che i snoi beni parvero più assai quelli de' poveri e de' servi di Dio; fu tanto zelante del pubblico bene, che le fu imposto il soprannome di Madre dei regni; ella fondò tanti monasteri, quant'erano le corone che possedeva la sua augusta casa. Cousorte, madre ed avola dei tre primi imperatori della stirpe alemanna, tutti nominati Ottone, ella amò con altrettanta costanza la Francia, sua patria, non altramente, che se non avesse contratta altra lega. Ella andò a morire in seno alla sua famiglia nel 999 nella provincia di Borgogna dopo mandati de' presenti degni della sua dignità e della sua pietà a S. Benedetto sulla Loira, a Cluny e a S. Martino di Tours.

San Maioto mori prima di questa santa principessa, il di 4 di maggio del 994 morivato di Souvigny, quattro anni dopo di avere fato deggere in sua vece S. Odione dell'illustre casato di Mercocur nell'Alvernia. Infermando Maioto conobbe esser giunta l'ultima sua ora, e vide la morte con quell'o cchio fermo, che la magnanimita cristiana dà ai santi. Egli medesimo consolava i suoi religiosi, che rompevano in jarmie intorno a suo letto. E robichevo imi amante, egli dicera lorro, e perche via affliegete voi della mia felicità l'Dopo il combattimento Dio m'invita alla corona n. Essi gill diamadatano la sua benedizione e ai prostarano per rincerta. E da ultimo non penado

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abrige cronologique de l'histoire d'Italie. — <sup>2</sup>Vit. per Syr. l. 3, c. 8. — <sup>3</sup> Vit. per Odil. bibl. Clun. p. 354.

che ad intrattenersi amorosamente col sno Dio. «Signore, selamò egli, quasi avesse gustate già le doleczae celesti, oh come sono ammirabili i vostri tabernacoli II vostro servo non capisce più in sè stesso della gioia in veggendo la bellezza della vostra casa». E così dicento passò tranquillo al Signore.

San Volfango, vescovo di Ratisbona, mori l'anno medesimo di S. Maiolo, il di ultimo di ottobre, nel quale la Chiese sonera la sua memora. L'unittà le la dolezza, un condotta seggia, uniforme, moderata, una modestia, tanto più ammirabile nella elevazione, perchè vi era giunto da basso stato, essendo lato in Javevia da parenti oscari tali funono insiem colla profondità della dottrina e l'ingegno del parlare, le doti, che per oltre veni'anni gli fecero conservare la purea de' costumi cosi fra i popoli, come nel efero e talvolta strappara hen anco al detitta de anime più indiurate.

Al tempo istesso il Belgio è la Lombardia ebbero ad ora ad ora lo spettacologli uno zio altrictulo diverso di questo ne suoi effetti, quanto nel suo principio e nel suo fare. Raiteri, vescovo di Verona e poi di Liegi, e pel difetto della medesima leggerezza abate di S. Amando, e possi di Ilaumont e possica ancora di Lobes, di cui era siato monavo, censurò dappertullo i vizi e gli errori, di cui egli non andava sempre serie i insegnò i canoni, che egli appera molto pi di quello che i praticasse, e con quil-che merito e qualche relitutime di internaine si rendette insopportabile voti ai Booni con ori mothe artili i Più destro in offenere delle carinhe che non ega in conservarle egli trovò il modo di farsi rimettere per ben due volte sulla sede di Verona, dalla quale venne poi sacciato four d'origo isperanza di poletri ritornare. Egli pubblicò contro Bandri, che gli fu surrogato nella sede di Liegi, uno scritto cotanto violento, che none si pole chiamara altro che col none di firensio, così dimonizandolo egli medesimo.

Così adoperava quell'esaltato, che co' suoi mattezzi era più degno di stare fra gli antichi cinici, che non fra i successori degli Apostoli. Un giorno egli diede dodici scudi ad un uomo che gli aveva dette delle ingiurie per molte ore di segnito. In una delle sue opere, intitolata Congetture sul carattere d'un certo tale, egli deprime sè stesso da insensato, riferendo tutto quello che i suoi nemici gli rimproveravano, e attestava di approvarlo. Ma dal bel mezzo di tale buffonesca umiltà si vede sbocciar fuori msiem coll'impudenza tutta la cinica presnuzione. Ed ecco in qual modo egli fa parlare critici di lui medesimo 1: « Egli è di una loquacità che non ha fine, e di un' audacia nel censurare, che non ha in rispetto persona alcuna: ora v' ha egli da stupire, che tutte le lingue si scatenino contro di lui, dappoichè egli esercita la sua penna e la sua lingua contra tutto il mondo! Egli ha fatto una storia dell' età sua, nella quale egli sparla dal principio sino alla fine così di sè medesimo, come di tutti gli altri. Egli è figlio di un falegname; or ci vorrem noi maravigliare, che egli ami cotanto il fabbricare e il ristaurar le chiese? Egli va sudicio ne' panni e ne' calzari, dorme il più spesso per terra o sopra una panca, accoglie a' suoi pasti ogni fatta di persone, e si occupa di lavori bassi e servili, quando non si trova avere il naso immerso ne' suoi libri. Poichè gli è una specie di selvaggio che fugge il mondo, non va mai all'esercito, di rado alla corte, non dimanda e non dà nulla ai grandi, non ha maggiori relazioni co' snoi simili e non si trova bene altro che ne' luoghi abitati dagli orsi ».

simile non si trova dene attro che ne unogni adutati dagni orsa."
Dal carattere di liatieri si vuodo certamente inferire, che la sarebbe cosa poco gindiziosa l'avere intera fode in quello che al legge nelle sue declamazioni contra i dissolimi del ciero il Italia; per esempio, che a settoni vi si trora priede digno di essera si contra di sono contra

<sup>1</sup> Spicil, t. 2, p. 199.

An. 974

Nella lettera sinodica di Ratieri diretta al elero della sua diocesi, tra le molte altre importanti cose di istruzione si legge che i sacerdoti non debbono concedere la riconciliazione ai penitenti, che secondo la misura del potere che è stato ad essi attribuito dai canoni; il che fa vedere, che v'aveva dei casi riservati al vescovo. Indi è notato in termini formali, che i sacerdoti possono dare la penitenza pei peccati segreti, e che ri-

spetto ai peccati pubblici essi ne debbono fare la relazione al vescovo.

Il domma della presenza reale non può insegnarsi più chiaramente di quello che fa Ratieri nella sua lettera ad un ecclesiastico di nome Patrico: « Mi duole assaissimo 1, gli dice egli, che voi conosciate così poco quel sacramento che amministrate tutti i giorni. Se ingannato dalla voce dei sensi voi lo pighate per una semplice figura, il vostro errore è pinttosto da compiangere, che non da beffarsene. Credetemi, fratello mio, come alle nozze di Cana l'acqua fu mutata in vino vero e non figurativo, e così il vino nell' eucaristia non si muta già in un sangue figurativo, ma in vero sangue, e così pure il pane vi diventa vera carne. Se il colore e il sapore vi mostrano un'altra cosa, richiamatevi alla mente quello che dice la Scrittura, che l'uomo venne formato del fango della terra. E non pertanto l'uomo non ha la figura del fango, e non ne ha che la sostanza. Qui per lo contrario, quantunque il colore e il sapore si rimangano nel mistero quali eran prima, quello che voi prendete è nondimeno vera carne e vero sangue. La curiosità umana può ben fare delle obbiezioni, ma la sapienza cristiana non deve che disprezzarle, poichè si tratta di fede e di uno de' suoi più misteriosi articoli. Se l'è un mistero, indarno si vorrebbe comprenderlo, sè l'è un punto di fede, bisogna crederlo e non esaminarlo ». Tale era la professione della fede cattolica anche nel secolo meno istrutto, e nella bocca di un prelato, il cui epitafiio, fatto da lui medesimo, dimostra chiaro, che egli era tutt'altro che regolare a. Ratieri morì a Namur nel 974.

Allora S. Bernardo di Mentone, arcivescovo d'Aosta, uscito da una delle più illustri case di Savoia, fondava degli istituti, la cui utilità fin riconosciuta dall'empietà medesima. Contristato dell'ignoranza degli abitatori delle Alpi, i quali per la maggior parte erano tuttavia idolatri, ei li illuminò, e abbattè gli idoli, che sussistevano ancora sui gioghi de' più alti monti. Travagliato pur anco de' mali, che i pellegrini alemanni e francesi pativano andando a Roma, egli fondò per essi due ospizi, famosi pel soccorsi che vi ricevono pure oggidì i viaggiatori, che valicano il grande o il piccolo San Bernardo, L'uomo di Dio recò ben anco la luce della fede in molti distretti della Lombardia, vi procurò moltissime conversioni e andò a Roma, dove fece approvare l'istituto, che egli aveva formato per servire i suoi due ospizi. Ritornato fra i popoli che egli aveva evangelizzato, morì in esercitando lo zelo più disinteressato in età di ottantacinque anni. Le sue eminenti virtù e i suoi miracoli lo fecero canonizzare l'anno se-

guente, 4009.

In Ispagna i cristiani, sempre alle mani cogli Arabi, ora vittoriosi ed ora recati alle ultime estremità, conservavano invariabilmente per l'amore di patria e la religione quel grado di zelo, onde le sciagure e tutti gli ostacoli non possono altro che ritardarne i trionfi. Ordogno II, figlio di Alfonso il Grande, re d'Oviedo, e che invece di questo titolo fu il primo che portò quello della città di Leone, dove stabili la sua corte, illustrò il primo anno del suo regno colla presa di Talavera, che conquistò per assalto dopo soggiogato e morto un forte esercito di Maomettani. Due anni appresso egli ottenne una vittoria ancor più illustre sul loro re Abderamo III. Egli fu poscia rotto da questo pericoloso nemico alla funesta battaglia della Valle della Giunchera nel 921 insiem con Sancio, re di Navarra, che egli era andato a soccorrere, e che fu il primo a pigliare il titolo di re in vece di quello di conte. Ma l'anno medesimo Sancio raccolse le sue soldatesche, aspettò Abderamo, che ritornava col suo esercito da una spedizione tentata al di là de' Pirenei dopo il suo trionfo, lo pose in rotta, e gli rapi in un solo giorno il frutto di tutti i suoi sforzi, Ramiro II, figlio di Ordogno, tolse Madrid agli Arabi e riportò sopra Abderamo una tale vittoria, che si dice facesse passare a filo di spada da ben ottantamila di quegli infedeli: e fu nel 938. I cristiani si tennero cotanto generalmente debitori di tali vittorie all'intercessione di S. Giacomo, che da quel tempo

<sup>2</sup> Spicil. XII, p. 37. - 2 Conculcate, pedes hominum, sal infatuatum.

in poi il nome di questo apostolo diventò il grido di guerra degli Spagnuoli, come il nome di S. Dionigi era quello de Francesa. Ordogno III, figlio di Ramiro, si insignori. della città di Lisbona nel 953. Sancio, fratello di lui, primo di tal nome tra i re di Leone, e che lo detronizzò, pati esso pure di molte sciagure domestiche, e finalmente si morì avvelenato da un signore, al quale aveva da poco fatto grazia della vita. Ramiro III, figliuolo di lui, gli succedette nel 967 non avendo che soli cinque anni i.

Sua zia Elvira, principessa pia, la quale si era consacrata a Dio, governo per lui e si procacciò saviamente la pace coi Saraceni. Ma i grandi, i quali non respiravano altro che guerra e rischi, si nojarono di un governo che essi accagionavano di mollezza, e riconobbero a loro re Bermudo, cugino germano di Ramiro, nel 982. A guadagnarsi la stima del popolo il novello re attribut alla chiesa di Compostella i beni di un martire morto senza eredi, e che erano stati incamerati nel fisco sotto il regno precedente. Questo martire, chiamato in prima Saracino, e poi Domenico nel ricevere il battesimo, era di Simanca che gl'infedeli avevano preso ai re di Leone. Dopo aver fatto passar per l'armi la maggior parte degli abitatori, essi condussero questo quale schiavo. msiem coi pochi che rimanevano de' suoi compatrioti, li gravarono di catene e li tennero prigiami un due anni e mezzo, nel corso de' quali questi eroi cristiani non cessa-rono di lodare Iddio confessando la loro fede. Finamente essi vennero dannati a morte in castigo della loro costanza.

S. Rudesindo, vescovo di Dume, quantunque non versasse il suo sangue per la fede. pure non cessò mai dal confessarla colle sue opere s. Egli era figliuolo di Gutiero Mendes, di sangue reale, e di Ilduana dama così illustre per la sua pietà, come pe' suoi natali. Nel suo epitaffio essa è nominata confessora, vale a dire religiosa secondo lo stile del tempo, il quale qualificava di confessori anche i religiosi. La virtù e la saviezza premature di Rudesindo lo fecero sollevare all'episcopato fin dall'età di diciott'anni. In vent'otto egli fondò il monastero di Cella nuova, dove fermò la sua residenza, i cui monaci, come in molti altri paesi, formavano il clero. La chiesa d'Iria, la cui sede fiz poscia trasferita a Compostella, non aveva certo un così buon pastore. Sisenando, che occupava questa sede, si dava interamente alle vanità ed ai sollazzi del secolo. Alla perfine egli si rendette cotanto dispregevole pe' suoi stravizzi, che il re lo fece arrestare, e col consenso del popolo e del clero gli surrogo Rudesindo, il quale era suo parente, vale a dire Rudesindo prese cura di questa Chiesa in mancanza del suo pastore, non essendone però vescovo titolare, poichè in tutti gli atti che rimangono di lui egli non si nomina mai altro che vescovo di Dume; il che però non lo tenne dal difendere il popolo d'Iria come quello di Dume con tutto lo zelo di un pastore e la magnanimità di un eroe. Correndo i fedeli estremi pericoli per una doppia invasione di Normanni e di Arabi, ed essendo il re assente, Rudesindo raccolse soldatesche, marciò contra i nemici del nome cristiano, scacció gli idolatri dal continente e respinse gl'infedeli ne'loro confini oltre il Portogallo. Il vescovo Sisenando, fuggito dalla sua prigione, venne di notte tempo a trovare Rodesindo, e cavata la spada il minacciò della vita. Ma il santo con animo così pacato non altramente che se quel furioso fosse stato tuttavia in catene, lo sgridò con molta dignità e lo fece tremare predicandogli, che tra poco si morrebbe di morte violenta. Di fatto, in un'altra correria de' Normanni, i quali menarono il maggior guasto ne'dintorni di Compostella, Sisenando fu morto da loto. S. Rudesindo morì nel suo monastero di Cella nuova nel 977, dopo dismesso, come si crede, l'episcopato e preso la veste monastica. Si narrano le maraviglie di miracoli operati alla sua tomba, i quali hanno lungamente edificata tutta la Spagna,

Da un altro lato l'Inghilterra raccoglieva i frutti dello zelo e delle sapienti leggi del re Edgardo. Regnando Edoardo, suo figlinolo e successore immediato, i cherici, che erano stati scacciati dalle chiese cattedrah a motivo della loro corrotta vita, uscirono in mormorazioni, o meglio in minacce di ribellione, fiancheggiati da diversi signori. L'ammutinamento fu acquietato per le cure de' vescovi raccolti in concilio a Winchester; ma i cherici rilassati impiegarono presso il giovane re modi così stringenti, che tutti si rimanevano in sospeso, quando l'eterno Pastore, a cui i prodigi non costan nulla

pel bene della sua Chiesa, pronumzió egli medesimo la decisione <sup>4</sup>. Si racconta, che un crocifisso, attaccato al muro del refettorio, nel quale si tenera il tocatión, april a borec e disse con distinta voce: non se ne farà niente, non se ne farà niente, il re e i signori presi da spavento misero alle grida e sostemero dei decreti che il delo medesimo confernava. Si riferise un tale avrenimento nell'amo 197a, nel quale morì niente della vecchineza S. Turquetulo, nipote del re Edoardo il vecchio e abate di Croisland.

Egli era stato lunga pezza cancelliere d'Inghilterra 2; si era ben anco illustrato con raro valore in guerra, dove però non uccise persona; il perchè risguardò il rimanente di sua vita come una vera felicità. Egli abbracciò la vita monastica in età avanzata. ma guardò sempre la coutinenza perfetta e ricusò per l'amore di questa virtù molti parentadi illustri, che gli propose il re suo zio; rifiutando pure molti de' più ragguardevoli episcopati d'Inghilterra. Allorche prese la risoluzione di farsi monaco, il re Edredo bene avvedendosi quanto gli fosse necessario un si grand' uomo, volle stornario dal suo disegno: ma egli così gli rispose: « Io ho consacrato i più begli anni della mia vita al vostro servigio e a quello dei re vostri fratelli; permettetemi dunque almeno che serva a Dio nella mia vecchiezza. Io non sono più in condizione di portar le armi, nè di aiutarvi del corpo in guisa alcuna; se i miei consigli vi possono come che sia giovare, in fin che io vivrò non vi falliranno mai ». Molti ragguardevoli personaggi lo seguitarono a Croisland, dieci de' quali presero insiem con lui l'abito monastico. Temendo gli altri di non poter praticare la regola con tutta la perfezione, tennero l'abito secolare, ma vestirono nero e in foggia tutti uniforme. Fu loro data una separata stanza con una cappella, dove facevano l'uficio il di e la notte all' ore medesime che i monaci, ma non osservavano altro che la continenza e l'obbedienza della regola. Il monastero di Croisland in passato cotanto famoso, era stato quasi interamente

distrutto dai Normanni da oltre settant' anni. Nel dare al re le sessanta terre che egli possedeva, Turquetulo ne riserbò sei nel vicinato di Croisland per aggregarle a questo monastero come una decima de'suoi beni. Egli ritornò in piedi gli edifizi e si informò accuratamente intorno al primo stato di questa casa col mezzo di cinque religiosi anziani molto, che lo avevano veduto nel suo antico splendore. Stabili un metodo degno da giovare di esemplare al più savio reggimento. Tutta la sua comunità fu divisa in tre classi. I giovani religiosi dal loro entrare in monastero infino all' anno ventesimoquarto della loro professione avevano il carico del coro, del refettorio e degli altri servigi manovali. Quelli della seconda classe dall'anno ventesimoguarto di professione infino al quarantesimo si applicavano principalmente agli affari esterni e al governo della casa. Gli anziani erano licenziati dalle obbedienze esterne e dagli esercizi comuni, ne' quali si rimettevano alla loro discrezione e pietà. Ma rispetto ai vecchi che avevano cinquant' anni di professione, si dava a ciascuno di loro una camera nell' infermeria con un famiglio per servirli, e un giovane fratello che mangiava col padre non tanto per l'istruzione dell'alunno, come per la consolazione del vecchio, al quale si faceva pure attenzione di non parlar mai di cose increscevoli. L'abate Turquetulo visse insino all'anno 975, nel quale Edoardo II sali al trono.

Edoardo, come pure sua sorella Edita procedera dal matrimonio e conenhunto del re Ederardo cola religiosa Edeficias, che questo principe, le cui virti debrero il toro edisse, avera rapito dal suo monastero 4. Ripudata questa egli si spost ad Elfrida, di cui parliamo, dalla quale che bi al secondo figilundo chianando Eletreda, Elfrida si pressassa elleggieri, che la diversità d'origine dei due figlinoli del tre renderebbe il suo preferibile ad Edoardo in malgrado delle ultime disposizioni del loro pade redativamente al trono. Son avendo pototto impedire che Edoardo vi montasse, ella risolvette di precipitamelo con una perida crudella. Mentre cacciando il giovane re passava d'accosto alla villa di Elfrida, el Pandó a trovare con tutta la sicurezza, che le ispirava la dissimulazione di quell'artificiosa matrigana. Essail i combole da lungi e comandò ai uno del sono di assassimato. Ella usis pirma incontro al re affettando la maggiore tenerezza, e non lasciandolo nemmeno smontar da cavallo l'intratteme alcun breve tempo a da ar gio all'assassimatica menos smontar da cavallo l'intratteme alcun breve tempo a da ar gio all'assassimo.

<sup>1</sup> T. IX, Conc. p. 721, - 2 Vit. sec. V. Act. Bened. p. 507. - 5 Boll. 18 mart.

poterio percuotere alle spalle. Così peri Edoardo II, I anno 978, nell'età d'anni quindici, principe già maturo pel ciole ce che le sue virit degene di un repro più lungo ci un miracoli fatti alla sua tomba hanno fatto serivere nel novero dei santi martiri. La sua memoria diventi octanto famosa, che il matritologio britanno assegna alla celebrazione della sua festa tre diversi giorni, quello della sua morte e delle due traslazioni di lui. Sua sorella Ethia cancello al paro di ini la macchia de soni natali con virtà si fatte, che le hanno meritalo i giubblico cuito. Si amoverano quali sante altre tre principesse sominate pur esse bilita, le quali viscero ili linghilerra nel medesimo socio. Questa cominate pur esse bilita, le quali viscero ili linghilerra nel medesimo socio. Questa più religiosa in ventire anni il 46 di settembre del 981, nel qual di la Chiesa onorea la sua memoria. La regina Elfindo fec una penienea esemplare dei son periodico. E ono contenta d'aver fondati due monasteri, vesti ella stessa il cilicio, dormi sulla terra e praticio molle altre austerità per molti anni consecutivi.

La Danimarca per si lungo tempo in esecrazione alla cristianità fornì ella pure dei principi degni del titolo di santi e di martiri \*. Il re Aroldo dappoi gli obblighi che aveva contratto coll'imperatore Ottone il Grande, aveva sostenuto con perseveranza ed anche distesa la religione cristiana. Quando l'età e le infermità gli ebbero rapito il suo vigore e la sua ordinaria operosità, il suo figlinolo Svenone, che l'aveva durata ostinato nel paganesimo, prese consiglio dai signori, che avevano abbracciato il cristianesimo per solo rispetto umano, e risolvette di torre la corona al padre suo. Così la congiura scoppio ad una e contra il re e contra la religione. Svenone, incoronato dai ribelli, dichiarò la guerra ad Aroldo. Il veccbio, in passato così terribile, ma tutto tramutato dalle massime del Vangelo, aveva moltissima ripugnanza a prender le armi contro il proprio figlio e contra de' sudditi. Nondimeno si determinò a difendere una causa, che era quella del cielo, e mise tutta la sua confidenza in Dio, come fatto aveva sempre dopo la sua conversione. Il Signore aveva rispetto all'avvenire i suoi segreti disegni e non voleva pel presente che terminare di santificare il primo re cristiano di Danimarca. Aroldo fu vinto e ferito nella prima battaglia che diede. Egli riparò in una città di Sclavi, che sebbene tutti pagani, pure lo accolsero con umanità e rispetto. Ma in capo ad alcuni di egli vi morì della sua ferita il di primo di novembre del 980, con sentimenti di fede e di carità, i quali, uniti al motivo della sua morte lo harmo fatto porre fra i martiri. Il suo corpo fu trasportato a Roschild nella Chiesa della santa Trinità, che egli aveva fabbricato. È non solo stabili il cristianesimo presso i Danesi, ma empiè il settentrione di chiese e di operai evangelici.

La luce della fede andava ogni di più penetrando in coteste selvatiche nazioni. Da qualche anno i boemi l'avvaron comunicata ai Podacchi, i quali facevano parte della medesima nazione degli Sclavi. La sorella dell' anico Bodesalo, duca di Boemia, chiamata giustamente Dubrava, vale a dire bonno o vituosa, si est apsosta con Miciaslao duca di Polonia. 'D esiderando con passione la vera effectità del suo sposo e deplorando l'accesamento finesto, col qualce gife era tuttava ai tataccal alle superstituori pagane, essa lo esortava continuo a lascira la via di perdizione e si studiava con ogni sorta di compiacrone a rendere filicaci le sue esortazioni. Il Signore benedi alla perfine i suoi voti: Micialso ricevette il battesimo con un gran numero de suoi sudditi. La religione ando sempre erascendo in Polonia da pol di questo fefice mutamento, che si riferize all'anno 965. Il primo vescovo del Polacchi fa Giordano, il quale faticò instancabilmente inseme col duca e da duchessa allo stabilmento del trastanesimo.

Esso si distes infino ai Russi, altra nazione, Schara più numerosa ancora e molto più feroce del Polacchi à : e si amovera Molamico qual primo loro principe cristiano, a si partico partico principe cristiano, a si o, patriarca di Costantinopoli, ma altra el al vi profittò si poco, e di poi si sostemne così male, che volendo parlare dello stabilimento propriamente detto del cristianesimo fra questi popoli, o almeno della conversione del cropo della nazione, non si può attribuirgii altro principio che l'esempio, che gliene diede il duca Violimiro nel 1990. Altribuirgii altro principio che l'esempio, che gliene diede il duca Violimiro nel 1990. Altribuirgii altro principio che di che al commenco al principessa Anna, moglie

<sup>4</sup> Adam. Brem. l. 2, 18, \_ 9 Ditm. l. 4, 8. 45. \_ 8 Ibid. l. 71, p. 104. Cedr. p. 699 et 716.

ele duca o re Vicchimio, e sorella degli imperatori genei Basilio e Costantino; ma la figicia di Borlesta, duca di Polonia, la quale spacia il fiquilmo di Wichimio en menda socio in Bassia Reimberno, vescorvodi Collvere, dopo Dio ne debbe essere considerata come la prima cagione, Cuesto santo missonano, che avvea pari la scienza e la wirtia, dopo di esseni conciliata la venerazione de pagani colla sua estrema astineaza, le sue venera estimato de la respectazioni alle quali erano più attaccati. I costumi del revilorimero non risposero sempre allo sua credenza. Gli sono apposte delle granti civatdati e un trasporto eccasivo utila sua passione per le donne; ma egli fece una pentienza esemplare e non cesso di altoria poi di treattarsi de suoi peccati con grantisme limonium unimo a de mordi un un'estrema verchiezza. Egli fin sepotto nella gran città di Kiovia; gli fit insultara una tomba sublime nella chiesa di S. Glemette, quale oeggetto proposto alla veneziazione dei popoli. I Russi annoverano di fatto questo primope in fra è santi e lo hanno quale caposto pedella loro nazione.

In Italia, l'imperatore Ottone II dopo fattosi disegnare qual successore il suo figliuolo Ottone III, in una dieta che si tenne a Verona l'anno 983, morì a Roma il di 7 dicembre dell' anno medesimo. Morto papa Benedetto VII fin dal giorno 40 dell'antecedente luglio. Ottone aveva fatto porre sulla santa Sede nel novembre il vescovo di Pavia che era suo cancelliere. Si chiamava Pietro, ma per una testimonianza di rispetto dato già al Principe degli Apostoli, e che passò poi in uso fra tutti i suoi successori, egli mutò il suo nome in quello di Giovanni XIV. Tenne la santa Sede soli otto o nove mesi, e nondimeno non li potè passare in quiete. L'antipapa Francone o Bonifacio VII, venuto da Costantinopoli alla notizia della morte di Benedetto VII, di cui aveva sturbata l'elezione, scacció papa Giovanni e lo imprigionò nel castello di Sant'Angelo, riducendolo a morir quivi di miseria il 20 agosto del 984. L'usurpatore si mantenne nella sua usurpata dignità circa sette mesi, in capo ai quali egli morì talmente detestato, che la popolazione furibonda trascino il suo cadavere per le contrade e lo passò di migliaja di colpi. Appresso venne eletto Giovanni XV, che si crede non sia stato consacrato, e si annovera tra i papi solo per non confonderne la serie. Finalmente Giovanni XVI, il quale tenne per oltre dieci anni la cattedra di S. Pietro, vi fu innalzato nel luglio del 985. Al tempo istesso avvenne in Francia una gran rivoluzione, ma che non maravigliava

gran fatto, saputi tutti gli avvenimenti che l'avevano preparata, La stirpe de' Capeti, da molte generazioni fatta più potente della casa regnante, sali finalmente il trono. Morto il re Lottario il due del marzo del 986, il suo figliuolo Luigi V, che gh succedette nell'età di diciannove auni, non seppe conservare ai principi del suo sangue i deboh avanzi della venerazione de popoli. Egli aveva del valore; le sue geste nel breve corso di un anno e due mesi di regno, la sua intrepidezza nell'assedio della cattà di Reims, che soggiogò, le sue ordinazioni per trarre in ajuto del conte di Barcellona contro i Saraceni, attestano essergli stato da alcuni storici francesi apposto a torio il soprannome d'Infingardo. Ma fra le doti che si vogliono da chi siede in trono, il valore non è certo il più necessario. Luigi era ad un'ora e violento e debole, e pigliava tutte le passioni di coloro che lo governavano. Rendendogli odiosa la regina Emma, sua madre, principessa unicamente degna della sua confidenza, i ministri di lui lo fecero odiare insiem col principe Carlo suo zio, il quale era quegli che sopra ogni altro gli alimentava in cuore l'odio contro la regina. Carlo si rendette di sua persona dispregevole a'Francesi, facendosi vassallo dell'impero per la Lorena, di cui era duca. Morto nel maggio del 987 il giovane re, senza figli maschi, e come andò voce avvelenato dalla regina Bianca, sua moglie; colla quale non era in migliore accordo di quel che fosse colla madre sua, secondo l'ordine della successione la corona spettava al duca Carlo, figlio di Luigi d'Oltremare, e per conseguente erede naturale dei dipendenti di Carlo Magno.

Ma la Francia si trovara appunto in quella condizione, in cui duccento trentasce armi innanzi, il capo che aveva tutta la potestà reade era aggiunto ad assecturarsi il titolo di re. Ugo, soprannominato Capeto più assai per la grandeza del suo ingegno che non per la grossezza del suo capo allegata da alcuni puerili osservatori, figlio di Ugo il Grande e più grande di suo podre, altrettanto valoroso, meno altero o men fastoso, motto più accoro nella sua politica e più misurato nella sua ambissone, era duca di Francia, conte di Parigi e d'Orienas, possessore di melle e rioche signorie, insomma senza paragone più potente dei debolic Carlovingi, che portarono a que l'empi il titolo di re. Egi aveva a fratello Enrico, duca di Borgogna e a conato Riccardo, duca di Korandia. Il suo avo Roberto dei Zudei suo suo, fratello dell'avo, avevano già portata la corona di Francia. Diventando eletiva per l'esclusione del duca Carlo, sno univo errete, essa spettava al sodi Ugo, la perciò grandi, determanta da suoi paratti e accostumati a vedire i suo antienti in capo al governo, in un'assemble et tentita a Corona di con confirmità prande la domenica trè di luglio dell'amo medesimo. Ad sasionare la corona e fermata nella suo casa, egli si ocompagne il suo figliano li suo-ficialo lecto. Il qualco dell'anno medesimo. Ad sesionare la corona e fermata nella suo casa, egli si ocompagne il suo figliano li suo-ficialo del conservato al colorasi di primo del gennajo dell'anno segrente.

A malgrado di tanta fortuna, pur gli fu d'uopo superare molti ostacoli e illustrarsi con assai fatti di valore e di politica, strani del tutto al nostro ar gomento 1. L' assemblea di S. Bale presso Reims, nel 994, sebbene colorata del titolo di concilio, pure non fu se non una politica fazione, de cui maneggi non sapremmo occuparci più avanti. Basti il sapere che Arnoldo, figlio naturale del re Lottario, arcivescovo di Reims, o nomo dabbene, fu deposto da questo conciliabolo. Il re Ugo volendo sterminar la stirpe di Lottario, lo fece deporre e scacciare da Reims. L'arcivescovo di Sens, il quale temeva Dio più assai che i re della terra, non volle consentir mai a ciò; gli altri vescovi operarono contro voglia e per timore, e Gerberto, monaco dotto, ma ambizioso, che vedremo dopo la sua ritrattazione e il suo pentimento sollevarsi infin sulla Sede di S. Pietro, ottenne l'ascivescovato di Reims, in guiderdone di essere stato precettore del principe Roberto, figlio di Ugo. Il pontefice romano notiziato della cosa colpli questi vescovi d'interdetto per avere scacciato Arnoldo e ordinato Gerberto. Il primo fu ristabilito in un concilio tenuto colà e preseduto da un legato apostolico nel lugho del 995. Il nuovo monarca, il quale vide a malincuore disposizioni così contrarie ai suoi disegni, attestò una sommissione religiosa e tutta la moderazione che si voleva in quell'occasione per assodare il trono nella sua famiglia 2: la qual parte si poteva niu facilmente sostenere, perchè il duca Carlo essendo stato preso a Laon e noi imprigionato ad Orleans in cui era morto. Ugo si rimaneva tranquillo possessore della corona. Carlo aveva lasciato alcuni figliuoli; ma la sciagura del loro padre gli aveva si fattamente avviliti, che non fecero tentativo alcuno per sostenere i loro diritti.

La religione non pait nulla di tale rivolucione: per lo contrario cominciò a ripigliare in Francia il son antico splendore e la prima vigoria. Fe re della terra achiata, naismorrandosi con un'accortezza fuor d'ogni esempo dei diritti della sorganida quasi distrutta dalla incapacità dei Carbroniq; e dirigendo invarabilmente verso tole scope i lor dissegni e pensiera, rendettero alla perfune al governo qualda vigoria e quel nervo, che insierin colla sicurezza dello Stato mantengono la pare e l'ordine nella Chiesa. Que si uomini cotanto per do degni di comandate agli altri, questi padri del popoli e questi inglitulo i rapettosi della Chiesa, que vigorarono d'ecempire a tutti gi altri principi d'occidente, i quald crebbero vie maggioramente into regola e dalla Provvidenta in quella appunto che gli Orientali si immergevano nello sizima per non abquarci poi altro che per interesse o per incostanza, e per consumario alla per fine in guisa da non ascirne mai più.

<sup>4</sup> Abbon, flor, Epist. ad Leon. Abbat. - 2 T. X, Conc. p. 750.

## LIBRO TRENTESIMO

DAL RINOVARSI DELLO SCISMA DE' GRECI NEL 995, INFINO ALLA MORTE DELL' DIPERATORE SANT' ENRICO NEL 4024.

Dappoiché Foio avera sconvolta d'Etalmente la Chiesa greca da dotre riuscire ad ma nitera rovina, le nazioni tedeché e schiavone, le più numerose e altreè più nemi-che del cristianesimo, Normanni, Danesi, Boemi e Fussai, si crano con sincero cuore convertific. Così di danno, che la Chiesa pativa in Oriente is trovar astorato inanzia e on vantaggio. Alfora appunto gli Orientali o Greci, intesi soltanto del punto particolare della loro discipina violato delle quarte nozze dell'imperator Leone, non avevano preso a far cosa contra la dottrina e l'autorità della Chiesa romana, sebbene il procedere di aleuni del soni pontefici ha facesse più che mai untilista. Na sicome dopo le guerre intestine i cittadini rivolgono al di fuori le armi, che impiegavan prima gli uni contro degli altri, così i Greci avendo in concilio vontala la controressai, che i divideva in diverse fazioni, rocomiciarono a separarii dal corpo della Chiesa e ravvivarono. Ia fazione di Pocio, la quale era tutt'altro che distrutti atto.

Extoreggiali da questa pace, che i guai di ben ottani'ami di discordia facera bramare all'universale, i segreti partigiani di Fozio, i quali erano moltissimi, trovarono a via da rifornare in onore la sua memoria 1. Tra i plausi, i soli vestigi; che ne rimangono di tale concilio, e dimostrarono voder serbare una eterna memoria dei patriarchi defiuni di Costantipopoli, e il nominarono tutti, nessuno eccettuaci, svivendo in una S. Ignazio e Fozio; e fu detto indistintamente anatema a tutto ciò che era stato serillo contral' uno e l'altro: e così sotto colore di pace e concordia si unotrazi. D'ordina-

zione, le azioni e la dottrina medesima dell'autore dello scisma.

Al qual primo fatto seguitò un attentato molto più temerario di Sisinnio, il quale fin dal 996 succedette a Nicolò Crisobergo, morto intorno quel tempo. Il novello patriarca, nemico giurato della Chiesa romana, vedendo corrergli fortuna così propizia a'suoi disegni stimò, che usando prudente di quella pace simulata e non oltraggiando punto alla memoria del patriarca Ignazio egli potrebbe sicnramente far valere tutte le pretese, che Fozio aveva messo in campo contra la santa Sede. Egli non ondeggio punto ad arrogarsi il titolo fastoso di patriarca ecumenico. Indi fece ricerca della lettera circolare, che Fozio aveva scritto ai patriarchi d'Oriente, la quale conteneva i punti di dottrina e di disciplina, onde rimproverava i papi. Non mutandovi che la sola iscrizione egli v'appose arditamente il suo proprio nome in luogo di quello di Fozio, e mandò la lettera così tramutata ai patriarchi, che reggevano allora le sedi di Alessandria e di Gerusalemme, incitandoli ad unirsi con lui contro di Roma. Non si prova però, che tale tentativo, attribuito da Allazio e da Mamburgo a Sismuio con poco fondamento, sia sortito molto felice; sia che i patriarchi abbiano temuto di entrare inconsideratamente in simile attentato, oppure che Sisinnio, il quale si morì dopo tre anni di patriarcato, non abbia avuto agio di consumarlo. Per lo contrario lungo tempo dopo, sotto Giovanni, patriarca di Antiochia e contemporaneo di Michele Cerulario, nella messa si faceva tuttavia menzione del papa nella Chiesa di Siria 3.

Nella medesima Costantinopoli, Sergio, successore di Ssimio (1996), e molto più tenero ancora per fozio, di cui era partete, pur non lo soo rinuzzara così in sul subito alla commione del papa, e per lunga pezza ne lasciò il nome fra quelli che si recitavano durante la celevrazione de santi mister. Però ad esempio del suo prederessore ggi divolgò a bella prima sotto il suo nome una lettera di Fozio piena d'ingiune e di accuse calumiose contra i Latini; e siccome il suo episcopato fu molto più lingo di quello di Sistimio, e ne' venti anni che egli il governo si rendette potente molto nel clero, venutogli il bello di guaddagnazi una cogni di vescori, egli racrobes un concilio nella sua

<sup>1</sup> Cedr. t. 2, p. 762, - 2 Ep. Joan, Ant. sp. Allat. de Consens. l. 11, c. 20.

Chiesa e cancellò dai dittici il nome del sommo pontefice, non attraversato in ciò in modo alcuno dagli imperatori Basilio e Costantino, Questo fatto in oltre, riferito da alcuni storici, come l'antecedente, è tanto men degno di fede, perché sotto i patriarchi Sisinnio e Sergio non fin mai alcuna palese nimistà fra le Chiese greca e latina.

Costantino era un principe codardo e dissoluto, che consumava tutte le sue facoltà intellettuali nel libertinaggio e ne' piaceri più vergognosi. Basilio aveva nn' anima grande, e rivolgeva tutta quanta l'operosità sua alle armi, nelle quali si acquistò molta gloria. Ma ei l'oscurò colla barbarie che esercitò contra i Bulgari, il cui regno venne da fui ridotto in una provincia dell'impero. In una delle solenni vittorie che riportò sopra di loro, nella quale fece da oltre quindici mila prigionieri, egli divise quegli sciagurati in bande di cento uomini per ciascuna, a novantanove dei quali fece cavar gli occhi, fasciando guercio quel di cento, affinche potesse giovar di guida agli altri (4014), Dono messo ad esecuzione un ordine così barbaro, Basilio li rimandò al loro re Samuele, il quale a malgrado della costanza, colla quale aveva durato a tutti gli altri suoi infortuni, pur non seppe sostenere quell'orrido spettacolo e due giorni dopo si morì di dolore. L'imperatore Basilio aveva promesso a Dio, che sarebbesi fatto monaco, se gli riusciva di terminar la guerra coi Bulgari secondo i suoi desiderj. La sua vittoria non poteva esser maggiore; ma le prosperità del mondo non dispongono l'animo a dispiccarsene, Egli s'immaginò di adempiere il suo voto portando sotto la porpora una piccola veste di monaco, osservando la continenza e l'astinenza dalla carne. Non attenne neppure la promessa, che egli aveva fatto di alleviare i popoli del peso eccessivo delle pubbliche gravezze. Siccome il suo patriarca il lasciava interpretare a capriccio i voti che faceva, e così egli pure lasciò al patriarca intera facoltà in tutto ciò che mirava al rinnovare dello scisma.

Sebbene scaduta in quel modo, nondimeno la Chiesa greca produsse in S. Nicone d'Armenia delle virtù degne de' suoi più bei tempi 1. Egli era nato nel Ponto da potente casato, ma uscito appena dall'infanzia egli se ne fuggi di nascoso de'suoi, nel monastero della Pietra d'oro, posto in sull'entrata della Paflagonia, e nominato molto per la sua regola. Vi soggiornò da ben dodici anni inteso unicamente al praticare della vita perfetta. Il sno abate ebbe allora la rivelazione, che egli doveva essere strumento di salute a molti popoli, e lo mandò in Oriente, dove fece gran frutto, e particolarmente in Armenia, donde fin soprannominato l'Armeno. Egli fu intitolato pure di Metanoite, perchè aveva sempre in sulla bocca questa parola greca, la quale significa Fate penitenza. Dopo cavati gli Armeni da molti errori pericolosi, ne quali erano entrati, egli fu ispi-rato a passar nell'isola di Creta, nella quale, ritolta ai Musulmani dall'imperatore Niceforo Foca, le empietà di questi infedeli avevano messe profonde radici ne cento trenta anni che essi l'avevano signoreggiata. A malgrado di così gravi ostacoli egli si guadagnò il cuore degli isolani colle sue entranti maniere, con parole piene di dolcezza e di carità, ma sopratutto con palesare ad essi i loro peccati e i moti più secreti de' loro cuori, che il signore gli faceva aprire manifesti. Essi lo ebbero quale angelo mandato dal cielo per giovar loro di guida a salirvi: la sua fama si diffuse per ogni dove, e da tutte parti dell'isola si andò a lui. Ne'due anni che egli vi dimorò tutti abiurarono l'empietà. e fu-dato il battesimo a quelli che non l'avevano ricevuto. Le chiese furono rifabbricate per tutto ovunque, si istituirono de sacerdoti, dei diaconi e de cherici inferiori, e il culto santo ripigliò il suo antico splendore e tutta la sua maestà.

Finita la missione di Creta S. Nicone si ritrasse nel Pelopomneso, dove il Signore lo rendette venerando si grandi ed al popolo col dono di profesia e con quello de mirzioli. Ogui di si vedevano schiere d'infermi andare all'uom di Dio; il quale guartva i loro corpiè le a naine loro stimolando il al penifenza. Siccone erano statu suo riguindo scacciato gli Eberi da Amida, dove il loro cerdito e l'insolenta loro cerano argomento di scandalo al fedeli, e così egli fermò quivi sua dimora. Una domenica mentre si cantavano insepti, il governatore, di nome d'ergerior, giucoando alla palla vicino alla chiesa, Nicone, officso del tumulto che sturbava l'adico, nied del luogo sando e finibrotto i giucozi-ti con assali libertà. Gregorio, qii quale perdeva, si inveferi contra il sando e lo frec

shandire dalla citià. Ma volendo poscia continnare il suo giunco, fu all'improvviso colto da paralista, e si senti tribadato per tutta la persona di a cuedid oblori. Tutti i rimegiu susti a guarirme tornaziono insulti; il perché consigliato dal vescoro richiamo S. Nicone e gli domando preduo. Nen foscodogi rimproviro alcuno il sinato lo guari, e lo trasmutò in uno de' più selanti difensori contra i neunità della virti. S. Nicone mori un sano primas the cominciasse il pattirarato di Sergio, il di 36 del novembre 9693, ad qual geomo le Cilice limita a greca conservo il suo rittatto con religiono rispetto. Egi e ra di gran persona, mera la barba, in abbandono il ceptili, vestiva su na biodi cionilo logoro del lungo usare e portava nell'una mano un bastone, il quale finiva in alto in una crore.

Questi grandi esempi di virtù che la provvidenza dava ad ora ad ora alla Grecia infedele procacciando la salute di assai privati, non potevano però tenere il corpo della nazione dal correre alla sua rovina. Toccava ai successori di Pietro a stendere la mano a cotali vagabondi fratelli, e di raffermarii nella fede; ma i papi, intricati in tante cure a Roma, mal potevano pensare all'Oriente. Gregorio V, chiamato Brunone, tiglio di Ottone duca della Francia Renaua, e di Lintgarda, figlinola di Ottone il Grande, in soli ventiquattro anni era succeduto a Giovanni XVI il di 3 di maggio del 996, favoreggiato dal credito di Ottone III, suo parente prossimo, che era allora a Ravenna, e incoronò imperatore il di 31 di quel mese. Gli è questo il secondo alemanno, che salisse la santa Sede. Ottone aveva risoluto di bandire Crescenzio, patrizio, senatore e tiranno di Roma, il quale aveva maltrattati i papi antecedenti; ma Gregorio intercedette per lui. Nondimeno, come prima fu l'imperatore uscito dall'Italia, Crescenzio fece scacciare il suo benefattore per porre in sua vece (997) un greco o calabrese di bassi natali, di nome Filigrato, avventuriere astuto ed entrante, che pe'snoi brogli era salito all'episcopato di Piacenza col titolo di arcivescovo, sottraendo abusivamente questa chiesa a quella di Ravenna, il che però venne corretto da poi. In un gran concilio tenuto a Pavia l'anno 997, Gregorio scomunicò l'antipapa, che aveva preso il nome di Giovanni XVII; e tutti i vescovi così della Francia, come dell'Italia e della Germania pronunziarono il medesimo anatema. Ma contra l'usurpatore e l'empie suo favoreggiatore bisognavano armi più potenti, che non erano queste folgori invisibili. L'imperatore accorse nella Germania con forze molto più adatte a poterli soggiogare. Crescenzio si rinchiuse nel castello di sant'Angelo, e Filigato non si stimando sicuro in alcun luogo di Roma se ne fuggì di suscosa. Egli fu preso da alcune genti dell'imperatore, le quali diffidando della ciemenza del loro signore, spiccarono al falso papa il naso e la lingua, gli strapparono fuor gli occhi e lo chiusero in stretta prigione.

San Nilo 1, di natali calabrese come Filigato, ebbe pieta del suo sciagurato patriota. Questo illustre solitario era nato suddito degli imperatori di Costantinopoli a Rossano, capitale della provincia, e la sola città che i Greci vi avessero conservato: ma le sue virtù lo avevano renduto venerabile del paro a tutti i principi e a tutti i popoli, sebbene portasse l'avversione che mai maggiore ad ogni fatta di onoranze e a tutte le vanità del secolo. Egli aveva concepito tale orrore pel mondo fin dai primi passi che vi stampò e che riuscirono una caduta per la sua innocenza. Egli era di un aspetto e di uno spirito catanta piacevole, che accoppiando ciò al dono di una voce melodiosa e poco comune e ad ogni più bella dote di cortesia e società, fu cercato in ispecial maniera dalle donne al primo suo uscire dall' infanzia. E sebbene allevato quanto si poteva meglio cristianamente, pure la sua inesperienza il lasciò pigliare alle attrattive di una femmina, sebbene di oscuri natali. Non consultando altra guida che i suoi occhi e l'ebbrezza dei sensi, egli ebbe sulle prime da lel una fanciulla. Ma il pensiero delle verità eterne in un'anima tenera che n'era sempre stata undrita, il fece in breve di ciò pentito; e il timore della morte in una febbre violenta che il prese, rendette efficace il suo pentimento. Immantinente e prima che fosse riavuto della sua febbre egli. do a rinchindere nel monastero di Mercurio. Ma poco stante si ricevettero lettere terribili del governatore della provincia, il quale muracciava di fare spiccar la

<sup>4</sup> Vit, ap. Bar, interpret. Carioph.

mano a chiunque fosse oso impor le mani a quel giovane, e incamerar nel fisco il morrastero. Allora Nilo si determinò a passare in quello di S. Nanario, il quale non era

sotto la signoria dei Greci.

Cammin facendo egli si scontrò in un saraceno, che gli domandò bruscamente chi egli fosse, donde venisse e dove n' andasse. Nilo gli appalesò il suo disegno con amimo ingenuo. Considerando la sua giovinezza e la ricchezza delle sue vesti, poichè era tuttavia in abito secolare, il saraceno gli rispose: « Tu dovresti almeno aspettare da vecchio a entrare nella vita monastica, se così ti piace. -- No, rispose egli, non è un sagrifizio degno di Dio quello di esser buono come per necessità. Un vecchio, che non si trova in forza da trattar l'armi pel suo principe, verrà egli essere un servo niù acconcio al re dei re? » Tocco da tale discorso il saracino gli additò la via ledandolo molto, e incuorandolo a seguire il suo proprio disegno. Lo forni ben anco di alcuni nani, scusandosi di non aver altro di meglio da dargli. Il santo giovane, riuscito moltod'accosto a S. Nazario, si abbatté in un cavaliere che pose la sun vocazione a nuova prova. Dopo vomitate da ben mille ingiune contra i monaci, che diceva essere sopratutto de'ghiottoni: " Io mi starci, diss'egli, tutto quanto insieme colla mia cavalcatura dentro la loro pentola ». Non potendo sperare di far comprendere la ragione ad un nomo così furibondo, Nilo prese la fuga inpandosi gli orecchi e s'andò a gittare nel monastero. Dimandò l'abito, con questa condizione però, che in capo a quaranta di egli si tornerebbe a Mercurio, dove era stato primieramente ricevuto. Labate gli diede di buon grado l'abito, ma volle, immantinente dopo, porlo in capo ad un'altra comunità. La quale proposizione venne si terribile alla modestia del santo novizzo, che fin d'allora fece voto di non accettare alcuna dignità.

In cape a quaranta di egli ritornò al monastero di Mercurio, e di là, depe fattavi analche dimoral e sustenute le convenienti prove, cel consenso dei padri egh si ritrasse in una caverno vicina, dov'era un altare dedicato a S. Michele. Ed ecco quale fosse colà il suo tenore di vita, tutta, si può dire, esercizi di pietà, avendo egli per massima, che un solitario abbandonato a se medesimo debbe fare assai più di coloro che vivono in comune. Dal primo mattino infino a terza egli si applicava a copiar dei libri, perocche fra l'altre cose aveva eccellente quella di scrivere bello e rapidamente. Da terza infino a sesta si stava in piè dinanzi ad una croce, recitando il salterio e facendo di spesso genuflessioni. Da sesta a nona egli studiava seduto la Scrittura e i Padri. Dopo della nona ed i vesperi egli usciva dalla sua cella a passeggiare e ricrearsi considerando il Signore nelle sue ereature. Si metteva a tavola dopo il tramonto del sole, e secondo la stagione mangiava ora un tozzetto di pane secco ed ora dell'erbe cotte o qualche frutto senza pane. Beveva solo dell'acqua, e questa pure in breve quantità e misuratamente. La sua tavola era un sasso ignudo, il suo piatto un pezzo di stoviglia rotta, la terra era il suo letto e insieme la sua seggiola. A dir breve, egli amaya tanto la povertà, che non aveva ne seggiole, ne letto, ne armadio e ne manco un sacco, se pure non era tale il suo abito che aveva appunto la forma di un sacco con un tessuto di pelo di capra e rattenuto con una corda che gli serviva di cintura: e nonaveva mestieri di mutarsi, poiche egli portava quel rozzo vestire la notte e il di di continuo per un intero anno, qualunque fosse il disagio che ne provasse. La notte dormiva un'ora, indi recitava per la seconda volta il salterio e poi diceva le preghiere del notturno e di mattutino. Egli passo molte quaresime non pigliando altro cibo che la comunione. Per tutto un anno non bevette che una sola volta al mese, ma dismise un così fatto genere d'austerità, nè già per satollar la sete, la quale lo nojava soltanto i primi otto di, ma perchè non gli si ascingasse lo stomaco. Una vita cotanto straordinario non impedi punto che egli avesse dei discepoli, i quali

ummo di una specie di violenza pre viver-sero, porche faceva la sue delinie della solitudine e del perfetto distacco da unite fe our e distraziona. Non aspendo diren piacere che quello di conversare con Blos l'Ituata cogli ununi ggi tornara grava, e spesso di cera cite vivendo con loro si indistruggità nella virtità, moi avanna punto-dippo camificità del maggiori fervore, al sono pirmo compagno si losicò viocere dalla noia e gli mosse una contesa per fario arrabbiare; ma Nilo gli disse con dolcezza: « Fratello mo, Dio ci ha chiamata dalla pace, e voi non potte più folerarui e che con vi giora agli a star qua? Andate dove più v' aggrada ». Questo incostante discrpolo venendo in quell'ermon avvan reato seco tre monete d'argento e he il santo già avvan fatto aubitamente distribuire ai poveri. Pertanto, gii disse a lui con arroganza: « Restituitenni il mio danaro ed io me en andré. E Nio a lui rispose: « Fratello mio, trasportatemene la ricompensa con uno scritto, che voi deporrete sull' altare, ed io ve lo restituirò
subitamente ». Sapendo hene chi Wilso non avva danaro alcuo, i Taltro volle vedere
come egli si cavasse di quell' imbroglio, e perciò fece la scritta che gli era stata propostas. Nilo andò a chiedrer in prestanza il danaro al monastero di caste, e affine di 
soddisfare a quel debito copio tre salleri in dodici giorni. Il cattivo solitario si parti col
suo danaro e mori poco appresso.

Siccome i Saraceni correvino continuamente le terre in cui era la grotta del santo, «ții ando a stabinări presso Rossane in un luogo che apaparteuva a lui e che divendi poi a poco a poco un monastero numeroso. Ma egii non volle prender mai il itolo di egununeo o di abate, e lo fere conferire ad altri, in tutta la sua via egii volle piuttodo obbedire the comandere, ed era a lui una pena anche in solo udrisi dire maestro. Venrosserve cosa cite e i più strette mora dibi comprene uno volendo e i sono discopio delle parole del Salmista V voi sarete felici infino a che vivrete del lavorno delle vostre mani; tatto il mondo benedira il signore in veggenodo che voi possecte con gira.

aveudo nulla ».

Un di che egli era a Rossano, Teofilatto, metropolitano di Calabria, e un signore chiamato Leone, ambedue personaggi di spirito e dotti nelle scienze, andarono a visitarlo in un con altri ragguardevoli personaggi, magistrati, ecclesiastici e una calca di popolo, e lo interrogarono su diversi punti della Scrittura, nè già per istruirsi, ma per pigliare sperimento di lui. La quistione cadde a bella prima sopra il numero degli eletti, che il santo, secondo il Vangelo, sostenne essere piccolissimo. La moltitudine gridò: « La cosa non è come pretendete voi; che altrimenti sarebbe mutile che noi fossimo stati battezzati, che partecipassimo al corpo e al sangue di Gesù Cristo, che portassimo il nome di cristiani ». Maravigliato Nilo che l'arcivescovo non troncasse tali discorsi, rispose in tuon modesto: " Che mi rispondereste voi se io vi mostrassi che S. Basilio, S. Crisostomo, S. Efrem, S. Teodoro Studita, S. Paolo medesimo e gli Evangelisti dicono la cosa medesima che dico io? Voi non ardireste contraddire a tutte queste regole della nostra credenza, poichè sarebbe un professare l'eresia e il popolo vi lapiderebbe n. Aggiungendo poscia il sentimento alle prove: « E come mai, soggiunse egli, vivono in questi perversi tempi la maggior parte de cristiani, perchè il regno de cieli, dove non entra cosa di macchiato, possa toccare al maggior numero? Ed insistette su questo principio con tanta forza che il più di coloro parvero costernati e si udi gridare da ogni parte: Guai a noi che siamo peccatori!

<sup>\$</sup> Ps. 127, 2. - \$ Vil. p. 82, \_ 5 Ibid.

potere per attirarvelo; ina egli temera troppo il mondo e i uno hagiardi onori per diver cedere a quegli inviti che ggli tenera quali spavettole inisidie. Il diageno che ai era fatto di sollevatlo alla sede atrivesco quella che i magistrati e i principali del dero procedevan ggi per soprenderio e costimigerio ad accettare una tale carica, talino che ano la conoscera heme prevenne il toro arrivo, situando arrecargli una gradevo inotizia. El lo inagrazio e gli free qualche presente; ma non lasciando cortre tempo alcuno, se ne fuggi nelle montagne e vi si teme assono infino a che tutti i citodini, stanchi di più cercardo e di aspettare, si elescera dala perfine ma latti na rivescova.

Alcun tempo dopo, avendo i Saraceni fatta una correria nel vicinato di Rossane, presero tre monaci di S.Nilo e i mondusero in Scilia. Egli si dice stabilo atterno per riscattarite raguno cento monete d'oro che mando su d'un mulo ai Saraceni col mezzo di un fidato su fortello. L'Emiro parlò con venerazione della viri del santo, si fece condur dinanzi i monaci prigioni, il riccimdi d'osori, e tenendo solamente il mulo, li rimando liberi col denaro del loro riscatto e com molti doni. Vi aggiunes ma lettena diretta a Nilo, la quale così leggera: « E tua colpa, se i tori monaci sono stati maltrattati. E perthe non ti sei fatto conoscere da mel D in i avrie mandato una salva guardia, per la quale il too monastero avrebbe goduta intera sicurezza. Che se tu volessi vuari da me, i oi d'arei facoligi di fermar tua dimora i nu qui longo che nùi ti

piacerebbe, e tratterei teco con ogni sorta di favori e rispetti ».

Per lo contrario l'uomo di Dio risolvette di abbandonare la Calabria, notiziato profeticamente, che essa doveva esser tutta quanta deserta dai Musulmani; e siccome egli si figurava che sarebbe meno onorato dai Latini, che non digli Orientali, se ne ando a Capua; ma quà appunto corse il maggiore pericolo che avesse mai spaventata la sua modestia. Il principe Pandolfo e i principali della città erano cotanto determinati a farlo lor vescovo, che non se ne sarebbe potuto ritrarre, se in quella non fosse morto il principe. Andato a visitare il monastero di Monte Cassino, tutta la comunità gli usci incontro in guisa di processione con de ceri, incensori ed altre tali cose riservate per giorni di festa. Poco appresso l'abate Aligerno e i principali de' suoi monaci lo con-dussero al monastero di Valdeluzio, che era sóggetto al Monte Cassino, e pregati dai magistrati di Capua, il diedero a lui. Poscia lo stimolarono a venire al gran monastero con tutta la sua comunità, la quale passava i sessanta monaci, e a celebrarvi l'uficio della notte. Dopo l'uficio, tutti i religiosi latini vennero a trovarlo per prender lezione da un solitario così perfetto, che ammirati, trovarono non solo versatissimo nella coposcenza de'libri ascetici, ma eziandio nelle opere niù profonde dei padri della chiesa, L'uno intanto di que goffi burlevoli cui piace di raffinare in ogni cosa, gli rivolse il discorso e disse: "Padre mio, e che male sarebbe a mangiar carne una sola volta l'anno? Qual male sarebbe, ripigliò il santo, interrogandolo egli pure, se dopo passato l'anno senza fare caduta alcuna, voi veniste a cadere l'ultimo di e rompervi una gamba? »

Con tali esempi di saviezza e di dottrina, uniti ad eminenti virtù, ne'quindici anni che dimorò nel monastero di Valdeluzio si acquistò fra tutti i grandi dell'Italia quella considerazione grandissima, la quale non furono poche le volte che rendette la sua mediazione utile a intere popolazioni. Ma fattasi opulenta una tale casa, egli vide i monaci allentare assai della loro prima osservanza. Allora egli uscì di Valdeluzio e cercò tal luogo, in cui la penuria li riducesse al distaccamento, e dove non potessero altrimenti vivere che pel lavoro. Perciò egli ricusò le offerte di molte città, le quali volevano dargli delle terre ed anche de' monasteri in bella condizione, "La vita agiata e senza cura, diceva egli, non s'addice punto ai monaci de' nostri tempi. Essi non impiegano il loro tempo nell'orazione; nella meditazione e lettura de'libri santi, ma in curiosità pericolose, in vani discorsi ed in cattivi pensieri. Il lavoro allontana tutti questi pericoli e mali infiniti. E non è cosa di meglio ad un monaco, quanto il mangiare il suo pane col sudore della sua fronte ». Non andando a grado una tale severità ad alcuni de'fratelli, ei si rimasero a Valdeluzio, donde però l'independenza, la discordia e la corruttela, li fecero in breve scacciare. Insiem cogli altri Nilo trovò presso Gaeta un luogo deserto, arido e come chiuso, che appunto per la sua postura e condizione lo allettó a fernarvi la sua dimora, la sulle prime egli patina penaris di tutto: ma inpreve la fatica gli forni in copia d'ogni bisogna. Il santo veccinio era nel pieno della gioja in quel pacifico asilo, in cui una era cosa che lo sionasse dal pensare al suo Dio. È tale pensiero assorbiva spesso così generalmente ogni nan facollà, dit mon unite nel manco le pensone che a lui vedelamano. Alloquando tonarà in sio, e de vervira dinandato di quel che gli fosse accadato: «lo son vecchio, figlissoli meir, rispondeva; sil mio spirito se ne va, e non so quel che mi facola».

In questa dolce solitudine il suo riposo fu sturbato dalla notizia che Filigato, suo patriota, si era fatto sollevare alla sede apostolica. Saputa appena una tale sacrilega usurpazione, egli scrisse all'antipapa esortandolo ad abbandonare la gloria pericolosa di questo mondo e a cercare il riposo innocente della vita solitaria. E allorchè seppe da poi che Filigato era stato preso e trattato come abbiam teste detto, allora dolorato e costernato stimò di dovere interporre il suo credito, e si mise in via per Roma, sebbene corresse allora il tempo santo della quaresima, e a malgrado dell'estremo dell'i sua vecchiezza e di una acuta malattia, ond'era allora tormentato. Saputo che egli arrivava, l'imperatore Ottone e papa Gregorio gli andarono incontro. Ambeduo lo presero per l'una delle mani e gliela baciarono, lo condussero al palazzo pontificale, e lo fecero orrevolmente sedere in mezzo a loro. Gemendo di tanto onore che il solo pensiero della sua carità gli faceva tollerare, il sant'uomo, confuso e dolente, disse loro: " Risparmiatemi in nome di Dio; io sono il più misero di tutti i percatori, sono un vecchio morto a mezzo e inutile, che non deve altro più che strisciarsi appie delle vostre supreme dignità; jo non son qua venuto ad essere onorato, ma si per soccorrere allo sciagurato che vi ha levati ambedue al sacro fonte, a cui avete fatto cavar gli occhi. Io vi supplico a darlo a me, affinchè venga a seppelfirsi nell'oscurità della nostra solitudine, a poter così piangere di conserva i nostri peccati».

Intención fino al piangerne, l'imperatore consenti a ciò che Nilo dimandava; ma il papa, irritato certamente di essere stato così male rimeriato nella sua clementa con Crescenzio, fece da capo condurer Filigato per tutta la città, con licere le vesti e ca-valcando un'asino a rovescio I. Albora Nilo si abbandone all'eccesso del suo dolere, il sou solo si riminamo è ciuse: a poppioche esi non hanno pietà è di colui che Dio diede nelle loro mani, il Padre celeste non sentiri pietà de loro precativ. E se ne parti bra-cameta insieme ori fraelli che lo accompagnavano, virgigio tutta la notte, a il giorno commeta insieme cio fraelli che lo accompagnavano, virgigio tutta la notte, a il giorno

appresso giunse al suo monastero.

Aveado intanto l'imperatore calebrato a Roma la festa di Pasqua, che in quell'amno 986 caleva i il 7 apule, studio à ofrezare la patricio Crescration el castillo di S. Angello, in cui questo ribedi è teorra sempre racchiuco. In tale impresa egli impiego un
adennano chiamos l'hamos podos di nollo valevala e domestico nollossimo di lui. Ma
siccome la fortezza era tenuta per inesputamble, supplendo l'arte coll'artificio e il
tradimento, Thamme promise ron giuramento siccurezza a Crescration col consenso del l'imperatore. Nondimeno quando il patrizio si fu arreso, Ottone gli fece spiczare il capo la 29 di aprile, pena che si metitava certo lo stutuboro della Chiesa, na che gli venue

inflitta contra la fede giurata.

Essendosi intorno a quel tempo ribellati i Tiburtini, dopo trucidato il toro duca Massino, S. Romualdo, più felice di S. Nilo, fee la loro per coll'imperatore, Questo il-lustre solitanio, è, della casa dei dusti di Ravenna, e conocituto giù nelle due Esperie, di cui aveva faito l'ammirzione coll'assterità della sua via e del sua espo per la discipita aregolare, governava allora la badia di Classe, che Ottone III, zelatore caldissimo della vita monastica, gli aveva dato, a fine d'informatia. Stocome non poteva riocodureri contacti interpolita in sullo strello seniero della perfezione, e gli parva interpolir colà anche se metrismo, e gli aveva di anda arbo di riocome della perfezione, e gli parva interpolir colà anche se metrismo, e ando a Trovia s'in riocorati il bascono passorale all'imperatore, rimumò alla bodia al cospetto dell'arcivescoro di Ravenna. Stretti viramente dale l'imperatore, il Tiburtini eranto omai recati al dover cedere. Romanado fee loro pigliare la risoluzione di soggettaria, afterrando una porsione delle toro mura e tata-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Petr. Dem. l. I, ep. ult. ad. Cadal, — <sup>9</sup> VR. p. 151. — <sup>8</sup> Vit. per Petr. Dam. Boll. 7. Hebr. Act. Ben. sec. VI, p. 251.

do nelle-mani della mazire l'ucciore del dura Mazolino; ma al tempo medisimo obbligió questa duna a perdonargii. Egli converti pure a l'ivoli Palemanno Thanme, il quale aven ingainato Crescrupio con uno apergiuro e lo persuase ad abbandonsre tutti i vantaggi del favore straordinario che si godeva presso Ottone, per abbracciare la vita monastir.

E questo era proprio il talento di Romualdo, di mettere nei grandi il timore di Dio e di couvertire i peccatori più indurati nella colpa. Egli aveva già indotto il doge di Venezia, Pietro Orscolo, personaggio di rara pietà e di costumi veramente cristiani. a far penitenza della colpa di avere in una rivoluzione della sua repubblica contribuito alla morte del suo predecessore. Il Doge abbandonò sua moglie e il figliuolo per andare in compagnia di un nobile veneto a rinchindersi nel monastero di S. Michele di Cusan nel Rossighone, dove morì in odore di santità l'anno 987. Per la virtù medesima delle parole terribili uscite dalla bocca di Romualdo, il conte Olibano, signor potente di Spagna e colpevole di enormi peccati, concepì un timore così vivo de giudizi di Dio, che mise il suo figliuolo in possesso delle sue terre, e abbandonò la sua patria per andare a pigliar l'abito monastico al monte Cassino. La severa virtù di Romualdo prese anche l'ascendente sopra il timore eccessivo, che egli aveva avuto in passato del padre suo. Questo signore, chiamato Sergio, di interessata e violenta natura, dopo ucciso di sua propria mano l'uno de' suoi parenti, per un prato che si contendevano. aveva minacciato il proprio figlinolo di diseredarlo, perchè il povermo testimoniava un orrore estremo di tale omicidio. Sergio ebbe poi un vivo pentimento del suo misfatto e si fece monaco nel monastero di S. Severo presso Ravenna. Ma alcun tempo dopo, vacillando nella presa risoluzione, volle tornare al secolo. I monaci notiziarono di ciò Romualdo, il quale era allora nel monastero di Cusan nel Rossiglione. E saputa cotale cosa immantinente egli parte a piedi ignudi, con un bastone alla mano, giunge a Ravenna, va da suo padre, che era risoluto a uscire dalle vie del Signore, e con un procedere diverso affatto dalle regole ordinarie, ma che fu giustificato dal buon esito, ei lo incatena e lo tratta duramente infino a che non ebbe ripigliata la sua prima vocazione. Sergio si rendette docile, e non andò guari morì santamente.

L'impristore medesino cedé con una ciecà docidità à consigli di Bournaldo. Dopo scopretteji le pighe dell'anium sasa, egli andio o piedi iguaddi in pellegrinaggio da Roma a S. Michele di monte Gargano; il che diede a credere Ottone per convertito sinecramente. Pesso di monastero di Classe tutta la quarestima del 999, digiunando e cautanto quanto più poteva a tutti gli ufri, portando il cilirio sotto i rore e la propera de memolo sopra una situata, ma irrigata delle sen legimen allato ol suo letto imperiale. Homusaldo gli consigliò pocio di a abbraccaria i vita monastera, e lo il lario, re-e. La di segue, ripegiliò Romando, se volt consate a Roma, non vedrele più Ravenna». Di fatto, come vedremo, Ottone non ebbe più agio di adempiere la sua promessa.

In ritornando dal monte Gargano egli passó al monastero di S. Nilo e lo sollecido a dimandarghi tutto quello che ciscirerase colla fadicaria di un padre che parta col figiulo suo. U nomo di Dio rispose, allungando la mano sud petto dell'imperatore: « lo non ho altro a dimandari se non la salatte di quest'a mina. Sebbene imperatore vio vi morrette come l'ultimo degli nomini e renderete conto di tutte le vosire azioni ». A tali partire rievere lor mine a parimere, e l'erandoti del capi la rocomo roble prima di partire frievere lor mine a parimere, e l'erandoti del capi la rocomo roble prima portire rievere lor mine a parimere, e l'erandoti el capi la rocomo vide prima fina del capital del capital del capital del prima del prima sono aversa accettata almeno un monastero dal principe, ed egli rispose latori « Gonfesso, che parta il come un insensato, na vederet a avvenire, se vo vi avvete maggior ragione di me ». E quando alcun tempo dopo seppero la morte di Ottone, essi ammirazono il uni divini del loro santo maestro (.)

Scutendo approssimarsi la morte e sapendo che il principe di Garta si era già spiegato sul disegno che egli aveva di far trasportare il suo corpo nella città, subito dopo morto, perchè giovasse di salvaguardia a tutto il pace, egli risolvette di andare a morire in tal luoghicciuolo, dove nessuno il conoscesse. Egli temeva tanto di essere tenuto qual santo, che affettava di appalesar de' vizi e parve talvolta così impaziente e collerico, che alcuni semplici ne andarono ingannati. Stimandosi sconosciuto ne' dintorni di Frascati, egli vi si ritrasse in un piccolo monastero di Greci, innalizato in onore di S. Agata. Ma Gregorio, conte di Frascati, sebbene quel diffamato che era per le sue violenze e le sue ingiustizie, pure andò a trovarlo, e prostrandosegli appiedi così gli disse: « Io non son degno di albergare un si gran servo di Dio, ma poiche ad esempio del nostro divin maestro voi avete anteposto ai giusti un uomo tutto lordo di iniquità, eccovi il mio palazzo e le mie terre, fattene quello che più vi piace». Il santo gli dimando qualche angolo oscuro, a fine di pregarvi in riposo, e il conte gli diede un rimasuglio della Villa, che fu già di Cicerone e che si chiamava la Grotta ferrata. I suoi fedeli discepoli andarono a trovarlo e vi fabbricarono un monastero, il quale durò sotto la regola di S. Basilio, e vi si diceva la messa in greco, ma secoudo il rito latino. Colà, nel 1005, morì S. Nilo raccomandando a grandi istanze che non lo si sotterrasse in una chiesa, e di non fare sopra il suo corpo nè volta od alcun'altra decorazione, Egli visse infino a novantanove anni non essendosi allentato mai di nessuna delle sue austerità, non avendo bevuto mai, nè mangiato prima dell'ora fissa, non avendo mai fatto bagno alcuno, nè avere mai mangiato nè pure una volta carni di sorta fin dal primo entrare nella sua solitudine. E la sua astinenza ei l'aveva rivolta in tale abitudine, che gli sarebbe tornato più grave il romperla, di quel che gli fosse difficile l'osservarla.

L'imperatore Ottone III onorò fermamente della sua protezione ed amicizia tutti i personaggi, che al tempo suo edificavano la Chiesa, ciascuno secondo il suo stato e lo spirito della sua vocazione; ma nessuno potè vincerla nel suo cuore sopra S. Adalberto di Praga e S. Bernuardo di Hildesheim t. L'imperatore aveva conosciuto a Roma tutto il merito di Adalberto nelle conferenze famigliari che egli ebbe spesso con lui, allora che questo santo prelato ebbe abbandonato il suo popolo col consenso del papa per ritrarsi nel monastero de' SS. Alessio e Bonifacio. La corruttela e l'indocilità de' Boemi, nella cui società quest' anima pura temeva di perdere sè stesso più che non sperasse di santificarli, lo avevano ridotto a venire a sollecitare la licenza del sommo pontefice per albracciare la professione monastica. Il prelato non aveva cosa da rimproverarsi ne del suo entrare all'episcopato, e neppure nel governo delle sue pecore. Figliuolo del conte Slavingio, l'uno de più possenti signori del paese e segnalato fin dalla gioventà per la sua capacità, per la sua pietà, per un' umile e generosa carità, che il faceva correre la notte, con danaro alle mani, pei casolari e tutti i luoghicciuoli de' poveri, dopo molto resistere egli era stato obbligato a cedere ai voti unanimi del clero, del duca Boleslao il Pio, di tutti i signori, ed era stato intronizzato con segui di gioia straordinari da parte del popolo. Quando fu sulla sede di Praga nel 983, egli diede l'esempio delle virtù a tutte le condizioni, non dimenticando alcuno dei doveri dell'episcopato. Secondo i canoni egli divise le entrate della chiesa in quattro parti: la prima per gli edifizi e gli ornamenti, la seconda pei canonici, la terza pei poveri e la quarta solo per lui. Egli osservava il silenzio, come i monaci, da compieta infino a prima, e dopo dava udienza e poi si applicava allo studio dei santi libri, che frammescolava coi lavori di mano. Sebbene egli avesse un appartamento decente e un letto ben provveduto, pure egli dormiva sul pavimento, tutt'al più sopra un cilicio, e nondimeno dormiva solo alcune poche ore, e passava il più della notte in orazioni. Predicava continno, visitava con grande cura i malati e i prigionieri, alimentava ogni giorno dodici poveri, e i giorni di festa distribuiva copiose limosime. Non lasciava intentata cosa alcuna per cattivarsì i cuori, alternando con una sapienza tutta sua la dolcezza e la severità.

Ma il suo popolo, tuttavia barbaro, intrattabile e di una malignità, che non si sa ben concepire come accoppiaria potesse colla sua materialità el ignoranza, affettava di trascorrere a' que' disordim, che riuscivano più intollerabili al suo santo pastore. Adalberto aveva sopratutto orrore della molphicità delle mogli che avevano que' cattivi cristiani, il concolbinato de' cherici, il vendere agli Ebrer gli schivaj cristiani, e per

<sup>1</sup> Act. Bened. sæc; V, p. 581.

quanto facesse non potè riuscir mai ad ispirare alcun che de' suoi sentimenti a quel suo dissoluto gregge, E il male peggiorò quando il santo si fu partito. Si temeva, e a buona ragione, che questo popolo, convertito di fresco e così imperfettamente non ritornasse alle sue antiche superstizioni. Il duca Boleslao, tenuto consiglio col clero, chiari de' suoi timori il metropolitano, che era Villegiso, arcivescovo di Magonza. Questo prelato spedi deputati a Roma per ridomandare Adalberto. Il papa lo rendette, ma a patlo però, che il suo popolo avesse a procedere con docilità, minacciandolo, che se perseverava ne' suoi disordini, il vescovo lo abbandonerebbe per sempre. Adalberto parti immantmente e passò per Magonza, dove l'imperatore ritornando dall'Italia si era fermato. Nel lungo soggiorno che esso vi fece, egli visse coll'imperatore in gran dimestichezza e santa libertà. « Non pensate, gli diceva spesso, che siete un principe potente, ma si piuttosto che siete un uomo mortale ». E siccome Ottone era nel fiore dell'età e l'uno de' più begli uomini del tempo suo : « Non dimenticate, gli aggiungeva, che questo vostro bel corpo sarà ridotto in polvere ed in corruzione n.

Allorchè Adalberto giunse a Praga usciron tutti a incontrario, dando gran segni di gioia e promettendo di seguitare i suol consigli. Il santo vescovo andò a cercare la sua consolazione fra gli Ungari, vicini alla Boemia e tuttavia idolatri. Egli vi geltò i foudamenti del cristianesimo, e battezzò il figliuolo di Geisa, quarto duca degli Ungari, dopo la loro entrata nella Pannonia, vale a dire il principe Stefano, il quale fu tanto fedele alla grazia della sua conversione, da meritare di essere annoverato fra i Santi. Intanto Adalberto si tornò da capo a Roma, e il suo metropolitano vi rinnovò da capo anch'esso le sue lamentanze, che questa volta ando a farle egli medesimo. Ivi sostenne fortemente in un concilio essere cosa inudita e contraria ai canoni, che una chiesa fosse priva in quella guisa dal suo pastore, robusto ancora della persona e in molto buono stato di poterla servire. Quantunque Adalberto fosse convinto, che non si poteva fare profitto alcuno coi Boemi, nondimeno gli convenne cedere e ritornar fra loro; ma si consolò nella speranza, che gli verrebbe porta in breve bella occasione di evangelizzare gli infedeli.

Di fatto, il suo popolo non volle ne manco riceverlo. Boleslao, duca di Polonia, avendo senza alcun frutto interposta la sua mediazione, Adalberto rivolse immantinente i suoi disegni verso gli idolatri. Siccome la Prussia, poco lungi dalla Polonia, aveva i maggiori risguardi pel duca che la proteggeva, il vescovo di Praga si imbarco sopra una nave, che questo principe gli fece allestire con una buona scorta e andò a Danzica, dove battezzò moltissime persone. Colà entrò in mare, e dopo navigato alcuni di sulla costa, discese in una piccola isola formata da un fiume. E siccome egli predicava altamente Gesù Cristo, sopraggiunti i padroni di colà lo scacciarono a pugni, e ricevette ben anco un fiero colpo di remo, che lo distese a terra. " Siate benedetto, o Signore, gridò egli, che ho potuto almeno ricevere un colpo per Colui, che ha tanto patito per me». E passato all'altra riva del fiume, i barbari accorsero da tutte parti e lo costrinsero a imbarcarsi co'suol compagni, dicendo loro, che dovevano stimarsi molto felici di potere campar la vita-

Era Adalberto uscito appena da tale pericolo, che disse a' suoi compagni: « Lasciamo crescere i nostri capelli e la barba, vestiamo alla guisa di questi popoli e così tramutati andiamo in altro cantone, dove non ci conoscano. Noi vi vivremo del lavoro delle nostre mani, converseremo famigliarmente con loro, e li ritrarremo dal precipizio, in cui si ostinano di voler perire ». Dopo i convenienti indugi si misero in via, traversa-, rono de gran boschi e giunsero in una pianura spaziosa, alla veduta di tutti per ogni parte. Immantmente i pagani vi accorsero, e la prima cosa gli legarono. Il santo esortava i suoi compagni a patire coraggiosameute per Gesù Cristo, allora chè un sacrificatore degli idoli chiamato Siggo, si avanzò infuriato e gli scagliò un dardo, che loferì a morte. Quasi al tempo medesimo fu colto da altri quattro dardi, delle cui ferite ! mori pregando ad alta voce per la sua salute e per quella de'suoi uccisori; il che av-, venne nel 997.

S. Bernuardo, di natali sassone e vescovo di Hildesbeim in Sassonia era stato precettore di Ottone. Le sue rare doti gli acquistarono fin da giovane una così importante carita. Egli aveva sortito in nascendo una di quelle nature, che fanno il minore ostarolo alla virtú el avera nn ingrupo acconejo a ogni cosa. Bi fatto egli avera ătititudiu er guale alle science profosio, șaji răfiari e ale arti. Scirvera hece, Instutava confortana il pennello, era conoserate dell'arte del fabbricare, avera a giucoc gli affiari più complicati, conocera priefitamente gli uomini, e paera aver trouvalo la chiave di tutti i cuori. Egli si guadagno per si fatto modo la confidenza ce dell'imperative Teofinai, greca di natala; e dei signori alemanai, che i celtro ad una vote o pinnis guida del giovane imperatore. Egli si afficionol del paro il suo angusto albievo, quantinaque, si opponese alla voce degli adulativi, i quali gli parivara solo di sollatar, el anche alla compiacerna eccessiva, che l'imperative avera pel suo figliando. Ma egli regoliva gli amini con liba ette e maniere, che sono lo acapitoriono mai nel loro affetto. Morto suo amini con liba ette e maniere, che sono lo acapitoriono mai nel loro affetto. Morto suo con la giusta stima de consigli degli adulatore, ci impire per tempo a tenere gli artigici e la seduzione.

Bernuardo fu eletto in età non avanzata per la sede d'Hildesheim e anteposto di comune accordo a molti altri cherici di illustre schiatta, che servivano nel palazzo; ma egli vinceva i vecchi in sapienza ed in virtù 1. Aveva tal pietà, che passava in pregare il più della notte. Nessuno era più di lui assiduo agli utici divini, dopo i quali egli distribuiva delle vettovaghe e del danaro a oltre ceuto poveri. Sebbene tutto inteso alle: funzioni ecclesiastiche, pure non cessò mai di coltivare e di incoraggiar le arti, mettendo l'animo al trascrivere i libri, de quali formò una ricca raccolta, alla pittura, all'oreficeria ed all'arte de'chiavaigoli. Cercava accurato i giovani, ne'quali si vedesse un qualche ingegno e procacciava loro il benefizio dell'educazione. Il suo genio sublime gli faceva al tempo istesso servir lo stato nelle cose più gravi, con tali disegni e così bella fortuna, che niun altro signore la poteva gareggiar seco. A preservare il suo popolo dalle rapine de barbari che infestavano la Sassonia non si tenne solamente pago di contrappor loro continuamente dell'eccellente soldatesca che li sbaragliò soventi volte, ma fece fabbricare due fortezze nei due lunghi più esposti della diocesi, e così facendo procurò la sicurezza di tutto il paese; il che non gli tolse però di arricchire la sua chiesa coll'acquisto di molte nuove terre, di imnalgarvi una copia di grandi edifizi, di decorare la sua cattedrale di squisite pitture, di aggiungerle molti argenti e tra gli altri un calice d'oro che pesava un venti libbre. Un reggimento meritevole di tanto plauso fu però sturbato dall'arcivescovo di Magonza, il quale si nsurpò alcun che della giurisdizione di Bernuardo in un monastero di fanciulle dinominato Gandershein. Dopo fatte inutili rimostranze all'arcivescovo il santo vescovo se ne richiamò al papa e andò egti stesso a Roma, dove si trovava allora anche l'imperatore,

Fin dal giorno 2 dell'aprile 999 Silvestro II era succeduto a Gregorio V. il quale non sopravvisse un anno intero alla minaccia di S. Nilo, e morì in ventisette anni non avendo sostenuto il pontificato tre anni compiuti 9. Silvestro, dinominato in prima Gerberto, si era renduto famoso nelle diverse condizioni della vita, per le quali era passato prima di aggiugnere al pontificato. Nato nell'Alvernia da oscuri natali, e fin dall'infanzia monaco alla Badia d'Aurillac, e poscia abate di Bobio, e indi successivamente mearicato della scuola di Reims, dov'ebbe a discepolo il re Roberto, surrogato in questa Chiesa Parcivescovo Arnaldo, deposto esso pure, trasferito pel favore di Ottone III alla sede di Ravenna e finalmente salita quella di S. Pietro, alla quale non era asceso mai niun francese, egli si dimestrò dovunque dotato di tale penetrazione e dottrina cotanto prodigiosa, che i suoi contemporanei nella loro semplicità lo accusarono di magia e che usasse famigliarmente coi demoni. Fra le utili invenzioni di cui si andava debitore a Gerberto prima che salisse la santa Sede, la principale era quella dell'orologio ad oscillazione, il quale ando in uso infino al 1660, nel qual anno Huyghens sostituì il pen-dolo al bilanciere. A lui è pune ascritto l'onore dell'invenzione delle macchine a vapore, le quali, come si vede, non sono punto un ritrovato moderno. Ouesto dotto fu un papa eque e saggio, usando con moderazione de'suoi diritti, e alieno egualmente e dall'usurpar quelli de' principi secolari o de' suoi colleghi nell' episconato.

Convinto Gerberto de' suoi torti dall' abate Leone, il quale aveva preseduto in opera

<sup>#</sup> Vitre. Act. Bened. sec. V, p. 202. - 2 Papebr. const. 1 1 1 1 1775 ded .a.f.1-

di legato all'ristabilimento di Arnoldo di Reims, aveva dimostrato un vero pentimento di tutto quello che era stato scritto ili favore della sua intrusione; e dopo la sua ritrattazione era stato accolto con bontà da Gregorio V. Di fatto si trova, che questo pontefice crebbe in considerazione di lui i privilegi della Chiesa di Ravenna. Si ha bella ragione di credere, che Arnaldo di Reims, il quale era allora riconciliato col re e con Gerberto, divenuto Silvestro II, desiderò, che questo papa confermasse il suo ristabilimento; poiche esiste una lettera di Silvestro, diretta ad Arnaldo, la quale autorizza ciò che era stato fatto in suo favore. Il medo con cui è un essa parinto dei diritti della santa Sede, che Gerberto aveva in passato combattuto, deve raccogliere l'attenzione. « Tocca alla santa Sede apostolica, dice il papa, a ristabilire nella loro dignità coloro, che ne sono stati privi, affine di conservar così a S. Pietro la fibera potestà di legare, e affinchè in ogni luogo risplenda la gloria romana. E perciò voi, Arnaldo, arcivescovo di Reims, che per qualche grave colpa siete stato deposto, noi crediamo cosa conveniente l'aver pietà di voi; e poichè la nostra deposizione avvenne senza il cousenso di Roma, vi si vuol mostrare, che Roma può riparare quello che è stato fatto, imperocchè tale è la potestà conceduta a S. Pietro ». Nel ristabilire Arnaldo in tutti i diritti della sua sede Silvestro annovera fra le sue prerogative la benedizione dei re di Francia, cioè la toro consacrazione.

Poco appresso l'elezione di Silvestro e pregato da hii, l'imperatore Ottone diede la città e il contodo di Vercelli al vessovo di questa cità con tutta la propricia pubblica, sotto pran di mille libbre d'oro contra coloro, che aturbassero il prelato in tale signorivi disposiziono notevolisiama, perchè ad esempo delle donazione di lipino, di Carlo Magno, di Lingi il Bonon, cor. essa attribuiaze formalmente è chiaramente la potestipubblica ad ona Chiesa. La qual donazione ha la data di Roma del 7 maggio 999. <sup>14</sup>

Nell'ultimo visagio, che Ottone fore a Roma nell'amos 4008, papa Silvistro vi ragmoi di consilo, che dovera spisidarea i nonstrovensi di S. Beruando con Villegios
di Magonza. Bermardo si ismendò principalmente, che dopo la sua partenza per Bona
e a malgrando delle sua proteste Villegios aveva coltestato un sinodo o Ganderschen,
fil papa dimandò si concolto es si dove un riconoscere per sinodo un l'assemblea tenuta
avevanos empre posseduno. I Patri, che rara venti, discissette itsinicia i tra admanta
risposero, che questo sinodo era un atto scissuatico e di nessun effetto secondo i canordiliamo riò, che in asserua del nostro confratello Bermardo è stato fatto a Ganderscheim nella sua docesi dall'arreviscoro Villegios e del suoi partigiumi ». Il qual procodere degli Octodentali del secolo decimo si può paragonare a quello che un' quinto
servolo tenna l'octolo d'Alessandria elso conocino della Questa contra
està della Chiesa meritino tutto quinto ne fa delto, a nache paragonarola della della considera della della considera della considera della considera della considera condiestà della Chiesa meritino tutto quinto ne fa delto, anche paragonarola colta prima
e più spelmonta.

L'imperatore Ottone, à quale voile assistere al concitio romano, istitui durante questo nou viagito un monastro preso Ravenas in oncor éts. Adultro di Praga, Anche nella invelsemia Roma, in un'insia del Teiro, ei gli fore fabbricare una chiesa, notal quale fravono deporte inniera con molte altre reliquie le mani del sonto marire adorne d'oro è dispietre preziose. Officue le aveva portate da Gressua, a que' di metropoli della Polomaçi dove l'avevano attirato i gran miarcoli, che si operazono alta tomba del santo, doppocite il direa Boelsao aveva ottenuto dai Barton, che giene edeserro il corpo, e' aveva fatto respelleri en detta Chiesa. Artivando a Gressa l'imperatore quanto più lungi pode vedere la città si mise a più nudi e cammino così imporable con proporti del proportio della proportio della proportio della proportio della contrato di sono alta chiesa, dove piame molto invocando il satto martira. A fine di conorato diaggiormente egli fondo un arcivestorado a Genessa, ha quale tom e ra neppore città episerpale, e vi pose qual primo arrevessoro un fratello del santo, chamato Ganderizo (1999). Mai secome tale istituzione avvenne sensa il consesso del metropolitano e del vescova diocessono, che era quello di Fossania o Potero, così essa è feutata irrecolo del sento, che e del vescova diocessono, che era quello di Fossania o Potero, così casa è feutata irrecolo del sento del contrato di c

<sup>1</sup> Baron. an. 999 in fin.

lare dagli autori di quel tempo. Per questo Posnania si rimase sotto l'antica dipendenza dell'arcivescovado di Magdeburgo, e quello di Guesna non ebbe a suffraganei altro che i vescovi di Colberg, di Cracovia, e di Vrotisla o Breslavia in Islesia, e tutto ciò col consenso del Papa.

Otione finera ogni ino potere di espine le fralezze, che lo averano fatto sempre gemere, e che la sua pietà sinere non cessava mai di rimproverangii 1-Da qualche tempo egli era caduto in una malatita di languore molto stroordinaria all' età sua, la quale mise gran assopteto, che Stefania, vedova di Crescenzio, antico oggetto della sua passione, l'avesse avvelento. Prima di morire egli fu consolato a tale di rivedere S. Eriherto, acvivescovo di Colonia, (ru no dei suos più domestici, e di morire udei sue braccia. Questo prelato, stabilito da due anni a Colonia, era stato in prima un fedele compagno dell' imperatore in tutti i suoi viaggi, presso al quale egli fisere al' lufico di cancelliere latora per l'activescovo di Magonna arricancelliere di Germania, e la altra era in a filta pais guadagnata la sitima e l'affetto della suo agiore, che questo principe obbe mestieri di tuttà a sua religione per consentire a separarsene. Con tutto odi gli fu bisopono un gran moivo per judiursi a ciò, ci dei ral periodo che assesse una discordia nella chiesa importante di Colonia, e la difficultà di raccogliere i suffragi sopra tutti altra persona che sul vittaoso Eriberto.

Il principe diede segni di gran letizia vedendo gli ajuti che l'arcivescovo e gli altri signori d' Alemagna gli menavano in Italia; ma la stessa presenza del santo prelato recò il contento e la gioia infin nel fondo del suo cnore. Da qualche tempo gl'interessa della sua anima l'occupavano molto più che quelli della sua signoria. Ricolmo d'onori al di fuori, egli gemeva in segreto sui traviamenti della sua gioventà. Nel silenzio della notte egli vegliava in orazioni, si abbandonava a tutta l'amarezza della sua compunzione e piangeva dirotto. Egli faceva limosine innumerevoli e spesso digiunava tutte le ferie della settimana, eccettuato il giovedì. In trattenendosi delle cose eterne con Eriberto ei s'accordarono, che quegli che sopravviverebbe all'altro e ritornasse in Alemagna fonderebbe un monastero in onore della Santa Vergine. In tale intendimento I imperatore diede fin d'allora molte terre all'arcivescovo, il quale dopo la morte di Ottone, avvenuta il 23 di gennajo del 4002, esegui quel compromesso colla fondazione della famosa badia di Duit presso Colonia. Questo giovane principe, le cui virtù e rarissime doti il fecero soprannominare la maraviglia del mondo, si morì in soli venti due anni, a Paterno, piccola città d'Italia nella campagna di Roma. Non lascio erede alcuno, non essendo pure stato ammogliato, il che può scusarlo infino ad un certo punto del suo affetto per Stefania, e colorar forse il nome che ella portò di sua concubina. Enrico, duca di Baviera, fu eletto il di 6 di giugno dell'anno medesimo per succedere a Ottone nella qualità di re di Germania.

Gli sponsais del Pr Roberto, il quale era succedato ad Ugo Capeto fin dall' anno 996, cagionariono in Francia un grave scandalo, Questo principe annava di tenerissimo affetto. Berta, colla quale egli si era sposato a malgrado di una affinità spirituale aggiunta ai legami del sangue, dappoiche geli avvez levato al sarco fonet un figilioso di questa parcute, nato dal primo letto, Papa Giovanni XVI si levò sulle prime con zelo contra late scandalo, mo colto da morte non pote farto cassare. Il suo soccossor Gregorio V continuò la cosa con una fermezza inflessibile e risolvette assolutamente di far annulare un tale martimonio, che secondo la disciplina di quell' eta era incestusos. Roberto, il quale aveva un gran fondo di religione, come il dimostra aperto il seguito di questo affare, mandoi immanfignete al. Soco somo pontefece, e delesse a suo deputato un santo, ciè Abbone di Fleury, il quale non approvava punto il martimonio del re. Egli aveva apparentemente li biancro di giunettere che Roberto is separerebe del Retra, e di pregene che si desse al principe l'aggio di comporre vonvenentemente la cosa con questa principeasa, figlino di di Corrado rei di Provenza e della Borgogoa Transjurana, e che cra moltre stretto colle più possent case dell'impero francese. Il papa ai rendette di leggerià a diseggiu con singolorevili, ma non cessando per in mai dal vodere che fosse eseguilori.

quello che Abbone aveva promesso. Per lo contrario il re, ingannato dalla sua passione e obbedendo a questa assai più che alla politica, procrastinava sempre, e sempre ad un

modo reiterava le sue promesse.

Finalmente il papa incarico di fare osservare i canoni, e geloso di adempiere al suo dovere, radunò un concilio nella chiesa di S. Pietro, nel 998, nel quale fu ordinato, sotto pena di anatema, che il re Roberto lascerebbe Berta e farebbe sette anni di penitenza 1, A tale notizia Roberto si senti combattuto dai due sentimenti che erano i più acconci ad agitarlo, la pietà sua, e ad un tempo la tenerezza per la sposa, che egli non poteva più tener seco senza commettere un delitto. Egli volle conciliare queste due disposizioni cotanto fra lor contrarie; mancandogli il coraggio di troncar la sua pratica, egli si soggettò umilmente all'ignominia ond'era notato. Pietro Damiano assicura 2, che questo principe venne di fatti scomunicato, e che i Francesi ebbero tanto orrore di tale censura, che fuggivano qualunque relazione col loro re, a tal che non gli rimasero che soli due servi, e questi pure si davano la maggior cura di purificar col fuoco ogni mobile di cui egli si era giovato per bevere o per mangiare. Questo autore, il quale scriveva un sessant'anni circa dopo il fatto, aggiunge, che da tale incestuoso matrimonio nacque un mostro; della qual cosa il pentimento e la docilità del re Roberto fanno credere, che ne fosse egli medesimo persuaso. Nel medesimo anno 998, soggettandosi ad una legge, la quale erà fatta così per lui, come per l'ultimo de' suoi sudditi, e porgendo colla sua sottomissione nn grande esempio al suo popolo, egli si separò da Berta, con-fessò pubblicamente il suo peccato, e fece ogni studio di espiarlo colle sue lagrime e con grandi austerità. Sul cadere dell'anno egli si sposò a Costanza, figliuola di Gnglielmo, conte d'Arles e di Provenza, principessa virtuosa, la quale il secondò ne suoi divisamenti pel bene della religione, ma che la natura imperiosa di lei sparse soventi volte d'amarezze la vita privata di questo buon re, e mise discordie gravi nella pubblica.

Dopo il suo generoso sacrifizio il regno di questo principe fu un lungo tessuto di opere buone. Egli fabbricò quattordici monasteri, e fra gli altri quelli di S. Agnano e di S. Vincenzo nella città d'Orleans, sua patria, e dove era stato eziandio battezzato, e incoronato re; quello di S. Germano in Laja, e di Nostra Signora di Poissi. Fece costruire altresì otto altre chiese, e le fornì di un novero infinito di vasi e ornamenti preziosi. L'opera sua prediletta era quella di contribuire con tutta la sua mnnificenza al culto divino e di far celebrare degnamente l'augusto sacramento de nostri altari, nella quale la vivezza della sua fede pareva dimostrargli il Figlinol di Dio nella sua gloria, anzi che sotto strania forma. Egli si piaceva eziandio ad onorare e ornar riccamente le reliquie dei santi. Essendo state scoperte sotto il sno regno le reliquie dei santi Saviniano e Potenziano, apostoli di Sens, egli le fece porre in una cassa d'oro e d'argento, arricchita di pietre preziose, che portò egli medesimo sulle sue spalle insiem con suo figlio Roberto in mezzo ad una calca non solamente delle Gallie, ma dell'Italia e' de' paesi d'Oltremare. La pietà del monarca si appalesava in tutte le circostanze. Egli vegliava e pregava le intere notti di Natale, di Pasqua e della Pentecoste. Dalla Settuagesima infino a Pasqua egli dormiva sulla nuda terra e passava la quaresima in pellegrinaggi. Ogni di recitava il salterio, assisteva a tutti gli ofici della Chiesa, e per una divozione, di cui noi non abbiamo nè manco l'idea, ma che allora era di un grande effetto, in certi giorni solenni egli cantava al leggio vestito di una cappa e con in mano lo scettro. Insegnava ben anco agli altri le lezioni, le antifone, gli inni, e compose alcuna di quelle orazioni che furono cantate pubblicamente nelle chiese. Fu annoverata per tale, ma senza fondamento, la prosa che si recita tuttavia il giorno della Pentecoste, della quale è autore papa Innocenzo Ill 5. A miglior ragione gli è attribuito il responsorio che si trova in alcuni breviarii, il quale comincia da queste parole: O constantia martivrum. Egli lo fece per ingannare la vanità della regina Costanza, la quale dimandava dei versi in sua lode, e non sapendo cosa di latino, fu presa di contento in sentirvi il suo nome.

La sua carità andava del paro colla sua pietà. A Parigi, ad Orleans e nelle altre

<sup>\*</sup> T. IX, Cone. p. 772, \_ \* Ep. 5, ad Desid. \_ \* Art. de vérifier les dates, RR.

dodici anni che egli fece la guerra ai cristiani, ei li ridusse ad uno stato da pareggiare ai tempi sciagurati del primo entrare degli Arabi in Ispagna.

In queste contrade erano due prelati illustri per la loro virtu. S. Froilano vescovo di Leone e S. Attilano di Zamora 1. Fin dalla più tenera gioventù avevano ambedue rinunziato a tutti i vantaggi della nobiltà e della fortuna per abbracciar la vita monastica. Froilano fondò un monastero, dove Attilano fu priore sotto di lui. Appresso, per le liberalità di Ramiro III, predecessore di Bermudo egli fondò ben anco il monastero di Tabare, poi quello di Morcrucle, dove raccolse oltre duecento monaci, e ne ristabili altri molti. Alla perfine fu sollevato sulla sede episcopale di Leone, e Attilano a quella di Zamora nel 990. La carità loro ebbe il più vasto campo da esercitarsi nel corso delle sciagure e della rovina della loro patria, Mal potendo bastare all'alleggiamento di tanti infelici essi rivolsero i loro voti all'Omipotente, e lo pregarono efficacemente a pigliar le difese del popolo suo. Essendosi allora il re Bermudo collegato con Garcia, re di Navarra, e con Garcia Fernandez, conte di Castiglia, marciarono tutti contra Almansor, gli diedero una battaglia, che durò tutto un di, posero in rotta gli infedeli e gli costrinsero ad abbandonare armi e bagaglie per fuggir più presto (998): e fu detto, che Almansor ne morisse di dolore. Una si prodigiosa vittoria ritornò il coraggio e l'onnipotenza ne' cristiani; ma la posterità di Bermudo II non ne godette lunga pezza. Dopo i regni di Alfonso V, suo figliuolo, e di Bermudo III, suo nipote, entrambi i quali morirono nel fiore dell'età, si spense la schiatta mascolina dei re d'Oviedo e del gran Recaredo, re de' Goti. Il trono di Leone passò a Ferdinando di Navarra, signore della Castiglia, la quale era stata levata in regno da Bermudo III l'anno 1033. Due anni dopo l'Aragona fu onorata del medesimo titolo in pro di Ramiro I, fratello naturale di Fernandez o Ferdinando, è il suo figliuolo Sancio Ramirez uni in lui i regni di Aragona e di Navarra. Nelle contrade più orientali dell'Europa si fondò intorno a quel tempo un nuovo re-

gno, il quale non fu di minor giovamento alla propagazione della fede 2. Ei pareva che Stefano 5, figlio di Geisa, duca di Ungheria, non avesse ereditata la potestà del padre suo in una nazione poco innauzi cotanto barbara, se non per farvi regnare Gesu Cristo con vie maggior gloria. Per verità Geisa si era convertito insiem colla sua famiglia e aveva promesso di fare abbracciare il cristianesimo a tutti i suoi sudditi. Ma il Dio di pace, che aveva in passato eletto Salomone preferibilmente a Davidde per l'esaltazione del suo culto, preferi medesimamente Stefano a Geisa per l'esecuzione del disegno da questo concepito di assodare la vera religione, istituendo molte chiese episcopali. Geisa ebbe un sogno, nel quale gli parve udire le seguenti parole 4: « Tu non eseguirai quello che disegni, perchè le tue mani sono brutte di sangue; ma il figliuol tuo, eletto dall'Altissimo, adempierà i tuoi voti, e dopo regnato in terra, regnerà eziandio nel cielo ». Si aggiugne pure che essendo incinta la duchessa aveva avuto una visione, nella quale S. Stefano, primo martire, le apparve, e le comandò di imporre il suo nome al figliuolo che ella aveva in seno, e le rivelò, che sarebbe il primo re della sua nazione. Il giovane principe venne di fatti chiamato Stefano. Dopo allevato secondo i destini di così prezioso fanciullo; il padre suo, già molto innanzi negli anni, lo dichiarò sno successore in mezzo a' plausi di tutti i suoi sudditi, e si morì poco dopo, l'anno 997.

Il giovane duca Stefano avendo sopra oguri cosa à cuore la intera conversione del suo popolo, comincio per fermare una sada pacco na tutti ; soni vicini. Na que' soni sidu-diti, che si tenevano intatvia all'idolativa, si ribeliarono condotti da alcuni signori. Egli marcio contrata di loro, recando nella sue bandiere le immagini di S. Giorgio e di S. Adritino, gli abargagliò sotto le nurra di Verprimo che essi assediavano, consacrò le loro terre al primo autore della sua vittoria, e celle loro spoghe fondo un monastero in onore di S. Martino, Questa badia fu costrutta sopra un'altura, che si chimava il Monte Sacro, dove si credera, de S. Martino, atto d'Ungheria, andava da giovane a fur le sue preghiere. Stefano fondò un altto monastero in onore di S. Benedetto, e sidto la condotta dell'abate Astrico, formato da S. Adultero, vi raccoles gi altri discepcio di condotta dell'abate Astrico, formato da S. Adultero, vi raccoles gi altri discepcio di

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Act. 58. Bened. szc. V, p. 58, etc. — <sup>9</sup> Glab. l. 5. — <sup>5</sup> Vit. p. Chart. sp. Sur. 20 Aug. — <sup>4</sup> Gab. sp. Sur. 28 Aug.

questo santo martire, che le ribellionie l'indocilià de Boemi avevano, come il loro santo capo, constrit a ritiraris. Edi ricevera ong gioi a en oni sriestava mai dad dimandare a bio de' simili cooperation per l'assodamento e la propagazione del Vangelo. Nel gran novrro de' chercit e de monaci, che riunquiziono alla loro patria per una si bell'opera, Andrea e Benedetto, due santi personaggi venuti dalla Polonia per abbracciare la vita cremitica, gli furono altrettato cari che quelli che escriativano il ministero apstelio colla maggior fortura. La sua fede viva gli faceva vedere in questi amici di Dio den novelli Mosè, che intertenendosi nismes coll' (minipotente attarezano colla virid delle loro orazioni le benedizioni del ciclo sopra coloro, che assalivano di fronte i suoi remici.

A dare finalmente la consistenza e la forma convenevole alla chiesa d'Ungheria, Stefano divise le terre della sua signoria in dieci episcopati, la cui metropoli fu Strigonia sul Danubio, all'imboccatura del Gran, di cui oggidì porta il nome. Vi fu messo quale arcivescovo il santo monaco Sebastiano, cavato dal monastero di S. Martino, e l'abate Astrico, il quale prese il nome di Anastasio, fu eletto vescovo di Colocza. Ouesto prelato fu mandato a Roma nel 4000, per dimandare la conferma di questi episcopati e il titolo di re pel duca Stefano, e non dimenticò punto di raccontare a papa Silvestro tutto ciò che questo principe aveva fatto pel bene della religione. Il pontefice ne fu preso d'ammirazione, e siccome gli era dato, secondo l'uso correva, il titolo d'Apostolico: « Se io sono l'apostolico, disse egli, è Stefano che è l'apostolo; egli, che ha soggettato un si gran popolo al giogo della fede ». E non concedè soltanto la corona che gli era dimandata, ma vi aggiunse una croce da essere portata dinanzi al nuovo monarca quale segno del suo apostolato. Il duca Stefano fu riconosciuto re da tutti gli ordini del regno, consacrato e incoronato l' anno 4000 con pompa grande; il che venne pure confermato alcuni anni dopo dall'imperatore Enrico, il quale gli diede in isposa sua sorella Gisella.

Il re dotò riccamente la sua metropoli e tutte le sedi episcopali de' suoi Stati, ma pose maggiore attenzione in collocarvi dei degni pastori. Egli diede altresi delle terre e degli schiavi alle badie, affinche nessuna cosa stornasse i monaci dal servizio di Dio. Egli andava tanto innanzi col suo zelo fino ad informarsi con somma cura della vita e condotta che menavano, riprendeva i negligenti, e destava l'emulazione dando ai più esatti de' segni tutti particolari di considerazione e di benevolenza. Egli distese la sua munificenza religiosa molto lungi fuor del regno. A Gerusalemme fondò un monastero e gli assegnò una grossa entrata, Fece fabbricare una bellissima chiesa a Costantinopoli. A Roma istituì una collegiata di dodici canonici con delle case ospitali per li pellegrini dell'Ungheria. Finalmente all'uscir dalla barbarie e seicento anni prima, diseguando la via alla più cristiana e la meglio incivilita delle nazioni, con un voto particolare egli mise il suo regno e la sua persona sotto la protezione della santa Vergine, e fece fabbricare in onote di Lei una chiesa magnifica ad Alba Reale. Vi si ammiravano sopratutto molte tavole d'altare, che sebbene tutte intere d'oro massiccio, pure la materia non pareva d'alcun pregio raffrontata colle pietre preziose onde splendevano per tutto intorno. Con un privilegio tanto straordinario, di cui non si trova alcun esempio antecedente a questo, il re volle, che questa chiesa non fosse soggetta ad alcun vescovo, ma dipendesse solo da lui. Era il principe che trasceglieva il prelato, così per celebrarvi in sua presenza, come per assolvervi i penitenti e consacrarvi il santo crisma. Se il monarca era assente, nessun vescovo poteva esercitarvi alcuna funzione senza la licenza del prevosto e de' monaci, i quali soli riscuotevano le decime sul popolo dipendente da questa chiesa. Si vuol qui far notare, che papa Silvestro aveva dato al re Stefano la facoltà di disporre e regolare gli affari ecclesiastici del suo regno. così presenti come avvenire, siccome quegli che faceva le veci del pontefice romano; il che equivaleva al titolo di legato perpetuo della santa Sede, e fu confermato poscia dal concilio di Costanza, dimandandolo l'imperatore Sigismondo, quale re d'Ungheria.

Silvestro II morì circa tre anni dopo tale concessione, il di 11 maggio del 1003, in voce di uno de' più ingegnosi e dolti uomini, che fossero mai stali. Si tiene che sia stato egli a introdurre in Francia l'uso delle cifre arabe. Gli succedette Giovanni XVII, chiamato in prima Siccone o Secco, il quale tenne la santa Sede da soli cinque mesi.

contrastato il possesso.

An. 1004 Egli fu consacrato il 13 di giugno, quattro di dopo la sua elezione, la quale si era fatta con gran musica e fu seguita da plausi universali, cotanto era dall'universale stimato. Ma egli si morì il 31 ottobre dell'anno medesimo. Fin dal 26 del seguente dicembre, il cardinale Fasiano, prete del titolo di S. Pietro, fu ordinato in sua vece, e prese

il nome di Giovanni XVIII. L'anno seguente S. Abbone di Fleuri cadde vittima del suo zelo per la disciplina monastica 4. Giunto al monastero della Reola sulla Garonna nel disegno di mettervi la riforma, s'aspettava ajuto e protezione dal conte di Bordò e dal Visconte, avvocato della badia. In quel breve intervallo le sue genti ebbero lite con quelli del luogo. Ei li seridò forte e stimava acquetato il tumulto, ma il malcontento procedeva da tutt'altra origine, che il santo non pensava. Avendo pur fatta una romanzina all'uno dei monaci rilassati, il colpevole mostrò tale dispetto, che fu seguito da mille grida sediziose. Si rinfrescò da capo la lite fra i Guasconi e i Francesi del seguito dell'abate. Si passò dalle ingiurie alle percosse e un guascone fu atterrato. Ad acquietarli Abbone corse in mezzo ad una grandine di sassi, e la passò netta; ma l'uno di que' furibondi gli menò tale colpo di lancia, che il penetrò nelle costole. "Questi, diss'egli, senza commoversi, la fa da vero; » ed al monaco Aimoino che lo seguiva impallidito e tremante di tutte le sue membra: "Che fareste voi dunque, sòggiunse egli, se scorresse al vostro sangue? n. Egli morì quel giorno istesso, e fu sepolto nella chiesa del luogo. dove si vuole che facesse molti miracoli. Esso è onorato qual martire. Bernardo, duca di Guascogna condannò a morte l'uccisore insiem co'snoi complici, e aggiudicò al monastero di Fleuri quello della Reola, che gli spettava di diritto, sebbene gliene fosse

Ci rimane una raccolta di canoni ed un'apologia di questo sapiente abate, il quale aveva fatto eccellenti studi, principalmente nelle celebri scuole di Reims e di Parigi, e che aveva insegnato a Fleuri prima di esserne abate. Invece di dimostrarsi contrario allo studio dei monaci, egli lo raccomandava loro come l'esercizio più utile alla pietà dopo l'orazione e il digiuno. La controversia che egli ebbe con Arnoldo d'Orleans fu cagione che egli componesse la sua apologia. Questo vescovo, nella cui diocesi era Fleuri, sosteneva che l'abate, oltre il confessare la sua dipendenza rispetto allo spirituale gli doveva eziandio prestare giuramento di fedeltà come suo vassallo; le quali pretese si levavano soventi volte tra i vescovi e gli abati, dappoiche le badie non erano più nelle mani de' signori laici o d'altri vescovi. Riconoscendo tutti i diritti episcopali della loro natura, Abbone pretendeva, che rispetto al temporale il suo monastero non dipendeva altro che dal re. Da tale quistione si passò a quella delle decime, che i vescovi, adunati in concilio a S. Dionigi in Francia, tentarono di ripigliarsi sopra i monaci e i laici; ma tali tentativi originarono un ammutinamento, pel quale i vescovi dovettero pigliar la fuga senza aver potuto statuir cosa sopra di ciò. E siccome si faceva Abbone autore di tale violenza, e così egli compose la sua apologia per giustificarsi, e la indirizzò ai re Ugo e Roberto, gran protettori dei monaci 2:

Nella sua raccolta dei canoni, diretta ai medesimi principi, egli riferisce pure le autorità contrarie agli attentati dei vescovi sulle libertà monastiche 5. Egli ne cita eziandio de' concludentissimi per la continenza de' cherici. Ma non è cosa più notevole in quest'opera di quello che è detto degli avvocati della Chiesa. Erano uomini nobili, a cui i vescovi o gli abati avevauo date delle terre in feudo a patto di proteggerle e difenderle. Abbone ne fa risalir l'origine fino ai concili d'Africa, i quali avevano statuito che si dimanderebbero agli imperatori degli scolastici o avvocati per sostenere gli interessi della Chiesa davanti ai tribunali secolari. Dappoichè il governo si confuse nell'impero francese, questa sorta di tutori difendevan la Chiesa solo colle armi. E spesso ancora invece di proleggeria in qualnoque maniera, essi abusavano di questo titolo d'onore per tiranneggiarla e insignorirsi della maggior parte delle sue entrate, La dottrina dell'illustre abate sulla preminenza e la potestà della santa Sede è po-

sta in una lettera, che egli scrisse ai canonici di S. Martino in occasione di una controversia che era fra i canonici e l'arcivescovo di Tours. « Io ho sentito, dice egli, che

<sup>1</sup> Glab. 1, 3, c. 3. - 2 Post. cod. canon. Pith. - 5 Analect. t. 11, p. 248.

il signore Arrimbaldo, artrivescoso di Tours, si oppose si privilegi di S. Martino, votico comune partono, Vi sareble segli forse qualcheduno tanto insensato da credera,
the un prelato di così grande autorità, di una così gran dolectra vogita combattere i
deveri del pari e dei santi canodi 1.2 Chiesa romana per la sua preminenza sa intele
te chiese to il diritto di dare dei privilegi a suoi membri, che sono sparsi nelle qualtro parti del mondo. Quegli che a statrevera sallo chiesa romana si distateca dal sou seno e si dichiara del numero degli avversari di Gesù Cristo. Il gran concidio di Nicca
ha comandato, che fosoco ad ogni chiesa conservati i to privilegi. Il santo papa Gregorio ha ingiunto la stessa cosa al vescoro Giovanni. Non voglia pertanto lòdio, che
i electri dei santo e principalmente degli auticità propriochi cionani, sano ceposi alta revisione et alla crusara de moderni! Non vogita lòdio che i nuovi critici dispergino gli
actiti degli antici, i di cui essi ognazioa la memora:

Allorche i pubblici affari corsero una via migliore in Francia e in Italia sotto i primi Capeti e gli imperatori alemanni, lo zelo della casa di Dio si riaccese da tutte parti, e non istando solo alla sicurezza di lei, si diede opera, almeno in tutte le Gallie, a decorarla e a metterla in isplendore. Non fu mai tempo in cui si vedessero fabbricare tante chiese, quanto in su questo principiare del secolo undecimo. Gli è appunto a questa età, caduta in tanta disistima, che l' Europa va debitrice di nna copia di monumenti che noi ammiriamo pur tuttodi, e ci avvien di rado di potere agguagliare. Si rinnovarono quasi tutte le cattedrali, i monasteri e fino alle menome cappelle delle campagne 3. La chiesa di S. Martino di Tours fu fabbricata da Hervé, suo tesoriere, il quale si ritrasse poscia in una cella vicina, dove morì in odore di santità. Folco, conte d'Angiò, preso da timore di Dio, dopo menala una vita tutta sangue e rapine, fece per pentenza il viaggio di Gerusalemme, e tornato in patria fondò il monastero di Beaulien, ad un miglio da Loches, fabbricò nel 4010 una chiesa. Riccardo duca di Normandia, ristabili la badia di Fecamp, rovinata in passato dagli idolatri della sua nazione, scacciò di là alcuni canonici secolari, che si eran posti in luogo delle religiose, per le quali ella era stata foudata, poi la diede a Guglielmo, abate virtuosissimo di S. Benigno di Digione nel 4001. Perfino il dissoluto figliuolo del duca Riccardo, Roberto arcivescovo di Rouen e conte d' Evreux, il quale vivendo pubblicamente con una donna che egli aveva sposata, mostrò un rimasuglio di religione cominciando a rifabbricare la sua cattedrale tutta di pianta; fede morta è vero, o almeno di una contradizione che fa pietà, ma molto meno deplorabile di quella pretesa forza di spirito che colle bestemmie e l'ateismo stima di poter senza vergogna mancar di costumi e di coscienza.

Del resto, quella generale sollecitadine e cura in fabbricar delle chiese nell' undecimo scolo può sotto un certo aspetto e nella mente di molti deboli spiriti avver un
motivo affatto particolare. Nel decimo secolo un gran numero di semplici el ginoranti avveno creduto sempre sessere omai immiente la fine del mondo. I disordine i
i flagili, di quel secolo, l'essere apparsi due seduttori da potersi paragonare all'Antieristo, cio è Loutardo e Vilgardo, i quali sorseas preciamente nel coso dell'ano mile, il primo in Francia e il secondo in Italia, tutti questi avvenimenti, confrontati con
alnum nal compresi passe della Apocalises intorno al tremine di mile anni, averano
persuaso essere l'universo alla vigiti della sun distruzione, a malgrado del parere
contrano dei dotte assensati, e in parinciare di Albone del Fleuri. Ma lo zelo della
casa del Signore sopravivos a lali immagniaria terrori. Alborità si credette vedit rievità, si l'ennero per lunga peza ancora le innecime midianzioni, ma avvivate da una
santa allegrezza e dirette dalla gratitudine verso il Signore che aveva liberato il suo
anonolo.

Il santo re Enrico di Germania fece edificare un tempio angusto, e lo decorò maguificamente, nella città di Bamberga, che era del suo patrimonio, alla quale voleva fin dilli infanzia un particolare affetto <sup>2</sup>. Siccome non aveva crede alcuno, e aveva, add, il se ando.

<sup>1</sup> Ep. Abbon. in App. ad cod. can. Peleterii, p. 404, 248. Hist, de l' Egl. gall. vers. 993, - 2 Glab. l. 2 et 3, - 3 Diun. l. VI,

account is publica persussione, falto spot di virere in contineura con sua mogic Osregonalo, regli volera fare Dio medesimo crese delle sue terre e affertare la corressione degli shavi, fundando vicino a lono un episcopato. Egli aveva dimandato alti
santa Sede di erigere la sua mivora chiesi in catterdare; e papa Goronni XVIII. la soggetto dalla metropoli di Magonza, il che fin pur ricevuto e confermato a Francoforte P anno (1007 da au nocalicio di trentastete vescori, non ostante che vii s opponesse il vescovo di Virtsburgo, da cui bimberga dipendera; il quale per consentire ill'erezione reva intulineuri e diamodato di litodo di avevescooi. Gire à chiesa catterdale Enrico riceva di controli di controli di controli di controli di controli di controli di di al settentione un'altra di monaci. Il primo vescovo di Bamberga fa Everardo concelliere di Enrico.

Fra tutti questi prelati nessuno si rendette più degno di memoria quanto S. Anfredo di Utrecht 4, Egli era stato conte di Lovanio, e si era illustrato ognora per la sua equità e fermezza in reprimere le rapine così comuni allora nel Belgio, come per tutto ovunque. La sua rettitudine e i suoi lumi erano cotanto conosciuti, che lo si udiva come un oracolo in futti i giudizi e in tutte le diete, alle quali assisteva. Egli studiava continuo le leggi divine e le umane, e impiegava nella lettura per fin le ore di ricreazione, a tal che tale piacere veniva cotanto straordinario a' signori del sno tempo, che dicevano menare Anfredo la vita di un monaco e non di un conte. Di buon accordo colla sua moglie Ilsuinda egli istituì la badia di Thoron, della quale fu prima badessa la loro figlia Benedetta. Coll' andar del tempo Ilsuinda si ritrasse colà anch' ella e vi mori santamente. Egli pure voleva abbracciare la vita monastica, allorchè l'imperatore Ottone III lo sollecitò ad accettare l'episcopato d'Utrecht. Egli se ne scusava forte colla grande età sua, ed anche per la ragione di aver menata quasi tutta la vita infra il tumulto dell'armi. Ma finalmente facendogli l'impreatore le più vive istanze ad Aixla-Chanelle dove si trovavano insieme, egli prese la sua spada e la depose sull'altare della Vergine, dicendo: " Infino ad ora io ho protetto con tutto il mio potere i poveri di Gesù Cristo; oggi io mi pongo sotto la protezione delle Madre di lui colla mia nuova dignità ». Sul finir della vita egli perdette la vista e si ritrasse in una casa di monaci che egli aveva fondata. Quantunque egli avesse preso l'abito monastico, assisteva però egualmente ai concili ed alle diete. Egli mori l'anno 4042, ed è annoverato fra i santi. come lo è pure la sua sposa lisuinda,

San Brunone, sopramominato Bonifacio, andò appunto intormo a questo tempo ad evangeitzare i lussi. Egli era sustito dalla prima unbitlà di Sassonia, et era partuel dei re. Ottone III, che lo chiamò alla sua corte, concepi senimenti così teneri per lus che non sapera chiamanto con altre nome che con quello di anima sua "Ma II Eloc le inclinazioni di Brunone erano molto superiori a quelle di favoriti dei principi della terra. Egli mise eggi cosa mi abbandono per abbractera le via repeture, accompagno della terra. Egli mise eggi cosa mi abbandono per abbractera le via repeture, accompagno del del avorito delle nee mani, andando sempre escalao, non mangiando che sole due vulle la settimana. e alton avvollosadosi fra elissonia e le ortifica facera coma in missosa.

rimenti del martirio, pel quale sentivasi un vivissimo ardore.

Dopo assodatosi in Infel le virti con un lungo escruzio della vita cerunitica, egli fu sipirato ad evangelizzare gli infeldi, i parti immanimente a chiedrare interno ad sommo pontefece, Egli frec il viaggio di Roma a piè nudi, come il solito, e sitmo riassarsi moltissimo mangiando ogni di, affine di sochernete la fatica, na non si permise altra bevanda che l'acqua. Il papa non gli conferi solamente la sua missime, ma gli ingiunne di farsi consecrare arcivestoro, e in anticipazione gli diode il pallo. Ad accelerare il suo ritorno in Alemagna, Brunone prese un cavallo, ma qualanque fosse il risogne del fredo si rimase opono a più mudi cil mondo che era la tivolta bisogno d'acqua calda per distaccare il più gelato dalla staffa. Giunto a Metaburgo, dove era Eurico, immatato allora a frono, egli fi consecrato dall'a reviessovo di Magdedura, il quale free pure la cerimonia di conferingi il pallio che egli avera portato (1002). Dopo la sua consacrazioni il moso a calvescopo aggiunae l'quicio comotical all'uticio nomacio il moso o arcivescopo da glume l'quicio comotical all'uticio nomacio il moso a consecrazioni il moso a consecrazioni il moso o moso di moso di regione di moso di regione di moso di regione di fiera di regione di masso di mano di mano di regione di regione di regione di regione di regione di moso di regione di moso di regione di moso di regione di regione

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mabill. sec. VI. Bened. p. 85. Bolt. 3 mail. - <sup>2</sup> Ditm. I. VI, p. 82.

stico, e continuo tutte le sue austerità a malgrado delle infinite sue fatiche. Dolesho duca di Polonia e la maggior parte dei signorf, coi quali si sconto fi era via, gili fecreo dei ricchi doni; ma egli dicte ogni cosa ai poveri od alle chiese, volendo, dictva egli, rimmer povero per amunucia la fefet di un Dio che si è apoglio di tutto affine dit arricchirci. Da prima egli perclicò in Prassia, dove non fu accolto altro che con inguire e ritiuti. Di apossi a consini della Russia e via namuziò il Vangel con corragio, schbene gli abitatori dopo la mote del luro duca Vlodimiro non vi fosser meglio disposti che in Prassia. Ma cara proprio questo il campo che il Signone gli avera sasegnato, se non da farvi lella messe, da disporre almeno ad una felice fecondità irror-randolo del son sangue. Finalmente qualle peccer ingrate e crudeli lo preservo etiodia-rono insiem con dicotto del soni compagni il di 34 di febbraio dell' anno 4009; ma la Chiesa onora questo martire il di 16 di ottobre.

Al cadere del maggio dell'anno medesimo Giovanni XVIII abdito il sapato e abbracciò la vita monsatta nella bodia di S. Paolo di Roma. Dopo che la santa Sede era stata vacante tre mesi al più, fu ad essa innabato Pietro vescovo d'Albano, romano di nascita, che assunse il nome di Sergio IV. Durante il pontificato di lui, il quale fia di tre anni, nono di suo posto con solide virite, e specialmente con quella della sua li-

beralità verso i poverelli.

E' fu a'suoi tempi che i Musulmani atterrarono a Gerusalemme la chiesa del santo Sepolero, la quale già era stata abbruciata dai Persi nel settimo secolo. Fu sempre costante opinione che quest'ultimo misfatto avesse per autori principali gli Ebrei di Francia, i quali scrissero al califfo Hakuem, che, s'ei prontamente non distruggesse questo punto di pellegrinaggio sì frequentato da cristiani, questi ben tosto lo spoglierebbero de' snoi Stati 1. Il latore del foglio fu discoperto ad Orleans da un pellegrino che erasi con esso lui trovato in Oriente. Fu posto prigione e sì crudelmente battuto, ch'ei confessò il suo delitto, dopo di che fu immantinenti dagli uficiali del re condannato ad essere arso vivo. Gli Ebrei, che erano numerosi e ricchissimi ad Orleans, ne furono discacciati: la notizia della loro malvagità si sparse in tutto il reame e per tutto il mondo; il che fe' prendere ai principi cristiaui la unanime risoluzione di bandirli interamente dai loro dominii. In tutte le regioni l'odio pubblico scoppiò in un punto (1010). Furono cacciati dalle città, perseguitati nelle campagne siccome animali malefici; molti furono annegati, ed un più gran numero ebbe a perire dal ferro e da altre sorta di tormenti; parecchi si uccisero di per sè dalla disperazione, ed altri assunsero il battesimo a fine di sfuggire alla morte. Per lo spazio di cinque interi anni, appena qualcuno ne apparve in tutta la estensione della cristianità.

Fu quindi impiegato minor ardore a vendicare un misfatto di cui era tanto nota la riparazione. La madre del distruttore della chiesa del santo Sepolero fu quella che mostrò maggior premura di rifabbricarla 2. Era dessa cristiana, e fu assecoudata da una moltitudine di fedeli d'ogni nazione, i quali non solo somministrarouo il danaro a ciò opportuno, ma personalmente si recarono a Gerusalemme per lavorarvi. Suo figlio lasció far tutto; perciocch'egli era, secondo gli storici arabi 5, un principe leggero nelle sue risoluzioni, incouseguente nella sua coudotta, empio e crudele sino alla ferocia; per soprappiù, di un impeto e d'una bizzarria d'umore che andava sino alla stravaganza. Egli perseguitò e cristiani ed ebrei ad un tempo, distrusse le chiese e le sinagoghe, e sece sì ch'ei venne risguardato siccome il Nerone d'Oriente. Dopo aver satto un popolo d'apostati, permise loro di riedere alla loro religione e di ristabilire tutti i monumenti. Ei volle, come Caligola, farsi adorare, prese nota di coloro che lo riconoscevano siccome il creatore dell'universo. Appena si crederebbe che il numero ascendesse, come si assicura, a quindici mille, se fosse cosa meno costante non esservi errore ed assurdità che non possa far setta. Fu capo di questa uno impostore persiano chiamato Darari, il quale ebbe ancora ad aumentarla considerabilmente pel suo seguito; ma finalmente il popolo sollevossigli contro sino a massacrarlo nel carro istesso del califfo. Ebbe un successore chiamato Hamsa, il quale, predicarido una morale analoga a'suoi dommi, permetteva a' suoi settarii di sposare le loro sorelle, le loro figlic e le loro madri, e gli dispensava da ogni esercizio di religione. Costui seppe farsi un gran numero di discepoli; stabili dottori in Siria, in Arabia e nelle varie contrade dell'Africa, che è quanto dire per tutto il dominio dei califfi fatimiti, che si estendeva,

meno l'Egitto, in tutte codeste regioni.

Hakuen, il die od II sosteppo di costiui, era tezno tra que'califit che peetendevano discendere che Fainna figlia di Mometto. Méz, vod liui, avendo aggunto la conquista dell' Egitto all' Africa creditata da'usoi maggiori, aggiunus in prat tempo al toro tutolo di unbadio di orticotre de'fedici quello di citalito, ossas capo della regione. D'al-lora in pos fece fare in suo nome la prephiera che era, solita farsi in nome del califo abassida residente a Bagdicii i lore protiusse uno ossama che durd duegeral anni all'incirca; percochè una parte dei Musulmani riconosceva ognora il califo abassida, e l'alte are attaccala a califo fatinita. Questo principe pose le fondamenta in pari tempo della città del Cairo, in arabo Al-Caira, coè la vitoriosa, e le diede uno splendore che corrispondeva tunto a questo tulo, quanto a quello di capitale de siou visat dominit, cui son figlio Azis estese ancor più addentro nell'Asia. Ma l'insensato Ilakuem, sou nipote, fece ardreu usa considerevol parte di quello di capitale de siou visat dominit. Cui son della califa della la la propria social (1018).

Poro dopo la riviua del santo Sepolerio, papa Sergio IV ebbe anco il dolor di sapere che i pirati danesi in Inghilterra avevano presa d'assablo a città di Cantobery, nella quale tutto avevano posto a ferro ed a fuoco, senza risparmiar ne le donne ne i fancualit. Era S. Eligeo che occupava allora questa gran sede, nella quale era stato trasherito da quella di Winchester (4006) dopo sesera reso illustre con ogni sorta di virti<sup>1</sup>. Già sin dalla sua giovinezza formato alle austerità monastiche, posto a labte del monastero di Bath da lui medissimo fontato, portò sulla sedia vezconile tutta la sua tendanti del sunte del sun

della Scrittura: è desso al pari di Elfego ascritto al novero de santi.

Nel saccheggio di questa città (4012), in mezzo all'orrore della carnificina, S. Elfego fuggi dalle mani de suoi monaci che lo rattenevano nella chiesa, e, gittandosi fra i morenti e gli uccisori, sclamò verso quest'ultimi: « Deh, risparmiate queste deboli ed innocenti vittime, ch'egli è per voi di vergogna l'immolar senza motivo: volgete la vostra collera contro di me, che ho tolti tanti prigionieri dalle vostre mani, e a cui ho sì di spesso rimproverati i vostri misfatti ». A tali detti, costoro scagliaronsi sopra di lui, lo caricarono di colpi di pugno e di piede, gli graffiarono il viso colle loro unghie, e gli strinsero la gola per impedirgli il favellar più avanti: quindi lo riuchiusero in una stretta prigione, e ve lo tennero per sette mesi, durante i quali una malattia acutissima andava disertando le schiere di loro, sicehè in brevissimo tempo ne morirono duemila con orribili dolori di visceri. Quelli fra cristiani che avevano comunicazione coi barbari, fecero loro comprendere questo flagello essere una punizione divina. Allora vennero umilmente a chieder grazia all'arcivescovo', e lo rimisero in libertà dandogli contrasegni grandissimi di venerazione. « Noi dobbiamo, diss'egli loro, imitar l'esempio del Salvatore, il quale rialzò gli emissarii de suoi tiranni, dopo averli abbattuti ». Pronunziate queste parole, benedisse del pane, lo fece loro mangiare, e di tal guisa risano tutti quelli che soffrivano. Nel primo trasporto della loro riconoscenza, gli inviarono quattro de'loro capi per ringraziarlo iu nome di tutti gli altri.

Ma la sete dell'oro riprendendo hen presto la preponderanza sull'animo di questi ladroni, gli chiesero immeuse somme di devaro: il santo pastore, che soleva fare un usto migliore, coraggiosamente le rifiutò. Essi lo legarouo di hel unbo facendogli subire una dolorosa tortura, il giorno di Pasqua, tredicesimo d'aprile del 4012, quindi

<sup>1</sup> Vit, sec. VI. Bened. p. 115. Boll. 19 apr.

Io rimisero in carrere. Il sabato sussegnente ne lo trassero dicrendogli: « Pagaci oggi quanto i abbiamo richiesto, se nou vuio princi munatimente n. Comi dipingerca lore i terribidi giudezi di Dio, e gli spaventosi traviamenti sul quali gli trascinava il calto del loro falsi dili, essi si scalgiarmono sovra di lui come tanii fisseranta, lo colpromo brutalimente com tutto ciò che loro veniva alle mani, e lo lasciarmo per morto sul loego. Alla fine uno di que' Dimeti, di egli avva crierianti il di limanzi, com un compassione Alla fine uno di que' Dimeti, di egli avva crierianti il di limanzi, com un compassione di più gli die salla testa d'un colpo di ascia per lo quale spirò. La Chicar l'onoro qual martire, il gierno di sau morte, dicianono edi aprile.

Papa Sergio mori verso la metà di quest'amno 1012; ed a s'es di luglio al più tardi gri sugesse l'artivecevo di Porto, sonto nome di Benedetto VIII. Ma una parte de Romani riconobbe un uomo audare nominato Gregorio e gli formò un assai possente partito; per lo che Benedetto non si credette in Rioma abbastarsa siruo, e riugiossi appresso il re Earito III, il quale celebrava a Poldem, in Sassonia, la festa del santo Na-Lide. Il papa se gli presenti in tutta la pompa della cignità, e dipine d'un moto partito. Il porto del cignità, e dipine d'un moto partito di dolore e d'indiguazione, sarebbe volato sul fatto a vendicar ghi ottraggi pratetta il vicario di Grato, se gli intreessi modessimi della religione non la svessero.

rattenuto ancor per qualche tempo in Germania.

Gli Slavi avevano apostatato, e commettevano sparentevoli disordini nella bassa Sasgonia. La morte di S. Libenzio o Lievizo, avvenuta in queste occasioni, pose il colmo alla incertezza: faceva questa esser vacante la sede metropolitana di Roma e di Amburgo, in quel momento appunto nel quale importava viemaggiormente di collocarvi un prelato che seguir sapesse le orme del suo predecessore. La notte innanzi alla sua morte il santo arcivescovo fece ancora al suo clero una patetica esortazione e sopratutto adatta alle circostanze nelle quali erasi in forza della divisione della Chiesa romana. « Figli miei, diss'egh, imparate dal mio esempio a non diffidar mai della divina bontà. Io ho servito il papa Benedetto relegato in queste contrade, per quanto si facesse ad oggetto di distormene 1: io gli sono rimasto fedele insin ch'ei visse, e voi mi avete veduto appresso collocare alla vostra testa, tutto indegno ch'io mi sono ». Intendeva egli senza dubbio parlare di Benedetto V deposto sotto Ottone I e condotto ad Amburgo ove mori. Ma in tal guisa favellando di questo pontefice dava a divedere abbastanza ch' ei non lo risgnardava come realmente deposto dal conciliabolo di Ottone e di Leone VIII; per lo contrario aveva il santo arcivescovo sempre riconosciuto Benedetto qual legittimo successore di Giovanni XII. Leggesi nella cronaca di Sigeberto di Gemblours, che tutti quelli i quali erano stati ordinati da Leone furono trattati come se non avessero da lui ricevato ordine alcuno, e che rientrarono nello stato in cui si trovavano prima di questa ordinazione. Leone VHI fu adunque usurpatore od intruso insino a che vissero i papi Giovanni XII e Benedetto V: molti il cancellano anche dalla lista de pontefici romani, per questa ragione, che non ammettono la dimissione di quest'ultimo. Checchè siasi di questo avvenimento a cui Lieviso fa allusione, prosiegue egli: « Rimettiamoci di buon cuore tutti gli errori che abbiamo commessi gli uni contra gli altri, e.se qualche confidenza avete voi ne miei consigli, scegliete per governare la vostra Chiesa il vostro confratello Ottone, e pregate Dio ch' ei sia gradito dal re ». Ottone infatti venne eletto, ma il re ricusò di confermare la elezione. Egli presentò Unvano suo cappellano, che fu dai deputati della chiesa vacante senza molta pena aggradito, ed al quale papa Benedetto diede il pallio. Non era costui soltanto commendevole per la sua nascita, ma per lo santo uso che sapea fare dei molti suoi beni: egli aveva altrettanta affabilità che beneficenza cui univa un carattere e tai modi da essere amato da tutti. Lo stato infelice della sua diocesi e di tutte le vicine contrade apri un vasto campo alla sua liberalità (4048).

Il duca Bernardo nell'alta Sassonia éd il marchese Teodorico nella bassa, avevaño trattato con tanta durezza gli Slavi, che questi popoli, tuttor male instruiti e vacillanti nella fede, avevamo scosso al tempo medesmo il giogo dell'impero e quello della Chiesa. Ne primi trasporti della loro disperazione; percorsero col ferro e col fuoco alla mano. tutto il paese che giace al nord dell'Elba, incendiarono tutte le chiese e le rovinarono infino dalle fondamenta, fecero perire con ogni sorta di supplizzi i sacerdoti e gli altri ministri della religione, non lasciando da ultimo al di là del fiume vestigio alcuno di cristianesimo. Ad Amburgo, fecero gran quantità di prigionieri, tanto fra il clero. quanto fra gli abitanti, e ne fecero in pezzi un numero ben più grande ancora in odio del nome cristiano. Ad Aldimburgo, città di que cantoni la più frequente di fedeli, gli scannarono come animali rinchiusi in un macello, ad eccezione di sessanta ecclesiasti da loro tenuti in serbo per farne a piacere il zimbello della loro inumanità. Tagliarono a questi miseri la pelle della testa in croce, aprirono loro il cranio sicche potevasi vedere il cervello; poscia, legate loro le mani dietro il dorso, gli condussero in tutte le lero borgate, non ristandosi dal colpirli e dal tormentarii insino a che non ebbero mandato l'ultimo spiro. Una intera istoria potrebbe farsi, soggiungono gli autori contemporanei, di tutti i martiri che gli Slavi immolarono in questa orribile sollevazione. Tale si fu il modo con che que barbari che abitavano tra l'Elba e l'Oder rimunziarono al cristianesimo dopo averio professato più di settant'anni, che è quanto dire, durante i regni dei tre Ottoni: e non fu se non dopo la morte dell'ultimo, che, approfittando delle difficoltà insorte per la successione, ricorsero alle armi a fine di ricuperare la loro libertà.

Allorchè il re Enrico ebbe prese delle efficaci misure ad oggetto di porre un argine. a' disordini della ribellione, nulla più ebbe a cuore che lo stabilire il capo della Chiesa. nel godimento di tutti i suoi dritti. Il solo suo arrivo in Italia riconducendo la calma per tutto, intanto che questo principe regolava in Pavia gli affari della Lombardia. il papa non ebbe più temenza di mostrarsi a Roma, ove il re stesso recossi qualche tempo dopo. Il 44 febbrajo (4044), festa della cattedra di S. Pietro, si portò alla chiesa di questo santo Apostolo per farvisi incoronare imperatore. Egli procedeva, tenendo la corona reale sul capo, accompagnato dalla regina Cunegonda sua moglie, e attorniato da dodici senatori, sei de' quali avevano la barba rasa all' uso romano, e gli altri sei lunghi baffi alla francese e lunghi bastoni alla mano. Il papa stava ad aspettarlo alla porta della chiesa. Prima d'introdurlo, gli domandò se voleva essere il protettore della santa Sede e mostrarsi fedele in tutto e per tutto ai vicari di Gesù Cristo. Avendo il re risposto che lo prometteva, il papa ricevette la corona che Enrico portava dapprima e che fu sospesa dinauzi all'altare di S. Pietro, lo consacrò, quindi lo coronò imperatore insieme alla regina sua moglie. Dopo questo, gli presentò un pomo d'oro cui sovrastava una corona dello stesso metallo e adorna in croce di un doppio contorno di gemme. Pretendevasi con ciò di raffigurare l'accordo dell'impero colla religione e lo splendor delle virtù richieste per mantenerlo. L'imperatore, entrando in questo divisamento, disse all'altro di ricevere questo simbolico dono: "Voi volete, o santo Padre, insegnarmi come io debba governare; ma questo globo non si conviene perfettamente che a coloro i quali hanno calpestato a' piedi le pompe del mondo per seguire più religiosamente la croce ». Enrico alludeva con queste parole a' più solitari di Cluny, monistero tenuto pel più regolare di quanti ne erano al mondo, ed a cui egli destinava già sin da quel momento questo onorevole dono. "Pare ragionevolissimo, e benissimo statuito, ad oggetto di mantenere la pace, dice Glaber che riferisce questa circostanza, che nessun principe abbia ad assumere il titolo d'imperatore, se non colui che viene scelto dal papa pel suo merito, ed a cui avrà egli dato il contrasegno di questa dignità ». Nel fatto, senza esaminare se Gregorio V, nel 996, regolò in un concilio, i cui atti non sono giunti sino a noi, il modo col quale l'imperatore sarebbe eletto in avvenire; ella è cosa costante, che il titolo d'imperatore, successivamente trasmesso da Ottone I a suo figlio ed a suo nipote senza difficoltà, in virtà della concessione o reale. o supposta di Leone VIII, non fu più concesso che al principe regolarmente eletto e consaerato o confermato dal papa, Immediatamente dopo Ottone III, S. Enrico, eletto. re di Germania nel 4002, non ebbe il titolo e le insegne d'imperatore che nel 1014, e vedrassi avvenire lo stesso del suo successore.

Dopo la incoronazione, il papa diede un grande banchetto all'imperatore ed alla imperatrice. Questo principe, intertenendosi coi sacerdoti della chiesa romana, domando loro perché non cantavano il simbolo dopo il Yangolo, come era solito praticarsi nelle aller chies. Al the esti rispostori, che la Chiesa di Roma, non essono mai inorsa in altuna cresia, non avera duopo di dichiarra la sua fede per mezzo di questa confessione selome. L'imperatore, senza contradire a questo motivo, eccito nondimeno il papa Bendetto a far cantare in avvenire il simbolo alla messa de' giorni festivi; e lo impegno eziandio, prima di abbandanare P Italia, ad acconsattire all'erezione dell'arciviscorata di Bobbio, cui i vescovi della provincia trovavano necessario, e ch'ei liberalimente fondo.

Riprese quindi il cammino d'Alemagna, indirizzandosi alla volta di Francia, ove voleva egli stesso offerire i suoi doni a Cluny, e rivedere il santo abate Odilone, pel quale nudriva una particolare venerazione ed una sincera amicizia. Odilone era successo, sin dall'anno 994, a S. Majolo di cui era stato fatto coadiutore quattro o cinque anni prima, Majolo non erasi soltanto reso commendevole appo i re e i varj principi di Francia, i quali avevanlo animato a ristabilire la regolarità monastica ne' loro stati; ma erasi si fattamente procacciata la stima di Ottone il Magno, che questo principe gli aveva sottomessi tutti i regi monasteri, tanto d'Italia che d' Alemagna, Odilone sottentrando nelle funzioni e nelle mire del sno predecessore, ne sostenne tutta la riputazione, e seppe ottenere il medesimo favore appresso questi sovrani 1. Ma fra tutte quelle auguste persone, si può dire che il santo imperatore Enrico fu altrettanto l'amico che il protettor di Odilone. Ei lo visitava il più spesso che per lui si poteva, e qualche volta lo conduceva in sua corte. All'occasione della visita fatta al sauto abate dopo di essere stato incoronato imperatore, depose nel tesoro della Chiesa di Cluny, unitamente al globo d'oro che aveva ricevuto dal papa, il suo vestito imperiale, la sua corona e lo scettro, non che un crocifisso, il tutto d'oro, del peso di cento libbre. Vi aggiunse considerevoli terre situate in Alsazia; si raccomandò istantemente alle orazioni de' religiosi, e credette ottenere un inapprezzabile favore facendosi associare a questa santa comunità 8.

L'imperatore aveva seco il santo vescovo Meinverc, di cui aveva saputo discernere la modesta virtù nella turba dei signori di sua corte, e che aveva alzato al seggio di Paderbona 5. Meinverc, parente dell'ultimo imperatore che lo aveva fatto suo cappellano, e godendo di una fortuna proporzionata all'alta sua nascita, non accettò questa sede, poco ricca prima di lui, che per renderla una delle più possenti d'Alemagna, sia pei grandi doni che gli fece, sia in seguito della sua tendenza ad una nobile economia. Non appena ei n'ebbe preso il possesso, fece magnificamente rifabbricare la cattedrale rovinata dai Barbari. Intanto ei non dava alle cure temporali che la parte minore della sua attività; perocch'era di nna tale vigilanza nella visita della sua diocesi, ch'egli andava talvolta, solo e travestito da mercatante, di parrocchia in parrocchia a solo oggetto di meglio conoscerne lo stato. Prese poi tanta cura degli studi, che la scuola di Paderbona divenne una delle più floride di questo secolo, tanto per le arti liberali quanto per la poesia, la storia, l'arte di scrivere, e la pittura eziandio. La stima ch'egli aveva concepita per le istituzioni e la regolarità di Cluny fe'si ch'ei domandasse a S. Odilone alcuno de' suoi religiosi collo scopo di fondare un monastero vicino a Paderbona. Fece quivi arrecare, unitamente alla regola ed ai libri del canto. il peso istesso del pane, la misura del vino; ed appena fu giunto a casa sua, fondò ivi in onore di S. Benedetto una cappella, la quale mercè i benefizi dell'imperatore, da cui fu secondato, divenne una celebre badia.

Emrico, all' usière di Francia, andò al monastero della muova Corbia, situato in Sassonia nella diocesi di Paderbona. Na questa rinomata culla della vita regolare in Germania 4, nulla più rittarea dell' antica sua regolarità. La vita ribassata dei monaci, cottanto differenti dai padri loro, cectio lo zedo dell' imperatore, il quale intraprese di ri-formaria. Il lungo uso del vizio parve loro un titolo legittimo per non uscirne; e resistetteno coi tanta arroganza, che figuoco fora il rimpigioamen sectici de più ri-voltosi. Meinwere, vescovo diocesano, avendo volato poscia crebrare il santo sugrittico, il asgristano obbe persino il vadacis di ricusargilene gi ornamenti, la vece gi para

<sup>4</sup> Vit, sec. V, Bened. - 2 Boll. t. 19, p. 521. - 5 Vit. S. Meinv. - 4 Chron. Sax.

nirlo sicrome meritava, il vescoro lo riconveril soltanto a riconoscere che aveo torfo, poecia, non potendo ottraere da questo superfo il metnomo alto di riparazione, si limitò a ciatro al ritionate di Dio, Quanto all'abate Valone, antore del ribastiamento e della ribellione, fu deposto canonicamente, e vi fu restitutio in sno luogo il monazo Drutamo, tollo all'abaza di Lorescheina: il the affisies tanto i monaci di Gorbio, che futti, meno nove, preservo la risoluzione di ritirarsi; ma molti ritornarono poscia e si sottomisero di buon grado alla riforma.

Il religioso imperatore aveva tanta stima per la vita monastica, che volle rinunziare al trono, a fine di farne professione. Tra i degni solitari coi quali piacevasi intrattener de' legami, il beato Riccardo 1, abate di S. Vannes di Verdun, era pervenuto con lui sino all'intimità e ad una specie di familiarità. L'imperatare aveva imparato a conoscerlo col mezzo del conte Federico, parente di Riccardo, ad esempio del quale questo signore rinunziò al mondo, e giunse al più alto grado cui possa arrivare l'abnegazione e l'umiltà religiosa. Il merito ed il carattere di Riccardo compirono il resto. Il saper suo e i suoi lumi, l'alta sua saggezza, uno squisito giudizio, quella uguaglianza inalterabile di umore che deriva dall' assoggettamento di tutte le passioni, una divozione tenera e gaja, modi dolci ed insinuanti, tutto pareva in lui fatto per rendere la virtù amabile a coloro che ad essa erano da lui esortati. A tal punto possedeva egli l'arte di guadagnarsi i cuori, che fu soprannomato la Grazia di Dio. Ne solo ottenne la confidenza del santo imperatore Enrico, ma quella del re Roberto, di Baldovino conte di Fiandra, e della maggior parte dei prelati della Gallia Belgica, i quali si affrettarono a porre sotto la sua condotta i monisteri di loro dependenza ne quali erasi la riforma omai fatta necessaria. Tali furono, tra i più considerevoli, quelli dell' antica Corbia, di S. Amand, di S. Bertino, di S. Waast d'Arras, di S. Uberto, di Lobes nel paese di Liegi, di S. Vandrillo in Normandia, di S. Vincenzo di Metz e di S. Evre di Toul. Così il monastero di S. Vannes, assaì poco noto, quantunque di già regolatissimo sotto il santo abate Fingen, irlandese di nascita, acquistò sotto il sno successore Riccardo una riputazione capace di fissar la scelta dell' imperatore.

L'abste Riccardo che vegliava al lustro esterior della sua casa come alla regolarità, ne accrebbe misabilmente gle didisti. Und tiche l'imperatore vistava i negdi regorite che cransi ristabiliti, provò entrandò nel chiostro un religioso terrore, e disse quelle parole del salione: «Qui è il luogo del mio riposo, questa è l'abstacce ch'io mi sono seclta per sempre». Il vescoro Aimone, che insciene also abste accompagnava l'imperatore, fece una particolare attenzione a queste parole, et avendo travato il momento di parlare all'abste in disparte gli disse: «L'imperatore discorre di farsi monaco; se voi lo ricevete, a rerte il d'anno dell'impero». Ricardo ci pensò; e trovò il segeunte l'ovi lo ricevete, a frerte il d'anno dell'impero». Ricardo ci pensò; e trovò il seguente.

espediente per soddisfare la pietà del principe senza nuocere allo stato.

Raduno la sua comunità e prego l'imperatore di spiegarsi alla presenta di tutti i religiosi. Enrico disse, versando molte laginie, aver egli risoluto di abbandonare le vanità del secolo, e di consecraria al servizio di Bio nel monastero ov'ei si trovava, «Volete voi, soggiunes l'abate, praticare l'obdeticinaza siona alla monte, seguendo la regola e l'esempio di Gesì Cristo? » Egli rispose che ciò voleva con ogni sua possa, «Ed ja, disse l'abate, vi ricevo nel numero dei monaci sin di questo momento, e mi incarico della cura della vostr'anima, se dal canto vostro voi mi prometter di seguire i riguardo del Siguore tutto quanto io vi ordinerò». Enrico promise che lo farebbe, e l'abate soggiunas: « Voglio adunque ed ordino che voi riprendiate il governo dell'impero alle vostre cura afflado dala divina botal, e, che procacciate per quanto sta in voi la salute di tutti i vostri sudditi per mezzo della vostra vigilanza e della vostra fermezza ale render ginistica». L'imperatore non acoltò che con ramamico questo inatteso conando: nullameno obbedi; ma d'altora in poi egli si riguardo sempre socome il discopol dell'abate. Ricardo, ventus avente a conferir con esso lui, e fece costantemente de' consigli e delle massime di questo sant'uomo la norma della sua propria condotta.

L'Italia ebbe a riconoscere ben presto la saggezza del rifiuto di Riccardo e l'uopo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mirac. B. Rich. n. 8, sec. VI, Ben. p. 533.

che aveva l'impero di un capo pari ad Enrico. I Saraceni, approfittando della lontananza di questo principe, piombarono per mare nella Toscana e s'impossessarono di un considerevole tratto di paese ( 1046 ). Papa Benedetto tremava per Roma. Intanto, perciocche quivi senza dubbio non si trattava più pel supremo pastore di versare il sangue del suo gregge, ma di difenderlo contra di luni rapaci, temendo meno un'armata d'infedeli ch'e' non aveva sembrato temere nel suo ingresso al pontificato un pugno di scismatici, radunò prontamente i vescovi e i difensori delle chiese e li guidò egli stesso contro il nemico. Nel tempo medesimo mandò una innumerevole moltitudine di barche a fine di prenderlo alla coda e di tagliargli la strada al ritorno. L'emiro, essendosi avveduto di queste disposizioni, ebbe timore di cader vivo o morto nelle mani dei fedek, e se ne fuggi con pochissimo seguito. Il resto de Saraceni non si ristette dal combattere con un ostinato coraggio e con molto successo per tre giorni continui; ma alla perfine furono costretti a piegare, e non fu più che una totale disfatta. ove, presi da tutte parti in una estrema confusione, furono uccisi sino all'ullimo, di modo che non si potè contare il numero degli estinti, e ne tampoco estimare il bottino. La loro regina fu presa e dicollata; l'emiro o re de Saraceni, irritato sopratutto da questo inumano trattamento, inviò al papa un gran sacco di castagne, facendoch dire che la state segueute ei condurrebbe contro di lui altrettanti soldati. Il pontefice, credendo poter alla sua volta far uso di simili bravate, gli mandò un sacco di miglio, e gli fece dire che se non era contento del sno primo ladroneccio, venisse una seconda volta e troverebbe altrettanto o maggior numero di vendicatori 1.

Benedetto VIII comprese ciò nulla ostante che, per non aver nulla a temere dai Saraceni il più sovente ajutati dai Greci d'Italia, bisognava umiliare dei perfidi fratelli cui l'odio de' Latini armava contro la madre comune. Dopo poco tempo ancora il catapano ossia governatore di ciò che restava ai Greei nella Italia meridionale, sotto pretesto di ricuperar de' tributi ripetuti a nome dell'imperatore Basilio, aveva invaso nna parte del ducato di Benevento. Era sospetto ch'ei spingesse molto più lungi le sue viste, e che cercasse di soggiogare, se fatto gli veniva, la città stessa di Roma. Siccome il papa durava fatica a ritrovare persona capace di comandar quest'ardua e pe-, rigliosa spedizione, seppe l'arrivo d'un signore normanno per nome Raolfo, il quale era incorso nella disgrazia del duca Riccardo 2 Il valore e la magnanimità delle genti di questa nazione era già noto in sin dell'anno 4000 in Italia, ove quaranta di loro, reduci da Terra Santa, e approdando a Salerno cui i Saraceni assediavano, li batterono si a proposito e con tanto vigore che li costrinscro a levare l'assedio. Ma ciò che aveva posto il colono all'ammirazione, si fu che Gaimaro principe di Salerno, avendo loro offerto dei doni degni dei liberatori della patria, essi avevano ricusata ogni cosa con una invincibile perseveranza, adducendo che non avevano avuto altro obbietto fuorche la gloria di Dio ed il bene della religione 5. Precisamente sedici anni dopo questo memorabil fatto, papa Benedetto, veggendo Raolfo simigliante a quei primieri eroi e per la sua statura e per il suo guerriero esteriore, per iscandagliarlo, gli disse, che non trovava fra' gl' Italiani persona capace di reprimere i Greci. Il Normanno si offerse, fu colto in parola, parti immantinente alla volta di Benevento, e rianimò si perfettamente l'abbattuto coraggio delle genti del paese, che riportarono subito da loro stessi notabili vantaggi. Ma la fama di queste imprese attrasse Normanni sopra Normanni in Italia, ove si conoscerà fra peco le conseguenze del primo accoglimento che avevano costoro ricevuto.

In quanto a Raolfo, vedendo che i suoi militi si consumavano per la frequenza istessa. delle loro vittorie, e pochi vantaggi trevando fra gl'Italiani, prese il partito d'andarsene all'imperatore Enrico, ad oggetto di esporgli lo stato degli affari. Il papa, cui questo principe aveva pregato di venir a confermare colla sna presenza il vescovato di Bamberga, novellamente eretto, parti egli stesso e giunse in questa città il 44 aprile, giorno del giovedì santo dell'anno 4020. Vi consacrò la chiesa di S. Stefano; ed in questa occasione l'imperatore diede la città, ed il vescovato di Bamberga alla Chiesa romana, sotto l'annuo livello di un cavallo bianco e di cento marchi d'argento, Ma

<sup>1</sup> Ditmar, l. 7, p. 96, - 2 Glab, III, c. 1. - 3 Chron, Cas, l. XI, c. 37.

solto Lone IX of Eurico il Giovine, la signoria di Bamberga di scambiata per quelli di Renerato I. Pirrico conferno porre la donascini di bei suoi predecessi avvano Ittu dila sunta Sede della dittà di Roma e de suoi dominii, sotto la riserva della sovranità dei cheli di Casana e di Spoltori, aggravati di cenne ci di pessioni particolari vesso la chiesa di S. Pietro, e de quali Enrico, ad esempo di Ottore, dell'anar ritenere il dominio in tutto, giusta quanto fic novoranolo tra papa Adriano e l'imperatore Carlo. Imminio in tutto, giusta quanto fic novoranolo tra papa Adriano e l'imperatore Carlo. Imminio internationa del proposito della consideratore della proposita della consideratore del suoi dominiori, volucità e gravassaretti che nulla resia sattratto alla sutta sede, e chell'autorità o la potenza del papa in nulla vi sa diminutia, que de la impratore, e dar suoi soccassori sotto qualstroglia ragiore 3.

Il papa non si fermo lungo tempo in Alemagna; e da ciò egh è più che verisunile, a malgrado di parecchie opinioni contrarie, che Benedetto non facesse confermare in questo viaggio il concilio di Pavia ove trovossi, e che non si tenne che il primo di agosto dell'anno 4020 s. Ma ella è cosa sicura che il pontefice ivi altamente reclamò contro la licenziosa vita del clero, e dimostrò che i cherici erano tenuti alla continenza; tanto per le decretali di S. Siricio e di S. Leone, quanto pei canoni di Nicea, i quali prollivan loro ben anco di aver tetto comune con donne. In conseguenza, fu novellamente vietato ai suddiaconi e agli ordini superiori d'aver ne moglie ne concubina, e si dichiararono i figli de' cherci servi della Chiesa ove servivano i padri loro, quand'anco le loro madri fossero libere: Siccome una cosifatta disposizione sembrava contraria alla regola di diritto che, fuor del matrimonio legittimo, assicurava al figlio la condizion di sua madre, il pontefice fece osservare che i legislatori non avevano mai avuto in vista i figli dei cherici, dappoiche questi non dovevano avere figlinoli 4. Da ciò si vede qual fosse, anco ne' più difficiti tempi, lo spirito della Chiesa e di tutte le potenze legi-stative rapporto alla purità clericale. L'imperatore confermò questi decreti, per ciò che concerneva l'ordine civile, e decretò pene temporali contro i violatori ed i loro fantori. Ad oggetto poi di troncare insino l'occasione del male, condanno quelle mogh o coucubine dei cerchi, alla frusta ed all'esilio, e puni appresso Ottone, conte di Hamerstein, che gli fu forza assemane nel proprio castello, donde saccheggiava le terre della chiesa di Magonza, in odio dell'arcivescovo che lo aveva scomunicato in forza di un illecito matrimonio.

Finalmente l'anno 4022, in conseguenza d'instanti preghiere, tanto de Normanni che del papa e degl' Italiani, marciò bene accompagnato contra i Greci d'Ralia che minacciavano Roma, s'avanzò a capo di un corpo considerevole di truppe lango il mare Adriatico, inviò pel paese dei Marsi, Poppone arcivescovo di Treveri con un distaccamento d'undicimila nomini, e Filegrimo di Colonia a Roma con un corpo di ventimila. Questi due santi prelati erano soggetti da un ugualmente santo imperatore, o piuttosto dai pregiudizii del tempo, al servizio personale negli eserciti. L'arcivescovo di Colonia aveva commissione di arrestare l'abate di Monte Cassino ed il principe di Capua suo fratello, i quali se la intendevano co'Greci. Il principe, nominato Pandolfo, si rese a patto di aver salva la vita: l'abate Atenolfo rifuegissi ad Otranto, s'imbarcò per Costantinopoli e perì in mare s. Enrico, col forte dell'esercito, ripiglio rapidamente Benevento e tutte le altre pianze tolte dai Greci, ad eccezione di Troja nella Puglia, la quale, stando nella speranza di un soccorso promesso dall'imperatore Basilio, sostenne un'assedio di tre mest. A capo di questo tempo veggendosi i cittadini ridotti all'estremo, e temendo del risentimento del vincitore, chiamarono uno de' solitari, che in gran numero trovavansi in queste contrade dell'Italia, e lo inviarono all'imperatore confutti i fanciulli della città i quali sclamarono in greco: Signore, abbiata pietà di noil Il principe che aveva minacciato di porre a fiamme questa audace cuttà e di farne appendere tutti gli uomini, do principio rispose, essere i padri di questi fancialli gli autori d'ogni loro infortunio; ma poi questi innocenti intercessori essendo ricomparsi alla: dimane per tempo, e sclamando con una voce ancor più lamentevole di quella del di

f Leo ostiensis, l. 2, e. 49.— Labb. collect. t. 9, p. 813.— L'arte diverificarele date non pone questo concilio che nel 1922. — 4 T. XV, Conc. p. 819.— 5 Chron. Sax. Cron Cass. l. 20

innania, il buon principe non seppe star saldo, e lasció cader delle lagrime proferendo queste parde del Sulvatore: I do neite di questo popolo. Dopo aver ricevula la cital ad accordo, si recò unismente al sommo pottedire alla badia di Monte Cassino <sup>1</sup>, Giudicarson assis importante questo posto per assistere alla efenone di un nuovo abale, cai non osiante lasciarnon liberamente segliere dai montri, giusta la regola. Pur bene al monastero durante i trettici anni chi elba e governarla. La mortalità de poscia si introdusse nell'esercito dell'imperatore gli fu d'incismp a spingere più lontano i suoi luonii progressi contro i Greci, percoche in dobligato passar le Alpi all'inferta.

Il giorno undecimo di agosto dello stesso anno 4022, fece tenere un concilio a Silingstadt vicino a Magonza, dove l'arcivescovo Aribone e cinque prelati suoi suffraganei indirizzarono venti canoni, de' quali ecco i più notabili. Vengono ordinati quindici giorni di astinenza innanzi il Natale, e quattordici innanzi la nascita di S. Giovanni, e alcuni digiuni estraordinarii, come nelle vigilie dell'Epifania, di S. Lorenzo e delle feste degli Apostoli. Viene proibito ai preti di dire più di tre messe al giorno. Quel sacerdote che avrà bevuto in estate durante la notte dopo il canto del gallo, non potrà celebrar messa la dimane; se nell'inverno ha bevuto dopo il canto del gallo, non potrà dire la messa che in caso di necessità; e questo è, perchè in mancanza d'oriuoli, si supponeva che il canto del gallo segnasse mezzanotte in estate; e nell'inverno, ove son più lunghe le notti, questo canto non indicava così probabilmente la metà della notte. Si vieta a qualunque persona di portar la spada in chiesa, a meno che non sia la spada reale. Proibizione di gettare un corporale nel fuoco per estinguere un incendio. Proibizione ad ogni laico di affidar la sua chiesa ad un sacerdote che non sia stato esaminato e ricevuto a tal nopo dal suo vescovo. Coloro che non osservano un digiuno ordinato dal vescovo, sono dal concilio obbligati a nudrir per quel giorno un povero. In quanto alle penitenze pubbliche, si aggiugne, il loro proprio sacerdote non può farli rientrar nella chiesa e ne manco stabilire la loro penitenza senza un comando del vescovo. E perche molti peccatori se ne andavano a Roma a fine di sottrarsi alle regole ordinarie della penitenza, si dichiara che l'assoluzione che potrebbero quivi ottenere non servirà loro a nulla, se anticipatamente non avranno adempiuto alla penitenza imposta dai loro pastori; dopo di che s'er vogliono andare a Roma, sono tuttora obbligati di prender lettere dal vescovo loro. Ad oggetto che i penitenti pubblici non sieno dispensati, sotto pretesto del pellegrinaggio, di riparare lo scandalo ne' luoghi ove fu dato, viene generalmente vietato d'andare a Roma senza il permesso del vescovo o del vicario. Si trovano alla fine di questo sinodo le preghiere che devono farsi durante la tenuta d'un concilio 2.-

Burcardo di Worms 3, uno de' padri di questo concilio, fu quegli che ce ne conservo i decreti nella sua raccolta di canoni, opera che lo rese assai celebre, quantunque l'autore non abbia attinto agli scritti originali, e ch'ei si fondi sovente su false decretali, a cui i giureconsulti procuravano di giorno in giorno un più grande favore: tanto la dottrina ch' esse racchiudevano pareva loro antica ed incontestabile. Bocardo o Burcardo, prelato virtuoso e zelante, spiega egli stesso nella sua prefazione il disegno della sua opera che divide in venti libri, e che tratta a lungo dell'autorità del papa, della divozione e dei doveri de vescovi, del modo di giudica rli, de differenti ordini del chiericato, delle chiese e dei loro beni temporali, per ultimo de' sacramenti. Ei proponevasi specialmente d'istruire i sacerdoti incaricati della condotta delle anime, per rapporto alle penitenze canoniche trascurate od almeno ignorate dalla maggior parte. Egli spiega dettagliatamente la maniera d'imporre e di eseguire la penitenza; ma insegna anche i mezzi di riscattarla onde non porre alla disperazione coloro a cui le austerità fossero impossibili. Colui che non poteva digiunare, per esempio, doveva, per un giorno di digiuno a pane ed acqua, cantare cinquanta salmi in ginocchio nella chiesa e alimentare un povero in quel di; a tal patto, ei poteva pigliar quel cibo che avesse creduto convenirgli, meno però il vino e la carne. Potevasi anche redimere i cinquanta salmi col mezzo di cento genufies-

<sup>\*</sup> Glab, 1. III, c. t. t. X, Conc. p. 844. — \* Labb. t. IX, p. 847 et suiv. — \* Vit. Burch. cum. decr. edit, Col.

sioni, e i ricchi si riscattavano con elemosine. Ma questi riscatti è commutazioni di penitenza non erano che per quelli i quali si trovavano nella impossibilità di computa letteralmente, ed il peccatore in tutti i casi doveva punirsi secondo il modo che più gli era possibile.

L'anno stesso del concilio di Selingstad, un altro ne fu tenuto ad Orleans, per soffocare nella sua culla un'abbominevol setta che andava formandosi nel centro della Francia . Eranvi ad Orleans due ecclesiastici, Stefano e Lisoio, in grande riputazione di dottrina e di santità, conosciuti ed estimatissimi dal re Robero. Si lasciarono eglino sedurre con molti altri da un'avventuriera giunta dall'Italia, e che univa ad una grande. apparenza di pietà le pratiche più detestabili de' Manichei e degli antichi Gnostici. La corruzione del cuore condusse sì rapidamente a quella dello spirito, che i principali membri del clero ne furono infetti sino al midollo, prima che il male apparisse al di fuori. In questo mezzo un cherico nomato Erberto, venuto di Normandia per istudiare ad Orleans, si uni ai nuovi settari, e divenne un'de'più ostinati loro discepoli. Apparteneva egli ad un signore normanno chiamato Arefasto, fermo nella sua religione, e d'una tale destrezza negli affari, che aveagli fatto affidare dal suo principe le più delicate negoziazioni. Acciecato dallo spirito di fanatismo, Erberto si persuase di poter guadagnare quest' abile cortigiano, e si accinse a fargli assaporare la novella dottrina. Arefasto ne conobbe tosto tutto il veleno: ne favellò al duca Riccardo, lo pregò di scriverne al re Roberto, e s'offerse di servire egli stesso la religione, in una si importante congiuntura. Il duca, di concerto col re, fece partire Arefasto alla volta d' Orleans. Questo savio e virtuoso signore passò per Chartres ad oggetto di consultare il vescovo Fulberto, prelato de' più illuminati di questo regno, ma che allora erane partito per lo pellegrinaggio di Roma. S'addirizzò egli impertanto al tesoriere della Chiesa per nome Everardo, ed assai tenuto in estimazione a motivo della sua saggezza.

Dietro tali consigli, Arefasto credette di poter usare d'uno stratagemma per confondere la scaltrezza; infatti si fece ammettere sulla raccomandazione del suo cherico, ai conventicoli degli eretici, i quali lo fecero sedere all'ultimo posto. Rivestirono essi dapprima i loro dommi e le massime loro delle parole della Scrittura; lo esortarono con modi vaghi ed allegorici ad uscir dalle tenebre ove aveva fin allora brancolato, ed a ricevere con azioni di grazie la luce della salute che cominciava a splendere per lui. Il signore normanno ascoltava così fatti discorsi con un modesto silenzio ed una apparenza di docilità che edificava i suoi maestri; i quali allorchè pensarono d'averselo interamente guadagnato, si spiegarono senza figure e trattarono da sogni le più sante verità dell'antico e del nuovo Testamento. Gli dissero che il cielo e la terra, eterni di loro natura, non avevano nè causa nè principio; che Gesù Cristo non era nato dalla Vergine, non aveva veramente sofferto per gli uomini, e non era risuscitato; che il suo corpo e il suo sangue non si riproducevano punto colla consacrazione del sacerdote; che il peccato non si cancellava per il battesimo, ma per la imposizione delle loro mani. la quale comunicava al tempo medesimo la pienezza dello Spirito Santo; ch' ella era cosa inutile il pregare i Santi tanto martiri che confessori; da ultimo, che le opere di pietà erano, un inutile lavoro, pel quale non vi era a sperare ricompensa alcuna, come niuna pena vi aveva a temere pei più disordinati eccessi della voluttà.

Metredo in pratica questa spaviratosa morale, s'adunazano egino di notte tempo in qualche casa remoda, ove, tenendo disacuno una lampado in man orticiavano in forma di titante i nomi dei demonj infino a che per presiligio o per frode ne apparisse toro qualcano sotto la figura di un piccolo animale. Allora egino estinguavano tutte le loro lampade e disacuno si abbandonara alla brutalità della propria passione colla prima doma del geli cadera alle mani. Dopo nato do todi nei peranderano un bampiano della configurazione della propria passione colla prima doma della configurazione della propria passione colla prima doma della configurazione della propria passione colla prima doma della configurazione della propria passione colla prima di configurazione della configurazione della propria della configurazione della configu

que' sciagurati un accecamento di spirito ed un induramento, che rendevano quasi im-

possibile la loro conversione.

Essendosi Arefasto perfettamente istrutto di questi misteri di tenebre e di tutte le persone che li praticavano, comunicò le sue scoperte al re Roberto, il quale andò in fretta ad Orleans, accompagnato da moltissimi vescovi. E subito il giorno depo giunto colà egli fece arrestare tutti i settari e Arefasto medesimo, nell'intendimento di occultar meglio l'autore di quella manifestazione. Immantinente il concilio si ragunò nella Chiesa di santa Croce, al cospetto del monarca, e si fecero condur là i prigionieri. Arefasto prese prima di tutti a favellare e disse al re: « Signore, io sono suddito di Riccardo ... vostro conte di Normandia; non si ha diritto di condurmi qua incatenato ». Il re gli rispose: " Affinche noi possiamo giudicare di ciò, diteci con qual disegno siete voi venuto in questa città ». Arefasto rispose, che la santa rinomanza di quelli che eran prigioni insiem con lui gli aveva fatto prendere quel viaggio, a fine di giovarsi delle loro istruzioni; indi disegnando a costoro, come senza pensiero fatto, la via ch' ei dovevano correre, e dando loro l'esempio della sommissione all'autorità della Chiesa, aggiunse: "I vescovi, che si sono congregati in questo luogo in nome del signore, possono giudicare, se in ciò io ho commesso qualche male. Che comandino a coloro che mi hanno ammaestrato di esporre la loro credenza ». I prelati e il principe ingiunsero incontanente agli eretici di dichiarare i loro sentimenti; ma essi non usarono se non di quel parlare oscuro e figurato, che prendevano dalla Scrittura per imporre ai semplici, e non fu mai, che si potessero recare a torre i veh onde si avviluppavano.

Indegnato allora Arefasto disse: " Io mi lusingava di trovare in voi la franchezza eroica dei dottori della verità, e non la dissimulazione tremante e dispregevole dei maestri dell'errore. Quando voi m'insegnaste i vostri dommi come la dottrina della salute, protestavate, che il timore degli estremi supplizi non vi terrebbe dal confessarli. Dai vostri codardi spergiuri io vedo quello che bisogni pensare di voi. Quanto a me io voglio obbedire al re e manifestare i vostri sentimenti ai vescovi, a fine di imparare da quelli, che il signore ha dato per guide alla sua Chiesa ciò, che è conforme o contrario alla fede cristiana. Voi mi avete insegnato, che il battesimo non ha alcuna virtù per cancellare il peccato; che Gesà Cristo non è nato dalla Vergine, che non è morto per gli nomini, non è stato sepolto, non è risuscitato; che il pane e il vino non si thutano per la consacrazione del sacerdote nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo n. Dopo tale discorso, Guerino, vescovo di Beauvais, dimandò a Stefano ed a Lisoio quali capi della setta, se tale era la loro credenza. La chiarezza della convinzione li gettò in una disperazione, che sbandì ogni timore ed ogni ritenutezza. Essi trattarono i nostri misteri più divini di invenzioni umane, di puerili favole; « che ben si possono, dicevan essi, scrivere su delle pelli d'animali, ma che non germoglieranno mai nei nostri spiriti, dove il Signore ha scolpito egli stesso la sua vera legge ». Dal principiare del di infino alle tre dopo mezzodi si fece ogni potere di cavarli dal loro accecamento. Ma essi risposero, che poichè invece di abbracciare la verità non si mirava ad altro che a farla loro abiurare, egli era tempo di imporre un termine a quegli inutili sforzi, e che si poteva far di loro tutto quello che si vorrebbe, « Si tratta di andar nel fuoco, venne loro replicato; se voi non vi mutate al più presto, voi sarete arsi vivi; il re non vuol più negare questa giustizia all'ordine pubblico ». A coloro che li volevano convertire, msultandoli, essi dissero che non temevan nulla e che uscirebbero dal rogo sani e salvi.

Immantiente si procedete alla loro punizione. I vescovi confinciarono dal deporre quelli che erano negli trobin sarci; dopo di tele se condamanono tutti quegli sciagarati ad essere brucati. Del quindici che erano, un cherico el ma refigiena furono i soli, che la cimpassero dal supplicato convertendosi. Il popolo, un calca nitorno al longo del loro gindino, era così irratato, che la regiana si temes dal porta per limore, che anolitudine entrando noni in utettese in brama. Ma quinndo cin escrenos, questa principessa fu clia modesima coltanto infegirata contra Stefano, che era stato il asso considerato della avera si un mano, gli cavò ini occino. Firmono, condotti finori della città presso ad una capanna, alla quale era stato appicrato il fuoco, e a fine di spaventarii si additi ad essi dalla lunga l'incendio. A rosì apparentoso spettarodo essi crebeto il loro

ardore e Bostinazione, affrettarono la Jora surcia, e studiavano a scioglieni dalle mani delle loro guide per gitturs più presto it mazza a lla finame; una nosi andò molto, che amentirono quel corazgio forsemato. Quando furcon rischussi in quell'archet prejione e sentirono le prime nigarire del fiscon sinere uni spaventeroli gradando, che il demorio gli avera ingananti. Si ebb pietà di loro, e si corse ad aprir la porta. Ma fit tropo tardi, poché in un baleno furnoso soficiari. Fra questi finalizieri ranonici comonica di santa Croce. Quando si venne a supere, che Teoloto, cuntore di questa Chiesa esa morto tre anni prima il mediesani sentimenti, lo si dispopili ei si gertarono gli avanti del siso cadavere nel mondezio. Una tale escruisore si free sotto l'episco-pato di Odaltoro, il quale era succetato in quell'amon modesioni (UG2) a S. Diserri, dal che è manifesto, che questo concilio nou si tenne l'anno 4047, come alcuni autori hanno detto.

Il rigore adoperato dal re contra settari così perniciosi alta cosa pubblica, come alla religione perservi da tale tonatajo la città d'Orleanse e il rimamenti degli stati di noberto. Il contagio penetrò in alcani luoghi dell' Aquitanis; ma il deta Gugidemo V, figlio di Gugidine Braccio di ferro, non ne fece una ginstina meno persoras. Gi re-tici furono codi vivanente perseguitati in tutti i suo domni, che si dispersero nelle provuncio vidine e vi presvo sembaname meno caposi di ciccular l'erore generale. Tale fui il primo germe dell'erosia degli Albigesi nel mezzo giorno della Francia, dove la mollezza e la infineartia di cano la les bassivano l'accio di fortificaria e finalmente di mollezza e la finificaria di cano la sembana di la successiona della rimana di mollezza con la finificaria di continea di mollezza con la finificaria di continea di mollezza con la finificaria di continea di miscordi della continea di mollezza con la finificaria di continea di miscordi della continea di mollezza con la finificaria di mollezza d

nondare di sangue queste belle contrade.

Il duca Gugliémio amaya tanto il suo popolo e la sua religione, che non potera cerb lascardi espositi a coi giran priccio. Egli cir il parte de pover, il protettore dei monaci e di tutte le persone dabbene, il difensore illuminato della Chiesa. Ammaestrato molto bene find dalla sua gioventule egli avera ragnanta el suo palatoro una copia grande di libri. Ad imitazione di Carlomagno egli impiegava le suo ere d'emo nello eltura, e es increva sempre accanno qualche dotto ecclessistico. Non mostrara minore grandezza o diginità di quello. O fisses in viaggio o trense la sua coste, o paerva neuglio un re, che non un duca. Egli manteresa una stretta simician onn solumente col er folortro, ma con tutti i monarchi più monatal, cicè Alfonso, re di Lone, Sonco di Vivarra, tutti i piu prosonagi edi suoi impiero qui elbe gira solicitationi en vistare i langdi celebri di divezione; alieno molto dal far consistere la forza di spirito, che tutti conservano in lui, a discreditare degli sui che possono avere ilore occasio, ma che di dispresiona di uno scandalo più grande anora dell'abuso. Fin dalla sua givernità eggi prese il costume di fare ogni anno il pelepriangigio di Roma o di Compostella 1.

Al tempo suo, nel 1000, si fece à monassero d'Angeli nelle Santongia, la scoperta, per quel che a pretende, del capo di S. Giovanni Battesta, che si dicera serveri stato portato sotto il regno di Princo, re d'Aquitania, fondatore di quel monstero. Dagli maccronsami contenuti in uno scritto unno alla relegiara, d'unberto di Nogenta si levò contra sua autenticità. \*Egit pubblicà, che il capo del santo precursore era albra onorato
a Costantinopoli, donde é stato poi trasferito ad Amenies serondo l'opionino di alsemi altri dotti, i quali aggiungeno, che la relegian d'Angedi era la testa di un S. Giovanni, di di Edesa. Ma questa divenime produsse un suntaggio rocle in specto monsatero, dove essa procuro il restabblimento della disciplina relegiosa. Il duce Guglielmo avendo fatto venire il sonto anhate Odibone, gli rimase la hadia di S. Giovanni, che sotto il governo successivo degli abati Renatolo ed Aimerico, discepoli di Odilone, vide in breve Gorire tra suoi monazi la regolarità di Climy.

Akun tempo appresso il duca d'Aquitania illustrò la sua religione in gius tanto più ammiralibe, trainfando di una passione che i grandi della terra lamone in ostume di crigore in virib. Fattori vacante per la morte dell' imperatore il trono d'Italia, gil l'lalania che cominciavano a stancario della signoria germanica, lo confortrono al re di Francia. Roberto il quale trovava i soni stati abbassanza vasti e amava meglio crescere la sua possuma rineperamo gli anticiti diritti della regio diguita, de non acquistando la sua possuma crineperamo gli anticiti diritti della regio diguita, de non acquistando

<sup>4</sup> Adem. p. 172, etc. - 2 Ibid, in Chron. t. 2, Bild Labb.

dei nuovi domini, non deliberando nemmeno, ricusò l'offerta degl'Italiani (1024). Eglino si rivolsero a Guglielmo, il quale parve sulle prime gradire i loro omaggi; e andò in Italia per accordarsi co'principali signori. Gli proposero di scacciare dalle loro sedi una quantità di vescovi irreprensibili nel loro ministero e che verosimilmente non avevano altro torto se non quello d'esser nati in Alemagna. Ma egli ricusò di comprarsi una corona al prezzo di una compiacenza così contraria all'opore, come alla religione. E perciò spedì al marchese Magenfredo il seguente laconico rifiuto. « I disegni della vostra nazione non sono leali 1: con un popolo di tale natura non è possibile promettersi sicurezza alcuna n. Leone, arcivescovo di Ravenna, che si trovava allora scacciato dalla sua sede si dimostrava de' più affezionati al duca; ma il suo affetto venale si tradi da sè medesimo nella dimanda che svergognatamente gli fece di alcune cose rare dell'Aquitania, e fra l'altre di un bel tappeto, e di qualche mula maravigliosa di questa provincia. Trattando l'avido italiano con quel dispregio ironico che si meritava, il duca gli rispose, che trovata che avesse una mula colle corna o con molte code, non mancherebbe di mandargli una tale maraviglia. Indi pigliando aria più grave: « lo non posso lamentarmi dell'infedeltà dei Lombardi, dopo di quella che essi hanno fatta a Dio. Il regno d'Italia era mio, se avessi voluto opprimere i suoi più degni vescovi. Ma non voglia Dio, che io faccia oltraggio alla Chiesa che i mici maggiori hanno sempre onorato ».

Tali contestazioni avvennero poco dopo la morte dell'imperatore Enrico, il quale andò a ricevere il guiderdone di tutte le virtù, che formano i gran principi e i gran santi, il di 44 del luglio 4024. Mentre viaggiava accompagnato da tutti i signori e dall'imperatrice Cunegonda, le diverse incomodità che lo travagliavano nell'età di cinquantadue anni l'obbligarono a fermarsi a Grône in Sassonia, dove lo ridussero in breve all'estremo del vivere. Sentendosi vicino a morte egli chiamò i parenti dell'imperatrice sua sposa, e secondo quello che hanno lasciato scritto molti storici, i quali hanno però in questo de' contradditori, egli disse loro s: « Io ve la restituisco vergine, come me l'avete data; » indi spirò fra le lagrime, che l'ammirazione per le sue virtu e la memoria delle sue bontà fecero sgorgare copiosissime. Il suo corpo fu trasportato nella cattedrale di Bamberga che egli aveva fondata. I miracoli vi mutarono però in breve il dolore in una religiosa venerazione, e lo fecero canonizzare con gran solennità nel secolo seguente

Si può giudicare del gran bene che egli fece alla religione, tale d'ordinario ne popoli e ne' pastori, dalla copia dei degni vescovi che egli collocò o protesse nelle diverse sedi dell' Alemagna. Di questo numero sono Meingaldo e Poppone di Treveri, Eriberto e Filegrimo di Colonia, Arcimbaldo di Magonza, Burcardo di Worms, Bernuardo e Godeardo di Hildesheim, Meinverco di Paderbona, e altri moltissimi morti in odore di santità, e la maggior parte onorati di culto pubblico. Tale è il vantaggio inestimabile che può procacciare alla Chiesa un principe che intenda con tanta costanza alla scelta de' vescovi, come fece questo imperatore. Egli ebbe a successore Corrado soprannominato il Salico, duca di Lorena, della stirpe di Ottone il Grande. Corrado fu eletto re di Germania dagli Stati riuniti tra Worms e Magonza, e poi consacrato ad Aix-la-Chapelle il dì 8 del settembre di quell'anno 4024. Due anni e mezzo dopo egli ricevette a Roma la corona imperiale colla regina sua moglie il giorno di Pasqua 26 di marzo.

L'imperatrice Cunegonda, libera così dalla schiavitù del secolo, andò subitamente a consacrare al Signore la verginità che ella aveva conservata, secondo la comune persuasione, ne' legami del matrimonio. Ella si ritrasse nel monastero di Canfuga, che essa aveva fondato vicino a Cassel nella diocesi di Paderbona. Il giorno istesso dell'anniversario del suo sposo, siccome si celebrava la dedicazione di quella Chiesa, ella si presentò nel tempo della messa appiè dell'altare vestita di tutti gli ornamenti imperiali e offerì un pezzo della vera croce. Finito il Vangelo ella si spogliò della porpora e degli altri segni della sua grandezza, vesti una tunica bruna fatta dalle sue proprie mani e che i vescovi avevano benedetta, si fece tagliare i capelli, poscia cantando le orazioni stabilite per la solenne consacrazione delle vergini, ricevette dai sacri ministri il

t Epist. Guill, inter. Fulb, epist. - 2 Vit. S. Henr. II, 27, sp. Sur. 24. Jul.

LIBRO TRENTESIMO velo e l'anello. Visse anni nove in questo monastero, ognora da semplice religiosa e come l'ultima delle sorelle, temendo l'ostentazione infin nell'umiltà, lavorando delle sue mani, non altramente che se vi fosse ridotta, e applicando a sè medesima quelle parole dell'Apostolo: Chi non lavora, non deve mangiare. Morì consumata dalle vigilie e dalle macerazioni nel 4038, e fu sepolta a Bamberga accanto al santo suo sposo; ma dopo aver distese le cure della sua umiltà infino alla sua sepoltura, nella quale non volle fosse impiegata alcuna pompa. Le offerte dei malati guariti alla sua tomba ne formarono un ornamento in ben diverso modo onorevole, e con le mille altre testimonianze delle sue sublimi virtù recarono la Chiesa ad annoverarla fra i santi nell' anno 4200 1.

4 Sac. VI, Bened. p. 458. Boll. 3 mart. t. VI, p. 266.



## LIBRO TRENTESIMOPRIMO

DALLA MORTE DELL'IMPERATORE ENRICO NEL 1024, SINO ALLA CORSUMAZIONE DELLO SCISMA DE' GRECI NEL 1054.

Papa Benedetto VIII morì l'anno medesimo e secondo la più sicura cronologia, il mese istesso dell'imperatore S. Enrico, cioè al cader del luglio 1024. Egli ebbe a successore Giovanni XIX, suo fratello, uomo tutto secolare, senatore, consolo e duca di Roma 1, e fu verosimilmente eletto nel corso del seguente agosto. Alcuni scrittori di quel tempo hanno affermato, che egli si era fatto eleggere a forza d'oro; allegazione fondata forse unicamente sulla sete dell'oro, che tali autori rimproverano al popolo romano, presso il quale, dicon essi 2, questa passione, regina dell'universo, pareva aver ferma la sede del suo impero. Che che sia di ciò, una così vergognosa fama si diffuse intorno e da lungi, e fu tanto creduta vera dai Greci, che si arrischiarono a proporre al nuovo pontefice un trafico del medesimo genere. Il patriarca di Costantinopoli, Eustazio II, di conserva coll'imperatore Basilio volle comprare da Giovanni XIX il titolo di vescovo universale della chiesa d'Oriente, che i papi avevano con gran costanza ricusato a suoi predecessori. Egli mandò dei legati a Roma, e li ricolmò di ricchi presenti così pel pontefice, come per quei Romani, che favoreggiassero la sua pretensione 5. La cosa non si potè negoziare con tanto segreto da non farne trapelare qualche sentore nel pubblico. Il solo timore di tale iniquità mise nel maggior timore perfino in Francia degli uomini tutto zelo per la vera gloria della Chiesa romana.

Guglelmo, abste di S. Benigno di Digione e natio d'Italia, dove si era renduto discrepto di S. Aliolo, dimostri un andreo particolaro per salvare l'onore della scieniente, che formava il maggior lustro della sua patria s' Questo zelatore della discipitua religiosa, chiamato Soppraregola a motivo della vigliana e sue sattezza esemplare, la quale fece di fatto ridiorir la regola in ben quaranta comunità, che comprendevano da mille diagnetio monsi soggetti alla sua obbedienza, parlava co monarchi come co suoi religiosi, con tutto il cozaggio che ispira una sublime virità. Egli disse un gorno al re Roberto e alla regina sua sposa, ambedue inconsobili della morte del loro primogenito: che risquardava quel giovane e virtusos principe come filice assi di aver finta la vita prima di silera el trono, policib enon v'era condizione tanto pericolosa pre la salvezza, quanto la regia. E siccome un tal parlare pareva offendere quegli orecchi poco avvezza a tatala frauchezza, andando più innanzi soggiumse: « Non avete voi posto mai mente a quello che si vede nella Scrittura? In trenta re, ce ne ha a grande stello tre buoni. Cessate adunque dal lamentare un fancialto, che doversa un

di regnare, e piuttosto vi rallegri che egli sia nella pace ».

Dappoiché quest' uomo interpido fa notizalo di quello che si negoziava a Roma, egli scrisse al Papa in forti parole, servando nondimen il dividio rispetto. Il dottore delle nazioni, gli dissi egli, ri avverte a non riprendere duramente le persone costituite in dignitis; ma ne dies peurs. Se io sono insensatio, asi tu, che mi ha ridolto Itale. Noi samo per verità vostir figlinoli, e noi dobbiamo avere riverenza al nostro geni-fore. Ma l'amor fisiale è quello appunto, che ci preme per la ejoria vostra, e che pel nostro mezzo vi appresenta ad esemplare Colui, onde voi siete il vicario. Il figliuolo di Dio non avera punto a vile di interropare i suoi discrpoli sopra quello che si dierea di lui; or voi pure domadante ai piu cari vostri figlinoli riò che si pensi di voi. Corre voce, che i Greci hanno ottenuto cò che la sola vanità fee dimandra foro a colui, che a malgrado dell' essere diviso l'impero romano in molti potentati, pur egli ha lutta la potesta primitiva di legare e slagere. E soppiate, che una cosi scanda-losa notiza immerge nell'afficione tutti coloro, che hanno alcun poco di virti». La cosa non exp per in Roma giunta al punto, che i si tenera in Trancia. Il papa non cosa non exper por in Roma giunta al punto, che i si tenera in Trancia. Il papa non

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Papebr. conat. Chron. Cass. 11, c. 57.—<sup>2</sup> Hug. Flav. Chron.—<sup>3</sup> Glab. VI, c. 1.—<sup>4</sup> Vit. Guill in act. SS. Ben. sec. VII.

aveva per anco conceduta cosa ai Greci; in seguito non concedette loro nulla, e dopo questa lettera parve acquistasse un nuovo grado di fermezza e di circospezione.

La vigilanza de prelati francesi si appaleso in medo non meno luminoso nel concilio, the l'anno 4025 si tenne in una terra chiamata Anse a poche leghe da Lione, Gauzelino di Macon si famentò, che Burcardo e Bocardo di Vienna aveva senza sua licenza ordinato de religiosi nel monastero di Clupy, il quale era della diocesi di Macon. L'arcivescovo di Vienna rispose ne' termini seguenti: « L'abate Odilone, che è qua presente, e che mi ha pregato a fare cotali ordinazioni, è in istato di stabilirne la legittimità ». Odilone si levò e trasse fuori un privilegio ottenuto dal Papa, il quale portava, che i monaci di Cluny avevano l'esenzione dalla giurisdizione del vescovo diocesano, e dava ad essi intera libertà di chiamare quel vescovo per fare da loro le ordinazioni e le consacrazioni. È probabile, che tale privilegio fosse l'uno di quelli, che erano stati falsificati, vedendosene in quel secolo un così gran numero. Il vescovi però l'esaminarono e non lo tennero buono, perchè lo credettero apocrifo; il che non unpedì, che fosse poscia ricevuto a Châlons, poichè quantunque facesse eccezione al diritto comune, vi si riconolibero allora i caratteri dell' autenticità. Questo privilegio si trovò di fatti confermato in modo autentico nel 1049 da S. Leone IX, la cui bolla è diretta all'abate Ugo, quel medesimo che la presentò ai Padri di Châlons nel 4063. Ora, il diritto, che ha il papa di spiegare le leggi o i canoni, di ristringerli o dispensar da essi, quando grudica che ne provenga un bene, non si potrebbe senza contradizione negare al sommo pontetice dai cattolici, che risguardano la Chiesa come una monarchia. Che la giurisdizione dei vescovi venga immediatamente da Gesù Cristo, oppure dal pontefice romano, ei bisogna necessariamente riconoscere, che essa è per si fatto modo dipendente da quest'ultimo, che per consenso di tutti i cattolici egli può di sua piena autorità ristringerla od anco distruggerla per legittime ragioni. Approvando il concilio di Calcedonia citato da quello d'Anse, S. Leone ha detto formalmente che ne approvava e confermava solamente le cose, sulle quali egli aveva dato il suo parere e per le quali di couserva co principi cristiani aveva radunato tale concilio, vale a dire per la causa della fede. E questa, diss' egli è la natura della mia definizione. Indi cancellò di sua piena autorità il canone fatto dai 348 Padri di questo concilio in favore di Costantinopoli e in pregindizio delle sedi di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme. Se S. Leone ebbe una tale autorità sopra quello che un concilio ecumenico aveva regolato, e perchè mai i suoi successori ne vorranno esser privi per la dichiarazione dei dodici vescovi d'Anse. Intanto alcuni settari, simili a muelli che erano stati puniti ad Orleans, si erano in-

trodotti in molte diocesi, colpa della negligenza de' pastori. Uno di questi prelati si era limitato a rimandarii assoluti, perche non avevano confessato i loro empi dommi. « Adoperando in tal guisa, gli scriveva Gerardo di Cambrai, voi avete chiuso il lupo nell'ovile e messi questi falsi dottori in istato di far molto più male di prima: ei bisognava far loro professare e sottoscrivere le verità contrarie alle empietà abbominevoli onde sono accusati ». Gerardo che era stato educato alla scuola di Reims da Adalberone, e che pel suo zelo e il suo ingegno era stato trovato degno di governare, derogando a' canoni, le due chiese di Cambrai e di Arras, procedeva con maggiore vigilanza e successo, come si vede dal sinodo di Arras nel 1025 4. Saputo che alcuni protest riformatori cercavano di corrompere il suo popolo, ci gli strinse colle sue questioni in modo da far loro confessare la fede cattelica, se l'avessero avuta nel cuore; ma indovinando al loro ambiguo rispondere tutto quel più che essi volevano celare, ei gli fece imprigionare e pubblicò pel di seguente un digiuno al suo clero ed ai monaci della sua diocesi, a fine di ottenere da Dio la conversione di quegli sciagurati; e venuta la dimane, che era una domenica, egli tenne un sinodo solenne nella sua cattedrale, dove gli fece venire. Dopo fatti confessare agli accusati i loro errori, egli pronunziò un discorso, nel quale li confutò impamente. In esso egli dimostrava la necessità del battesimo, e il vantaggio anzi che arreca ai fanciulli. E siccome quegli eretici pretendevano che la mala vita de ministri vieta loro di procurare la salvezza ai fanciulli, e così ri-

<sup>4</sup> Synod. Attrebat, t, XIII Spicil.

Spirito Santo che opera, e che Giuda battezzava come gli altri apostoli. Egli spiega poscia la natura e le proprietà dell' Eucaristia. « Quando il pane e il vino mescolato d'acqua sono consacrati sull'altare per mezzo della eroce e delle parole del Salvatore in modo ineffabile, essi diventano il vero e proprio sangue di Gesù Cristo, quantunque sembrino tutt'altra cosa ai sensi: poiche non si vede se non del pane materiale e nondimeno è realissimamente il corpo di Gesù Cristo, come la verità ce l'assicura in termini formali: Questo è il mio corpo, ecc. Ma, aggiugne egli, e come mai avviene, che il corpo del Salvatore sia presente in tante chiese al tempo istesso che si distribuisce ogni di a tante persone, e si rimanga non pertanto sempre il medesimo? Per rispondere a ciò, io vi dimando come mai il Figliuolo di Dio ha egli potnto essere tutto mtero nel seno del Padre suo, e nondimeno essere pure tutto intero nel seno della Vergine? Prima della sua ascensione vedendo mesti i suoi apostoli perchè aveva loro detto che andava al Padre sno, egli promise loro che non cesserebbe mai d'essere con loro infino alla consumazione dei secoli.... Non fu dunque impossibile a Colui, che è andato al Padre suo, col quale è sempre e che non pertanto dimorò co suoi discepoli , di conservare il suo corpo glorioso nel cielo, e di parteciparci sulla terra il sacramento del suo corpo ». Queste parole sono un monumento della fede del secolo undecimo intorno alla presenza reale di Gesù Cristo nell' Eucaristia, anche prima che Berengario avesse sopra tale argomento sturbato la Chiesa. Finalmente la forza della grazia operando sopra i loro cuori, i settari si prostrarono al suolo dimandando umilmente misericordia. Il vescovo li consolò e disse, che se detestavano sinceramente i loro errori ei gli assicurava del perdono de'loro peccati.

San Romualdo continuava in Italia a cattivarsi la stima e la venerazione dell'universale con quei modi medesimi che egli impiegava a involarsene 4. Fatta consapevole la corte imperiale delle profetiche cognizioni, che il Signore gli dava specialmente per disporre i padroni della terra a comparir davanti al Giudice supremo, egli andò a seppellirsi in una penisola fuor di mano nell'Istria, dove sulle prime fondò un monastero. Ma in breve non parendogli una tale casa abbastanza oscura, egli vi stabili un abate e si rinchiuse in una cella di solitari: e là fu dal cielo ricolmo de favori più luminosi. Lo Spirito Santo gli comunicó un così eccellente dono di scienza e di profezia, che tutto l'avvenire e molti de'nostri impenetrabili misteri sembravano manifesti a' suoi occhi. Vi ricevette pure un tale dono di lagrime da non osar più di dire la messa in pubblico. Nella sua contemplazione gli sfuggivano spesso delle parole superiori ad ogni mortale favellare, con dei trasporti d'amore al tutto divini, che non aveva potestà di

I religiosi de' suoi altri monasteri avendolo pregato di andarli ad edificare essi pure co'suoi esempi e le sue istruzioni, egli vi andò tanto più volontieri, perchè cominciava a vedersi troppo onorato in quel luogo della diocesi di Parenzo, dove non pertanto dimorava da soli tre anni. Alla prima voce che corse della sua partenza, il vescovo, sturbato tutto, fece divolgare, che chiunque fornisse la barca al santo per partirsene sarebbe sbandito da Parenzo. Intanto arrivarono due navi straniere, le quali si contesero come una fortuna la felicità di ricevere l'uomo di Dio, e fu menato a Caorle. Egli andò al suo monastero di Bifolco, trovò che gli edifizi vi erano troppo magnifici e non avendo potuto farli mutare, chiese un ritiro ai conti di Camerino, i quali gli offrirono con effusione di cuore tutte le terre della loro signoria. Egli elesse un luogo appartato molto, chiamato Valle di Castro, cinto da monti e da alti boschi, dove era però nna pianura fertile e irrigata bene. Preso di tale solitudine vi fabbricò una copia di celle, e vi fermò sua stanza con moltissimi discepoli, facendo incredibili frutti in quei dintorni. La gente correva a lui da tutte parti, si abbracciava la penitenza, si di-stribuivano ai poveri i propri beni, si rinunzava a tutte le cose della terra per ve-stire l'abito monastico. Ma quello che maggiormente si ammirò in mezzo a tanti frutti di salute, fu con ragione il pentimento di una moltitudine di simoniaci sparsi in tutto quel paese, dove insino allora la simonia era tenuta a mala pena un peccato, « Poichè

<sup>1</sup> Sec. VI, Bened. p. 200.

questa puga velenosa, dice il pio e dotto Pier Damiano, il quale ha raccolto tutti questi fatti nella sua storia di S. Romualdo, è così difficile da guarire, sopratutto nei

vescovi, che si trionferà più facilmente dell'ostinazione giudaica »,

Romualdo si mutò di dimora molte altre volte, e fondò molti altri monasteri, cercando dappertutto l'oscurità, che non poteva trovare in nessun luogo. E perciò, come tosto aveva formato una comunità, egli vi metteva un superiore e faceva fretta di andarne a formare un'altra. Ma la provyidenza voleva con ciò che egli, sebbene solitario, diventasse il modello e l'apostolo di un maggior numero di fedeli. Così non fu mai che facesse maggior conversioni, quante ne fece nella profonda solitudine di Sitria nell'Umbria, dove dimorò racchiuso per sette anni, e osservando quasi sempre il silenzio. Parve anzi che il cielo si opponesse alla risoluzione che prese questo apostolo solitario, di portare il Vangelo agli infedeli della Pannonia; cotanto è necessario il tenerci in guardia contro le massime di alcuni falsi sapienti e comprendere che il santo riposo e l'apparente inazione della solitudine non tornano alla Chiesa di minore fruttoche le fatiche e tutte le funzioni esterne dell'apostolato. Romualdo fece di fatto il viaggio di Pannonia; ma fu colto da una malattia ostinata che lo trattenne lungamente in sull' entrare in quella vasta provincia. Quando egli rinunziava al suo disegno cominciava a star meglio, laddove ei ricadea appena era sull'andar più innanzi. Egli comprese alla perfine, che Dio, contento del suo buon volere, non voleva che mettesse ad effetto il suo pensiero.

Egli si tornò in Italia e alloggiò presso al castello di Banieri, signor portnet, che fu possia marchese di Toscana, il quale si appliadi come del più ricco aquisto, di avere nelle sue terre un così san' uomo. Ma homuadio avendo conosciuto, che tale cristano viveva contra il dovere, e dopo abbandonato sua meglie stoti i pretesto di parentado, si era sposato colla vedova di un suo parente, non volle ricevere cosa da lui se nola la pagava, temendo che si credesse che gili approvava la sua condista. Racine i marche si con conservato del marche si con conservato di tale santa fierezza, che non della sua propria timidezza, e della sua, condistandura. Egli non comprendera più sè medismo, e disse le molte volte: «Io uon so quello che ha per me la veduta di Romusido; non v'è ne imperatore, ne altra persona viva che mi metta timor maggiore. Io non ho più svue davatati a lui, egli mi impedisce fino il parlare ». Di fatto, per un dono manifisto del ciclo, questo solitario, spogio di tutto quello che il mondo ha in riverenza, avera un late asendente sopra i gracati chi partiement che se in lui si fosse fatta manifesta la mesta divina.

Ûn cativo monaco di nome Romano, fin nondimeno tanti oso di oltraggiario a segno di cariziro di un'atrore calunnia. Avendo il santo abate voluto correggerio con quel rigore, che volevano i costumi impuri di quel monaco, il colpevole lo accusò di un delito del medesimo genere. Quantinque l'els decreptà del asulo el suo corpoestenuato dimostrassero l'impostura di tale accusa, nondimeno il Signore per consumare la virti del suo servo, permisse, che la calunnia fosse creduta perfen fra s'un diascepoli, i quali gli vietarono la celebrazione del santi misteri. Egli si soggetitò come fosse
stato copevole, e sette da ben ser mie senza approssimari all'altare. Finalmente i una
delle sue rivetazioni, nelle quali il Signore e intratteneva spesso per così dire viso a visocon liu, l'i godi comando sisto pesso di ciedre dalla sua grazia, di esseri quell'eccesiva semplicità e celebras senza timore. El lo fixe il giorno seguente; e durante la messa
ebbe un'estasi tale, che manifestò agli occhi di tutti quanto fosse depon de l'avori di

Colui, il quale non abita che solo nelle anime pure.

Dopo quel tempo egli fondò il monsstero di Camaldolesi, 7 umo de'soni ultimi stitutie, che riusti i piu famoso. Esso pigitò il suo nome dal luogo, dove fin fabricato, che in latino si chiamara Campus Maddudi e posto nella diocesi di Arezzo in mezzo alle più aspre tenotagne dell'Apponino, ma bagnato da sette fondane, che vi rezano l'abboindanea, e gli fanno fare un gradevol contrasto coll'arda siepe di scogli, gli uma accumulati quasi sopra gli altri, che lo giovano come di mura.

S. Romualdo nou volle però morir colà. Un vent'anni prima della sua morte eglà aveva predetto a'suoi discepoli, che si morrebbe nella sua casa della Valle di Castro. Egli vi andò come tosto si accorse di essere vicino a morte, e si fece fabbricare nna cel-

letta separata con un oratorio per chiudervisi dentro e osservare il silenzio infino alla morte. Essendo preparato il luogo del suo ritiro egli scuti crescere le sue infermità, e principalmente una oppressione di petto, che lo travagliava da ben sei mesi; il che però non gli fece allentar mai nulla del rigore del suo digiuno, nè dell'altre sue austerità. Finalmente venuto a soli pochi istanti di vita egli comandò a due fratelli, che erano presenti, di uscir dalla cella, di chiuderne la porta e di non ritornare che all'albeggiare del di. Ma siccome ei non obbrdivano che a malincuore, e così invece di andarsene a dormire si fermarono alla porta ascoltando con attenzione. E ben presto non ndirono più nè il pregar continuo che faceva il santo, nè moto alcuno. Allora aprirono subito, presero un lume, si avvicinarono a lui e lo trovarono coricato sul dorso senza respiro e senza vita il 19 di giugno del 1027, nel qual di, cinque anni dopo, fu cominciato universalmente a onorarsi la sua memoria. In tale intervallo operandosi ogni momento dei miracoli alla tomba di lui, i suoi monaci ottennero dalla santa Sede licenza di erigere un altare sopra il suo corpo, il che era un modo di canonizzare i santi. La vita di San Romualdo, scritta quindici anni dopo la sua morte da S. Pier Damiano, nota che egit ha vissuto cento vent'anni; ma si ha ogni ragion di credere che questo sia un errore de'conisti: poiché egli non visse che un settant'uno, o settantacinque anni 1,

Peo tempo prima il monaco Guido, di Arrazo in Toccana, redetie un serrigio importunte alla sua diocesi e a tutta la Chiesa, contribuendo alla messa di el culto pubblico
in quel modo così generale com egli foce nell'inventare il metodo per imparare il canto ", Egli inventi lo safda e le si nosi est s, r, e, m, fo, so, la, c, he engli prese dai tre
primi versi dell'Inno di S. Giovanui 1.1 guenni laxis; metodo cotanto samplice e nondumeno così a luguo giocotto, pel cui mezzo anche un fincibio import in pochi
mesi quello che pochi utomini imparavano a gran pena in modi anni. Cotale trovato fin
acrolto con quel davore, che si dovera, cha più allisari predia di Itala, donde si diffuso
poi per tutta la cristantia. Papa Benedetto VIII chiamo a Roma Guido (1028), moltro
piacer grandissimo al suo arrivo, gi for con toti camande, esamodi di sou libro e le sua
regole, e non mutandosi del luogo in cui era, ne volle sul momento fare egil stesso una
sperienza; e in bervi inunti imparado di fatti i canto di un versetto, e non avera mui
udito cantare. Avendo fatto egli modesimo prova di quello che avera durato fatica a
credere dagli alti, ci parava di tale invernouse come di un prodejor,

Sotto il pontificato di Giovanni XIX la religione vantaggio anche più sodamente per

l'opera di molti principi virtuosi, il cui zelo ed esempio nou la giovarono meno de predicatori del Vangelo ad accreditario nel settentrione. Canuto, figlio e successore di Svenone, re di Danimarca, andò come lui in Inghilterra per vendicare la sua nazione della crudeltà del re Etelredo 5. Questo giovane principe, saggio, valoroso, fermo nelle sciagure e pieno di partiti per ripararle, avrebbe di leggieri spogliato Etelredo, se questo re privo di virtii e di meriti non avesse trovato un possente sostegno nel suo figliuolo Edmondo, il cui vigore ne consigli e nelle spedizioni eguagliò la forza del corpo, la quale lo fece soprannomiuare Costa di ferro. Mentre visse questo degno enulo, Canuto si mantenne sempre in signuria sopra una parte della gran Bretiagna. Alla morte di Edmondo nel 4017, egli ne rimase il solo podrone e vi regnò quasi venti anni. Egli era religioso, equo, e di natura benefico, e se durante la guerra egli mostrò un qualche rimasuglio della ferocia danese, fu piuttosto l'effetto sciagurato delle occasioni e di alcuni impeti passeggieri che non il frutto dell'indole sua. Quando fu tranquillo possessore di tutta l'Inghilterra egli si adoperò tanto bene a ricondurvi la tranquillità. l'abbondanza, il buon ordine, che il regno non fu mai più fiorente d'allora. Egli piovve le sne grazie e le sue larghezze sopra i grandi e sopra i popoli, così sugli Inglesi, come sui Danesi. Egli se gli affeziono a malgrado delle nazionali preoccupazioni che avevano e ristabili fra loro una concordia ed una armonia, che fu tenuta un capo lavoro dell'arte politica.

La pietà sincera di questo principe era l'anima di tutte le sue virtà reali, e diede adesso un gran risalto. Egli rislaurò tutti i mouasteri, che le guerre avevano rovinato, e àfondò delle chiese in tutti i luoghi dove aveva dato telle battaglie, affinchè vi si pre-

<sup>1</sup> Art. de vérifier les dates. - 2 Smel, VI, Bened. p. 808. - 5 Adam. Brem. II, c. 58.



gasse er is offetisse il sauto sagrifizio pei morti. E siccome mentre era tuttavia parano, uno padre Svenone avera violoto sacriegamente e Glistemburi la tomba di S. Edmondo, egli vi fere costruire un magnifico monastero in onore di questo illustre martire. Distribui dianaro seuza line alle chiese ed ai poveri, no il minitandosi a quelli de suoi stati. A Roma, dovre chie la divocione di visitare il sepolero de sunti Apostoli, egli fere ammirare la sua pia miginificana contribuendo alla pubblica edificazione con tutti gli altri segni della sua regione, del 27. Trovandosi Fuberto, vescovo di Castertes, edal neressista di dovre rifabbicare di pianta la sua catterlare, che era stata bruciata, Canuto gli mando di monotar grosso di dianare, ciò soppiamo dalla lettera di risgrazia-

mento, che gli scrisse questo prelato. A tali opere esterne, facili ad un principe potente, Canuto aggiunse i sentimenti del cuore, e ciò che costa sempre maggiormente all'orgo gho del diadema, si teneva in una soggezione continua sotto la mano dell'Omipotente, al quale in ogni incontro egli faceva omaggio della porzione d'autorità che ne aveva ricevuto. Un giorno che egli si trovava nella vicinanza di Winchester, in riva al mare, l'uno de snoi cortigiani, per una di quelle adulazioni idolatriche, che si usano senza scrupolo anche nelle corti più cristiane, gli diede il titolo superbo di re dei re e di padrone del mare e della terra. Non rispondendo parola il principe piegò il suo mantello, lo mise in riva del mare e vi si pose a sedere sopra. Dopo di che vedendo a venir le onde: "Tu sei soggetto a' mici ordini, diss' egli al mare, io ti comando di rispettare il tuo padrone, e di non avanzare infino a lui ». La gente ascoltava stupefatta, allorchè venendo i primi flutti a bagnare i piedi del rea « Guardate, diss' egli, come io sono il padrone del mare, e da ciò imparate quel che sia la possanza dei re mortali, e comprendete, che propriamente par-Lindo non v' è altro re, che quell'Eute supremo, che creò già e governa la terra, il mare e tutti gli elementi». Data loro questa gran lezione egli si levò, e seguito da tutti quelli che gli facevano corona, audò difilato alla chiesa di Winchester. E là ponendo sul capo del crocifisso il diadema che egli aveva costume di portare, protestò, meritare di portar la corona quello soltanto, a cui obbediscono tutte le creature, e da poi non volle più fregiarsene il capo. Canuto si mori poco dopo azione si degna di terminare un regno, che non era stato quasi altro che un tessuto di bnone opere (4036). Si fa ouore di un governo così cristiano alla direzione di S. Elnot, arcivescovo di Cantorberl e successore di Living, il quale lo era di S. Elfego. I due figlinoli di Canuto I, Araldo e Canuto II, succedettero l'nno dopo l'altro al loro padre nella sovranità della Gran Brettagna; indi questa corona tornata nella famiglia de' suoi antichi possessori (1042) passò sul capo di S. Edoardo, fratello di Edmondo Costa di ferro.

Mentre il re Canuto edificava l'Inghilterra e la Danimarca le contrade selvaggie della Norvegia erano governate da un principe virtuoso del pari, al quale una morte eroica e santa meritò il titolo di martire 1. I due re Olao od Olares e Canuto, cofauto degni di una vicendevole amicizia, si fecero nondimeno una gagliarda guerra che durò la maggior parte del tempo che regnarono, intesi ambedue a riunire sopra un solo capo le due corone di Danimarca e di Norvegia, che sebbene disgiunte dal mare, parvero da tutta l'antichità non poter appartenere che ad uno stesso sovrano. Olao attese particolarmente a purgar le sue terre dagl'indovini e dai maghi oud'erano infestate, e che perpetuavano le più insensate superstizioni del paganesimo. Le donne sopratutto cadevano in questa debolezza, senza eccettuarne quelle appartenenti a' principali signori del paese. Il re spinse la severità sino a punir di morte un gran numero di esse, a cagione de' malefizi che mescevano all'empie loro osservanze; il che diede origine ad una rivoluzione di cui seppe profittare Canulo per farsi riconoscer re della Norvegia, il qual regno obbediva così per la prima volta ai re di Danimarca; ma questa riunione non ebbe per allora a durare gran pezza. Olao non si perdette di coraggio per un rovescio cagionato dall'ardor del suo zelo: pose anzi ogni sua speranza nel Signore, raguno quelli fra' suoi sudditi che rimasti erano fedeli al loro re ed al loro Dio, ricevette dei soccorsi dal re di Svezia che parimente nomavasi Olao e di cui aveva sposata la figlia, e in breve riconquistò interamente il suo regno. Credette quindi dover testimoniare a

<sup>1</sup> Adam Brem. XI, c. 40.

Dio la pròpria riconoscenza, coll'amientare la magia e l'idolatria; ed infatti riusci a convertire la più gran parte del suo popolo; ma i pochi idolatri che restarono, lo feco ro segretamente perire l'anno (1928, Gi) venne retela una onorveolo sepoltura a Dron-theim, capitale del regno, ove i miracoli operati in gran copia lo fecro annorerare fra i satul martiri, e resero il suco culto celeberrimo fra tutti i posolo inordici.

Olao di Svezia, quantunque neofito, non dimostrò minor zelo che il re suo genero per la propagazione del Vangelo 1. Stavagli sopra d'ogn' altro a cuore il far atterrare un famoso tempio d'idoli che trovavasi ad Upsala nel cuor del suo regno, e che era come l'arsenale universale dell'idolatria. I pagani, temendo ch' ei non ne venisse a capo, chiesero di venirne ad accordo, e gli offersero di scegliere il miglior paese di tutta la Svezia per istabilirvi il cristianesimo, e di lasciarli liberi di servire a loro Dei nelle altre contrade. Olao accettò queste condizioni, e fondò subito una chiesa vescovile e Scaren, città a que' tempi ragguardevolissima della Gotia, vicino alla Danimarca, Il primo vescovo, chiamato Turgot, adempi al suo ministero con tanta saggezza ed attività, che converti due popoli celebri tra i Goti; mentre il re, dal canto suo, convertì sua moglie e i due suoi figli per nome Edmondo ed Annone. Quest'ultimo gli successe, e seppe si mirabilmente unire la pietà e tutte le virtù cristiane a quelle del trono, che nessun altro re di Svezia apparve mai più caro a' suoi sudditi. Alcuni santi missionari, venuti da' paesi anticamente cristiani, non mancarono di assecondar questi principi nelle religiose intraprese. Si parla sopratutto di un inglese chiamato Wolfredo. il quale predicò il Vangelo in Isvezia con grande coraggio, e seppe guadagnar molti infedeli agli stendardi di Cristo. Ma avendo, in una numerosa assemblea, inveito contro il più famoso de' loro Iddj, ch'essi nomavano Torstan, fu immantinente fatto in brani dai barbari nel 4028.

Di mano in mano che la luce del Vangelo andavasi di tal guisa propagando insino ne' climi nebulosi ed agghiadati dell'ultima Germania, della Sarmazia e della Scandinavia, s'ecclissava essa nella proporzione medesima nelle belle provincie della Grecia e di quella parte privilegiata dell'Asia ch'ella aveva rischiarato de' primi suoi raggi. Il concilio che si tenne l'anno 4027 a Costantinopoli sotto il patriarca Alessio, ci fa conoscere a qual lagrimevole stato trovávasi allora ridotta questa Chiesa ambiziosa. I principi, la cui debole mano non poteva più sostenere il lacerato colosso dell'impero. imprendevano di sorreggerio con tutti i mezzi sacri e profani, ma in ispezialtà coi carichi e le contribuzioni onde aggravavano i prelati e tutto il clero ad essi soggetto. I vescovi, per sottrarsi alle imposte di cui i metropolitani erano personalmente risponsabili, si assentavano dalle loro chiese, divertendone le rendite; prendevano in affitto delle terre, e si occupavano servilmente di ogni sorta d'amministrazione temporale. Essi non osservavano più i limiti della giurisdizione ecclesiastica, facevano man bassa sui dritti dei loro confratelli, ordinavano cherici stranieri. Gli ecclesiastici, dal canto loro, passavano senza permesso dall'una all'altra provincia; approdavano sopratutto a Costantinopoli, ove non era raro il vedere dei cherici deposti, o vestiti dell'abito chericale senza essere stati ordinati, escrcitare impunemente le sacre funzioni 2.

Lo stato monastico, altra volta si florido in Oriente, ove aveva avuto la culla, ma dopo lungo tempo resosi debole per lo spirito d'errore, di siziama e di discordia, andava ancor più rapidamente in intera rovina che non lo stato chericale. Gl' imperatori cennai accostiunati, sopratutto dopo l'eresia degl' loconolasti, a porrei monastrie giu spedali fra le mani di lairi possenti e constituit in autorisi. Colla istituzione di questa specie di comenda, erasi immagianzio di dare del protettori e de benefattori a questa case, e di ristabilir quelle che erano state in si gran numero distrutte dall' empio Co-promino 3. Ma insensibilamente diromo poi date ad ogni sorta di persono e persino a dei pagani, i quali le riguardarono siccome loro propri possedimenti, Siffatte concessioni si facevano a vita, e talvolta per due persone di seguito. Davassi anco a costoro dei stecavano e vita, e talvolta per due persone di seguito. Davassi anco a costoro dei stessa persona e aveva pareccio. Questi donastri d'i uomini; ed accadeva di sovente che la stessa persona en aveva pareccio. Questi donastri, nomati in greco e caritteziri, fivuje la stessa persona en aveva pareccio. Questi donastri, nomati in greco e caritteziri, fivuje la stessa persona en aveva pareccio. Questi donastri, nomati in greco caritteziri, fivuje

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jus Greece-Rom, 1, IV, p. 250, Post Zonar, p. 786. — <sup>2</sup> Monum, Gree, Colel. p. 170. — <sup>3</sup> Cedr. p. 719, etc.

vano di totte le residite sezza darne conto, erano padroni degli stessi abiti, gli obbligavano a nicevere que' monaci de loro piaccano, e al bergavano nolle flabriche del 
monistero persone di bro fanigidia e di lor seguito, quasi in tanto numero, quanto i 
monaci stessi. Si puo ben credere da ciò quali discovitui quasi inevitabili diquevano seguirne. Uno degl' inconvenienti minori era la negligenza delle riparazioni, lanto dellachiesa quanto de luoghi repolari, del servizio divino, delle demoniste consucte da nondella susistienza de' monaci, i quali, per mancanza del necesario, abbandonavano il 
loro ritiro, o vi stavano dandosi in preda all'inquietudine, ai mornori et alla dissolutezza. Il concito di Costantinopoli sforzosis se non altro d'impedire i carsistarii dal 
possochere un monistero di sesso diverso, di transuctere le loro commende da altre persone, vendendogli come beni profani, e di alienarne i poderi senza il permesso del patriarra o del metropolitano.

Il trono non era in maggiore onoranza che la Chiesa non fosse. L'imperatore Costantino, che morì tre anni dopo il suo fratello Basilio, il 12 novembre dell' anno 4028, ebbe per successore il patrizio Romano-Argiro. Costantino erasi disonorato con una vita inerte, o solo occupata nelle corse dei cavalli, nelle partite di piacere, coi buffomi, con eunuchi ed avventurieri disprezzabili ai quali dava i governi e le primarie dignità dello Stato 1. Romano-Argiro seppe sceglier meglio i suoi favoriti; ricolmò di beni e di onori gli uomini di merito stati da Costantino maltrattati, accrebbe le rendite della grande chiesa di Costantinopoli con una pensione di ottanta libbre d'oro, che gli assegnò sul tesoro imperiale, sollevò molte persone cadute nella indigenza, specialmente ecclesiastiche, fece grandi elemosine per lo riposo dei defunti, e molte di quelle opere di religione che edificano coloro che le veggono, ma che non intertengono sovente che una calma funesta nella coscienza di colui che le fa. Mediante queste pratiche virtuose, Romano sembrò in effetto vivere assai tranquillo nell'adultero matrimonio che avevagli aperta la via del trono. Costantino, volendo riporvi la propria sua figlia con Romano-Argiro, tre giorni prima della sua morte da lui già tenuta inevitabile, se lo fece venire dinanzi, e gli propose di ripudiare sua moglie. Siccome Argiro gli rispose che non aveva motivo alcuno di lagnarsene, l'imperatore gli disse: « Scegliete o di diventare per tal modo mio successore e mio genero o di restar privo degli occhi ». In questa strana alternativa, Romano titubando tuttavia, sua moglie, per torlo faor di pericolo, si fece recidere i capegli, e andò a rinchiudersi in un chiostro. Trattossi appresso di conoscere quella delle tre figlie dell'imperatore che avrebbe voluto sottoscrivere a questo matrimonio. Endossia, la maggiore, prese all'istante il partito di farsi monaca; la terza, per nome Teodora, rifiutò senza cerimonie di sposare Romano; ma Zoe, che era la seconda, v' acconsenti di buon grado. Ciò che ancor meglio forma il carattere della ipocrita religione e del falso animo di que' Greci, si è che sorpassando sì bellamente sul delitto di adulterio, avevano poi degli scrupoli intorno a qualche grado di parentela, che riscontravasi fra questi colpevoli sposi. Tale subalterna quistione fu seriamente discussa e decisa in favor loro dal patriarca Alessio, di concerto col suo clero: nè parve che Romano-Argiro ne abbia nodrito altra inquietudine nello spazio di cinque anni che il suo regno durò.

Era ben lunge the i prelati d'Oxídente, sovra sedi molto meno eminenti di quella di Costantinopoli, dimotarsasero un si vile immer di spiacre alla polentza edi scolo. La regina volendo far incoronarie in Francia il suo figinuo la loberto, a danno di Enrico suo primogenito, Falberto di Caltrio, there ad obtatore di tatto il suo credito al suo lumi ed alle sue virtù, credete non dovre per conto alcuno serbare il sienzio intorno ad un'inginistia le cui consequenze polevano essere cotanto dannoga. Pero pressirco ei si diede della collera della regina; ma sostenne fortemente il re, più giusto di lei verso il suo figlio maggiore, e disperzazò i clamori di alcuni prelati di corte, meno affezionati all'autorità del monarca che alla fazione che forzavasi di usarparta. Il sentimento del Fubbreto ei desiedri del er previacero finalmente, et di giorno di Fuetecose, 41 unaggio dell'amo 1007, Eurico fu coronato a Reims. Ma mentre l'adulazione facera accorrere alla consectazione i prelati intrigati tele vi si erano dimostrati i più contaria; i

quello di Chartres, contento d'averia procurata, modestamente ricusò d'intervenirvi, adducendo per iscusa del suo rifutto il limore d'inaspiri la regina colla sua presenza. Quantunque poco avanzato in età, egli trovavasa allora al termine della sua mortale

carriera, siccome ne fa fede un antico epitaffio. « L' anno della incoronazione 4028, adi 10 aprile, mori il nostro padre Fulberto, di venerata memoria, l'omamento dei vescovi del suo tempo, la luce del mondo, il sostegno de' poveri, il consolator degli afflitti ed il flagello degl'intrigauti. Molto e' si distinse colla sua eloquenza del pari che colla sua abilità nelle scienze divine e nelle arti liberali ». Aveva occupato, per lo spazio di ventun anni, la sede di Chartres, la cui cattedrale, arsa il quarto anno del suo vescovato, era stata da lui rifabbricata presso a poco tal quale la si trova al presente, col mezzo delle liberalità de' principi del suo tempo, siccome Canuto re d'Inghilterra, Guglielmo duca d'Aquitania, e Riccardo duca di Normandia. Fulberto non dovea la sua elevazione che al suo merito; e dice egli stesso ch' ei non era commendevole ne per la sua pascita, nè per le sue fortune, infine ch'egli era straniero; e lo si crede romano. Dopo aver istudiato sin dalla infanzia solto eccellenti precettori, tenne la scuola di Chartres con fama maggiore, e fin fatto cancelliere di cotesta chiesa. Si rese poi abile in tutte le scienze e persino nella medicina ch'egli esercitò caritatevolmente; ma cessò di farlo dappoiché divenue vescovo. Aveva egli una sì alta idea dell'episcopato, che credette per lungo tempo dover cederne gli onori a coloro, i quali, a quanto ei diceva, ne erano di lui più degni, e tremava sempre di non esser stato bene chiamato. Talvolta ei procurava di rassicurarsi da sè stesso, col dire che trovavasi elevato senza il soccorso di alcuno umano vantaggio, pari al povero tolto al suo mondezzaio. Per rassicurarlo pienamente fu duopo di tutta l'autorità di Odilone di Cluny, ch' ei nomava l'arcangelo dei monaci, e col quale era congiunto in istretta amicizia. Cedette finalmente alle rapprescutanze del santo abate, pregandolo di dirigerlo nelle sue fatiche, di sostenerlo nei suoi travagli, e di dividere con esso un incarco che non s'era addossato che un forza dei consigli di lui.

Ci rimane qualche sermone di Fulberto di Chartres, e più d'un centinajo di lettere per la maggior porte assai brevi e non ostante assai istruttive. Noi apprendiamo da uno de' suoi sermoni intorno alla natività della Vergine, che ne aveva egli istituita la festa nella sua diocesi. Le sue lettere danno a divedere un retto senso, sane idee ed una forza d'animo superiore ai pregiudizii del suo secolo come a tutti gli umani rispetti. Re Roberto avendolo richiesto del suo parere in proposito di Francone destinato al vescovato di Parigi, egli rispose che approvava la sua scelta, se ai costumi ed alla dottrina avess'egli congiunta la facilità della predicazione; « ufizio, dic'egli, al quale i vescovi non sono meno tenuti che alla sollecitudine ed all'attività dell'amministrazione ». Scrivendo a Francone medesimo, la cui chiesa ebbe molto a soffrire per parte dei grandi, lo previene contro l'abusivo costume di difenderla colle armi, « per timore, aggiung'egli che, se voi adopriate una spada straniera ai vescovi, non facciate poi disprezzare quella che è propria di loro ». Dopo la morte di un dignitario della Chiesa di Chartres, Roberto di Sentis chiese questo posto per lui o per Guido suo fratello. Fulberto rispose ch' essa non conveniva ne a Roberto, perché era vescovo, ne a Guido perch'era troppo giovine; e senza temere il risentimento e le minacce di questo violento prelato, conferi quella diguità ad un sacerdote privo di profezioni, ma virtuoso e sapicute.

In un eltera dommaires 4, ov 'egi improuie a spiegare i principali articoli della reigione, dice che l'eucaristi un ole 3 misho di un aon mistro, mai vero corpo
del Signore prodotto dalla operazione dello Spirito Santo. «E puessi dubitare, soggiunge,
che Colui che tutti pia fatto dal nulla, por casqi in forza della potenza medesima la
materia terrestre nella sostanza di Grsi Gristo!» Le lettere di Fullecto e'insegnano anche 2 che era uso in molte chiese, che ordinando un sacretole, il vestoro gli dava
un' osta consacrata, per consumaria a poro a poco durante lo spazzo di quaranta gorni,
predenda ciascuna gorni una picciola porizione di queste di vino alimento. Trovas l'osservana, medesima in un michiassimo positificale della chiesa di Soissons. Fullecto nello
spiegare questa cermionna, dice ch' cesa non rappresenta autento l'unità del sacri-

<sup>2</sup> Ep. 1, p. 82, - 2 Ep. 2

fizio del vescovo e del sacerdote, ma le apparizioni di Gesù Cristo a' suoi discepoli durante quaranta giorni dopo la sua resurrezione. « Quasi per ajntare la loro fede ancor debole, dic'egli, innanzi di esporti ai pericoli del secolo, non fu contento di apparir loro una sola volta, ma per lo spazio di quaranta giorni li fortificò per mezzo delle frequenti apparizioni della carne, che è il pane degli angioli; così il vescovo, che occupa il luogo di Gesu Cristo, prima di mandare i sacerdoti alle funzioni dell'apostolato, li fa partecipare durante quaranta giorni al cibo che infonde vita e vigore alle anime nostre ». Quarant' anni dopo la incoronazione del re Enrico, il pio re Roberto morì a Melun il 20 luglio dell'anno 4084. Poco prima, il Signore fini di parificarlo in questa vita per mezzo di un affanno ben sensibile al cuore di un ottimo padre. I suoi due figlinoli, Roberto ed Enrico, si ribellavano all'occasione della predilezione stessa della regina pel più giovine di loro. Questo principe più giusto della madre, nell'atto di biasimare l'ingiusta avversione di lei per Enrico, compianse questo sfortunato fratello, ed entrò tutto interamente negl'interessi di lui. La regina, essendosene avveduta, perseguitolli entrambi: essi fuggirono dalla corte e presero le armi a loro difesa. Di tal guisa il buon re si vide immerso in una guerra civile contra i suoi propru figli; ma ebb'egli ben tosto a terminarla per la savia moderazione colla quale seppe condursi. Di ritorno da questaspedizione, passò egli tutta la quaresima in pellegrinaggio, faceudo ricche offerte a gran quantità di chiese che visitò, ed innumerabili elemosine a caterve di poveri che formicolavano dovunque sul suo passaggio. Fece uso in tal foggia dello scarso tempo che gli restava per arricchire la corona di cui v'ha ogui luogo di credere ch'ei fruisca nel cielo. L'antico autore che scrisse la vita di questo principe 1, gli attribuisce pareechi miracoli, e attesta ch' ei lo invocava qual santo. Ma le lagrime de' suoi sudditi e specialmente dei poveri che lo riguardavano più da vicino come il loro padre, sono una testimonianza più gloriosa exiandio e più incontestabile. Dopo ch'ebbe reso lo spirito, tutti sclamarono piangendo: « Signore, e perchè ci togliete voi un si tenero padre? Egli era l'amico del popolo, la fiaccola della giustizia, il sostegno degli uomini dabbene. Egli è finito questo bel regno ove noi scorrevamo pacificamente i nostri di al coperto de' perigli e della sventura ».

Enrico, gå incoronato, success senza catacolo al re suo padre; ma la snalurata sua modre non tardó quari a sollevare contro di eso parecelo sediziosa potenti. Enrico, ch'ella averta égnor fatto passare per un principe indolente e facco, suenti lera prestocosifiatte impulzazioni ed cronggio e l'attività con cui soffocò questi torbidi nascendi. La regina, la quela enou sopravvaso e de unampo a le suo marvio, fero fruntalmente cessare il limore di vederil rinassere. Il regno, col flagello della più orribide fame di cui s'abbia memoria, non avrebbe poluto sostenere ad un tempo unetessimo quello della suo della contra della con sopravvaso.

guerra civile, senza incorrere nella estrema rovina.

Un inaudito sconcerto di stagioni, pioggie pressochè continue per tre anni consecutivi, dopo il 4030, impedirono alle biade ed agli altri prodotti di venire a maturanza; ond'è facile il comprendere di qual carestia fosse segnita una cosiffatta intemperie; ma si durerà fatica a credere i delitti e le atrocità che fece commettere una fame crudele. la quale abbassò i Cristiani, non solo al disotto dell'uomo, ma molto più al disotto ancora delle bestie più feroci. Dopo aver esauriti i mezzi che potevano fornire le erbe de' prati e le radici degli alberi, furono disotterrati e divorati i cadaveri. Appresso si nudrivano della carne dei vivi che si facevano in brami: gli uomini si cacciavano gli uni cogli altri; si aspettavano e si assalivano sulle strade, e non già per ispogliarsi, ma si bene per divorarsi a vicenda. Coloro che andavano cercando qualche alimento per le taverne, vi erano scannati per servire di cibo agli altri. Pareva che la calamità fosse sopratutto estrema nell'antico regno di Borgogna. Presso a Mâcon fu preso uno di questi albergatori che aveva fatto morire e mangiare in sua casa quarant'otto viandanti, di cui furono ritrovate le teste. Il conte Ottone lo fece ardere vivo. Ma una tale severità non fu bastante ad impedire che un altro non esponesse in vendita della carne umana sul mercato di Tournus. Fu parimenti condannato al fuoco, e si sotterrarono al più presto gli esecrabili avanzi di quel macello; pur questo freno tornò vano per la

and I well

<sup>1</sup> Helgaud, t. 4, ap. Duchêne.

fame di un infelice, che gustando il sito, come si trattasse di un tesoro sepolto, andò a accara di sotterra questi orribili cibi onde nudrissene, e subil a stessa pena del fuoco<sup>1</sup>. Ma stendiamo all'infretta un vebo su lali orrori colanto umilianti per l'umanità, e che non abbiamo disforati di passaggio che per dare l'opportuno risalto allo spirito di fede cii carità che ne riparò con usura l'aonore.

I vescovi e gli abati distribuivano i beni della Chiesa con una santa profusione, e senza curarsi di serbare per sè quanto era necessario per mettersi al coperto della calamità 2. Essi diedero, unitamente al loro denaro, le biade e i vini di loro provvigione. spogliarono gli altari, misero in vendita i vasi sacri, si servirono del credito che avevano sullo spirito de' principi, sollecitarono pur anco i re stranieri a fornir loro tutti i mezzi impraginabili alla sussistenza dei miseri. S. Odilone specialmente ridusse all'indigenza il suo monastero di Cluny, uno de'più ricchi del mondo cristiano: dopo di che 3, videsi costretto, in forza della carestia estrema ch' egli ebbe a soffrire co'suoi inferiori per due anni interi, ad implorar l'assistenza del re Garzia di Navarra. La fame apportò una mortalità si grande, che i vivi non erano più bastanti a sotterrare gli estinti. I corpi loro rimanevano per le vie e sulle grandi strade, ne' luoghi stessi ove erano caduti in isfinimento; il che cagionò un terzo flagello ancor più funesto e spaventevole dei primi due. I lupi, usi a fare lor pasto de cadaveri, presero gusto alla carne umana, ed assalivano indistintamente i vivi ed i morti, tanto gli uni che gli altri egualmente inetti a difendersi. Da ultimo la nazione era vicina all'estremo suo fato; allorche il Signore, che, collo spettacolo delle più orribili barbarie, voleva in lei distruggere quanto ancora vi aveva di barbaro, fece tutto ad un tratto succedere alla estrema miseria una prodigiosa abbondauza.

Dopo tre anni di sterilità, la raccolta del solo anno 1033 sorpassò quella dei cinque anni comuni. I popoli ricevettero questo dono dal cielo con una riconoscenza tanto maggiore, quanto più sensibile era stato il contrasto. Il vescovo e tutti gli uomini dab-bene profittarono di tali disposizioni per rimediare ai passati disordini, e sopratutto per arrestare, insieme alle guerre dei signorotti particolari, l'inveterata abitudine al ladroneccio, i saccheggi continui, la profanazione de luoghi santi, tutte le violenze e tutti i sacrilegi che ne erano il seguito. Tale grande intrapresa fu denominata la tregua di Dio 4. Per istabilirla, furono tenuti concilii nella maggior parte delle provincie, che ne avevano ricevuto l'esempio da quelli d'Aquitania, d'Arles e di Lione. La brama che avevano questi prelati di calmare prima d'ogni altro la collera di Dio, li guidò a stabilire che tutte le settimane si farebbe astinenza del vino il venerdì, e della carne il sabato, a meno che non lo impedisse una grave malattia, od una festa solenne non venisse a cadere in questi due giorni; ma in questo caso stesso, colui che ne restava dispensato doveva alimentare tre poveri. Parecchi di questi concilii, ad oggetto di far ricevere più volentieri una tale osservanza, dichiararono che questi diginni del venerdì e del sabato bastavano per la remissione di tutti i peccati, senza che uopo fosse aggiungervi alcun' altra penitenza. Per istabilire inviolabilmente la pace fra i privati, venne stabilito che le usurpazioni dei beni altrui sarebbero punite esattemente secondo le leggi; che omai gli uomini liberi, del pari che gli schiavi, camminerebbero senz'arme, che niuno ripeterebbe colla forza ciò che gli sarebbe stato tolto, nè vendicherebbe il suo sangue, nè quello de'snoi parenti; che le chiese sarebbero asili inviolabili a tutti, eccetto a coloro che avessero violata la pace, i quali potrebbono senza scrupolo alcuno essere strappati dall'altare. Fu auco ordinato che ognuno giurerebbe di osservarla, e che colni il quale vi si rifiutasse, sarebbe scomunicato, nè alcuno potrebbe visitarlo in punto di morte, e nè tampoco dargli sepoltura 5.

Phô esser avvnuto forse che, perché in questi concili i vescovi spingevano lo zdo sino all'eccesso, Gerardo di Cambrai non abbia creduto dover adottare i loro regolamenti nella vasta sua diocesi. Egli addiuse che non si poteva generalmente vietar di portore le armi në di far restituire ciò che sarebbe stato tolto a forza; che sarebbe uno tritare colui che sollectiasse la punizione di un omoiddo, l'imporgi il dovere di rinunriritare colui che sollectiasse la punizione di un omoiddo, l'imporgi il dovere di rinun-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Glab. Cgran. Hug. Flav. – <sup>8</sup> Chron. Vii d. ad an. 103. – <sup>8</sup> Spicil. t. 12, p. 588. – <sup>4</sup> Glab. Rod. l. 4, c. 5. – <sup>6</sup> Balder. Chronic. Camerac. l. 3, c. 52. Sigely Chron, an. 1031.

ziarvi sezza una conveniente soddiskazione, e. che piuttosto era miglior cosa il riconcitato coll'omicha, giusta i elettami del Vangelo, che non si potesta imporra a tutti il digiuno del veneruli e del sabato, perchè non tutti hanno la forza medesama, nè pretendere che questo digiuno supplisse a lutto, gasche tutti non devono fare la stesa penitenas per ultimo, che costrungendo ognumo a giurar tali osservanze, ne verrebbe da questo che porchi andrebbor osservi allo spergiuno . Gli altri veccovi rispostro a questo scritto di Gerardo, accusandolo di opporsa al Dene; eccitavno di suo amico Ledino, abate dis. Vasa del Arras, a sollectatro di congiungersi a oltro, e si aggiunge che vi che contro di lui una sommossa a Donat. Cedendo alla perfine alle istunze del sono considerato di considerato di considerato di considerato di contro di considerato di considerato di considerato di considerato di contro di considerato di considerato di considerato di considerato di contro di considerato di considerato di considerato di considerato di contro di considerato di considerato di considerato di considerato di contro di considerato di considerato di considerato di considerato di contro di considerato di considerato di contro di considerato di considerato di contro di contro di contro di concitato di contro di concitato di concitato di contro di considerato di concitato di concitato di concitato di concitato di concitato di concitato di condiferente di contro di contro di contro di concitato di concitato di concitato di condiferente di coloro della contro di contro di concitato di concitato di condiferente di coloro della concitato di concitato di concitato di condiferente di coloro di concitato di concitato di concitato di concitato di

Nei concili di Bourges e di Limoges, tenuti nelle medesime circostanze, fu decisa la tanto famosa e si poco fondata questione intorno all'apostolato di S. Marziale a. Ella era già da molti anni vivamente agitata, e tutta la Francia, avente i re alla testa, vi prendeva il più vivo interessamento. Ma ciò che havvi di più singolare si è, che i Limosini dapprima rigettarono, siccome cosa contraria alla loro usanza, il titolo che tutto il restaute del regno voleva assolutamente dare al loro patrono. Tutti finalmente l'ammisero, dietro il concilio di Bourges dell'anno 4031, e lo confermarono l'anno istesso nel concilio loro proprio. A ciò fu fatto sostegno con una Vita di San Marziale, pubblicata sotto il nome d'Aureliano suo discepolo, e nella quale si legge ch'egli era un dei settantadue; che era stato battezzato da S. Pietro, fatto vescovo da Gesii Cristo medesimo il giorno dell'Ascensione, e da lui mandato nelle Gallie, dopo aver ricevnto lo Spirito Santo cogli Apostoli, il giorno della Pentecoste, Opera sconosciuta prima del decimo secolo, ed oggi generalmente tenuta per apocrifa. Tali erano all'epoca la più discreditata dell' età d'ignoranza, gli errori e gli abbagli dei vescovi e dei concili: essi non s'aggiravano che intorno a discussioni di critica e di cronologia, o intorno a fatti merameute istorici, indifferenti al domma, alla sana morale e a tutte le verità della religione.

le verita della religione

Ciò non pertanto, si volle appoggiare l'apostolato di S. Marziale sovra antichi tradizioni e sovra testimonianze tratte dalle Chiese le più rimote, siccome quella d'un santo monaco del monte Sinai, chiamato Simeone. Per quanto risguarda le tradizioni, stettero conteuti ad allegazioni generali senza specificare alcun tempo preciso. Quanto alla testimonianza del monaco Simeoue, al quale si faceva dire che gli Orientali unanimemente riconoscevano S. Marziale per apostolo, o per uno dei settautadue discepoli, ciò non può servire che a dimostrare la reverenza di cui erasi in Francia preoccupati per questo virtuoso straniero. Egli era nato in Siracusa in Sicilia da illustri parenti fra i Greci, e che lo fecero educare cristianissimamente 5. Suo padre il condusse, sin dall' età di sette anni, a Costantinopoli, ove gli diede i più bravi maestri; ed allorchè Simeone fu uscito dall'infanzia, ebbe la divozione di visitar la Terra Santa, e si uni ad un solitario che erasi recluso in una torre sulla riva del Giordano. Avendo imparato appresso; per mezzo della lettura delle vite dei Padri che prima di condurre la vita eremitica era d'uono praticar l'obbedienza in una comunità, si recò a Betelemme, si fece monaco del monistero di Santa Maria, ed in capo a due anni se ne andò al monistero del monte Sinai. Di là si ritrasse, col permesso del suo abate, in una grotta alle sponde del mar Rosso. Ma le sue alte virtù attraendo verso di lui molti viaggiatori che navigavano su quel mare, andò a cercar l'oscurità ed il raccoglimento nella comunità che ci non aveva lasciata se non per rintracciarli più facilmente nella vita eremitica.

In questo mezo il suo superiore lo costrinis a partir per le Gallie, a, aine di raccogliere in Normandia le liberatità che il duca licaroli. I, sommanueti carintievole veso i peliegrini del Levante, faceva anuadmente si monaci del monte Sinai. Ciò che il fece scegliere per questo viaggio, da lui intrapreso motto a malincuore, si fin, che a tutte le sue vittu eja laggiungeva aun mente colta e motte opuizioni, particolammente quella

<sup>1</sup> Baldervicus in Chron. Camerac. 1. 3, c. 26. - 2 T. IX Conc. - 5 Boll. t. 19, p. 81.

delle lingue; imperciocche sapeva il siriaco, l'arabo, l'egiziano, il greco e il latino, e dopo molti pericoli e molesti contrattempi avuli in cammino, sul quale però si scontro col beato Riccardo di S. Vannes, accompagnato da setteceuto pellegrini spesati dal duca di Normandia, arrivò finalmente in questa provincia: quinci non fu più fortunato che nol fosse stato nel corso del sno viaggio, perocchè il duca era morto (1926), e Simeone non potè riscuotere le elemosine al suo monastero devolute. Fu tuttavolta favorevolmente accolto da un signore chiamato Gosselino, il quale, per consiglio di lui, fondò una casa religiosa vicino alla città, sulla montagna che prese in tale occasione il nome di Santa Caterina, per questo appunto, che Simeone lasciò ivi alcune reliquie di questa illustre martire, da lui portate sin dal monte Sinai, ov'ella giaceva. V ha ogni motivo di credere che tale sia stata la prima cpoca della celebrità di questa Sauta in Francia.

Simeone intanto riparti per l'Oriente con Poppone arcivescovo di Treveri, il quale, dietro l'esempio di tanti altri europei del più illustre grado, ebbe la divozione di fare il pellegrinaggio di Gerusalemme. Ma questo prelato concepi tanta stima ed affezione pel suo santo compagno di viaggio, ch'ei non potè risolversi a staccarsene, e lo determinò a ritornare con esso lui. Al loro arrivo, credendo far molto per la sua diocesi stabilendovi un così sant'uomo in qualunque genere di vita pur fosse, egli offri quel luogo che più gli fosse piaciulo per segnire lo spirito di sua vocazione e la speciale tendenza ch'egli aveva alla solitudine. Simeone scrise una specie di loggia in una torre, vicino ad una delle porte della città, e l'arcivescovo ve lo consacrò recluso in presenza di tutto il suo clero (1028). Per lo spazio di sette anni che ebbe a soprayvivere ancora, si rese egli si venerabile per la sua vita tutta angelica, ed operò così fatti prodigi dopo la sua morte, che Poppone scrisse a Roma per farlo ascrivere solennemente al novero dei santi. La supplica era concepita in questi termini: « E morto non ha guari fra noi un uomo, la cui vita santissima e'suoi miracoli già ce lo fanno credere riposto tra i beati. Perciò il nostro cicro ed il nostro popolo ci hanno instantemente pregato d'inviarvi il ragguaglio delle sue opere e dei miracoli affinche voi se lo giudicate a proposito, ci diate il vostro decreto apostolico, ad oggetto di permettere d'ascrivere il suo nome fra quello de'santi, e di tributargh gli altri onori dovoti alla santità (4035).

Papa Giovanni XIX era morto sin dal maggio dell'anno 1083; e, nel corso dell'anno medesimo, le brighe e le largizioni di Alberico, conte di Frascati, avevano locato sulla santa Sede, sotto il nome di Benedetto IX, un fauciullo di dodici anni, figlio di questo conte e nipote dei papi Benedetto VIII e Giovanni XIX. Ciò nullameno, i padri Labbé e Crossart danno a Benedetto all'incirca diciott'anni, e si appoggiano su questo, che S. Pier Damiano rimpròvera a questo poutefice la sua immoralità dappoichè fu posto sulla santa Sede. Il medesimo santo fa osservare che i papi simili a Benedetto IX, sono stati ognora imposti alla Chiesa, la quale non gli ha riconosciuti che per evitare lo scisma, disordine più deplorabile ancora ne'snoi risultamenti che non sieno i cattivi costumi di un pontefice. Del resto, egli è da osservare, siccome particolar dono della Provvidenza, che sotto i papi viziosi o inetti non si videro ne torbidi nè cresie, e che la Chiesa ha finito di una tranquillità che non ebbe sotto i pontefici più saggi: tanto è vero che se il Signore permette a' piloti indegni di seder sul timone, s'incarica allora egli stesso di reggerti. Benedetto IX si dispregevole per la sua leggerezza ed i suoi costumi, per la sua intrusione al pontificato, non si affretto punto di pigliare in considerazione oggetti cotanto lontani dalle sue idee, quai sono le virtir e la canonizzazione di un santo 1. Fu solo nel mese di novembre del 1042 che solennemente si fece quella di S. Simcone, dopo che il papa ebbe inviato in un col suo decreto, un legato sul laogo. Questo è il secondo esempio ben certo di una canonizzazione richiesta alla santa Sede. Nelle età precedenti, ciascan vescovo, dopo di avere esaminato le virtù e i miracoli delle persone morte nella sua diocesi in odore di santità, permetteva di render loro un culto religioso; ma prevenendo i popoli talvolta il giudizio episcopale, si temette che questa sollecitudine non degenerasse in supersti-

<sup>&</sup>quot; Glab., IV, e. 5, et V, e. 5. . 3

zione; e verso la fine del decimo secolo, la sede apostolica si riserbò il diritto di pronunziare intorno ad un oggetto di tanta importanza. Dopo la canonizzazione di S. Simeone, l'arrivescovo di Treveri fondò, nel luogo del suo rittro e del suo sepolero una chiesa collegiale.

Benedetto IX aveva avuto per lo avanti molti imbarazzi derivatigli dallo scandalo della sua condotta. Il disprezzo e la pubblica indignazione erano arrivati a tal grado, che l'anno 1008, ad onta del credito e dell'autorità de'suoi colpevoli parenti, i Romani lo discacciarono dalla sua sede; nella quale fu però ristabilito lo stesso anno dall'imperatore Corrado, che era passato in Italia per dissipare i torbidi che da tutte parti la desolavano. Essendosi avanzato sino a Monte Cassino, egli non potè frenare le lagrime al raccouto che gli fecero i monaci dei mali che Pandolfo, principe di Capua, da dodici anni in poi loro apportava. Egli teneva suo prigioniero il loro abate Teobaldo, s'era fatto padrone di tutti è loro beni cui faceva amministrare da snoi servi. ed aveva ridotto questo ricco monastero ad una tale inopia, che il giorno dell'Assunzione mancò persino il vino pel servizio dell'altare. Il pio imperatore nulla risparmiò per mettere omai al coperto da siffatte vessazioni una commità si ragguardevole, nella quale contavansi insino a dodici santi dal principio di quell' undicesimo secolo. Corrado ripigliò poscia il cammino d'Allemagna, e morì improvvisamente ad Utrecht il 4 giugno 1039, dopo aver regnato quasi quindici anni come re di Germania, e noco più di dodici col titolo d'imperatore da lui ricevuto, unitamente alla corona imperiale, dal papa Giovanni XIX, il giorno di Pasqua 26 marzo dell'anno 1027. Le leggi e le ordinanze ch'ei fece nell'impero hanno fatto sì che lo si risguardi siccome l'autore del diritto scritto concernente la feudalità. En anche questo principe che diede luogo allo stabilimento del regno di Napoli, permettendo ai Normanni di stabilirsi nella Puglia. Il figliuol suo Enrico III, soprannomato il Nero, e incoronato re un anno prima della morte di suo padre, fu il suo successore,

Dopo la morte dell'imperatore Corrado, papa Benedetto, rendendosi di giorno in giorno più olioso che mai pe sion itrivaimenti e per la sur violenze, i di unavo caciato di seggio verso il principiar dell'anno 1044. Fu posto in sua vece Giovanni vesevo di Sabiana, che prese i lomo di Silvetto IIII e che non occupi la sede che me mei all'incirca, dopo i quali Benedetto trovà modo di ristabilirisi mediante i soccazi de suo i parcia. Ma combinando a menare una via scandalosa, e veggendosi disprezato dal clero e dal popolo, si risole di lasciare finalmente una digunià troppo incomoda, a cagione della iska che sempre conservavasi del sovrano poutificato, ondi el potesse daris liberamente in balia de suoi vizià. Per facilitare questa cessione, gli fin data una somma di denzo, e gli fin surrogato II rariperte Giovanni Graziano, solto nome di Gregorio VI. Qualche tempo dopo, l'incostante Bendetto, sempre sostenuto dalla propria finaliglia, lo disaccio cone avvera cacionis Silvestro, e risasce per la seconda volta sull'apostolico seggio. Di tal guisa Roma contava tre pontrici ad un tempo, altorebi I man dello Enrica II Nevo reune a por fine a questi discordire.

Verso le feste di Natale, sec'egli tenere a Sutri poco distante da Roma, un concilio, in cui molti scrittori pretendono che fossero tutti e tre deposti come simoniaci. Altri vogliono, e con maggior ragione, che Gregorio cedesse volontariamente pel bene della quiete, giacchè erasi potuto senza simonia liberare la chiesa a prezzo di denaro da un tiagello tale qual si era la fazione di Benedetto. Parrebbe per altro cosa molto audace l'imprimere una taccia cotanto vergognosa ad un uomo che Glabero, autore contemporaneo, dice piissimo, di una santità a tulle prove, e di una riputazione che riparò a tutto lo scandalo che dato aveva il suo predecessore. Ciò che avvi di certo si è, che Gregorio si spogliò dei pontificali ornamenti e rinunziò al papato che aveva tenuto da venti mesi all' incirca. La santa Sede essendo in tal modo dichiarata vacante, di comune consenso tanto de' Romani quanto degli Alemanni che accompagnavano il re Enrico, si elesse Suidgero, vescovo di Bamberga e Sassone di nascita. Il novello papa assunse il nome di Clemente II, fu consacrato il giorno di Natale, e lo stesso di diede la corona imperiale al re Enrico ed alla regina Agnese sua moglie. Clemente, che era stato scelto, sebbene straniero, come più degno del pontificato che alcun altro Romano nol fosse, si pose ben tosto in debito di giustificar colle opere la buona opinione che 🐃 modrivasi di Ini, e specialmente pel suo zolo contra la simonis; abuso il più iniquodi que l'empi. Na egin non ecupo lo santa Secde ne nove mesi e mezzo; perocché mori il 9 d'ottobre 1047, non già in Germania, come si sono dati a credere parcerbi storici, ingannati di vaggio chi e vi fice durante il briver spazio del suo pontificato; ma, secondo l'estato Maratora, alla badia di S. Tommaso d'Aposela in Italia, vicino a Pesaro. Allora Bendelto IX. Valed in unovo esser papa, e si conserviò sul eggio, insino a che, il mese di Inglio dell'anno seguente, tocco da un improvviso movimento di pentimento, fere chiamare il abate di Gortta-serrata presso Frascati; e per mezzo de consigli di questo santo appellato Bartolomeo dotato d'un eminente ingegno per la conversione del peccitori, conobbe di eli non dovera pensare che a far penituzza. Allora penituzza.

rinunziò per sempre alla sua dignità. Sul principiar di quest'anno 1048 morì S. Poppone, abate di Stavelo nella diocesi. di Liegi 1. Era egli nato in Fiandra, ed aveva dapprima seguita la professione delle armi: ma fu per tempo prevenuto dalle benedizioni di lassà, e diè sempre a divedere un maraviglioso distacco dagli oggetti i più lusinghieri della terra. Siccome le sue belle doti lo avevano reso assai caro a Baldumo il Barbuto, conte di Fiandra, e sapeva al tempo istesso farsi amare da tutti i grandi, uno de' principali fra loro gli offri sua figlia in matrimonio. Poppone fece il sacrifizio di questo lusinghevole stabilimento, per irsene ad abbracciare la vita monastica nella badia di S. Thierri vicino a Reims. Il beato-Riccardo di S. Vannes, avendolo veduto, imprese sì fattamente ad amarlo, che lo trasse appresso di lui a Verdun, col consenso del suo abate. Poppone vi fece venir poscia sua madre Adeloueva, la quale, essendo vedova da molto tempo, si fece reclusa, e giunse a tal santità da esser di pubblico culto onorata. Il conte di Fiandra avendo sottomeso-all'abate di S. Vannes il monastero di San-Vat-d'Arras, Poppone ne fu fatto prevosto sotto il regno di S. Enrico. Andò egli a trovar l'imperatore per gl'interessi di questa casa, ed inspirò ad esso i sentimenti medesimi cui soleva inspirare a tutti coloroche avevano con esso lui de' rapporti. Ebb' egli abbastanza di possa nel suo spirito ner far abolire la barbara usanza di dare in ispettacolo certi malfattori, esposti nudi e stropicciati di miele, alla fame degli orsi. Qualche tempo dipoi, questo imperatore gli diede l'abbazia di Stavelo (1040), poi quella di S. Massimino di Treveri, ove i monaci, da lui voluti ricondurre alla esatta regolarità, gli fecero trangugiare il veleno ma senza effetto. L'imperatore Corrado volle dargli l'arcivescovado di Strasburgo; ma Poppone, per iscansarsene, giunse sino ad attribuirsi parecchi difetti che escindevano dall'episcopato giusta i canoni. E siccome, col processo del tempo, l'imperatore gli andava rimproverando quest'artifizio, egli rispose: « Ah! principe, e perche non poss'io farvi del pari conoscere quanto mi sia indegno della carica stessa d'abate? » Corrado raddoppiando di stima, prese la risoluzione di sommettergli tutte le abazie che resterebbero vacanti ne' suoi Stati; il che diede luogo a Poppone di ristabilire la regolarità in ben quattordici monasteri.

Net tempi medesimi, S. Gonliero formava l'onore della vita 'eremitica \(^1\). Nato in Turingia dalla più illustre nobilist, porrent di S. Stehan re d'Ungheira, prorvedtod di beine di dignità corrispondenti alla suanascita, non seppe dapprima preservarsi da tanti scogit; ma tocco possi da la pratimento dei precuti della sua prima gorenta, donoi suosi rechi possedimenti al monastero d'Ersfeld, di consenso de' suoi eredi, e si pose sotto la direzione di S. Goderado che erane allora l'habate, e che in poi vescoro d'Ittildesheim. Fece professione al monastero d'Alaba, soggetto al superiore medesimo, e col suo permesso, si ritirò datu ettempo depo in un deserto delle foreste della Boermia (1008). Siccome egli aveva seco condotto alcuno dei monaci suoi confratelli, fondarono molti romitaggio celle che formarono una speive di monastero. Al principo di della della continua della continua dei continua della continua di suoi di continua di

<sup>4</sup> Boll, t, 2, p. 638, Sec. VI. Bened. p. 569. - 2 Ibid. p. 475.

rente di Gontiero, avendolo indotto, non senza molta fatica, a venirlo a vedere, lo fe' sedere alla sua propria mensa, ma non potè mai ottenere che il santo si cibasse di carne.

Gondres soppravvises sette anni a questo santo re, che mori il giorno dell'Assunzione, I'anno (1088 · Questa morte pombel l'Impéria in una desozione tanto più
grave, m quanto che suo figliuolo Emerico, il solo che fosse rimasto dei molti figli che
Stefino avvas perduti in tenera et di, cer passato di questa vita qualche tempo primadel podre suo. Egli è, al part di lui, posto nel novero dei Santi · a mina pura e stramorpie. Il re Stefano, segmendo le regolo erfinario della prudenza, avva va volto, co
dargli moglie, assicurare la successione della orona e la fetcità dei popoli. Emerico che
avvas segretamente promesso a Doi di serbarro la sua verginità, se ne scherni dapprima, poscia credette alle istanze di suo parte; ma seppe persuadere a sua moglie di
serbare nissieni a continenza, comi da la ottato poscia dopo la morte del principe (103).

che seguì molto dappresso al suo matrimonio.

Dopo quella del re, Pietro, figlio di sua sorella, fu alzato al trono, ma siccome egh era di stirpe alemanna e parve concedere il principale suo favore a quelli che erano della sua propria nazione, gli Ungheresi elessero Aba, cognato del re Stefano, e Pietro fu costretto a rifuggirsi in Germania appo l'imperatore Enrico il Nero. Aba prodigò il sangue, immolò durante la quaresima i membri più ragguardevoli del consiglio, e venne quindi per celebrare la Pasqua a Chonad. Questa città era in allora governata da un vescovo degno de' più bei secoli della Chiesa. Gerardo veneziano, e sin dall'infanzia iniziato nella vita monastica, aveva una fama di virtù e di dottrina sì altamente radicata, che passando per l'Ungheria per andarsene in pellegrinaggio a Gerusalemme, era stato ritenuto dal santo re Stefano, che gli avea eziandio assegnato delle guardie per timore che non gli sfuggisse. Gerardo si ritirò al monistero di Beel, stato fondato dal re, dietro le istanze di S. Gontiero; ma fu tolto di quivi per esser collocato sulla sede di Chonad, quando Stefano, facendo uso degli straordinari poteri concessigli da papa Silvestro, stabili dei vescovadi nelle principali città del suo regno. Egli uni all' episcopato la vita solitaria, e dimostrò tanto allontanamento dal secolo, che ricusava persino di prender alloggio nelle città stesse dove recavasi a predicare. Faceva dirizzare una capanna a capo d'un bosco, o in qualche luogo rimoto, per passarvi da solitario la notte, dopo aver adempiuto durante l'intera giornata le apostoliche funzioni.

Un prelato così alieno dalle cose della terra era ben superiore alle speranze ed ai timori umani. Era di que' tempi usanza che i re portassero la corona a tutte le grandi feste, e che il vescovo del hiogo la imponesse loro. I grandi e i prelati incitarono Gerardo affinchè venisse a praticare colesta ceremonia; ma Gerardo coraggiosamente vi si rifiutò. Gli altri vescovi ne lo supplicarono, ed il re incamminossi ben presto inverso la chiesa, colla corona sul capo, seguito da nna gran moltitudine di grandi, d'ecclesiastici e di popolo. Il santo vescovo, senza stupirsi dell'apparecchio, ascese la tribuna, si fece seguir da un interprete, perch'ei non sapeva l'ungherese, e di là parlò al re in queste parole: « La quaresima fu instituita per procurare il perdono ai peccatori contriti, e voi l'avete profanata collo spargimento del sangue delle mie pecorelle, colla uccisione de' miei cari figli. Sì, voi avete ridotto per me il dolce nome di padre ad un titolo senza scopo. Assoltate adunque dalla bocca di un nomo pronto a morire per Gesù Cristo, in luogo di parole di pace di cui voi vi siete reso indegno, ascoltate ciò che l'Onnipotente ordina del vostro destino. Il terzo anno del vostro regno, la spada vendicatrice si alzerà contro di voi; voi perderete insieme colla vita la corona frutto de' vostri delitti », Coloro fra i cortigiani che intendevano la lingua latina nella quale il vescovo si esprimeva, accennavano all' interprete di dissimulare; ma l' intrepido pastore veggendolo a tremare, gli disse: " Paventa Dio solo, e riferisci tutte le parole del suo ministro ». L'interprete obbedì appuntino, ed il successo dimostrò che il vescovo aveva lo spirito di profezia. Egli predisse la sua propria morte (4047), la quale non avvenne che dopo quella di Aba, e che la Chiesa onora siccome quella di un martire 3.

Sur. ad 20 Aug. — 2 Ibid. 4 nov. — 5 Act. Ben. c. 6.

In questo mezzo Enrico il Nero ristabili sul trono di Ungheria il re Pietro, che prese Aba e gli fece troncare la testa. Ma gli Ungheresi, ognor mal soddisfatti di questo principe, richiamarono alcuni grandi fuggitivi, nel numero dei quali era Audrea. narente di S. Stefano. Estendendo ben presto l'odio del nome alemanno al nome cristiano in generale, uccisero tutti i Latini che poterono sorprendere, cacciarono tutti gli altri Fedeli, sia cherci che laici, e diedero fuoco ad un gran numero di chiese. Presero S. Gerardo a Pest, lo rovesciarono brutalmente col carro ov'era assiso, e lo ammazzarono a raddoppiati colpi, mentr' ei diceva ad alta voce: Signore, non attribuite loro tale peccalo, poich essi non sanno quel che si facciano. Siccome ei respirava tuttavia, finirono d'acciderlo con un colpo di lancia. Il re Pietro ebbe cavati gli occhi, e morà di duolo pochi giorni dopo. Il duca Andrea fu quindi posto sul trono; ma era ben lungi ch'egli approvasse il furore esercitato contra la vera religione da lui sinceramente professata. Fece venire ad Alba-Reale, in questo stesso anno 4047, tre vescovi che erano sopravvissuti alla strage dei fedeli, si fece imporre la corona che aveva servito a S. Stefano, e che tutti i suoi successori si onorarono di portare, poscia vielò a tutti gli Ungheresi di praticare le osservanze del paganesimo, sotto pena della vita. Dal cominciar del regno di questo principe, l' Ungheria restò sempre cristiana.

Il fino della discortis non cagioni minori discordini in Polonia, che fatto non avesse il finorei dollatto no H'l' Ingheria. I all'a mono (1048 in cai uni cii il ra llisislas, cii suo figliando Casimiro essendo troppo giovine per governare, e la regina fixu essendosi fatta generalmente cidiosa, vi firmono setta nuni da continua anarchia. Casacun grande non pensando che al suo proprio interesse, e meno anora pipitandosi briga della re-igipore che del bore dello Stato, e sosa cadei in un lade disperzzo, che i vescovi erano estretti a nascondersi, e a gara si sacchegiavano le chines. Bretisloo, dura di Boemia e grande immino dei Polacticii, portetto, quastuque cristiano, a den del pene, ne prese le migliori citi. e Gresna eziandio che ne cra la capitale. Dispogliò la chinea maggiore che era sommanente ficca, e tra la altra cone ne depreció un evocisios of on del peso di trevento fibbre, con tre tavole d'oro tutte sundata de pietre le più prezose. I vescovi di Polonia ne portarono a lisma i loro la geni; ma chi occupiva la suata code cra allora benedicto IA. La cardinale, che golevano la sua condidenza, jectro di belle promesse agli fullici Polactia, e trovarono nei reggial del Boemi delle bonne ragioni de

per dar l'assoluzione ai colpevoli (1039) 1.

Shanchi alla fine di quella finesta anarchia, i Polarchi risoltero di porre sal trono il figlio del loro nlimo re: ma dono il lungo intervallo di tempo di regia avva proso la fuga umitamente a sua madre, ignoravano ciò che fosse addivenuto di lui, e deputatrono per esserie istrutti alcun il la volta di questa primipresse, la qualte era note esseria ritigiata in Germania. Ella fece sapere ai deputati che Casimiro era passato in Francia ci eransi fatto monozo a Clumy. Essendosa effino dirizzati a perdita volta, e di varendo ottenento dello abate il premusso di favellare al principe, gli disserci: Noi siamo qua venuti da parte dei grandi e di intata la sobitità di Poloria ai scongiurarvi di rigiarrafa con occino di compassione questo deplorable regno, e di mpor fine alla grava sona dei siono mini. «Casimiro rispose non esser più padrono di sè, e chi ci di pendera si fattamente dal suo abate, comi essi vedevano, che egli non avesa potuto S. Oldino; il quale diose levo del canto suo, che la inchiasta seprassava di motol suo potere, e non esservi che il papo il quale potesse fare quanto essi domandavano per un monazo ai professo, e revestio eranadule del diaconato.

I depulati androno sino a Bonza (1900), e fecreo a Benneletto IX una pateira dipintura delle calmid della Podina e del bisogno de lessa avera di Cassimio per la conservazione tanto della religione quanto del regno. Il caso era singolare, e la dispensa tuttor senza escriptio di sorta. Il papa, dopo a ver maturamente consullato, dicono gli, storici di Polonia, venuti melo tempo dopo e soli garanti di una in notabile avvenimento 3, sottoscrisse a questa richesta. Ne fu solitanto permesso al monaco Casimiro di riedre al secolo, ma da amunogliaria eizandio, col carco ad ogni mobile padeco di

<sup>1</sup> Dubray. I. VII, p. 52. - 2 Longin. Annal. Tel. ad an. 1044. - Longin. ubi sopr.

LIBRO TRENTESIMOPRIMO pagar in ciascun anno alla santa Sede un denaro di livello. Casimiro ritornò effettivamente alla sua patria, vi fu riconosciuto re, e sposò quindi Maria sorella del principe delle Russie, dalla quale ebbe molti figli. Conservò non pertanto sempre molta stima ed affezione per l'ordine di Cluny, che ristabili nel suo regno di Polonia.

Le virtù che attraevano sì da lunge questi augusti proseliti alla vita religiosa non si concentravano già tutte nei limiti del chiostro. Odilone di Cluny e Riccardo di S. Vannes, ambedue religiosi, furono i principali stromenti di cui Dio si servi per richiamare i popoli numerosi dell'impero francese a quella mitezza di costumi che non è meno favorevole alla società di quello che sia gloriosa al Vangelo, e che divenne l'oggetto della emulazione universale delle altre nazioni. L'argine opposto qualche anno prima alle violenze ed alle barbarie, collo stabilimento della tregua di Dio, era stato troppo rapidamente innalzato perchè aver potesse una forza atta a resistere al torrente della lunga abitudine. Temevasi di nulla più ottenere troppo esigendo (1041), e fa ridotta questa pace alla dilazione d' nna tregna, vale a dire, che in luogo di sottomettere alle pene decretate precedentemente ogni infrazione della pace, non furono esse più inflitte che a coloro i quali l'avessero violata in certi giorni della settimana ed in certi tempi dell'anno. Si ristriuse la cessazione delle ostilità ai giorni ed ai tempi ov'erausi operati i misteri della nostra salute. Così dal mercoledi sera suo al lunedi mattina, dalla prima domenica dell' Avvento sino dopo l' ottava dell' Epifania; dalla prima domenica di quaresima sino dopo l'ottava di Pasqua: dalla domenica innanzi l'Ascensione sino dopo l'ottava della Pentecoste, parimenti le vigilie ed i giorni di festa tanto della Vergine quanto dei santi solennemente onorati, restò proibito sotto le peue più rigorose, di assalire il nemico, sia per arrecargli ingiuria, sia per ripetere armata mano ciò che egli avesse invaso 1.

In questo mentre S. Odilone ed il beato Riccardo operavano tutto l'ascendente della loro santità e del loro genio a far rifiorire le virtii sociali colle virtii cristiane. I torbidi della Normandia per la minorità del duca Guglielmo, soprannominato quindi il Conquistatore, fecero che quivi si rigettasse la tregua. Riccardo andò a predicare colà, e non ebbe dapprima che uno scarso successo; ma parve che Dio lo vendicasse di una siffatta indoculità; perocchè tutta la provincia fu affetta da una pestilenziale malattia che fu chiamata mat degli ardenti a (era un fuoco che divorava le viscere); e colore che ne erano soprappresi pensavano non potersene ritrovare il rimedio che appo il santo oratore ch' essi avevano tenuto in non cale. Li riceveva esso con dolcezza, faceva loro giurare l'osservanza della tregua, poi dava loro a bere un certo vino in cui eransi bagnate alcune relique. Con tal mezzo risanò un gran numero d'infermi, e non solo della Normandia, ma di molte altre provincie eziandio, dove crasi sparso il contagio. Il concerso di coloro che venivano a cercare la guarigione era sì frequente che tenevasi sempre un vaso ricolmo di questo vino, onde potessero berne in qualsivoglia ora fossero arrivati. Dopo la morte di Romualdo, vescovo di Verdun, l'imperatore volle conferire questo vescovado all' abate Riccardo, il quale costantemente lo ricuso, morendo poi qualche anno appresso (1045) in età assai avanzata, e con tutta la riputazione d'un santo. Vengono di lui citati parecchi miracoli ch'egli aveva operati mentre aucora viveva.

Sant' Odilone aveva ricusato sino dall'anno 4025 l'arcivescovado di Lione, cui brigavano al tempo istesso una gran turba d'ambiziosi. Nè le apprensioni di questa Chiesa ambita da tanti indegni aspiranti, nè le istanze dei fedeli, nè le minacce del sommo pontefice al quale era desso si soggetto in ogni altra cosa, non poterono vincere la sua umiltà; e non si cessò dal fargli violenza se non dietro riflessioni che la sua costanza diede luogo di fare intorno alla inestimabile utilità di cui riusciva a tutto l'ordine monastico. La dolcezza delta sua indole serviva specialmente a rendere efficace il suo zelo. Ei non era inesorabile che per rispetto a quelle pesti della comunità che seminano la zizzania tra i frati, e ch'egli irremissibilmente cacciava. Quanto agh altri mancamenti, si mostrava ognor pronto a perdonarli, ed aveva costume di dire, che, se avesse ad esser ripreso dal supremo Giudice, voleva piuttosto esserlo per la troppa-

<sup>4</sup> T. IX, Conc. p. 913. Glab. 5. c. 1. - 9 Hug. Flav. ps 187.

boutà che pel troppo rigore. Egli faceva nulla ostante osservare la regola appuntino; una facrodola amare, e adoperando piuttosta la boutà di un parto e la teneraza di una madre, che l'impero d'un abale, Parve esso formito alla grazia, e per rendere la vivita generalmente amabile a tutti giu uomini chi a evvacan che farce con liu. La semplicità che cragli naturale, la franchezza del suo procedere, l'ingenuità de suoi dissorsi, la sua esterma compiacenza, che all'upo so prestava alla liartia è a tutto quanto non avesse a viobr la decenza, uno esterore pieno di grazia e di nobilità, quantunque fosse di mediore statura; i sosi bianchi capegli, gli occhi pienti di vivacta, una voce animata red insunante, tutti gli altri tratti onde viene chipitto da uno del suoi discepoli, lo rendevano egualmente amable e rispetable agli unimini di oggi condizione. Sorgesi dalle sue lettere e dalle lora risposte, di quale considerazione godessea popo ji più gran principi dell' esta

Noi abbiamo di ini, oltre le sue lettere, la vita di S. Maiolo suo anteressore, quella dell'imperatire S. Adelaide, multi sermoni intorno a misetri di nostro Signore e della santa Vergine, per la quale mudriva una particolare divozione. Si sforzò soppatutto di piacerle ordi samore della puriti, el debe si costantemente a cuore la conservazione di questa virtin nella sua piena integrità, che sino alla età di ottan' otto anni in cui morri, die a divotere tutta la riscribatezza ed il caste pudore d'una verginela, dimodo-chè veniva appellato la vergine di cent' anni. Fini egli i soni giorni nell' esercizio dell'indefesso suo zolo al monastero di Souvigni che vistivata il primo giorno dell'annio 1049, cinquantesimo quinto del suo governo. Ei uon volle disegnare il suo successore per timore che questo costanne, osservato sin dalla fondazione dell'ordine, non avesse a passare per legge, Dopo la sua morte venne eletto Ugo, priore di Cluny, in età di soli venticquae anni, ma di una vitti cho lo fece ascrivere alla sua volta nel numero

dei santi.

Devesi a S. Odilone lo stabilimento della divozione che suolsi solennizzare per tutti i morti il di dopo la festa di Ognisanti. Credesi che vi fosse eccitato da un santo eremita, che viveasene ritirato in una isoletta sulle coste della Sicilia. Un pellegrino francese che ritornava da Gerusalemme, fu gittato da una tempesta di mare su questo scoglio. L'eremita che vi si era recato a visitarlo gli chiese s'ei conosceva il monastero di Cluny e l'abate Odilone, « Certamente ch' io li conosco, rispose il pellegrino, e mi fo gloria di conoscerli; ma ond' è che li conoscete voi pure; e perchè questa domanda? - Al che il solitario rispose: Sento sovente gli spiriti maligni mormorar contro le persone pie, le quali colle loro preci e le loro elemosine liberano le anime dalle pene che soffrono nell'altra vita; ma costoro si lagnano specialmente di Odilone e de'snoi religiosi. Allorchè voi dunque sarete giunto alla vostra patria, vi prego in nome di Dio, di esortar quel santo abate e i suoi monaci a raddoppiar le loro buone opere per queste povere anime 1 n. Il pellegrino esegui la sua commissione : e in conseguenza di ciò. Odilone ordinò che in tutti i monasteri del suo istituto si facesse ogni anno, il di dopo Ognissanti, la commemorazione di tutti i fedeli trapassati, dicendo alla vigilia il vespro dei morti, e alla dimane di mattina la messa solenne, sonando tutte le campane. Si serba ancora il decreto che ne su indirizzato a Cluny, tanto per questo monastero quanto per tutti quelli che da esso dipendevano. Una pratica sì pia passo ben presto ad altre chiese e divenne poscia dopo qualche tempo l'osservanza universale di tutto il mondo cattolico.

Intanio che il Vangelo e la semplicità della fede raddoleivano di giorno in giorno i costumi e la fed egili Orcidentali, e il rendevano sembibili all'interesse unclesso medi toro fratelli defunti, i Greci, lecerandosi fra loro persino sal trono, non parevano farsi più che un giuco dei costuni e della pietà, dello stato e della religione. Romano-Argino non pensava che a goder parificamente dell'impero, del quale aveggli l'addireto aperta la statat, alloraguno un socio collettico, aggestavo da di particulo, glie tolose ad la statat, alloraguno un socio collettico, aggestavo da di particulo, glie tolose ad secse di un pallagoue nomiasto Michele, cambista di professione e monetario falso, ma belissimo della persona, e fratello dell'emuno. Giovanni, creatura assa inpotente par-

<sup>1</sup> Vit. Odil. c, 13, Glab. l. V, c. 1.

presso di Argiro. Dopo essersi essa data secretamente in preda a questo miserabile, si servi dell'eunuco suo fratello per ministrare all'imperatore un leuto veleno che gli cagionò una lunga malattia e lo fece crudelmente soffrire. Vegendo poi chi ei iuon ne moriva si presto com'ella avrebbe voluto, lo fece soffocare in un bagno, il giorno di giovedi saito, Al aprile 1034 :

La notte medesima, siccome cantavasi il passio, fu mandato a dire al patriarca Alessio, da parte dell'imperatore, ch'ei venisse prontamente al palazzo. Erasi addobbata la camera d'oro: Zoe, assisa sovra il soglio, presentò Michele al'patriarea, proponendogli di dar loro la benedizione nuziale. Il primo sentimento d'orrore teneva il patriarca in qualche incertezza; ma tutte le difficoltà furono ben presto tolte di mezzo, col dargli cinquanta libbre d'oro, ed altrettanto al suo clero. Così furono celebrate le nozze, e Michele il Patlagone fu dichiarato imperatore. Cadde però costui poco tempo dopo in uno stato di demenza che aveva l'aspetto di una ossessione, e che uon si maucò di attribuire alla divina vendetta. Sopraggiunse una lunga siccità, la quale minacciò una sterilità universale. Invece di cercare la fine di questi disastri nel riparo dei delitti che se ne credevano la causa, questi bassi ipocriti non impiegarono che la maschera della religioue. Michele aveva molti fratelli, ai quali l'eunico Giovanni aveva distribuite le prime cariche di corte. Venne ordinata una processione, in cui ciascuno di essi vi fece la sua comparsa: Giovanni portava la santa immagine di Edessa, il grau-domestico portava la lettera di Gesù Cristo ad Abgar, ed il protovestiario i sacri pannilim. Il patriarca si pose sulla scena col suo clero; ma in luogo della pioggia che si chiedeva, cadde una gragnuola che infranse i tetti, spezzò gli alberi, e rapi quelle poche speranze che la siccità aveva lasciate,

L'eunce Giovanni, più imperatore di Michele, volle anco esser patriarra, e molti metropolituni si pieganono alle bramedi costu. Erano venuti meno al portiarea Alessio gli espedienti per la osservare la legge divina, ma seppe trovarne per ciù che personalmente il risguardava. Pel eunce ra i predati che gli erano avversi, uno sritto disteoin questi termini: «Dappolchè voi pretendete che il mio ingresso al pontificato non sia stato canonico, è duopo deporre ad un tempo medessimo anco i vescoi che in ho ordinati durante undici anni di episcopato; lo cederò allora il mio seggio a chi vorrà eccupardo n. Ad una lade dichiarazione, i faziosi perlati, la maggio parte ordinati di Alessio, temarano per sè stessi, nè osarono spinigere più avanti la cosa, e Giovanni fu costretto a desistere dalla sua peresea (1087).

L'anno vegnente, l'impétatore accube molti lagni dagli ecclesiastici di Tesslonica contro l'arcivesvoo Tecolae, il quale non sommistrava loro la mune teribuzioni. Michele, che nella sua demenza aveva de'lucidi intervalli, dapprima lo esortò con savieza e con dolezza a soddisfatti, ma l'avido metropolitano striudi di obbedre. All'ache dissimulando, lascio passer qualche tempo senza far motto, quindi mandò a chie-degli ad imperative costo libbre d'oro, insio a che evases riscosso alcuni fondi chi egli aspettava, il arcivescovo protestò in nome di Dio, che non ne possedeva più di trenta libbre; ma l'imperatore, il quale a boun diritot toreva per sospetto il guaramento d'un avaro, fece aprire il tesoro, in cui si trovarono tremila e trecento libbre d'oro invece di trenta. Su questa somma esorbiante per un vescovo, fece dare il edero tutto quanto gli si doveva, e distribul a'poveri il retante; lo spergiuro prelato fu discacciato dal son seggio, e di suo sosciesore ebbel i carrico di pagre a al principe un'annua somma?

La malattis di Michele non attaccando più soltanto alla sua mente, ma facendolo tremare per la sua vida eziandolo, comincio egia ne provar vivi rimorsi pei suoi delitti abdiciò l'impero l'ambo 4041, e si ritirò in un monastero, ove mori sotto l'aluto monastico, il 40 dicembre dell'amo medesimo. Zoe tovavasi con ciò libera dall'enunco che regnava in fatto sotto il nome dell'imperatore suo fratello. Questa donna ambiziosa, e dissoltat del pari, avrebbe amato ritierer da sè sola il potere ch'esas ricuperava: ma in quel momento, non trovatdosi le popolari disposizioni conformi alle sue, adottò per suoi figlio un nipote di Michele il Palagoco, pur di mome Michele, e sopramomoto Calatto, dalla professione di Sichao suo padre, che era stato calafato di nava.

Quattro giorni dopo la morte di suo zio, lo fece proclamare imperatore. Nè però credeudo tuttor ben rassodata la sua autorità a motivo della bassezza del ministro cil ella avevasi scello, gli fece promettere sotto i più terribili giuramment, che in tutto il viver suo, è i la rispetterebbe qual sua madre e signora, e che null'altra cosa ei fareba-

se non eseguire gli ordim di lei.

Ciò nullimeno pochi mesi dopo, il nuovo imperatore avendo concessa la sua confidenza a Costantino suo zio, e temendo di perire, come i suoi predecessori, per mano di Zoe, la fece relegare nell'isola del Principe. Egli volle appresso giustificare pubblicamente la propria condotta, ma i cittadini furenti gridarono contra la sua ingratitudine ed il suo spergiuro: ed in mancanza di Zoe, che non avevano all'uopo, proclamarono imperatrice la sorella sua Teodora. Michele e Costantino si rifuggirono al monastero di Studi. Il popolo ne gli strappò e fece cavar loro gli occhi; dopo di che furono entrambi mandati in esilio (4042). Zoe, di ritorno a Costantinopoli, volle tuttavia arrogare a sè sola l'impero; ma il popolo obbligolla a tenersi per socia la sorella. Si vide allora per la prima volta l'impero soggetto a due donne; il che però non duro due mesi, giacchè Michele Calafato fu deposto il 21 di aprile, e Costantino Monomaco riconosciuto l'11 gingno seguente. Gl'istorici, i quali assegnano tre mesi di durata a questo regno donnesco, furono-tratti in errore dal metodo dei Greci, i quali computano come mese pieno quello in cui l'avvenimento ha principio e quello in cui finisce. Intanto Zoe, mercè dei suoi artifizii e delle sue largizioni che spingeva sino alla prodigalità, ebbe sempre molto più antorità che non avevane Teodora. Ma immischiando l'una e l'altra agli affari più gravi i frivoli divertimenti del loro sesso, entrambe insieme si trovarono mette al governo. Sopratutto si piacevano esse di compor dei profumi; e tale parve essere sotto il loro regno la funzione capitale della sovrana possanza. La feroce e viziosa Zoe, invecchiando, cadde in tutte le minuzie d'una divozione superstiziosa: onorava particolarmente una immagine del Salvatore, da lei con pueril cura adornata; la salutava con tnono familiare, le parlava ad alta voce, come a persona viva ed ordinaria, e talvolta versava a lei dinanzi torrenti di lagrime, che faceva scorrere a piacer suo, e che facevano gridare alla santità i suoi vili adulatori, Aveva finalmente da per sè stessa compreso la necessità di fare un imperatore. Era

stato suo amante Costautino, surnomato Monomaco, il quale era stato da Michele il Paflagone esiliato. Dopo aver aliontanato dalla sua corte la sorella Teodora, richiamò Costantino dall'esilio, ed essendo essa nell'età di settantatre anni, lo sposò l'14 gingno 4042, e il di appresso lo fece incoronare imperatore dal patriarca. Non pareva che queste terze nozze avessero incontrata la menoma difficoltà appresso il compiacente Alessio ed i suoi Greci cotanto gelosi, quando loro tornava conto, della purità della loro discipliua. Il 20 febbrajo dell'anno seguente, questo patriarca andò a render conto al Giudice supremo dei diciasette anni di pontificato trascorsi di gnella guisa che abbiamo veduto. Si trovarono appresso di lui venticinque centenarii, che è quanto dire, duemilacinquecento libbre d'oro, cui l'imperatore fece trasportare nel suo erario. Alessioebbe per successore Michele Cerulario, che era stato esiliato per delitti di stato, e che constimo lo scisma dei Greci <sup>1</sup>. Prima di questa funesta rivoluzione, ad oggetto di pre-munire le altre Chiese contra uno scandalo si grave, la provvidenza volle rimediare a quello che da più lungo tempo desolava la Sede apostolica, ponendo in questo centro dell'unità un pontefice che le rendesse, col suo merito e colle sue virtà, l'antico suo lustro. Dopo la morte del papa Clemente II, la santa Sede era stata più di nove mesi senza pontefice, od almeno senza legittimo pontefice, ne le fu dato Damaso II in successore che a di 17 luglio 1048, giorno nel quale Benedetto IX abdicò definitivamente, per seguire i consigli del santo abate Bartolomeo e rinchiudersi con esso lui nel monistero della Grotta-ferrata in cui visse ancor per sei anni negli esercizii della penitenza. Giammai questo gran posto ebbe un bisogno più pressante di essere occupato, e Γ imperatore Eurico III non mancava di zelo per procurare una degna elezione. Ma volevasi innalzare al papato Alinardo arcivescovo di Lione, il quale, per uno allontanamento ben esemplare, intanto che molti altri facevano ogni possa per giugnervi a forza di de-

<sup>1</sup> Cedr. p. 758.

naro, egli sfuggi lunga pezza di farsi vedere, per timor d'essere eletto. L'imperatore seelse dunque in Germania, di concerto co'deputati della santa Sede, Poppone vescovo di Brixen, e lo mandò a Roma, ove fu accolto con trasporto, e prese il nome di Damaso: ma non tenne il seggio che ventitre giorni, e morì a l'alestrina, il di 8 agosto 1048.

Verso la fine di quest'amo medesimo, Enrico fece tenere a Worm's una grande assemblea di prelati e di signori unit mente ai deptati di floma, per dichierare intorno alta scella di un poutefice atto finalmente a rimediare ai mali della Chiesa. Braunone di Toul e parente dell'imperatore, vi si trowan presente. Era grifi un prelato di quarantasci anni, d'un aspetto imponente, d'una affabilità che gli affizionaya tutti i cueri, d'una virtic che in votati anni d'estospotia non era mai venuta meno, e d'una feddali nivolabile sino ne menomi articoli della discipliata 1. Esti rimal lutti i suffragi, ne altri parve stupirare cerceto luti, onde venue ad esserue affitto più ancora. Resistette quindo con foi sul besi nicipro un poutificato, versò torrenti di agrine e fiora per cali dinabile prine degli astanti, ma serua che lutto coi facesse manta lero risoliumene. Finalmente cerdette a segni colanto manifesti del volere divino, dichiarando sempre ch'ei non acconsentiva alla sua elezione che a patto ch'esia sarrobe confermata tunainsamente dalle sentiva alla sua elezione che a patto ch'esia sarrobe confermata unanismamente dalle

clero e dal popolo romano.

Allora ei lasciò subito Worms, andò a celebrare le feste di Natale nella sua Chiesa di Toul, parti quindi alla volta di Roma, e passò per Cluny, ove Ildebrando era di quel tempo priore. Questi lo rimproverò perchè già portasse la porpora, giacchè il sommo pontefice non doveva pervenire visibilmente, per la mano d'un laico, al governo della Chiesa; soggiugnendo che, se voleva seguire il suo consiglio, la dignità imperiale non ne sarebbe menomamente lesa, e la libertà della Chiesa troverebbesi ristabilita nella sua elezione. Il pio Brunone s'arrese a questo parere dettato da un santo zelo; depose la porpora, e preso l'abito da pellegrino, s'incammino verso Roma conducendo seco il priore, il quale doveva farlo eleggere dal clero e dal popolo romano, e che col processo del tempo occupò egli stesso la santa Sede, sotto il nome di Gregorio VII. Così Brunone fe' del suo viaggio un esercizio di penitenza, e si sforzò, colla continuazione d'ogni sorta di buone opere, di attirare le benedizioni del ciclo sulle primizie del suo ministero. Il seguito di lui andava ingrossandosi di città in città mediante una infinità di genti che da tutte parti accorrevano. Allorche si avvicinò a Roma, tutta la cittadinanza venne al dinanzi di lui cautando saluri e canticia egli uni i suoi voti a quelli dei Romani, discese da cavallo e camminò a piedi nudi per lungo tratto di strada. Prima di metter piede nella città, egli disse al popolo e al clero: « Fui scelto, come vi è noto, per governare la vostra chiesa; ma secondo i canoni, la elezione del clero e la testimonianza del popolo devono precedere ogni altro suffragio: e però io vi prego di dichiararmi i vostri sentimenti con piena libertà. Siccome io non sono qui venuto che mio malgrado, così volentieri me ne tornerei, ed a ciò son ben fermo, salvo che la mia elezione non sia approvata dall'unamme vostro consenso ». I Romani, assuefatti a ben diverso procedere, non risposero a un così fatto discorso che con benedizioni e con grida di letizia. « Or bene, ripiglio allora Brunone, poichè la scelta della mia persona vi aggrada, secondate il pontefice vostro ne' suoi sforzi per lo ristabilimento de' costumi, e col soccorso delle vostre preci aiutatemi a portare il grave incarico che m'è stato imposto ». Fu da ogni parte gridato ch' ei non troverebbe che dei figli decili e dei zelanti cooperatori. Egli entrò subito in Roma il giorno 2 febbrajo, festa della Purificazione, e fu posto in seggio il 12, che era la prima domenica di quaresima dell'anno 1049. Si è da quest'ultimo giorno che suol computarsi la durata del pontificato di Leone IX, che fu di cinque anni, due mesi e sette giorni.

Questo santo e laborisco pontefice non si tosto si vide in seggio, che pose mano alla riforum dei moltepliti abussi quali ficerano genere la Chiesa. La simoma specialmente era tale in Italia, che, d'acche si trattà d'interdire il ministero a tutti coloro che erano stati ordinati gan modo simoniaco, i sacerdoti ed i vescovi pubblicarono che le funzioni colcaisatiche e le messe pur anos andivano a cessare pressoche in tutte le chiese. La

<sup>1</sup> Sec. VI, Bened. r. 11, c. 68, Boll. ad 19 apr.

graveza del male parve al papa nu più stringente motivo per accelerame il rimedio; Egdi non presc che il tempo neressison per adunare i vescovi, e tema a Roma nu concilio, dopo il ventesimosesto giorno del mese che successe a quello della sua installasione, latano, soccome gli si pose soti occhio che, segenatio il derero do il Cemente II, i cherici ordinati dai simoniari poterano esercitare gli niffizi bero dopo quaranta giorni di penienza, Lorno adottò questa regolo. Subito dopo e solemnici dei tempi pasquali, e e nella settimana sistessa della Pentecoste, andò a tenere un novello concino a lavia, per mettre ri si sporo in queste contrade i regolamenti del concilio romano. Appresso, passo it alp, contifera comanio ha concine di concilio di Ataca, se non perche il giudicarono apocrifa, e si recò a Colonia per la festa di S. Petro, che quivi celebro unitamente all'imperatore, in tale circostanza concesse molti privilegi ad Erimanno, arrivessoro di quella città.

Di quivi amunzal, dietro inchiesta d'Erimaro, abate di S. Remigio di Beins, e col benipato di teliario e di Franci, n'i egli andreble a fire il trasporto delle riquie dell'Apostolo de Francisi I primo di ottolere, e il giorno dopo la dedicazione della muora chiesa che glis era labibricata. Egli aggiunto ne declianza in tre giorni susse guenti alla celebrazione di un concilio; ma il re, seuza opporre un rifuto formale, rispose che n'e son è i satoi vesvoi potrebbono interveniri, perchi era costretto a marciare con tutti i prelati del regno coutro alcuni vassalli ridelli. Questa ripugnataza pel concilio proveniva mono dal re che dai prelati simonicari e dai sagnoni intricati in matrimoti intestuori, o in altri disordini qualimente soggetti alla riprensione della Chiesa. Il papa giudichi tanto più ineves-siro il rindico, quanto più socrepe asser esso temuto, e parti colla speranza di vedersi almeno asserondato da un buon numero di prelati. Nel son passaggio rivide la sua delleta chiesa Gi Toal, alla quale era stato tollo suo malgrado, e di cui conservò semper il titolo insieme al supremo pontificato; ed arrivò a Reinsi il giorno di S. Difichele, sirome a vevar gai prima annumizato.

Non s'era egli inganato, fondandosi sull'amore e sulla venerazione de l'arancsi pel capo della Chiesa. Lur prodigisso moltitudine di fedeli, acrosi estandio dagli Stati viciui, genti d'ogni favella, d'ogni sesso, d'ogni condizione, senza eccettarre i monaci e i solitari, trassero al segunti odo siscerdoti e di molti vescovi intannati al viano di Gesi Cristo, faceudo saltre sino ai ciel i loro cantici e le loro actamazioni. Egli amolti sudine, che il papa, non potendo più rientrarvi, fir costretto a frasi celetara la moltitudine, che il papa, non potendo più rientrarvi, fir costretto a frasi celetara la mentandosi di modo che non si poteva far usvire persona, ei miacaciò di ripartire per Roma seuza procedene s'alla celicazione. A lai della, immanitareta, e senzi alun contrasto, tutto questo popolo rispettosamente si ritrasse 1, Il giorno del concilio, vi si trovarono venti vescovi, cimpanata habite e notili stri distinte celestastici.

Per evitare quolsivoglia disputazione intorno alla prevedenza, in ispezialià fra gli arrivescovi di Roime sei di Trevri, quali aspiravano amendue al primato delle Gallie, furono situate in meza al coro le sedie in girto, quelle degli abati dietro quelle dei vescovi, e il papa rel arrivescovo di Reime a quello di Trevri cola la foncia rivola vorso la tomba di S. Remigio, Allorche fia filto silezzio ed alcune previ furono pronunziate, Fietro, diacono della Chiese romana, propose gli articoli intorno ai quali doverano defiberare, cicè, della simonia, delle usurpazioni e delle eszzioni del lavii sille chiese, edi matrimonji incestione d'oballerini, dell' postasia dei monari e dei cherri, e di alcuni ecressi d'impudicizia, introdotti probabimente nelle Gallic colte oservanze degli ultimi Manickei. Il papa, indivizando possia la parola si esceno, ingiunis doro, degli ultimi Manickei. Il papa, indivizando possia la parola si esceno, ingiunis doro, discontinente, e alcuno di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto minimato, e alcuno di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto minimato, e alcuno di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto minimato, e alcuno di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto minimato, della di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto di confessore di confessore pubblicamente e sotto di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto di confessore pubblicamente e sotto di loro avvese riverna o, di confessore pubblicamente e sotto di confessore pubblicamente e sotto di confessore pubblicamente e sotto di confessore pubblicamente di cercano di rimpe. Per confessore di confessore pubblicamente del cercano di rimpe. Per confessore di confessore pubblicamente del cercano di rimpe. Per confessore di confessore pubblicamente del cercano di rimpe. Per confessore di confessore di co

commesso molti errori, i quali gli davan luogo a temere la giustizia di Dio; che finalmente, se il papa e il concilio vi avessero acconsentito, egli amava meglio dare la sua dimissione di quello che perdere l'anima sua; e al momento medesimo depose il suo bastone pastorale ai piedi del papa, il quale, penetrato dalla umiltà di questo vescovo, gli chiese soltanto di confermar con giuramento, che il denaro col mezzo del quale erasi per lui compro il vescovato, era stato dato ad insaputa di lui: il che aveudo questo prelato assicurato, il papa gli restitui la sua sede, ma col dargli per altro un altro bastone pastorale. Il vescovo di Coutances sapeva, innanzi alla sua ordinazione, che suo fratello aveva comprato il vescovado per lui, ed aveva dapprima ricusato di farsi ordinare; ma poi questo fratello gli aveva fatto tanta violenza, che a malgrado suo erasi trovato ordinato: di ciò gli fu fatto far giuramento, e lo si dichiarò purgato di simomia. Quello di Langres, troppo sentendosi colpevole, prese la fuga e fu deposto. Ma quello di Nantes, credendo potersi giustificare, disse essergli stato dato il suo vescovado vivente suo padre, vescovo ei medesimo di questa città; che dopo la morte del padre suo, egli aveva dato denaro per essere mantenuto nella sua sede. Su questa confessione, il concilio pronunziò contro di lui: gli si tolse l'anello ed il bastone pastorale; ma, per una specie d'indulgenza, gli si lasciarono le funzioni del sacerdozio. Anco fra gli abati si trovo un numero proporzionato di colpevoli ed una uguale sincerità in ogni stato. Quanto accadde all'arcivescovo di Besanzone inspirò senza dubbio agli altri tutti un si notabile timore della dissimulazione e della mala fede .

Oltre alla simonia, il vescovo di Langres era accusato di tiranniche violenze contra il suo clero, d'omicidi, d'adulteri e di esecrabili infamie. Non ostante egli impegnò l'arcivescovo di Besanzone a pigliare la sua difesa. Ma questi, mentre stava irr atto di aprire la bocca, perdette tutto ad un tratto la parola, e fu il primo a dare per un miracolo quanto gli accadeva. Si sovvennero che S. Remigio, il quale ravvisavasi come presente nelle sue reliquie, aveva altra volta operato un tale prodigio facendo ammutire in un concilio un vescovo ariano. Il papa esclamò, versando lagrime: sì, sì, S. Remigio vive tuttora; ed alzandosi con tutti i Padri, corsero a prostrarsi dinanzi alla tomba del santo, e cantarono un'antifona in sua lode. Un tale avvenimento inspirò altrettanto terrore quanta docilità in altrui. Coloro che eransi furtivamente ritratti dal concilio, o che, senza legittima scusa, avevano mancato di recarvisi, que' medesimi che essendo stati scomunicati o citati al concilio di Roma per l'anno seguente, avevano addotto in pretesto la necessità di marciare contra i ribelli; tutti, senza reclamare contro il difetto di forme, la celerità delle procedure, l'insufficienza d'un concilio di tre giorni per l'esame e la spedizione d'una infinità di affari, vennero in copia a resipiscenza, e si sottomisero quasi senza eccezione alla sentenza contro di loro proferita. I popoli stessi segnalarono il loro zelo nel farla eseguire contro il picciol numero che persisteva refrettario, o soltanto sospetto d'indocilità; e gli abitanti di Scns, avendo saputo che Gelduino, loro arcivescovo, era stato scomunicato espressamente per non avere assistito al concilio, e verisimilmente per aver brigato contro la sua celebrazione, lo cacciaron di seggio, e si scelsero un altro pastore.

Vi chbe raiandio alcuni signori scomunicali segnalamente per iliegilinim inatrimoni, e venne visalo a Guiglieno, daca di Normandia, di sposare la figlia del conte di Finadra, a cagione della paranetla. Furnono appresso fitti dodici canoni, ri quali altro non souo che un rimovamento degli antichi. Trovasi in questo concilio qualche allta cosa ancor più notabile. Dopo la prima sessione, si dichiarò che, il papa solo era primate della Chiesa universale, has I adopor richiamera il alli memoris che si tocarva al termine della scismatici andipendenza, alla quale i patriarvali. Arevasi eziando por tempo aspiravano, arrogandosi il saperbo fitto di comencia. Arevasi eziando socioni il mono arvastro inconsoliamente al insorpere fra gli concella di socioni consonii non avesero inconsoliamente al insorpere fra gli concella il altropara aveva assunto la qualità di apsobilo altra amessa al successore di S. Pietro. Under reprimere questa temerità, ai volle far conocere che intraprese di la stort arean all'ettatica usuapzioni fatte sui diritti dei vicirio di Gesti.

<sup>1</sup> T. IX, Conc. p. 1036.

Cristo: e però nella terza sessione, si scomunicò l'arcivescovo spagnuolo che dava all'Occidente un si pericoloso esempio. Si osserva anche in questo coucido di Reims, che all'apertura della terza sessione, si candò il Veni Creator; primo monumento che ci

resti dell'antichità di quest'inno, di cui s'ignora l'autore.

Non si losto gli affairi della religione farmono regolati in Francia, che il papa passoli in Germania, e cichèrò nel mese di novembre il concilio di Magonaro di egli avvaria indicato. Admartonsi quivi da quaranta vescovi all'incirca, compresivi ciaque metropolituri; S. Bardone, artivectoro del hugo, ne rea uno de più illustri. L'imperatore harrico vi si trovava pure presente coi signori di Germania. Si diede opera, come in Francia, a rimediare a disordini che regnavano nel poce, e specialmente alla simonia dei matrimoni del preti. Sibicone vescoro di Spira, vi il a accusato, e a giusda ragione, di incontinenza e gele bebe cò miliosotate di sancipio ardimento di volersune purgare colla prova del corpo e del sangue di Gesi Cristo, ma improvisamente fai colto da un assallo di paralisa, in seguito della quale le sana bocor ramase contorta per tutto di resto de' sinoi di 1. In queste concilio il papa creò gli arcivescovi di Colonia arcican-celleri della romana Chiesa e cardinoli-preti della ciaces di S. Giovanni dinanzi alla porta Latina. Ma queste der dignità culdero in dissoso, e non reslò agli arcivescovi di Colonia reta di diffitto di vestiri si rosso come i e aratinalia.

san Bardone mori circa un anno e mezzo dopo, il 10 giagno 1054 °, Egli era stato monzo della lodia di Fulda, ove non pensava de a vivere nella semplicità, quantunque fosse parente dell'imperative. Un giorno pure che i suo confratelli lo motteggiavano perche i elegera il Pastonale di S. Gregorio, rispose loro molteggiando come essi « Forse verrà un re, il quale, non aspendo più chi far vescovo, gitterà gli occhi sovra di me ». Sicome egli avvas falto in questo mezzo eccilenti studi solto il "abata Arimbaldo, poscia artivescovo di Magonia», e che dava a divedere altretlanta prudenza che dottina, il abata Ricardo gli stillo il occodotta di un novo monostero stabilità coniona all'antico. L'imperatore Corrado che anava i religiosi di Fulda, essendosi reazlo a vistare questo navos stabilimento, il maraviglia dell' ordine, che martenero quiti Bardone; peres affizione a questo pio parente di sua moglie, gli diede l'altoria di ventine appresso Colonea, poi quella di Herfidel pereso Fulda; e finali-mente dopo la morte di Arbone, arcivescoro di Magonza, lo fece innikare a questa secle ne chi di cinenza il micra. Ma seppe poro tempo dopo che questo bomo secle ne chi di cinenza mia sull'intera. Ma seppe poro tempo dopo che questo bomo

monaco non fu che un mediocre vescovo.

Bardone, trovandosi con esso lui a Goslar per le feste di Natale, ofizio il primo giorno, seguendo la prerogativa del suo posto. L'usanza era che il celebrante predicasse dopo il Vangelo: il nuovo arcivescovo adempì al suo incarico, e non fere menomamente ispiccare la sua eloquenza. Parecchi critici dissero il loro parere con assai di liberà, e trovaçono in gran numero chi fece loro eco, siechè furono altamente biasimati coloro che avevano elevato un semplice monaco ad una dignità sì eminente. Il di veguente, giorno di S. Stefano, Thierri, vescovo di Metz, cantò la messa e fece un eloquente sermone. Ecco, disse ognuno, ciò che si chiama predicare: questi è veramente un vescovo. Il giorno di S. Giovanni fu chiesto a Bardone chi oficierebbe: ei disse che sarebbe stato quel desso: allora i suoi amici postisi in apprensione cercarono di distornelo sotto vari pretesti. Ei nulla ascolta, sale sul pergamo, eccita l'ammirazione di tutti, e fa prorompere in lagrime tutto il suo uditorio. Allorchè ei venne, giusta il costume, ad assidersi a mensa coll'imperatore. Corrado gli disse: Oggi è veramente per me il di di Natale ; la gelosia e la malignità sono confuse; e non sapeva come esprimergli la sua contentezza. Ma l'arcivescovo non parve più far caso delle lodi di questo giorno, che del disprezzo de' giorni antecedenti, abbandono la corte più presto che gli venne fatto, ed andò a confinarsi nella sua diocesi, cui governo per venti anni in modo da mentarsi luogo fra i Santi che la Chiesa pubblica-

Elb' egli per successore Liupoldo, proposto della chiesa di Bamberga. Siccome questo prelato celebrava dinanzi a Leone IX, in un altro viaggio che questo papa fece in

<sup>2</sup> T. IX, Cone. p. 1046. - 2 Sec. VI, Bened. 2, p. 6.

Germania, un diacono del paese, seguendo l'usanza della sua chiesa, cantò una lezione dopo la prima orazione della messa. Il costume era a Roma assai differente, ed alcum Romani del seguito del papa, gli persuasero di far proibizione al diacono di continuare la sua epistola. Questi, giovane brioso e poco timido, prosegui sempre ad alta voce, come prima, quantunque il papa gliel' avesse per la seconda volta vietato; alla fine il sonto pontefice, tocco dell'arroganza di quel giovine cherico, lo fece chiamare dopo la sua lezione e lo depose sull'istante. L'arcivescovo continuò tranquillamente insino al momento del sacrifizio; ma allora egli si assise sopra la sua sedia, e protestò, che ne egli, ne altri finirebbe la messa se non gli si restituiva il suo diacono. Leone IX, al quale viene rimproverato uno zelo talvolta troppo vivo, mostrò in questa occasione, che sapeva al bisogno temperarne l'ardore, e rigettar ben anco i consigli che lo animavano. Egli rimandò immantmente il diacono rivestito de' suoi ornamenti, e perciò tenuto per rimesso nel suo grado, dopo di che Liupoldo terminò l'uficio. Si deve qua considerare, dice l'abate di Usperga 1, e la fermezza del metropolitano in sostenere la sua dignità dinanzi al papa, e la sapiente umiltà che fece sentire al papa la necessità di cedere al metropolitano nella sua provincia; ma per recare il lettore al punto di fare la giusta stima del fatto e della riflessione dell'autore originale, noi dob-biamo avvertire, che l'abate d'Usperga scrivendo a dettame dell'imperator Federico II nel tempo delle sue controversie con Leone IX, ha mal giudicato di questo affare per l'odio che egli aveva concepito contra i romani pontetici. Non è necessario al capo della Chiesa il soggettarsi agli usi di una chiesa particolare in cui si trovi. Se il papa cedette in tale occasione gli è che mostrò una maggiore prudenza e virtu, che non Liupoldo; gli è perchè non volle nel mantenere la censura che egli aveva pronunziata contribnire allo scandalo dato dal diacono e a quello che poteva derivare ben anco dalla condotta del prelato.

Rimediato a' disordini dell' Alemagna papa Leone riporti per l'Italia continuando a risabiliri la regioni sa tutta la sua va, e procuramodo per quanto era da lui il maggior bene della religione. L'assando per la Lorena egli prese seco Umberto, alate di Moyen-Montire, e lo fice vescovo e cardinale, e soi vi lverime tra poto figurare come l'uno de pretati più tilori del suo septo cosa per soni lumi, come per servigi imporura l'avono della della

Poco dopo le solemnità di Pasqua egli tenne finalmente nella chiesa di Laterano il concilio romano, che egli aveva indicato 2. Vi convennero cinquantacinque vescovi od arcivescovi, moltissimi de' quali del regno di Francia, siccome quegli, cui dovevano premere assaissimo gli affari, che vi si dovevano trattare in conseguenza del concilio di Reims. La deposizione di Gelduino di Sens fu confermata; ma il savio pontefice credette di dover rimettere in carica il successore, che gli era stato dato in maniera irregolare, quantunque con giustizia, guardando alla sostanza della cosa. Ugo di Langres, accusato di tanti delitti, aveva conservata sempre la fede, e ben anco moltissimo zelo contra gli eretici. È questo il primo autore che si sappia avere scritto contra Berengario. L'orrore della scomunica e lo stato deplorabile della sua coscienza risvegharono i suoi rimorsi. Egli andò a piedi nudi a Roma, e non solamente confessò al papa i suoi peccati, ma si presento al concilio con nudate le spalle e con in mano delle vergue, supplicando i padri a risparmiargli col mezzo di una salutare correzione le pene eterne, che egli sapeva molto bene di aver meritato co' suoi enormi misfatti. I vescovi erano inteneriti infino al piangerne; il papa inchinava ad una intera indulgenza, e facendo un'eccezione alle regole comuni, egli bramava di ristabilirlo nell'episcopato. Ma Ugo non volle attendere più ad altro che a piangere i suoi traviamenti; si ritrasse a S. Vannes di Verdun, di cui era abate Valleranno suo fratello, vi prese Pabito monastico, e morì qualche tempo dopo ne' più vivi sentimenti di penitenza. Era stato pur citato al concilio di Roma il vescovo di Dol in Brettagna e i suoi pretesi suffraganei, a fine di rispondere sul rifiuto che facevano di soggettarsi all'arcivescovo di Tours. Essi non comparvero, furono scomunicati quali contumaci e presunti

<sup>4</sup> Chron. Sax. an. 1052. Abb. Usperg. — 2 Herm. Conc., an. 1050.

scasio Ratberto, riconosciuto fra i dottori che lo avevano ad una voce sostennto nel nono secolo come in tutti gli altri, e onorò molto Giovanni Scot,o che pareva l'avesse combattuta al tempo medesimo, ma con poco grido e con minore fortuna. Scandalizzato della celebrita pericolosa, che l'innovatore di Tours dava a Giovanni Scoto, fece ogni potere di confutare nella sua scuola quel permeioso scrittore, e di vendicar la dottrina cattolica di Pascasio. Sopra di che Berengario gli scrisse nel seguente modo; « Da: Enguerando di Chartres io ho scutito, mio fratello, che voi censurate e date per eretici i scutimenti di Giovanni Scoto intorno al Sacramento dell'altare, in tutto quello in cui non si accorda punto col vostro favorito Pascasio. Se la cosa è così, voi non avete usato bene del vostro spirito, il quale non si debbe dispregiare, ma non è per anco ben versato nella scienza delle Seritture. Tenendo questo dottore per eretico, del quale jo approvo i sentimenti, voi dovete trattare del paro Ambrogio, Gerolamo ed Agostino, per tacere degli altri ». Fu appunto per questa lettera, data al coneilio di Roma, che si giudicò de' sentimenti eretici di Berengario. Egli vi fu condannato e privo della comunione. Ma perchè egli era assente, fu citato al concilio convocato a Vercelli pel di primo di settembre dell'anno medesimo, a fine di essere sentito nelle sue difese.

Intanto egli si giovò dell'assenza di Lanfranco, il quale fu chiamato al concilio di Roma, e tentò di diffondere i suoi errori in fin nella Normandia. Egli andò al monastero di Preau, fondato di fresco nella diocesi di Lisieux, e che respirava tutto il fervore di una prima istituzione. Roberto, ultimo duca di Normandia, l'aveva onorato de' suoi benefizi; e per tramandare i suoi sentimenti di benevolenza a Guglielmo, suo figliuolo ed erede, egli aveva scelto questo principe a testimonio delle disposizioni della sua liberalità, e così pure molti giovani signori, a' quali fu dato uno schiaffo, affinchè ne conservassero la memoria; usanza fin d'allora antica, e che presenta la ragione di quello che si pratica nel dare la confermazione ai fanciulli. Ansfredo, abate di Preaux, non prima ebbe inteso Berengario, ebbe orrore di una dottrina così lontana dalla fede comune 4. E pereiò l'innovatore andò issofatto dal duea Guglielmo, credendo di sorprenderne più facilmente la giovinezza; ma questo principe, dimostrando già la superiorità e la giustezza di spirito che fece da poi così bellamente conoscere, non istimò di dover riferirsi al suo giudizio in cose di religione. Egli tenne presso di sè Berengario e ragunò i più valenti de' suoi Stati nella piecola eittà di Brionne, vicino alla badia del Bec. Berengario vi andò con uno de suoi discepoli, sulla cui eloquenza egli fondava tutte le sue speranze; ma essi furono così gagliardamente confutati, che fu ridotto egli stesso ad un vergognoso silenzio, e poi al dover confessare la fede cattolica (4050). Ma uscito appena da quella conferenza egli scrisse a' suoi ciechi settari una lettera piena delle sue solite bestemmie. Egli ebbe perfino l'ardimento di trattare d'eretica la Chiesa romana e il santo papa Leone, per vendicarsi così de' Normanni uniti di sentimento colla santa Sede, come della scomunica scagliata contra di lni al concilio di Roma. Non pertanto non reputò del caso l'entrare nelle particolarità di quello che era avvenuto a Brionne; e diceva, soprastare al rispondervi infino a che egli avesse confuso il papa e i Romani nel concilio che si doveva tenere a Vercelli.

Nondimeno egii si guardo bene dal convenire a quell' augusta assemblea, elisanata im molti luoghi noncialo plenario, done si videro di fatto dei vescori di tutte le parti del mondo <sup>5</sup>. Ma per osservare una qualche misura, o megito per fare illusione a suoi partigiuni egii mandò die ecclesiastici, che potessero in seguito demigraturi fatti, e renderne sospetta la legitimitià. Lantranog, che il papa svera dopo il concilio di Roma stimato per l'uno degli unimiti, che conoservano megito il sistema dell' ressirra, non falli di trovarsi a quello di vercelii. La fir tetto pubblicamente il libro di Giovanni Scoto, e ti ad una voce proservito. Si esposero possa i sufirmenti di derengiti en mentale, e la di una voce proservito. Si esposero possa i sufirmenti di derengiti en mpetale, e non estanfe tutte le arti de <sup>5</sup> unoi emissari, la sua condanna venne confirmata. Non prima esti obbeva aperta la bocca in una difusa, i vescori tutti d'accordo levarono un solo e medessino grado di orrote. In questo medesimo concilio il papa sospese dalle use funzioni. Unfredo di Ravenna, i punizione di alcune coolo verso la Chica di Roma. Dipo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durand, Troarn, part. 9, p. 106, — <sup>2</sup> Herm, Chron. ad an. 1050, IV

poiché questa citté era stata la sede principale dell'autorità de' Greci in Italia, i suoi arrivesori ouscriveratorou nal'alterizza e pretensioni finor di misura, le quali fornava no sopra Intio in danno de' patriarchi di Grado. Nel cassigare Unfredo, papa Leone IX concredette i palio a Domenico di Grado, o di nitto di fir pordare la crote dinauti a sè. Ma quest' antica controversia non fia per anco allora lerminata; e non fia che tre ami dopo, che il melesimo papa nel sou concilo statui efficaremente, che il patriare di Grado, detta altramente la justova Aquinca, sarebbe metropolitano delle due province d'Istria e di Verenia secondo i privilegi de Sommi pontefici.

Non aspettando l'esito del concilio, che si teneva in Italia, Berengario andava sempre innanzi nelle Gallie. L'umiliazione che egli aveva patito nella conferenza di Brionne, gli stava a cuore sopra ogni cosa. Per coprire la vergogna della sua disfatta e rinfrançare i suoi partigiani sconcertati, egli pubblicò una lettera diretta a un dotto religioso del Bec, chiamato Ascelino, il quale era stato l'uno de' suoi più terribili antagonisti nella controversia. Egli pega in essa di essere stato ridotto a confessare, che Giovanni Scoto aveva errato in materia di fede, e colla sua doppiezza e i suoi ordinari sotteringi spiega la confessione, che era stata a lui cavata su tale argomento. Egli aggiugne, che non si potrebbe trattare d'eretico un tale autore senza temerità, ingiustizia, empietà; che per lo contrario immaginando col solo Pascasio, che non rimane cosa della sostanza del pane e del vino nel sacramento del corpo del Signore, si dava in un sentimento non meno contrario al senso comune, che alla dottrina del Vangelo e dell'apostolo S. Paolo. Nella confutazione che Ascelino non tardò guari a pubblicare, la prima cosa egli fece chiara la nuova impostura di Berengario, e per confonderlo con alcum punti precisi egli prese a testimonio tutti quelli che avevano assistito alla conferenza, di quello che l'innovatore aveva convenuto intorno all'eretico di questa proposizione particolare di Giovanni Scoto; questo si fa in apparenza e non in realtà: Specie ista geruntur, non veritate. Egli dimostra poi, che il sentimento attribuito al solo Pascasio è quello della Chiesa universale; che esso è perfettamente conforme alla dottrina degli evangelisti e a quella del Dottore delle nazioni, e finalmente, che esso non contien cosa di contrario alla natura, le tui leggi essenziali non sono altro che la volontà onnipotente del Creatore.

Nella circostanza medesima, Adelmano, teologo della chiesa di Liegi e poi vescovo di Bresse, scrisse a Berengario una lettera, che così leggeva 1: « Mio fratello, mio carissimo fratello, poichè io posso darvi questo tenero nome in memoria della dolce società, nella quale noi siam vissuti a Chartres, voi più giovane ed io nn pò più vecchio, nella santa scuola del Socrate cristiano, il nostro venerabile Fulberto; vi ricordi, o mio fratello, de' colloqui, che questo padre, sempre memorando, teneva la sera con noi, in un piccolo giardino presso la cappella. Là, favellandoci con tanta tenerezza, che spesso le lagrime gli troncavano il discorso, egli non cessava mai, e voi ben vel sapete, di ripeterci: Mici cari figlinoli, seguite sempre le vie battute, e camminate con somma cura, sulle orme de' padri, non fuorviando mai da esse ne a diritta, ne a sinistra. Dio vi preservi dunque, o mio carissimo fratello, dal dare in scutieri obliqui! Per lo contrario affrettatevi a smentire le voci, che si diffondono contra di voi perfino in Germania, e che aggravano ogni di più il mio dolore, su questa terra stramera. Non si finisce mai dal ripetermi, che voi vi siele separato dall' unità della Chiesa, insegnando, che l'ostia immacolata che si sacrifica tutti i giorni e in tutti i luoghi sopra i nostri altari non è il vero corpo e il vero sangue di Gesù Cristo, ma una semplice figura ed una rassomiglianza. lo vi scongiuro pertanto per le misericordie elerne e per la memoria immortale del nostro incomparabile Signore, a non isturbar la pace della Chiesa cattolica, per la quale le tante migliaia di martiri e di santi dottori hanno combattuto e versato i loro sudori e il loro sangue. Eglino hanno presa così bene la sua difesa, che tutti gli eretici passati e avvenire sono del paro ad una confusi ».

 Questa commovente esortazione congiunta coi sodi mezzi sopra i quali Adelmano stabiliva nella medesima lettera la credenza comune dell'eucaristia, era certo di tale natura da toccar forte il cuore; ma i capi di fazione non hanno comunemente visceri.

<sup>1</sup> Apud Lanfr. t. 9, p. 24.

LIBRO TRENTESIMOPRIMO

altro che pel loro sistema e la loro bugiarda gloria. Berengario continuò sempre a lavorare co' snoi discorsi, co' suoi scritti e co' suoi emissari, a fine di ingrossare la sua setta. Egli si applicò sopra tutto a farsi de' protettori e de' partigiani nell'episcopato, e sedusse di fatto Brunone d'Angers e Frollando di Senlis. Allora tutti gli altri vescovi del regno entrarono in timor grande intorno a' pericoli che correva la religione. Ei fi parteciparono al re, il quale convocò un concilio a Parigi per la metà di ottobre di

quell' anno (050), e fece ingiungere a Berengario di andarvi.

All'epoca indicata un gran novero di prelati, di dotti ecclesiastici e di pii signori, al corteo del re Enrico, giunsero al concilio, ma l'eresiarca si guardò bene dal comparirvi 1. Egli si rimase nascoso ad Angers, presso il vescovo suo fautore. Non pertanto si procedette contro di lui. Si lessero con attenzione i suoi scritti, e si ascoltarono da principio con gran silenzio, ma la loro empia dottrina destò ben presto i mormorii e claniori dell'indegnazione. L'autore fu immantinente e ad una voce condannate, e così pure il libro di Giovanni Scoto. Il re ed i signori dando sia divedere molto più dispettati che il clero contra i nemici del mistero adorabile, che forma l'oggetto il più sacro del culto pubblico, fu statuito, che se que' settari non venivan punto a resipiscenza, l'esercito francese con in capo ad esso i cherici in vesti sacerdotali, marcerebbe contra di loro e ne farebbe ginstizia. A tale notizia gl'innovatori firrono costernati e i meno ostunati abiurarono sulle prime la nuova eresia. Ma ben presto i capi della setta coi loro artifizi e i loro protettori trovarono il modo di scongiurar tale procella. Il vescovo di Senlis sopra gli altri maneggiò tanto bene lo spirito del re, gli fece tanti elogi delle virtù e della pietà di Berengano, che il principe, come avviene di tutti i grandi, i quali sono spesso la vittima in cotali cose, non si potè persuadere, che un' ecclesiastico tanto pio fosse un eretico. Si mise pertino il timore nel re, che potesse diventare lo stromento dell' invidia di coloro, a' quali il merito faceva ombra. In somma il re Enrico, senza mutare di sentimenti, mutò procedere, o almeno si lasciò ammansar molto intorno a questa faccenda. In questo modo i maneggi e l'ipocrisia rendono spesse volte inutile lo zelo de' migliori principi: l'errore che essi potevano facilmente soffocare in sul suo nascere, getto poscia radici tali, che riesci quasi impossibile di

Il desiderio di rimediare interamente ai mali della chiesa di Francia vi chiamò papa Leone poco dopo il concilio di Vercelli. Ma gl'innovatori dissimularono durante il nuovo soggiorno, ch' ei fece nel regno, e noi non vediamo che siasi avuto alcun motivo di lamentarsi della negligenza che si metteva in reprimerli. Per lo contrario egli dovette occuparsi di un oggetto molto meglio adattato alle sue pie inclinazioni. In questo viaggio egli stabili S. Roberto, abate della Chaise-Dieu, quel sacro asilo delle più pure virtù e così giustamente chiamato Casa di Dio, Casa Dei. Il santo fondatore era figliuolo del conte Gerardo, uscito dalla famiglia di S. Gerardo d'Aurillac 2. Egli passò la sua gioventù in una innocenza ammirabile; col crescere degli anni cresceva sempre dall'una virtù nell'altra, e finalmente quantunque sacerdote e canonico di S. Giuliano, egli prese la risoluzione di consacrarsi a Dio nella solitudine. Si associò Stefano e Dalmazio, due persone di alto grado che egli aveva guadagnate a Dio. Tutti e tre si ritirarono presso una piccola chiesa royinata a mezzo, la quale apparteneva a due fratelli canonici del Puy, e che ottennero facilmente da loro colle campagne incolte che la giravano. L'uno de' quali fratelli, chiamato Arberto, venne anzi in processo di tempo ad unirsi con loro. Essi dovettero patire assai non solamente della sterilità del luogo, ma eziandio dell'ignoranza e durezza degli abitatori, i quali ogni di gli ingiuriavano. Finalmente colle loro fatiche e la pazienza trionfarono di tutti gli ostacoli. È vi convenue un sì gran novero di persone che volevano vivere sotto la condotta di Roberto, che egli fermò il disegno di istituirvi un ben regolato monastero, e l'esegui coll'approvazione del vescovo di Clermont e col consenso così del re Enrico, come di papa Leone, ambedue i quali diedero le loro lettere colla data di quell' anno 4052. Non avendo altro capitale da quello in fuori della Provvidenza, il santo abate ristaurò molte chiese, un cinquanta almeno, che andavano in rovina;

<sup>1</sup> Durand, Trourn. \_ 2 Sac. VI, Bened. part. 2, p. 188.

vide il suo monsstero popolato da ben tecento monaci, e col volger del tempo diventò il capo di una congregazione numerosa solto la regola di S. Bendetto. Egil governò quindici anni la san comunità, e fee tanti miracoli dopo la san morte (1067), che i suor religiosi, afieni affatto dal divolgarne dei faisi in onon sono, lo pregratoro invere a non isturbare la loro solitudine e il loro raccoglimento con maraviglie, che attrevano al loro destro un concroso pereptuo di persune d'ogo il con

Il santo papa Leone IX ricevette pure assaissima consolazione de frutti di salute, che produceva allera gallo Chiesa di Francia la sata i situtione dei Cannoini regolari, che comiunizava a difindetesi nel regno. Da lunga pezza si erano veduti i cherici di molte chiesa vivere in comminen sotto mar regola e de' superiori; ma questo genere di vita, lasciando ad essi la proprietà del loro beni e la facoltà di farne quell'uso de giudicavano migliore, non li rostituiva punto religiosi. Quantumque s. Agostino avesse erramente istituiti in Africa di quei canoniri, che non possedevano nulla in proprio, è però molto dubbio, che ve ne siano stati nelle Galle prima dello atbilimento della congregazione di S. Rufo d'Avignone, che quattro pi recelessistici chiamati Arnaldo, Oddinor, Ponzio e Durando istiturinor arano 4039 Il medesimo anno Sasurvlone ne stabili una comunità all'altro estremo della Francia, nel luogo chiamato Falempino coll'approvazione, e per le liberati di Ugo, vescoro di Nopor e di Tourrais. E da quel tempo in poi si fornarono moltissimi di si fatti stituti. Bufiafancati i Frances in tutti i loro pii disegni, la popa andio norellamente in Ger-

nunracrati i Frances in tutti i loro pu disegni, il papa ando novellamente in Germania, dove si southe'on S. Ugo di Clany, al battesimo di un figinulo dell'imperatore, che il santo abate levò del sagro fonte. All'abate Ugo fu dato un segno più importante di condidenza e di sima mandando in Ungheria per arrestamre le turbolenze engezoiare la pace fra l'imperatore e il re, la quale venne di fatto conditiusa. Leone tomò prestamente in Italia, dove egli tenne un nuovo concilio, e depose ben anco alcuni vescovi scandalosi. Nel medesimo anno 1052 questo infatticalide pontefice trasse per la terra volta in dermania. Viaggi col linglia e la si spesse volte replicati parranno certamente straordinari nel capo della Chiesta, ma i disordini erano in molti linglia latino grandi, la multidudie, la qualità, l'audacia ad de' colprevi co-tanto imponenti e perniciosi, che la presenza di Pietro, incaricato di riufancarei sioti fratelli inclia fede, poteva solo arrestarei d'orocidente in stato di resistere al maggiore degli scandali, che l'Oriente doveva lono dare consumando il suo estimativo abbandono.

Intanto Leone IX si credette di nuovo obbligato a tornare in quelle provincie d'Italia, che i Normanni avevano finalmente sottomesse alla loro signoria, che sulle prime pareva cotanto debole. Dopo la gloriosa difesa di Salerno fatta dai quaranta pellegrini di questa nazione, che si tornavano da Terra Santa, i lor o valenti compatrioti non erano rimasi sordi agli inviti replicati degli Italiani, che gli avevano affrettati a venire a godere con loro della dolcezza del loro clima e de' bei frutti di una terra così avventurata. L'amore della gloria fu uno sprone vie più vivo alla bravura normanna. Molti di loro vennero da principio, come si è veduto, a procacciarsi fortuna in Calabria. sotto il conte Rodolfo, e poscia sotto il famoso Roberto Guiscardo. Essi fecero maraviglie di valore contra i Saraceni e i Greci; e con una breve mano d'uomini ei francarono in breve termine l'Italia da questo doppio giogo. Ma non mostrando più il disinteresse e la moderazione de' liberatori di Salerno, ei si pagarono de' loro servigi coll'invasione e coll'oppressione. Al manco di nemici ei misero a contribuzione tutto il paese, non risparmiando nè manco le chiese ed i monasteri, A' tempi di papa Leone IX le loro violenze e le loro rapine trascorsero tant' oltre, da far desider re agli. sciagurati Calabresi il giogo de' Greci, e invocare il soccorso di essi. Ed ecco in quali, termini ne scrisse a Costantino Monomaco imperatore di Costantinopoli: « Vedendo la nazione de' Normanni levarsi con una empietà più che pagana contra la Chiesa di Dio, tormentare e trucidare i cristiani, non risparmiare nè l'età più tenera, nè il sesso più debole, e non fare divario alcuno tra il sacro e il profano, spogliar le chiese, royinarle, incendiarle, io ho creduto, che la sollecitudine che mi debbe far vigilare al bene di tutte le chiese, mi stimolasse ad oppormi a questi mali. Io ne ho sgridato gli autori; io gli ho pregati, scongiurati, avvertiti; ma ogni mia cura cadde invano. E però giudicai, che bisognasse far temere la vendetta degli uomini a coloro, che non temono quella di Dio: nè già che io voglia la morte d'alcun normanno o di qualunque altro; no, io non cerco che solo di rintuzzare col terrore delle armi, coloro che il timore dei giudizi di Dio non arresta punto 1 ». Così, dopo aver tentato inutilmente ogni altra via, non risparmiando i fulmini della Chiesa, Leone IX prese il partito di marciar con-

tra i Normanni con un esercito composto tra d'Alemanni e di Italiani. Un tale procedere farebbe ingiustamente accusar Leone di avere seguito i movimenti troppo impetuosi del suo zelo. Quelli che citano la cronaca di Ermanno e gli fanno dire che uon conveniva al papa di combattere altro che colle armi spirituali, non lo citano punto con esattezza: questo autore contemporaneo dice soltanto, che sarebbe stato meglio che Leone si limitasse ad impiegare i fulmini della Chiesa. Imperocchè in massima, tutti i teologi si accordano in riconoscere, che il papa può servirsi delle censure per fare osservare la giustizia anche rispetto ai beni temporali: e non diversano che nello stabilire i casi in cui v'ha realmente abuso. Ora, per giudicarne sanamente ei bisogna trasportarsi al tempo in cui accaddero tali fatti, e non giudicar del passato secondo le idee de nostri tempi. E vero, che Pier Damiano, allora abate de solitari di Fonte-Avellana e ordinariamente cotanto rispettoso verso i sommi pontefici, disapprovò altamente una tale spedizione; ma siccome la Chiesa universale la pensa affatto diversamente di lui, si può non fare alcun conto del sno biasimo. Il pio eremita si levava allora contra i vescovi alemauni e francesi, che non si facevano scrupolo alcuno di vestir lorica ed elmo, e nell'ardore del suo zelo egli ha passati i confini . Leone IX non imitò inoltre i prelati, di cui Pier Damiano censurava il far bellicoso: egli aggiunse alle sue proprie le soldatesche, che gli aveva mandato l'imperatore d'Alemagna, e se stimò bene di doverle accompagnare, è certo che uon era presente a' combattimenti. Del resto, a quella guisa che si loda Giovanni X di avere scacciati i Saracem dal posto che occupavano sul Garigliano (966), si è forse biasimato Leone IX solo perchè il successo non parve giustificare la sua impresa. L'esercito pontificale fu sbaragliato interamente, e il papa che era in una piccola città vicina, dove aspettava l'esito della pugna, fu in breve assediato e costretto a rendersi. Nondimeno i Normanni lo trattarono con grande rispetto. Essi non gli domandarono per prezzo della sua libertà che sola l'assoluzione dalle censure, che egli aveva fulminate contra di loro, e che egli stimò bene di dover rivocare. Non pertanto ei lo riteunero a Benevento, dal giugno 4053, nel quale s'era data la battaglia, insino al marzo del seguente anno.

In quel mentre egli ricevette la trista notizia, che Michele Cerulario, patriarca di Costantipoli, si era col furor maggiore levato contra la Chiesa romana. L'attacco era preparato da lunga mano, la condotta di Michele pensata ad agio, i principali attori assicurati: e il capo della setta in istato di cominciar la pugna fuor d'ogni timore. L'imitatore di Fozio non aveva però nè il genio, nè l'erudizione, nè tutte l'altre doti del suo esemplare. Ma la piaga aperta anticamente alla Chiesa greca, e così mal chiusa da poi, non aveva cessato mai dal far sangue; le forze di questa Chiesa, venendo meno ogni di, si erano sordamente consumate; e nello stato deplorabile in cui ella si trovava a' tempi di Michele, l'abilità subalterna di quest' ultimo corrompitore bastava all' impresa che gli rimaneva da compiere. Egli ebbe inoltre cura di associarsi due uomini adatti, l'uno per la sua audacia e l'altro per la sua erudizione ad assicurarne interamente il successo. Il primo era Leone di Acride, metropolitano di Bulgaria, e l'altro Niceta, monaco del monastero di Studi. Michele scrisse in suo nome e in quello di Leone, a Giovanni, vescovo di Trani nella Puglia, una lettera, che pretendeva far passare più lungi a. Egli vi rinovava i rimproveri, che Fozio aveva fatto ai Latini; e da questo principio di vanità che rende tutti i settari così sensibili alla gloria di sopravvanzarsi l'un l'altro, egli faceva all'Occidente un delitto enorme dell'uso degli azimi, dei quali il primo autore dello scisma non aveva fatto mai parola. Umberto, che papa Leone aveva condotto seco dalla Lorena, e l'aveva già fatto cardinale del titolo di S. Ruffina, nel passare per Trani ebbe comunicazione della lettera del patriarca di Costantinopoli. Siccome egli era versatissimo nella lingua greca, la tradusse fedelmente

<sup>1</sup> Hist. de l'Eglise gallic. t. 9, p. 347. - 2 Labb. Concil. t.9, p. 948. - 3 Ap. Baron. an. 1054.

in latino, e la portò al papa, il quale fin d'allora previde tutte le conseguenze di un

attacco così gagliardo e senza fondamento di ragione.

Non mettendo tempo in mezzo il sommo pontefice scrisse per rintuzzare codesti temerari, i quali pretendevano illuminare, o meglio denigrar la Chiesa romana, istituita da Gesu Cristo la prima e la maestra di tutte le altre. " La sede apostolica, dice egli 1, avrà dunque ignorato per oltre mille anni da poi la passione di Nostro Signore, in qual modo si debba fare la memoria del sacrifizio di quest'adorabile vittima ». Egli nota poscia gli errori e le negligenze, molte inescusabili e gravi colpe, onde si potevano accusare i Greci con molta maggior ragione che i Latini. Ei rimprovera loro in ispecial modo l'uso di ordinare degli eunuchi all'episcopato medesimo: « Il che diede motivo, dice egli, di pubblicare, che una donna era stata levata sulla sede di Costantinopoli ». A tale proposito si può notare, così come di passaggio, quale giudizio si debba fore della storia della papessa Giovanna, che i suoi inventori collocano moltoprima di Leone IX. "Rispetto agli usi indifferenti, ripiglia il pontefice, rispetto alla diversità delle costumanze ricevute in diverse chiese, sarebbe cosa fuor di ragione e colpevolissima il levarue alcuna dalla comunione sotto questo vano pretesto. Così la Chiesa romana, porgeva l'esempio della condiscendenza e della carità, mentre a Costantmopoli, come ne corre la voce, si chiudono le Chiese ai Latini; a Roma per lo contrario non solamente si lascia ai Greci intera facoltà di seguire i loro usi particolari, ma si esortano ad osservarli religiosamente. Noi ben sappiamo che è la mancanza di fede e di carità, e non la diversità de costumi quella che nuoce alla salute »:

Intanto l'imperatore Costantino Monomaco, il quale aveva bisogno del papa è dell'imperatore Enrico contra i Normanni, scrisse al sommo pontefice, a fine di ritornar concordi fra esse la Chiesa greca e la latina, e obbligò il patriarcaMichele a scrivere pur esso al fine medesimo. Il papa che desiderava vivamente l'innione, mandò tre legati a Costantinopoli (1054), il cardinale Umberto, Pietro, vescovo d'Amalfi, e Federico, diacono e cancelliere della Chiesa romana, parente del papa e dell'imperatore Enrico, e poscia papa egli stesso, sotto il nome di Stefano IX. Questi legati portavano lettere del pontefice per l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli, e questi non era in esse qualificato altrimenti che col titolo di arcivescovo. Il santo pontefice gli rimproverava ben anco a, come di nua insensata usurpozione, il titolo che si arrogava di patriarca universale; titolo, che nè S. Pietro, gli diss'egli, nè alcuno de' suoi successori non consentì a ricevere. Nella lettera all'imperatore a egli esalta la sollecitudine di questo principe in proporre egli il primo la concordia e la riunione. Poscia egli tocca l'affare dei Normanni, e, cosa che giustifica questo santo papa contra di loro, ci fa sapere che egh aveva marciato con delle soldatesche non per procacciar loro la morie, ma per ricondurre col timore degli uomini quelli che si mostravano inflessibili al timore di Dio; che in quello che ei li richiamava di nuovo ai principi della religione con paterne esortazioni, e che l'assicuravano della loro obbedienza con ogni sorta di promesse, essi avevano assalito le genti del suo seguito, mentre meno se l'aspettavano.

Allorche il santo pontefice serisse queste lettere ggii era tutavio in potestà dei Normanni, che cidito è rendette consista delle lora proprie vistorie col coniunuo spettasolo, che porse loro dell'austentà e della santità della sana vita. Egii dormiva per terra
sopra un semplicie tappete con a capezzale tura pietra, e la zarie vestita di un cilicio,
e nondimeno il suo riposo era brevissimo. Ogni notte recitava il sallerio e fareva lecentinacia di genulessoni. Celebrava ogni di la messa, recitava da cape li sallerio e vi aggiugnera orazioni in numero infinito e la sue limosine erano immenesse e non si vode mai negaria a niun porevo, fossero pour moltissimi quelli che a lui intervano. Dopo la finiesta battagità de suo coi Normanni; parve tocco di mortale angeoscia, indi cadderia tal lanquore, di cui mon sanò più. Egli ritimo pi porò a loma così malato con'era; malago brevi di, scutendosi venute meno affitto le forze, quantunque avoses soli cinquantadie annia, eggi si fere portare alla chiesa di S. Pettro per riceverir l'esterna unzione è poi il ascramento del corpo e del sangue di Nostro Signore. E finalmente si morì il 19 dell'appire 1053, il sesto amo del suo cuttara el pontificato, il quale vació dappoi per quasi un anno. Mentre fu in vita egli aveva fatti molti miracoli, ma dopo morto ne fece molti ancora alla sua tomba. La Chiesa onora la sua memoria il di della sua morte.

Intanto i legati giunsero felicemente a Costantinopoli e furono accolti a grande onoranza dall'imperatore 4. Durante il loro soggiorno, Umberto, capo della Legazione, fece per iscritto un' ampia e soda risposta alla lettera del patriarca Michele e di Leone d'Acride contra i latini. E subitamente la comunicò all'imperatore, il quale ne parve cotanto soddisfatto, che la fece tradurre in greco e pubblicare in ogni parte. Egli rispose pure al traltato del monaco Niceta, soprannominato Pettorato, presso a poco sui capi istessi articolati da Michele Cerulario. Niceta vi aveva per giunta rimproverati i Latini, che rompevano il digiuno della quaresima, dicendo tutti i giorni la messa prima dell'ora di nona; laddove in que' giorni i Greci non celebravano se non la messa dei presantificati, all'ora di nona e senzi consacrare, come si pratica pur tuttodi fra loro, Dopo fatta sentire la frivolezza e il ridicolo di tali obbiezioni, il dotto cardinale fa vedere, che i Latini osservavano la quaresima senza alcun paragone meglio di quegli Orientali, che appigliaudosì a delle minuzie avveniva spesso che non digiunassero ne punto ne poco, e recavano alla Chiesa de legumi od altri alimenti che mangiavano pubblicamente. L'imperatore fece tradurre questo secondo traftato di Umberto. Egli andò ben anco insiem coi Legati e un gran numero di cortigiani al monastero

di Siluli, di cui Niceta era manaco, fere l'auciare il suo libro al cuspetto di tutti, e constriuse l'autore da nationalizzato inisime ona lutti gli audici de l'osserso osi di negare il primato della Chiesa romana o riprendere un solo puuto della sua fede erimpre ortolosas. Si elbe equi regione di credere Niceta sincercamente convertito. La diumaegli andò di sua propria volontà a trovare i legati nel loro palazzo, propose alcune nuove piccide difficottà, e dopo di avente avuto lo scioglimento, pronumizò da capo l'anatema contra tutto quello che egli aveva detto o fatto in danno della santa Sede. Così il egati non lo ammiserso siltanto alla loro comunione, ma si giovarono utilimente

di lui nella loro impresa e il ricevettero nella loro confidenza.

Ma non fu così dell' astuto patriarca, Siccome egli non aveva data quella specie di

soldisfazione al soumo pontefice se non per compiserer a Costantino, ed erá forse d'accordo coll imperatore di quella nazione. Le ni apparente relitudine non lascin and di acre qualche sopertio, così non che si nitrattasse come Siceta, non rolle man parlare ai leggli en de manco vederle. Le pervio esi andigeno e 3. Socia di statoto 6 di luglio mentre il dero era in punto per la messa; e dopo essersi lamentati dell'ostinazione sissuativa del partirera Michele, deposero sull'altar maggiore una tuto di scommica; indi secondo il Vangelo usirono scuotendo la polvere dai loro piedi. In appresso esa diedre ogli avvisi convenienti alle Chiese laline di Costantingoli, p. preservo comissio dall'imperatore e si partirono carichi di doni per S. Pietro di Roma e S. Benedetto di Monte Cassino.

Due giorni dopo, mentre erano a Scimbira, l'imperatore il free richiamare alle calde istanze di pattirica, il quale prometteva alla pretine di conferir con essi e procedera alla riunione. Ma il perifio scisnatico sotto colore di una conferenza pubblici che aveva richiesta, disegnava di fare ammazzare i legati dal popolo, con persaudeglii, che esia avvano lanciaba la scomunica contra tutti i Greci, e che li volevano sottomettere come schiva il altanti. Ma l'imperatore che conosceva il suo partarra, non volte che si tenesso ni conferenza, nè conclio se non vi assistera anch' egli, e dopo avverati i soti soppetiti e altraversati distigeni dello sciamatio, foce immanimente menteri un viaggno l'egati, e altraversati distigeni dello sciamatio, foce immanimente menteri un viaggno l'egati, caltare di constituti della constitutione della polazzo. La morte di Constantion, affertitata dalla sue erzopule, et cal avvenne verso morte di Constantion, affertitata dalla sue erzopule, et cal avvenne verso.

<sup>4</sup> Baron. juxta cod. Valic.

il cadre di quell'amon 1054, non consenti a tale imperatore di andar più instanzi nei soni castighi. D'imperatirez Zore em morta alcun tempo prima. Teodora, sorella di lei, salì per la seconda volta il trono, e fii riconosciuta sola padriona dell'impero, Quantunque ella abbis suputo rendere questo secondo regno avventosa oli fuori e cava di di dettro, pure ebbe sempre un timor grande ebe il sedizioso patriarea marchimasse contra di lei, como fatto avvera contra di Costantino. Cosà Michele Crubinio chè tuttal la potesti sotto questa imperatrice, per consumare almeno quello che Fozio avvera così bene ormarato.

E'non si tenne solo contento in fare contra i legati della santa Sede un decreto di anatema approvato da quattordici arcivescovi, nè a diffondere lo scisma in ogni guisa nell'impero già cotanto assottigliato d'Oriente; ma vi volle eziandio trascinare le altre chiese patriarcali, le quali sulle prime non vollero romperla apertamente colla sede del Principe degli Apostoli. Pietro, patriarca d'Antfochia, rispose a tali sollecitazioni in modo consentaneo alla sua prima condotta, allorchè innalzato al patriarcato l' anno innanzi aveva dimandato la comunione di papa Leone IX, e riconosciuto altamente il primato della chiesa romana. Egli raporesentò al zelatore della disunione, che la maggior parte de' suoi punti d'aecusa contro i Latini non erano se non costumanze indifferenti; ehe anche i Greci avevano delle osservanze particolarissime; che rispetto ai rimproveri più gravi fatti agli Occidentali, si doveva considerare la buona intenzione, e che infino a tanto che la fede non era in pericolo, bisognava sopra ogni cosa femere di rompere l'unione e la carità fraterna. Pietro notò ben anco nelle lettere di Michele molti sciocchi trafti d'ignoranza o di mala fede, come a dirne alcuno l'imputazione fatta ai Latini di mangiar del sangue e delle vivande soffocate, dalle quali astenevansi tuttavia così nell' Occidente come nell' Oriente; di non onorar punto nè le reliquie, nè le sante immagini, alle quali il patriarca d' Antiochia, come lo testimonia, vedeva egli stesso i pellegrini franchi rendere i così pii omaggi. Finalmente notò l'anacronismo risguardante i dittici di Costantinopoli e papa Vigilio, che l'ignorante e avventato Michele diceva esserne stati levati per aver rifiutato di presentarsi al sesto coneilio, il quale era stato eelebrato più di un secolo dopo la morte di questo papa, « Considerate, ripigliava Pietro d' Antiochia, che dalla divisione fra le nostre Chiese e la gran sede Apostolica sono venute tutte le sciagure: che per tal causa i popoli sono in conturbazione, sono desolate le città e le provincie, e che le nostre armi non prosperano in nessuna parte ». Il solo articolo della processione dello Spirito Santo pareva fare impressione su questo patriarca, come sulla maggior parte degli Orientali, i quali avevano nondimeno riconosciuto al secondo eoncilio di Nicea, secondo la lettera di S. Tarasio di Costantinopoli, che la terza Persona della Trinità procedeva dal Padre pel Figliuolo. A poco a poco però questi leggeri Orientali allentarono i nodi della loro unione colla sede di Pietro, cancellarono i suoi successori dai loro dittici, e in breve non si distinsero più dalla fazione scismatica di Cerulario.



## LIBRO TRENTESIMOSECONDO

DALLA CONSUMAZIONE DELLO SCISMA DE' GRECI NEL 4054, FINO AL PONTIFICATO DI GRECORIO VII. NEL 4073.

Nel lungo spazio di tempo che la santa Sede rimase senza pastore dopo la morte di Leone IX. Michele Cerulario ebbe tutto l'agio di distendere in Oriente e assodare senza noia alcuna lo scisma dei Greci. Il breve durare della maggior parte dei pontificati in fino a quello di S. Gregorio VII, gli antipapi che sursero in tale intervallo, e molti altri impacci domestici, impedirono i papi di occuparsi delle cose lontane e di seguitare un affare, che voleva inoltre una abilità un po fuor dell'ordinario. Ildebrando, il quale era in gran credito prima di salire la cattedra di S. Pietro, aveva certamente quel genio e quel coraggio, che è di necessità a entrare nelle più grandi imprese, ma i disordini dell' Occidente non gli lasciavano agio alcuno a poter sottomettere la Grecia. Conformandosi alle massime ed ai decreti dell'antichità sulle censure e le deposizioni dei vescovi, egli applicò l'anima a ristabilire la disciplina ecclesiastica, e al tempo istesso fedele all'esempio de'suoi predecessori, e seguitando l'opinione dell'e à sua, egli represse l'ambizione e le ingiuste usurpazioni dei principi. Ma affinche il lettore non si preoccupi iu anticipazione contro il procedere di questo santo e gran pontefice, noi reche-rem qua la testimonianza di scrittori poco sospetti. « Se i papi, dice il filosofo Hume, si sono ingannati credendo di possedere un'autorità temporale, nelle generali essi ne hauno fatto un uso lodevole ed umano sia in mantenendo la pace fra i principi cristiani, sia nell'unirli contra i barbari, che andavano ogni di distendendo viemaggiormente i lor sanguinari conquisti, ovveramente nell'opprimere la simonia, la violenza, e gli eccessi d'ogni fatta, che alcuni signorotti orgogliosi e crudeli non temevano di commettere contra deboli e oppressi sudditi. Siccome nota un uom famoso, questa autorità servi a fare di tutto il mondo cristiano una sola famiglia, le cui controversie si guidavano da un padre comune, pontefice del Dio della concordia e della giustizia; grande e importante idea della più vasta e magnifica amministrazione che venisse mai fatto di imniaginare ». Un altro protestante, Giovanni Voigt, il quale pubblicò una storia di papa Gregorio VII e del suo secolo, rende a questo pontefice una giustizia maggiore di quella, che gli hanno renduto alcuni storici francesi. E perciò il conte de Maistre scriveva: " Verrà tempo, in cui i papi, contra i quali si è gridato molto più forte, come a dirne uno, Gregorio VII, saranno risguardati in tutte le nazioni come veri geni costituenti dell'Europa. Nessuno ne dubiterà, quando i dotti francesi saranno cristiani e i dotti inglesi sarauno cattolici, la qual cosa dovrà pur succedere un qualche di 1 ».

N-16 in Toscana da bassi natali, istrutto nelle leltere e nella pietà per le cure di una zia che rab lodessa del mouta Arentino, Ildebrando, monaco nel medesimo lugo di santa Maria, por di Clumy, abate di S. Paolo di Roma, softo diacono e poco appresso arcidiorno della Cheisa romana, prese per tempo gradissima parte a tutti gli affari importinti \*\*. Lunga perza tintatni di esser papa parve che egli aresse la principale datorno di alcampana colla facidati di elegerri il prisonaggio, che geli judificarbebi degno di siccedere a questo pontefice, le cui virtà facevano bramare, che il novello papa fosse della razione medesima. In un'assemblace tenuta a Magozza, Hidebrando fece elegere dai vestori Gebeardo d'Eichster, parente prossimo dell'imperatore. Questo principe ne fit travagliota cola innotivo della tenera anicizia che portava al prelato, come a ragioni dei servigi che egli cavava dal suo grande ingezion negli affari. Gebardo, dal canto suo, ne espep così malgrado a lidebrando, che professava anoro la virti mismo dal canto suo, ne espep così malgrado a lidebrando, che professava anoro la virti mismo promo la monta della conte suo, ne espep così malgrado a lidebrando, che professava anoro la virti mismo promo la monta. Nondimeno egli cedetie per timore di resister all'ordine del cielo, e parti per Roma, dovo fir inconozioni ad una voce sotto il nome di Vittor II, e messo.

<sup>1</sup> Essai sur le Princ. générat. des constit. polit. - 2 Boll. 1. 17, 113. Sec. VI, Bened. pari. 2, p. 407.

in trono il giovedi santo 13 d'aprile 1055. Egli occupò la santa Sede soli due anni e alcuni mesi, e conservò sino alla morte l'episcopato di Eichstet. Il suo zelo per la disciplina gli attrasse dei nemici, i quali vollero farlo morire mettendo del veleno nel calice mentre diceva la messa; ma Dio guarenti quel virtuoso pontefice in guisa miracolosa secondo la relazione di un autor grave e contemporaneo i.

L'imperatore venne in Italia l'anno medesimo che il nuovo papa, e si tenne a Firenze un gran concilio così per estirpare gli abusi, che ricominciavano dopo la morte del santo papa Leone, come per proscrivere da capo gli errori di Berengario. Affine di stendere questi frutti di salute alle chiese vicine, Vittore mandò legato in Francia il sotto diacono ildebrando, che era costretto a dovere stimare, conoscendo per propria espe-

rienza la sua invincibile perseveranza a fronte a' più grandi ostacoli.

Il legato tenne sulle prime un concilio nella provincia di Lione, e depose sei vescovi colpevoli di simonia. L'arcivescovo di Embrua, di nome Ugo, si trovava brutto del medesimo vizio; ma usando per conservarsi que modi, che gli erano così ben riuscita per sollevarsi, egli si guadagnò con del danaro i suoi accusatori, indi comparve con audacia nel concilio, e dimandò alteramente dov'erano i suoi accusatori. Tutti gli astanti osservavano un profondo silenzio. Il legato disse al colpevole, gettando un profondo sospiro: « Credete voi, che lo Spirito Santo sia della natura medesima del Padre e del figliuolo? - lo lo credo fermamente, rispose Ugo. - Dite adunque, ripigliò lidebrando. dite il Gloria Patri ». Ugo lo cominciò, pronunciò i nomi del Padre e del Figliuolo, e non potè prononziar mai lo Spirito Santo, quantunque il tentasse per ben tre volte. Allora il prelato simoniaco riconoscendosi indegno di proferire il nome della persona adorabile, di cui aveva profanato i doni col suo sacrilego traffico, si confessò pubblicamente colpevole e pati senza resistere la pena della deposizione. Per un miracolo d'altra specie, meno sorprendente, ma più felice pel prelato che il primo, egli seguitò a Cluny il santo abate Ugo, che aveva assistito al concilio, e si fece monaco in quella badia per piangere le sue colpe e ripararne lo scandalo 2, Pier Damiano e Didiero del monte Cassino, il quale diventò papa, attestano un tale miracolo, che avevano saputo per bocca di Ildebrando 3. Ma la prova meno dubbia di tale prodigio fu il gran numero di simoniaci, a' quali impresse un salutare terrore. Vi furono da quarantacinque vescovi e ventisette abati o priori, che si riconobbero colpevoli di simonia, e rinunziarono volontariamente alle loro dignità 4. Iklebrando medesimo segui sant' Ugo a Cluny, dove era stato monaco, e non trovò

nel visitare quella numerosa comunità se non argomenti da lodarsi della regola, e concordia e di Intte le virtù che vi continuavano a réguare. Di là egli andò a Tours per condannare Berengario nel luogo medesimo, che era stata la culla e la scuola dell'errore. L'innovatore non potè dispensarsi dal comparirvi. Lanfranco, il più terribile dei suoi antagonisti, v'andò esso pure, siccome quegli che aveva più facile di qualunque altro il seguire il sofista ne sotterfugi della sua vana dialettica. Di fatti Berengario non la potè dire con quest' nom profondo e penetrativo; egli prese il partito di abiurare, e protestò che da quel tempo egli non avrebbe più sull'Eucaristia altri sentimenti che quelli della Chiesa cattolica. Non fu per lui che l' uno di que giuramenti, che non tengouo gran fatto i capi di setta, quando lo spergiuro loro torna utile; ma tale sua protesta giovò a ricondurre sulla buona via molti de suei partigiani, e dispose Brunone d'Augers, che era il suo più caldo protettore, ad una sincera conversione.

In quel concilio si tratto un affare somigliantissimo, rispetto alla sostanza e alla forma, e molti altri, di cui si giovarono certi critici per piutellare le loro recriminazioni contro i papi. L'imperatore Enrico III aveva mandati degli ambasciatori al concilio per lamentarsi del fatto, che Ferdinando I re di Castiglia e di Leone, invece di riconoscerlo, prendeva egli stesso il titolo d'imperatore e per dimandare altresi che quegli che operava così contra il diritto e l'uso antico fosse costretto a rimunziare alla sua usurpazione, e se ricusasse di obbedire al concilio preseduto dal legato, fosse tolto dalla società cristiana. Enrico sottometteva così il suo diritto all'arbitramento ed al giudizio del con-

<sup>1</sup> Lamb. au. 1054. - 2 Guil. Malmesb. de Reg. Augl. l. 3. - 5 Opusc. XIX, c. 6. - 4 Petr. Arag. de gest. Rom. PP.

ción, e niconoscira al tempo istesso rella Chiesa ma potestà contiru per l'escenzione della sua sentenza. I vescori e il papa, che fu consultato, dichiorarono giusti i richiami dell'imperatore, e perciò vennero mandati deputti al re l'ertimando. Questo principe pigliò i pareri dei vescori, e de s'agnori del s'ano stati, ricevette da loro il consiglio di non resistere al papa e rispose a i deputati, che non si arrocherchebe più la ignatificare.

zione d'imperatore e seguirebbe tutto quello che la Sede apostolica aveva prescritto 1. Credendo sincera la conversione di Berengario e assicurata la fede, il legato rivolse i suoi pensieri a riformare e ristabilire la disciplina. Il celibato de sacerdoti era il punto, che pativa le maggiori difficoltà principalmente in Normandia, così pel cattivo esempio degli nltimi arcivescovi di Rouen, come per l'ignoranza e la rozzezza indisciplinabile de'primi conquistatori di questa provincia. L'arcivescovo Maugero, che aveva avuto molti figliuoli durante il suo episcopato, fu deposto in un concilio tenuto a Lisicux, secondo i disegni del duca Guglielmo suo nipote, il quale lo aveva spesso avvertito, ma sempre inutilmente, di menare una vita più degna del suo stato. Maurillo, che fu il suo successore, onorò colla sua condotta il monastero di Fecamp, donde era stato cavato, e si sforzò con savie regole di impedire almeno che l'incontinenza prescrivesse contra i canoni. Egli pose anche maggiore attenzione in preservare il suo popolo dal contagio dell'eresia. Per assicurarsi della fede de' pastori incaricati direttamente dell'insegnamento, l'anno medesimo della sua elezione in un concilio tenuto a Rouen egli fece tessere una formula o professione di fede, che potesse prevenire tutta la doppiezza di Berengario, e che tutti dovevano firmare prima di essere consacrati.

La quale testimonianza, l'una delle più soddisfacenti e delle più precise della presenza reide di shlvatore en di scramento del suo amore, era conceptia come segue 2º: « Noi crediamo di ruore e confessiomo colla bocca, che il pane ofierto sull'altare non è altro che pane prima della conservazione; ma che in virtu delle panele sarre, la sostanza o natura del pane è mutata dalla potestà di Dio nella sostanza di quella medesima carne che è stata formata dall'opera dello Spirito Santo, la quale è nata dalla santa Vergiue\*, che è stata straziata dalle verghe, che è stata sepolla, e che essendo il terzo di rassuriata è assisa alla destra di Dio il Pader. Noi crediamo smilmente, che il vino marsoclato d'acqua e messo nel calice per essere conscrato è veramente e sostanzialmente mutato in quel mederismo sange, che è stato spaso per la refunzione del mondo. Anatema : a tutti quelli che hanno dei sentimenti o tengono dei discorsi contrari a quetata credenza apsotolica ». Il concilo, nel quale venne fatto questo frene

molario è dell' anno 4055.

L'anno seguente l'imperatore Enrico invitò il papa a venirio a trovare in Sassonia, dove il ponterice, di patria alemanno, come abbiam visto, andò subitamente. Molti maraviglieranno certamente di così lunghi viaggi dei papi, moltiplicati sopratutto dappoichè una terra così lontana dal sepolero del Principe degli Apostoli era diventata come il seminario de' suoi successori. Noi ci guarderem bene dall'accagionare di predilezione o dell' inclinazione naturale pe' luoghi della propria patria degli uomini insigniti di un carattere che si leva tanto al di sopra della natura; ma non per questo faremo men planso alla sapienza del partito preso da poi dalla Chiesa romana per procaeciarsi de' pontefici a' quali fossero egualmente cari tutti i popoli e tutti i luoghi. L' imperatore andò da Goslar a Botfeld sui confini della Turingia, dove fu seguito dal papa e da una calca straordinaria di signori. Ma parve che Enrico non avesse raunato quanto v'aveva di più gran personaggi nell'impero se non per farli testimoni della sua morte. Non prima egli vi fu giunto cadde malato. Egli fece confermare dal papa, dai signori ecclesiastici e laici l'elezione del suo figliuolo, chiamato esso pure Enrico, e incoronato da due anni, e morì dopo sette giorni di malattia, il di 5 ottobre di quell'anno 4056 in soli trentott'anni. Sebbene avesse della pietà e molte virtù, pure Enrico il Nero non fu lamentato gran cosa, a motivo del suo despotismo, che i suoi predecessori gli avevano tramandato.

Poco appresso il suo ritorno in Italia, papa Vittore morì in Toscana il di 28 di lu- ; glio del 1057. Giuntane immantinente la notizia a Roma, molti personaggi del clero e

<sup>1</sup> Analect, t. II, p. 441, - 2 Vit. Petr. Dam. c. 14.

dell' ordine de' cittadiui andarono a trovare il cardinale Federico, l'uno dei tre legati che erano stati a Costantinopoli per l'affare di Michele Cerulario. Ritornato dalla sua legazione egli aveva abbracciata la vita monastica al Monte Cassino, n'era diventato abate, e si trovava a Roma, dove si godeva di una reputazione grande di sapienza e di viriu. I romani lo consultarono sulla scelta di un papa. Federico nominò loro il capdinale Umberto, il sotto diacono Ildebrando, i vescovi di Velletri, di Peroso e di Tusculo, come le cinque persone che egli teneva per le più degne del pontificato fra tutte quelle che erano in Italia. Alcum romani volevano aspettare il ritoruo di Ildebrando, che si trovava a que' di in Toscana; ma gli altri dichiarandosi pel medesimo Federico. il quale si rimase spaventato ad un'ora e sorpreso, lo trassero, suo malgrado, dal monastero di S. Andrea, dove dimorava, lo condussero alla chiesa di S. Pietro a' vincoli. ve lo clessero papa e lo chiamarono Stefano IX, perchè in quel giorno, il due d'agosto, correva la festa di S. Stefano papa. Di là ei lo menarono al palazzo patriarcale di Laterano in mezzo a' plausi di tutta la città. La dimane per tempissimo tutti i cardinali, il clero e il popolo lo andarono a prendere per condurlo a S. Pietro, dove fu consacrato.

Stefano IX cominciò il suo pontificato tenendo motti concili per rimediare principalmente alla vita corrotta de cherici. Egli citò tutti quelli che avevano trisgredito le leggi della continenza di poi la probizzione di Leone IX. Quei medesmi che abbandonarono le loro mogli e abbracciarono la penitenza, furono per un determinato tempo esclasi dal santuano e privi per sempre della polestà di celebrare i santi misteri.

Nou molto dono papa Stefano cavo Pier Damiano dalla solitudine e lo fece cardinale-vescovo d' Ostia, vale a dire il primo dei cardinali. Tutti plaudirono a sì fatta scelta, eccettuato colui che ne era l'oggetto, il quale fece quella resistenza che potè maggiore 4. Fu bisogno un ordine espresso del sommo pontefice e minacce ben anco dove più avanti si fosse rifiutato. L'umile solitario si soggettò al giogo brillante che eli era imposto, ma in questo giogo egli non seppe veder mai-altro che quello che vi aveva di pericoloso, e non cesso di gemere infino a quanto gli venne fatto di scaricarsene. Poco dopo la sua promozione egli scrisse ai vescovi suoi confratelli, vale a dire ai sette vescovi cardinali che egli chiama vescovi della chiesa di Laterano, perchè erano quelli che avevano il diritto di uficiarvi in vece del papa 4. Si chiamavan pure ebdomadari, dal servir che facevano ad ora ad ora per settimana; e collaterali, dall' essere in certo qual modo attaccati al lato del pontefice. Si vede da questa lettera a quanto l'autore fosse penetrato dello spirito del suo stato, la cui dignità ei la faceva consistere nella purezza e nella santità della vita, tolto ogni fasto ed ogni pompa esterna. Egli si leva sopra tutto contra coloro che con dei costumi al tutto secolari, e pei servigi che rendono ai re nei loro eserciti, fanno ogni potere di essere sollevati alle prime cariche della gerarchia. " Per signoreggiare sul clero, dice egli, eglino patiscono lungamente una dura schiavitù. Costerebbe loro assai meno l'acquistare tale diritto a prezzo d'oro, che non di comprarlo così con dei vili servigi da schiavi. Poichè vi sono tre sorta di prezzi e per conseguenza anche tre sorta di simonie; quella della mano che numera il danaro, quella che rende i servigi e quella della lingua esercitata nell'adulazione. Così quelli che si procacciano le dignità ecclesiastiche col loro attaccamento ai principi, non che siano esenti da simonia, ne sono spesso colpevoli di tutte e tre le specie ad una volta ».

Papa Stefano adopretò pure l'ingegno e le virti dell'abate Didero in profitto universale della Chiesa. Egli era l'uno dei più raggarardevio personaggi dell' età sua: digendera dall'illustre casa dei principi di Benevento; avera sin dall'ilinfarità dimostrato una rara pietà, e patita ogni sorta di otascoli e di persecuzioni da parte de' suoi parenti per finggier alle ioro ambiziose mire e abbracciare la povertà evangelica \* Passando al pontificato dalla badia di Monte, Cussino, che egli voleva conservare, Stefino fece eleggere Didiero quale abate di questo monstero. E modimeno egli avera disegnato e già aveva manifesto il suo pensiero di mandas Didiero a Costantinopoli in opera di legalo, Per una convenzione paritodonissima in statutio in sull'entrare del 4068.

<sup>#</sup> Cod. Vat. ap. Bar. an. 1057. - # Lib. 11; ep. 1. - # Chrott. Cass. i. 5, c. 7, etc.

chese Didiero ritornava essendo Stefano tuttora in vita, prenderebbe sotto questo pontefice il governo della badia; e che sei Il papa moriva in tale intervallo, Didiero sarebbe assolutamente riconosciuto per abate. Questi ando immantinente a Bari ad aspettare un vento favorevole per imbarcarsi.

L'impero d'Oriente avera mut-to padrone nel conto dell'amo precedente. La vecchia imperatrice Teodora, che sulle predizioni di alcuni de'suoi monaci sera lusangata di vivere interi secofi, non regno più in ili di circa diciotto mesi. Le sue folli sgeranze non le si disguaziono se non allora quadoto si smil giunta la lo stremo di fisa vita. I suoi cunuethi la indussero allora a dichiatare imperatore Michele Stratiotico, il quale avera una bella fiuma qual guerriero, ma era rotto dalla vectivaza e non si conosseva niente dell'arte del governare. E però immantiunte si trovò oppresso da curre, in mezzo alle quali chi lo avera sollerato al regno, non sapendo altro che signo-

reggiarlo si trovarono incapaci di servirlo.

Dopo diverse ribellioni, Isacco Comneno, d'illustre casalo originario d'Italia, come si vuole, fu gridato augusto il di 8 giugno del 4057 dalle soldatesche che egli capitanava in Asia. Michele sostenne la guerra per alcuni mesi, ma Comneno essendosi presentato dinanzi a Costantinopoli, molti patrizi andarono a S. Sofia seguiti da una calca di cittadini e chiamarono il patriarca Michele Cerulario, il quale sapeva di quella congiura più assai di quello che non voleva mostrare di sapere. Egli si tenne chiuso nel suo palazzo e mandò i suoi nipoti ai capi della cospirazione, i quali sostenendo bene il loro finto personaggio minacciarono di farli strangolare se il patriarca non si appresentava. Egli uscì fuori vestito alla pontificale e affettò la maggiore indegnazione contro la pretesa violenza che gli era fatta. Lo portarono accanto all' altare, e lo pregarono di ottenere dall'imperatore Michele che gli fosse loro rimesso il giuramento che gli avevano fatto per iscritto; e non aspettando nè meno l'esecuzione di questa illusoria formola, gridarono Comneno imperatore il 31 agosto del 4057, dichiarando nemici dello Stato tutti quelli che non dessero a ciò il loro consenso, Michele Cerulario fu il primo a dare la sua approvazione; e poi Teodoro patriarca di Antiochia, che era presente, il quale propose di atterrare le case dei grandi che opponessero resistenza 1, Allora Michele Cerulario, gittando francamente la maschera, fa dire a Comneno di

presentasi il più presto, e di ricordare il servizio che gli avvia renduto. Rispetto al vecchio imperatore, il patriarea gli mando significando da alcuni metropolitui, che usici dovesse del palazzo dove non avveza più antorità alcuna. Il debole vecchio dimandò qual quiderdone gli si pomentera: 11 region del cielli, rispostro i prelati, faccado sacrilegamente servire il loro carattere al dispergio del Vangelo ed alla consumantore della rilellone. El toste gesti si speglió della porpera con una inhecila docidità, mandore della rilellone. El toste gesti si speglió della porpera con una inhecila docidità, por controle della regional della regionale della regiona

triarca Michele.

Tultavia per ben due annie tre mei di regno questo nuovo imperatore maravigiloi i suoi sudditi colla savieza da suo governo, al quel non mancara altro che un origine più legitima. Egli riparò i disordini del regni precedenti e lo sfinimento del pubblico erario; rendette alla chiesa di Osstatnisopo il amministrazione del propri beni, che i suoi predecessori si erano arrogata; ridusse all'antico costume i diritti dri vescovi coi pic connoi delle parrocchie, come per le ordinazioni; cole una moneta d'oro per l'Ordinazione di un chenco inferiore, tre pel disconato, e tre pel sacerdozio; il che la vedera a qual punto era la purezza della discipina fra quei pressontosi entili dei Latini, mentre appunto facevano a questi de' così spregevoli rimproveri è. Questo imperatore leo pure dalle rendite di alcuni monasteri una parte considerevol per allegigare lo Stato. E dopo pensato quel che bastava a' monaci per fornire attettamente ai beogni di quel genre di viat che essi averano abbarcatio, ggii level loro tutto il ri-

Intanto Michele Cerulario esagerava i suoi diritti alla gratitudine di Comneno. Lo

<sup>1</sup> Zonar, l. XVII, c. 29, - 2 Jus Grac. Rom. l. 2,

noiava con dimande continue, le quali avevano spesso dell'insolente. Quando gli era negata alcuna cosa, rompeva in minacce, e le molte volte fu inteso dire, che saprebbe molto bene atterrare la possanza che egli aveva creato. E trascorse nella sua alterigia fino a voler calzari di colore scarlatto, cosa riservata agli imperatori, e affermo che non era alcuna o quasi niuna differenza infra l'impero e il patriarcato. In questo modo vescovi di Bisanzio sollevati in tanta sublimità dagli imperatori di Costantinopoli volgevano la loro grandigia e indipendenza contro i loro propri autori. Le quali parole che andavano sordamente girando intorno, venute agli orecchi del principe, egli risolvette di prevenire il sedizioso patriarca. Colse il destro della festa degli Arcangeli, vale a dire di S. Michele, che i Greci celebrano il di 8 di novembre, e che i vescovi di Costantinopoli andavano a celebrare nella chiesa degli Angioli fuori della città. Alcune guardie inglesi chiamate dai Greci Barangues, vi arrestarono il patriarca per ordine dell'imperatore, lo menarono vergoguosamente sopra un mulo infino alla riva del mare, si imbarcarono cou lui e non lo abbandonarono mai infino a giunto a Proconeso. dimora ferma a suo esilio. L'imperatore gli fece dir poscia di dare la sua rinunzia se voleva evitare il disonore di essere deposto in concilio. Michele ritrovò tutto l'orgoglio che gli aveva fatto scuotere l' obbedienza dovuta al capo della Chiesa; rispose con fermezza così altera, che Isacco Comneno, quantunque quel giudizioso che era, pure si rimase molto incerto sul partito che dovesse prendere; ma la morte del patriarca, avvenuta non ha molto dopo, cavò l'imperatore da ogni imbarazzo (4059). Fu eletto in sua vece Costantino Licide, di professione tutta secolare, in gran voce

di sperto negli alfari di Stato e che allora adempieva la carica di gram mastro della guardarola. Fu lodato assi di liberalità casi verso il clero, come verso il poppiolo lasse con Communo parte andasse eguaren di libra accordi con communo parte andasse eguaren di libra accordi con la urgando. Mente era a carica fa si vivamente percoso in volto da un laleno, che cadde da cavallo. Un tale spavento gli eggione delle convolucioni ripelitiche; i cui accessi si fercor più frequenti oggiorione e si disperò di poteruole susare. Egli prese una tale malelita per un castigo dei soni percona della manamante la collera di libo lascoli la proprore a bibraccio la vita monastica. Si credette la sua penitenza tanto più sincera, perchè mon clesse persona di sua famiglia assocrategia, ma si bene Costatumo Dears, da la que dicato, sebbene a torto, più degno del trono. Ei la fece incorronare il 25 dicembre 1009. L'imperatrice Caterina moglie di Comuneno, si oppos sulle prima al disegno del suo spoto, ma poi l'incoraggio ella medesima nella sua risduroine ed essa pure insiema alla sua figliulo Maria si ritiro i un un chiosto. Tra l'altre vitrà e estalata la costatulo di la sua figliulo Maria si ritiro i un un chiosto. Tra l'altre vitrà e estalata la costatulo.

castità d'Isacco Commeno.

Si ha buona ragione di credere che una legratione del capo della Chiesa sarebbe sontito (fietti feito in Grecia sotto il regno di questo imperatore, pieno veramente di sapiema e di timor dio bio. Ma i legati di papa Stefano non essendo per anco partiti per Costantinopón, quando mori egi istesso a l'inenze il 29 del marzo (1984), i monaci di monte Cassino recatono solicciti la notina di questa morte all'abate Didierro, capo della legazione, e lo solicitationo vivamente a l'oranzo al monastero, Il di vegente egil parti, e giunse di gran mattino il giorno di Pasqua, e immantinente fu posto in possesso della bodia da cardinale Ulmetro, che per le turboleura scoppiate a Roma era

stato costretto a pigliar la fuga.

Al primo sentore della morte del papa, Gregorio figliuslo del conte di Tusculo, e Gerardo di Gibero, con alcuni d'i più potenti romani avvano formato un'a semultea mottaria e tumultuosa, nella quale dessero a successore di Sefano IX Giovanni, vescovo di Velletri, che nominarono Benedelto, il qual nome tiere il luogo di Benedelto X tra i sommi ponicifici, quantinaque questo Benedelto non sia stato altro che un antipapa ed un intrano. I romani obbero un'opinipare cod vite di lui, ce gli delecto il sopramione di Mincio o di Mincionia, I quala parola in intaliano souna stupido (\*). I cardinali e Pier Damiano in capo a loro non si ritrassero se noti dopo protestato contra la su decione e pronumazioa nantema contra quelle de furono soi di fafa, Toccava; a

<sup>(\*)</sup> I lettori italiani compatiranno a questo Minchink, fatte pretto italiano. (Nota del Trad.).

Pier Damisno, nells sus qualità di vescoro d'Ostia, a consicrare il pontefice; ma in sou vec i fazio i pigiarono di forta il una arciprete, il quale come disse già il medica simo Pier Damisno, era di tale ignoranza da non saper legaere una pagina di un libro, nel meno in compitanto. E lo costriniero a incontante Benticto, il è di aprile di quell'amon 4098. E non ostante di operso sourpatore si mantenen tin cartica per quasi dicet.

Prima di partire per la Toscana papa Stefano aveva radunato nella Chiesa i vescovi, il clero e il popolo romano, e aveva loro comandato nel caso che egli morisse durante l'assenza d'Ildebrando che egli mandava in Germania, di lasciar vacante la santa Sede fino al ritornare di tale legato e di dirigere allora l'elezione secondo i suoi consigli. Tornando in Italia Ildebrando fu notiziato dell'elezione scismatica di Benedetto. Egli si fermò a Firenze, scrisse ai Romani che inorridivano dello scisma; e avendo ricevuta una autorizzazione illimitata, in un concilio tennto a Siena il 28 dicembre 4058, fece eleggere Gerardo, vescovo di Firenze e di natali borghignone. Esso era uomo di sensi retto, sufficientemente fornito di lettere, secondo la testimonianza di Pier Damiano, che fu di ciò consultato, di noa purezza di costumi fuor d'ogni sospetto, e grandissimo limosiniero. Tuttavia, siccome non si ignorava tutto il male che il scismatico Benedetto poteva, fare alla Chiesa se fosse sostennto dagli Alemanni, si mandò a pregare l'imperatrice, che governava allora pel giovane Enrico, di favoreggiare l'ele-zione di Gerardo. Non solo questo papa fu riconoscinto in nome del re di Germania, ma Goffredo, duca di Lorena e di Toscana, fu incaricato di condurlo a Roma, Egli vi fu ricevuto co' plausi del popolo e del clero, e secondo il costume fu messo dai cardinali nella santa Sede, e per un onore sraordinario, di cui la storia non fa menzione per alcuno dei papi snoi predecessori, si fece per questo la cerimonia dell'incoronazione, il 48 gennaio 4059. Alcuni giorni dopo l'antipapa venne ad appresentarsi al legittimo pontefice, chiamato Nicolò II, e protestò che gli era stata fatta violenza, e riconoscendosi nondimeno colpevole di usurpazione, di spergiuro, di mandò perdono con tutti i segni di un sincero pentimento. Il papa si lasciò piegare e levò la scomunica pronunziata contra Benedetto, il quale fu però deposto dall'episcopato e dal sacerdozio.

Il sesto giorno di marzo dell'anno medesimo, papa Nicolò ordinò l'abaté Didiero prete cardinale del titolo di santa Cecilia, e il di vegnente gli diede la benedizione abaziale colla qualità di vicario apostolico per la riforma de'monasteri della Campania, della Puglia e della Calabria. Nel seguente aprile egli tenne un concilio di cento tredici ve-scovi con una copia grande di abati e d'altri ecclesiastici <sup>1</sup>. Tosto seduti egli rappresentò l'avvenuto alla morte del suo predecessore ». A fine di stornar per sempre tali sciagure, disse egli poscia, noi ordiniamo secondo le disposizioni de Padri, che venendo a morte il papa, i vescovi cardinali prima di tutti gli altri trattino insieme dell'elezione, che vi chiamin poscia i cherici cardinali, affinchè il resto del clero e il popolo vi diano il loro consenso. Noi dobbiamo ricordare quello che disse già il nostro predecessore Leone, di santa memoria, che non bisogna reputar pastori coloro che non sono eletti dal clero, nè dimandati dal popolo, nè consacrati dai vescovi della provincia di concerto col metropolitano. Ma siccome il papa non ha metropolitano, tocca ai vescovi cardinali a sostenerne le veci. Si scegliera nel seno della Chiesa medesima, che si tratta di provvedere, se v'ha persona capace; se no, in qualche altra, salvo l'onore dovuto al nostro caro figliuolo Eurico, al presente re, e che sarà, se già piace a Dro, imperatore, come noi glielo abbiamo conceduto. Si renderà il medesimo onore a'suoi successori, a'quali la santa Sede avrà personalmente conceduto il medesimo diritto ». Nicolò II attestava così la sua gratitudine al re di Germania, il quale signoreggiando l'Italia aveva protetto la sua elezione e la sna consacrazione e aveva procurato pure l'estinzione dello scisma di Benedetto X. « Se il potere de' cattivi, ripiglia Nicolò, impedisce di fare a Roma una elezione legittima, i cardinali vescovi uniti col resto del elero e dei laici che temono Dio, sebbene in picciol numero, avranno il diritto di eleggere il papa nel luogo che stimeranno acconcio; e se l'eletto non può essere messo in

trono nella santa 6 ede secondo il costume, avrà del paro l'autorità di governare la Chiesa romana e di disporre di tutti i suoi beni, come fece 3. Gregorio prema della sua consacrazione. Se alcuno è eletto, ordinato e messo in carica in onta di tale statuto, sia anatemitzzato e deposto insiem co suoi compiliri ». Questo decreto fu sottoscritto dai Fadri del contrilo, dai sacredito e dai discon.

Si feero pure de regolamenti contra i cheria concalinaria e aimonisci, i quali doverano essere deposi siraza misricordia. Si contendera da lungo tempo sulla sotte di quelli che essi averano ostro divisto gratuitamente. A moivo del loro gran numero si statuli, che sarchebro basciat e de sie funzioni dei loro ordini, ma seman che passasse per regola una indulgenza conceduta alla necessità dei tempi; che all'avvenire per lo contrairo chiumper ricresse Pordinazione da una siminazio notaro in contrerebbe usience con lui la deposizione. Intorno ai prett, ai diaconi ad si suddisconi, che dopo la probizione di Lorone IX aversero prese o lentute delle conculine, asrebelo no interdetta la celebrazione della messa, il canto dell'Episola e del Vangelo, l'assistera all'utifico nel santanzio, e priva iltera della loro parte dei reduti della Chiesa. Viene probitto pure di sentir la messa di un prete, che a sappia di certa scienza avere una concultina. Sesiona casa presoa la loro Chiesa, e peranno no momente tate le loro rendite eclesiastiche, in questo modo la santa Sede adottava l'istituzione dei canonici regolari che noi abbiam sisto cominicare in Prancia.

Berengario era in Francia, allorchè vi si tenne il concilio che fece tanti savi regolamenti. Se questo ostinato settario fosse venuto per difendervi i suoi errori, come il fa presumere il seguito delle sue imposture, parve però temere papa Nicolò come tosto l'ebbe conosciuto. Egli prese il partito della dissimulazione che gli era tanto alla mano, e pregò questo pontefice a dargli per iscritto col suo concilio la fede che bisognava tenere. Il cardinale Umberto ebbe il carico di tale commissione; questo prelato, dotto e abile del paro, tessè una confessione di fede, la quale preveniva gli equivoci e tutti i sotterfugi ordinari all'eresiarca 1. Dopo confessatovisi colpevole, Berengario dichiarava che il pane e il vino dopo la consacrazione non sono solamente il sacramento, ma anche il vero corpo e il vero sangue del Signore; che non sono soltanto in sacramento, ma eziandio toccati in verità e rotti dalle mani de sacerdoti e nella bocca de fedeli. In somma, egli dichiarava ne' termini più chiari di tenere di cuore e di bocca intorno l'Eucaristia la medesima fede della santa Sede apostolica, di papa Nicolò e del suo concilio. E lo giurava per la santa Trinità e gli Evangeli e riconosceva i difensori di un'altra credenza insiem coi loro settari per degni di eterno anatema. Dopo letta e riletta una tale formola, l'ipocrita non si contentò punto di giurare e firmare, ma fece accendere un fuoco in mezzo al concilio e vi getto tutti gli scritti che contenevano i snoi errori. Il papa e tutti i padri versavano lagrime di gioja sopra una conversione così generosa, e Nicolò credette di doverne comunicare l'edificazione a tutta l'Italia, la Germania e la Gallia. Il settario spergiuro non prima uscito dal concilio, si fece a scrivere contra una tale professione di fede, e caricò di atroci ingiurie il pio cardinale che l'aveva tessuta.

Infanto i guasti che la simonia e l'inconfinenza de cherri a recursano nella chiesa di Misson attrassero l'attenione principale dei sommo pontefice. Pergato di quasta chiesa, egli vi mandò il vestovo d'Ostia, Pier Damiano, e Anselmo vescovo di Lucca. Ma il giorno dopo arrivati e si videro fi il per cado er vittime di una orribile sollerazione contra la dignità di legati ond'essi erano insignità. La popologita, ignorante e singuta da alcumi malvaggi reclesassici, si direda a gadhar che Milano non era soggetto in cosa alle leggi di Roma, e che il papa non aveva alcum diritto nel digiudicare, nel di reggere la loro Chiesa. Si sono a storme, e la cata cone a precipiora verso il palazoro especopale. Pier Damiano fia avvertito, che lo si voleva nordere. Ma egli sali sienza lizio cosi levellà a loro: a Sappate o moi fratelli, che tona non poca penta a oltera simeraio cosi levellà a loro: a Sappate o moi fratelli, che cola può giovare il ministro d'un dispegerole mortale, rispetto alle lord de le venero fatte chala bocca del Salivare G'ili uomita.

<sup>4</sup> Lanfr, de Corp. c. 1, 2. - 3 Gest. Pontif. an. 1059.

farmon quelli che hanno disegnali i confini e i privilegi de patriareati, delle metropati, delle discessi di assum vescono; è Gsio citsto che la foodab la Chiera romana dundo a Pietro le chiavi della vita cierga. E uua inguissiria il privare un'altra Chiesa de'suoi difitit, ma contendere a quella di Roma I sua prerogativa e dun seresia. A stabilir postis in particolare la preminenza della Chiesa romana sa quella di Milsino, Fer Damiano aggiunge che i primi pastori di questa vi introno amaditi da S. Pietro, E. ciò die vinol escre notato, nel nominar che fa qui S. Gervaso e S. Protaso, e così pure S. Celo e S. Nazaro, non dice parada di S. Barmalia, che la città di Milsino amovera della contra di sua di contra contra di contra d

En tanta e coa generale la simonia in questa Chiesa, che i legati si si trovarono imbatzazalissimi. Correza per regola involabile di pagarei una determinata somma per tutti gli ordini, anche prima di ricevetti, non ecceltuato neppure l'episopato, In somma ei si si trovara a stento un solo ecclesiastico che fosse stato ordinato gratuliamente. Sarebbe stata una odiosa paraialti il far grazia agli uni e ponte gli altifi. Da un altro canto intentienden tutti il saccettoti di una città edi una provinca coi argeguardevole, vi si rovinava in certo qual modo la religione. Il supiente cardinale ricordò la regola di S. Agostino e di paga Innocezno, che non si vuole usare di tutto il rigore contento di imporre un termine aggi si bassi e di ristabilire per l'avvenire il rispore delle contento di imporre un termine aggi si bassi e di ristabilire per l'avvenire il rispore delle

leggi, senza vendicarle a tutto rigore delle passate violazioni.

Guido di Velate occupava allora la sede di Milano, sulla quale era stato levato pel mezzo del denaro dato all'imperatore Enrico, e sebbene odiatissimo dai Milanesi e in danno di quattro sacerdoti di questa Chiesa, i quali n'erano molto più degni di lui, Condotto davanti al giudizio di Leone IX, egli fu tanto accorto di farsi dichiarare arcivescovo legittimo da questo santo e vigilante pontefice. Essendo possessore pacifico di questa sede da ben tredici anni, vale a dire sin dall'anno 4046, egli ebbe tutto l'agio di assodare la sua autorità. E perciò i legati riuscirono a fare assaissimo troncando ogni abuso col mezzo del perdono generale del passato. Essi recarono questo vescovo e il suo clero a promettere per iscritto e sotto giuramento, che non prenderebbero più cosa nè per la promozione agli ordini nè per l'istituzione degli abati e dei cappellani, nè pel santo crisma, per l'investitura e la consacrazione delle chiese. Ei si obbligarono eziandio a separare, tutto quel più che verrebbe possibile, i sacerdoti, i diaconi e i suddiaconi dalle loro mogli o concubine. Si imposero lunghe e rigorose penitenze ai colpevoli cominciando dall'arcivescovo; e in ciò si ebbe riguardo ai diversi gradi d'ignoranza degli ecclesiastici, molti de'quali erano in tale materia così male istruiti, che stimavano peccare appena non pagando altro che il prezzo imposto per ciascun ordine. L'arcivesecvo fu condannato a cento anni di penitenza, ma colla facoltà di redimerne una parte col mezzo di limosine, si specificò la quantità equivalente ad ogni anno. Fu regolato pure per gli altri penitenti, che quello, per esempio, il quale digiunasse con gran disagi, potrebbe riscattare un giorno di digiuno per settimana recitando un salterio o alimentando un povero dopo di avergli lavati i piedi. A malgrado degli abusi ne'quali sì fatti riscatti o commutazioni di penitenze degenerarono contra le mire e le savie precauzioni della Chiesa, si deve almeno applandire alla circospezione, colla quale i suoi degni ministri procedevano in tale materia.

Meutre Fier Damiano sosteneva cotal legazione, Pabate di S. Simpliciano gli dirde un piccol vaso d'agento. Sicome era una massima de legati della sunta Sede di non riever cosa da alcuna persona che avesse degli affait non per anco decisi, Fierto esamino se l'abate i trovasce mai in simile caso. Ma sebbete convinto che quel piccolo presente non procedeva da alcuna mira d'interesse, pure il santo legato n'ebbe grandissimo scrapplo e si piegò ad accettarlo in prò di un monastero fondato di fresco; ma sentendo riasseere le sue inquietudini, egli non si trovò calma la coscienza se non dopo riamodatolo al donatore <sup>4</sup>.

Parameter at donatore

<sup>1</sup> Pet. Dam, Opusc. 53, c. 4. .

Ademphit la sua commissione egli acrisse al sommo poutdere a fine di essere starico dell' esseropto, non cassando mai di gindicardo un posi trippo maggiore delle sus fozze. <sup>1</sup>. Ne fice anche la ristimuzia e mandò il inello pastorale un seguo di una rinunzia assoluta i cirreccasible. Ma Nicolò non valle punto condiscendere ai voti di un ministro colanto ancora necessario alla Chiesa. E non fa che sotto il pontificato seguente, che l'unille perdato ottome finalmente quello che dimandava con tanta perseveranza.

Intanto Nicolò aprì l'orecchio alle proposte de' Normanni d'Italia, i quali mostravano il maggior desiderio di rientrare nelle buone grazie della santa Sede, e cominciarono col restituire tutte le terre della Chiesa romana, di cui si erano fatti padroni. I loro principali capi erano allora Riccardo e Roberto, soprannominato Guiscardo, vale a dire abile e furbo: Roberto, signore del principato di Capua, che egli aveva preso ai Lombardi; Riccardo o Ruggero, duca della Puglia o della Calabria tolte ai Greci e signore di una porzione della Sicilia, che egli aveva cominciato a conquistare sopra i Saraceni. Il papa confermò loro tali possessioni ed essi gli prestarono giuramento di fedeltà. Roberto convenne di pagare un tributo annuale alla santa Sede e se ne rendette il vassallo 2. Tale, nel 4059, fu l'origine, che commemente si attribuisce al regno di Napoli, e che dietro il medesimo principio si potrebbe far risalire alle convenzioni anteriori di Leone IX con questi medesimi Normanni, i quali si diedero ben presto a divedere i pni valenti difensori della Chiesa romana. Essi raccolsero le loro soldatesche e mossero contro le città di Preneste, di Tusculo e di Nomenta, e le punirono della loro ribellione contra il papa loro signore. Passato poscia il Tebro essi rovinarono Valeria con tutti i castelli del conte Gerardo, scherano insigne, il quale disertava ogni dintorno, e rendettero ai Romani il loro antico ascendente sopra un gran numero di signorotti, che non si restavano mai dal tiranneggiarli.

L' anno medesimo Nicolò II mandò in Francia due legati, i quali assisterono all' incoronazione di Filippo, figlio primogenito del re Enrico. Questo principe aveva soli sette anni; ma il re suo padre, ad esempio dei due primi monarchi della sua surpe, voleva assicurare in esso la corona, facendo in vita riconoscere per re il suo fighnolo. Questa prima incoronazione dei re della terza schiatta; della quale noi abbiamo l'atto autentico, si fece a Reims con pompa magnifica, il giorno della Pentecoste 23 del maggio 1059. Filippo fece professione della fede cattolica, giurò di conservare ai vescovi ed alle loro Chiese tutti i loro diritti secondo i canoni, di difenderli, come gli è debito di nn monarca e di rendere giustizia ai ponoli secondo le leggi. Dopo di che licenziato dal re Enrico, Gervaso, arcivescovo di Reims, elesse per re il principe Filippo. I vescovi, gli abati, i signori diedero tutti il loro voto; i semplici gentiluomini e il popolo medesmo vi acconsentirono gridando ad una per ben tre volte: Noi l'approviamo e noi lo cogliamo. Si presero i suffragi fin dei legati romani, ma solamente per fare ad essi onore, perchè il consenso del Papa, come porta in termini espressi l'atto del-l'incoronazione, non era punto necessario 5. I partiti che prendeva il re Enrico erano più opportuni di quel che pensar si potesse, considerandone l'età. Egli morì il 29 agosto dell' anno seguente, in cinquanta cinque anni di età e da ben trenta di regno.

Papa Nicolò non gli sopravvises un anno, e si moril il 21 0-22 del lugho 1661 a Fireuze, di cui aveza conservata la sede iniuen con quella di Roma. Con passava in costume un cosi strano metodo; cotanto è pricoloso anche sotto i pretesti più plassibili di dare l'esemio della dognessa in quelle matera, estel quali anche i a vivit può preme dera abbaglio. Si narra di Nicolò II, che la sua carità rispettosa pei membre poveri di Gesia Citis foi talle, che non isocio mia passava di senna lavare i petali a dodiria poveri. In Roma fi gram movimento per l'etzicone del suo successore. Si mando in retetta il Na siac, che gli animi intorno a cià auto fuerre meglio disposti in Germania che in Ilalia, sia che l'alternacione della coste Alternana fosse tinta nelle fiancio di una minorità burrascosa, a llegal non pole da vace nalezza e non furno ne humono aperte le letere. Finalmente dopo Itre mesi di vacanza l'ideli rando, il quale cra stato fatto arcidiacono della Colicasi romana dell' milmo papa, tenne cossoglio or cardinali e i no-

<sup>1</sup> Lib. 1, ep. 8. - 2 Chron. Cass. l. III, c. 6, 13, 16. - 5 Duchesne, t. 9, Concl. 1 30.

bili romani 1; e il risultato fu, che non si doveva lasciare più a lungo la santa Sede in uno stato così pericoloso, e che si avrebbe cura di elevarvi persona gradevole alla corle imperiale; e perciò venne eletto Anselmo, vescovo di Lucca, il quale prese il nome

di Alessandro II, e fu incoronato il 30 settembre del 4061.

Il di 28 del seguente ottobre l'imperatrice Agnese, madre del giovane re Enrico e reggente de' suoi Stati, punta che Alessandro fosse incoronato papa senza aspettare il suo consenso, convoco una dieta a Basilea e vi fece riconoscere per papa Cadaloo, vescovo di Parma, sotto il nome di Onorio. Egli era simoniaco e concubinario e perciò dava molto nel genio ai vescovi ed ai preti Lombardi, brutti quasi tutti de' medesimi vizi a. Stimolati da Guiberto di Parma, cancelliere e vicerè d'Italia, ei si ragunarono in gran numero, gridarono, che loro bisognava tale papa che avesse della condiscendenza alle loro fragilità, e che non ne riceverebbero da altra parte che dal paradiso dell'Italia, così dinominata da essi la loro provincia. Questa vigiosa e dispregevole fazione, la quale non allegava in proprio favore altro che gl' interessi del medesimo vizio, ebbe la più grande influenza nella scelta che si fece a Basilea, del vescovo di Parma qual capo della Chiesa.

Dono tale elezione l'intruso raccolse molta soldatesca e danaro, e andò all'improvviso il 14 d'aprile del 4062 a presentarsi davanti a Roma in vista di conquistatore o megho di vile corrompitore. Colle larghezze simoniache che vi fece spandere, egli si guadagnò in Roma molte persone. Si pose a campo ne' prati di Nerone presso il Valicano e diede la prima battaglia, dove perirono assai Romani. Intanto Goffredo di Toscana essendo accorso in ajuto della santa Sede, l'antipapa fu stretto a tale per tutto intorno, che a stento potè salvare sè stesso a forza di doni. Egli si vide costretto a fuggire a Parma, dove raccolse nuove schiere per sostenere la sua usurpazione, ma la stagion campale finì ed egli non riuscì nel suo intendimento. Finalmente l'ultimo giorno dell'anno in cui fu eletto, il 27 ottobre, egli fu condannato e deposto da tutti i vescovi d' Italia e di Germania. Non si diede perciò vinto ancora, e due anni dopo tornò da capo ad un nuovo assalto che gli sorti fatale come il primo; e finalmente errante e fuggitivo, povero e spoglio d' ogni cosa, nel breve tempo che sopravvisse, quello sciagu-

rato si intitolò sempre dovunque per sommo pontefice.

Sant' Annone, arcivescovo di Colonia, contribui molto a fare cadere in discredito quel vizioso e sacrilego usurpatore 3. Annone andava al solo suo merito debitore della sua elevazione; egli si era guadagnata la stima e l'amicizia così dell'imperatore Eurico il Nero, come di tutti i buoni colla sua eloquenza, la sua dottrina, la sua virtù e specialmente pel suo amore della giustizia e per la coraggiosa franchezza, con cui la sosteneva. Concorrevano del paro a farlo amare un esteriore autorevole, una statura grande ed ogni dote della persona. Al principio del suo episcopato egli pati delle contradizioni da parte di alcuni, che non lo trovavano di natali bastevolmente segnalati per una sì gran sede. Ma in breve egli fece cessare ogni mormorazione, dimostrando altrettanta grandezza e pietà nel suo vivere. Egli recò al più alto grado che fatto non aveva alcuno de suoi predecessori la dignità della sua sede, e adempie perfettamente i suoi doveri così nello Stato, come nella Chiesa. Egli animava tutte le sue azioni dello spirito della fede, si teneva in un continuo raccoglimento, menava in orazioni la maggior parte delle notti, visitava le chiese a piè nudi, seguito da un solo famiglio, faceva frequenti digiuni e praticava dure austerità. Le sue limosine e le sue immense larghezze giovavano ad ogni maniera di poveri diocesani, pellegrini, stranieri, ecclesiastici, laici e monaci. Si narra, che non lasciasse alcuna comunità nella sua diocesi, che non avesse gratificato di terre, di pensioni o di edifizi. Ma vedendo come in Germania la disciplina regolare s' andava rilassando, egli stimò di fare più assai in pro dei monasteri colla riforma, che non colle limosine. E siccome aveva sortito un ingegno raro per persuadere e godeva di un gran credito in tutto il regno, e così ebbe molti imitatori nell'episcopato e si vide tornata in fiore nella maggior parte delle diocesi la regolarità monastica. Annone aveva si fattamente il dono della parola e sopra tutto tanta unzione, che

<sup>1</sup> Discept, synod, P. Dam, opusc. 4. - 2 Dam, I, 1, ep. 20, - 3 Sur. ad 4 decemb, Herm. et Lamb, Chron.

cavava le lagrime da'cuori più indurati nella colpa e a tutte le sue prediche la chiesa

risonava di singhiozzi e di gemiti.

Vedendo con dolore che si abusava dell'infanzia del re per la sciagura dell' Impero edella Chiesa, e sopriatuto germendo della dimeisa chienza sospetta di Enrico, vescovo d'Augusta, coll'imperatrice, di cui esso era il ministro principale, di buon accordo coi grandi egli prese il governo del giovane re e de suoi Stati. E subtamente sopgibi Guiberto di Parma delle sua carica di canceliere e dell'autorità de secrivata sopra il lacia, radmo un concito a Osborne in Sassonia, e fice pronunziare la deposizione dell'Antispa Cadallo (1662).

In tale occasione Pier Damiano compose in difesa del papa legittimo uno scritto, il quale da quello che si pretende, fece molta impressione sui Padri di questo concilio. Ma bastava che il reggimento pubblico fosse nelle mani di un ministro della fatta di Annone per liberare Alessandro dal suo emulo. Allora Pier Damiano si tenne per interamente discarico dell'episcopato. Avendo rinovato sotto papa Alessandro, il quale non mostrò contradirlo, la rinunzia, che egli aveva fatta in prima sotto Nicolò, egli si diede tutto quanto agli esercizi della vita monastica ed alla composizione degli scritti, che ci lasciò in gran numero. Lasciando stare quelli che egli chiama suoi opuscoli, e che formano le più ragguardevoli delle sue opere, noi abbiamo di lui una lunga serie di lettere, assai sermoni e le vite di molti santi. Dovunque egli mostra un grande zelo per la purezza de' costumi e la conservazione della disciplina, di cui egli ci ha tramandato importanti particolarità, sopratutto per la vita religiosa; ma vi si trovano però anche delle osservazioni minute, e de piccoli fattarelli privi d'ogni verosimiglianza, dei principi e delle decisioni che vanno all'eccesso, oltracciò un molto maggior numero di conseguenze mal tirate e fondate solo sopra alcuni sensi allegorici della Scrittura o sopra semplici similitudini. In generale questo autore, l'uno de più copiosi e nominati del suo secolo, fa prova di poco discernimento e di poca precisione nel ragionare. Non gli si può negare una erudizione maravigliosa, almeno secondo le comuni superstizioni di quel tempo; ma essa ei appare spesso mal disposta e vie peggio ancora applicata. Il suo stile, che ha del nervo e della vigoria, è esso pure le troppe volte diffuso o intralciato.

Fra le vite scritte da questo pio autore, quella del suo discepolo San Domenico, soprannominimato il Loricato, è l'una delle più straordinarie 1. Domenico prese il suo soprannome dalla corazza di ferro che egli portava notte e giorno per penitenza. Siccome egli era già cherico, i suoi parenti diedero al vescovo una pelle di capro per farlo ordinare sacerdote. Onesto prezzo simoniaco, così vile com'era, gli fece tanto orrore, che rinunziò al mondo e si astenne per tutta la vita dalle funzioni sacerdotali. Egli si fece monaco, e poi eremita sotto Pier Damiano in un luogo dell' Umbria detto Luccolo. In questo santo asilo i solitari, divisi in diciotto celle, avevano per regola di non bevere mai vino, di non condire i loro cibi di alcuna sorta di grasce, ed anzi di non mangiar mai cosa cotta altro che la domenica e il giovedì. Gli altri cinque giorni essi digiunavano in pane ed acqua, intendevano continuo all'orazione ed al lavoro delle mani, osservavano il silenzio tutti i giorni feriali e non parlavano altro che la domenica tra vespro e compieta. Nelle loro celle stavano co' piè e le gambe ignude. A dir breve questi eremiti vivevano con na'austerità poco comune, anche in un tempo, in cui la penitenza e le virtà avevano preso in tutto l'Occidente alcun che dell'asprezza de' costumi de' popoli settentrionali, da' quali ei si trovava ripopolato. Ma questa mamera di vivere parve ancor troppo dolce all'ardore di Domenico. Mentre la veste degli altri discendeva infino a terra a guarentirli dal freddo, quella di Domenico non gli aggiungeva che solo a mezza gamba, quantunque avesse nudate le gambe come loro. Egh portava sulla carne una camicia di maglie di ferro, e non se ne svestiva che solo allorquando si voleva dare la disciplina. Questa veste lo giovava di coperta mentre dormiva, il che gli rendeva la pelle negra come quella di un moro. Portava inoltre quattro cerchi di ferro, due alle coscie e due alle gambe, e in seguito poi ve ne aggiunse altri quattro. I gioredi e le domeniche, se quali la regola permetteva d'aggiungere al pane

<sup>4</sup> Vit, Domin, Loric, apud P. Dam, Sac, VI, Bened.

una qualche vivanda cotta, egli non usò mai di tale indulgenza, e nondimeno si tepeva uom molle e sensuale. Dopo stato Damiano assente per qualche tempo, questo vigilante direttore gli dimandò qual fosse stata la sua maniera di vivere. Domenico gli rispose, che il giovedì e la domenica viveva da nomo carnale, « E che, gli disse Pietro, mangiate voi dell'uova o del cacio? - Nol voglia Dio, ripigliò Domenico! - Mangiate voi delle frutte o del pesce? - lo lascio tali sollievi ai malati ». Finalmente si trovò, che il suo rilassamento e la sna mollezza consisteva in mescolare del finocchio col pane, come corre l' uso in Italia. Il suo principale esercizio era di recitare de salteri, percuotendosi a due mam con de' mazzi di verghe, alle quali sostitui poi delle correggie di cuoio, perchè erano più aspre. I giorni che egli stimava di suo sollievo, cantava due salmi in flagellandosi come dicemmo. Nella quaresima, o alloraquando faceva alcuna penitenza per qualche altro, secondo che l'uso portava, egli ne diceva almeno tre ogni giorno, percuotendosi per tutto il tempo del suo pregare. Spesso egli diceva due salteri di seguito, non cessando mai dal disciplinarsi e non sedendo nè pure un momento. Egli stava in piedi a meglio flagellarsi tutto il corpo, e aggiungere a tale esercizio frequenti genuflessioni, allora usitatissime. Egli ne faceva fino a cento in recitando quindici salmi, e mille per conseguenza per ogni salterio. Una sera andò colla faccia tutta pesta di battiture a rendere conto della sua coscienza al suo direttore, « Maestro mio, gli diss' egli, io ho fatto oggi per la grazia del Signore quello che non mi ricordo aver per anco fatto; in un giorno e in una notte ho detto otto salterj ». Ma confesso, che non aveva proferito le parole e, si era contentato di ripassarle nella sua mente; la qual cosa ei la trovava più penosa assai per gli sforzi che erano necessari a conservarsi attento nell'andar così spedito. Un'altra volta fece anche più recitando in una notte dodici salteri e una parte del tredicesimo, non cessando mai di flagellarsi in tutto quel tempo. A malgrado di così aspre penitenze egli aggiunse ad una età decrepita e morì il 44 ottobre del 4062, nel qual di la Chiesa onora la sua memoria.

Il Giudice tetrno, il quale considera solo le disposizioni del cuore, sì acconoclava in certo qual modo alla singolariti del costumi e delle inclinazioni di un secto, portata alle cose straordinarie e al le pratiche analoghe alla durezza dei genj di quel tempo. L'uso della discipiina commeiato le ascoio undecino, di che S. Guido di Pompona dedei; come si dice, il primo esempio, diventò immantinente comunissimo. Molt gridarono contra tale novib. Per Damano, gran relatore di tuttle le pie osservanze, si adoperò chiuder loro la bocca, Fra tutte le grandi susterità degli antichi asceti, non era esempio di tali fiagelizzoni; egli citò quello di S. Gerdono, che si time essere satto sferzato dagli angioli, quello de martiri e del medesimo Gesa Cristo, i quali hanon indurato la pera medesima. Ma egli poteva bene passersi di tali investigazioni e confronti in un caso in cui la dispariti saltava agli occhi di tutti. Dalla massima generale, che bisogna crodiligere la propira carne, e che il medesimo Petro prasuposa and'esso, ne conseguitava manifestamente, che le discipline potevano risguardaris con quell'occhio medisimo che tatta e l'Irme accerazioni non meno singolari cet nonpertanto farono

praticate con edificazione nell'antichità.

Egli prese pure a giustificare le compensazioni e i riscatti delle ponitenze, che allors appratible cominicariono ad entrare in favore a paologia semplice e facile dove si siti dentro i confini posti dalla Chiesa. Di fatto, e quale inconveniente sarà mai, che questa Madre, sagga e tenera ad um modo, communit de generi di ponitenza imprattabili ad alemi de suoi figliuoli in alemne pratiche, che essi possano adempiere meglio? Non si poteva neppure tenere un abuso in questa classe di ponitenti in divocione che essi avevano di far supplire per quanto er possibile, alla loro manificienza colle orazioni e le austenti dei Santi monaci e de santi evedesissite. L'abuso delle communizazioni o l'ale anticoli della sinti produci del soni monaci e de santi evedesissite. L'abuso delle communizazioni o l'ale principio, onde parve autorizzazio il medesimo apologista, più più nelle sue mire, che un giusto e precisio nel sioni regionamenti. Moltissimi erano altera persuasi, che per ogni peccato bisognava di tutta necessita e senza alema adsimizione di caso o di circo-stanze, che la pentiegza notala di canoni si adempiesse letteralimente. Così quando l'ano per esempio era caduto le venti volle in una colpa, che menitava dicei anni di pentietza racononica, si aveva da fer la detta pentilenza per duggeri, anni. Ora siccomo era protessa cononica, si aveva da fer la detta pentilenza per duggeri, anni. Ora siccomo era

manifestamente impossibile di poterta adempiere da sé, ei bissignava pure impiegare un qualche straino socroros. A la effetto fi apecificato quanti peccai, ja. Lalefo a la elitra opera precisa poteva proprio espiare. Pier Damiano discedi avere imparaio dal suo discepolo S. Domenico, che si adempierano cento ano ida positiaras con ventri labeler accompagnati da disciplina, dappoche dandosene cento colpi per silmo tenevan luogo di un anno di penitenza canonica 4. In la modo in aclumi gorni un nomo dell'aussertità di Domenico poteva riscattare un peccatore di questa peniterna di cento anni. Non bisogna nompertanto persudera, che tali idee fossero generalmente riccurie. Noi sappiamo dal medisamo Pier Damiano <sup>3</sup>, che esse patirono delle garandi contradizioni al lempo son, e prima de l'esperinza na evesse manificio il pericolo. Si vede anche da un concilio, che ai trune molto tempo prima a Chilous sulla Saona nell'843, che la Chiesa avera preveduto il pericolo. Evera va fatto oggis toso potere per distoranto. Una copia avera preveduto il pericolo.

di pastori illuminati se ne richiamo similmente in tutti i secoli 3.

Si volle pure incolpare Pier Damiano di avere accreditato molte nuove divozioni. come la pratica stabilita da poco, di consacrare il lunedì in onore degli Angeli, il venerdì alla croce e il sabato alla santa Vergine, Alcuni di tali censori con una durezza poco comune coi moderni, e con un'amarezza molto più sorprendente ancora in persone ortodosse, aggravano principalmente sulle messe frequenti e il piccolo uficio della Madonna. E non tralasciano di riferire intorno a ciò alcuni tratti di credulità acconci soltanto a mettere in discredito una tale pratica. A qual altro tine poteva servire in particolare l'esempio di un gran peccatore, che all'articolo della morte fu assicurato da Maria, che i suoi peccati gli erano perdonati perchè aveva recitato con grande esattezza il piccolo ufizio? La circospezione, cotanto sempre necessaria quando si trattano queste sorta di oggetti e l'equità sola non voleva forse, che non fosse dato motivo di immaginare contra la verità, che un dottore avuto in tanta riverenza nella Chiesa, come Pier Damiano, abbia salvati i peccatori divoti della Vergine senza un pentimento sincero de'loro peccati? Che poi da ciò si conchiuda alcun che di più dell' mutilità di questi ufici e di queste osservanze, l'è tale punto, sopra il quale la confutazione riesce tanto inutile, quanto è temerario l'attacco. Ei basta di rinovar qui in due parole l'avvertimento le tante volte ripetuto e sempre disconosciuto, di fare una giusta distinzione fra gli abusi e la cosa medesima nella quale ei si introducono, Basta, che la Chiesa approvi il piccolo uficio di Maria in quel modo così autentico che essa fa adottandolo dovungue, perchè l'uso ne divenga rispettabile a tutti i fedeli. E volendo anche entrare nella penetrazione delle sue mire intorno la moltiplicazione degli uffici e delle preghiere vocali, se si facesse un tale esame senza preoccupazione e colla conveniente rettitudine. bisognerebbe convincersi della sua sapienza dalle sole circostanze dei tempi e dei luoghi, in cui si sono moltiplicate cotali esterne divozioni. Non crano forse le più acconce e quasi le sole convenienti a nazioni rozze, sempre in correrie e m tumulti, e capaci a mala pena di applicazione e di riflessione? Dappoichè la Chiesa vede maggiore calma ne' costumi e maggiore attitudine ne' suoi figliuoli al pensare e al meditare, non raccomanda ella forse meglio d'ogni altra cosa l'orazione mentale, la lettura de'libri santi, la meditazione dell'eterne verità?

S. Ródolfo, vescovo di Gubbio, di cui Pier Damiano scrisse la vial s', insiem con quella di S. Domenico, si mori meno d'un anno dopo il suo santo condiscopolo in soli circa trent'anni. In una vida così breve, pure formò la gloria della vita monastica c della episcopale. E nondimeno egli non uci dal secolo, che un sette anni pruna della sua morte. Allora egli usise in libertà i suoi schavia, e poi consenso della sua famiglia dicte il asso castello, che era levulo interpupubble, e tutte le sua terre al monastro di dicte il asso castello, che era levulo interpupubble, e tutte le sua terre al monastro di dicte il asso castello, che era levulo, che con la consenso della sua famiglia dicte il asso castello, che era levulo, che con la consenso della sua famiglia dicte il anno più profonda, quanto poù in talta i e la fortuna gli avevvuo sollevati al di sopra degli altri. Quantanque Rodollo sia stato costretto ad accettare l'episcopolto, pure il sion corre e i soui offetti a rimastro artaccati interamente alla sollumente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Opusc. 51, c. 8 — <sup>2</sup> Liv. V, ep. 8. — <sup>5</sup> Conc. Cabil. an. 813. — <sup>4</sup> Vit. S. Red. ap. P. Dam. sec. VI, Bened.

dine. Egli risguardò sempre il suo palazzo episcopale cone un semplice ricovero e la sun cella come la sua vera d'incera. Continuò a portare il micio e tutti gli abiti monsistici. Mun mieggio consistiata del del pane d'ora e in berce misura, are ineggio estici. Non mieggio consistiata del continuo del c

In questa guisa Pier Damiano, dappoiche egli ebbe ottenuto di lasciare il suo episcopato d'Ostia, si applicava a formare i suoi discepoli a tutte le virtu e a perfezionarvisi egli medesimo, quando la sua amicizia con S. Ugo di Cluny e la stima di papa Alessandro l'obbligarono a fare il viaggio delle Gallie in opera di legato 1. Il santo abate di Cluny era venuto egli stesso a fare a Roma le sue lamentanze contra Drogone, vescovo di Macon, il quale aveva fatto delle usurpazioni accompagnate da vie di fatto sulle immunità di tale monastero. Pier Damiano condusse in breve a termine quest'affare a Châlons sulla Saona in un concilio di tredici vescovi dei dintorni, nel quale secero ogni potere di estinguere per sempre quest'antica controversia. I vescovi di Chalons avendo fatto leggere l'atto della fondazione di Cluny dal'conte Guglielmo, e i diversi privilegi de' sommi pontefici, ed essendosi assicurati della loro autenticità, riconobbero, che in virtù di tali concessioni della santa Sede, il monastero era esente della giurisdizione dell'ordinario; e i prelati di Francia non pensavano a contrastare al papa il diritto di derogare ai canoni. Ma i poteri del legato non si limitavano a questa sola commissione, come appare dalle sue credenziali, dirette agli arcivescovi di Reims, di Sens, di Tours, di Bourges e di Bordò. Dopo di aver chiamato Pier Damiano l'occhio della santa Sede e la colonna della Chiesa romana, il Papa aggiugne che a lui fidò tutti i poteri, affinchè quello che il legato avrà statuito nelle loro province abbia quel vigore medesimo che se egli medesimo l'avesse dopo un maturo esame ordinato. Così il santo legato percosse de' colpi più mortali in particolare la simonia, e prese i più efficaci partiti perche tornasse in fiore l'antica purezza de' canoni.

Alcun tempo dopo egli fu incarico da capo di una nuova legazione, che voleva a bene eseguirla tutta la fermezza, che il sommo pontefice gli aveva in tante occasioni riconosciuta. Il re di Germania, Earico IV, che nella breve età di diciott' anni dava i primi sentori degli scandali che doveva dare in età più matura, voleva ripudiare la regina Berta, figliuola di Ottone, marchese d'Italia, e solennemente incoronata. Il libertinaggio era il solo motivo di questo principe, il quale rendeva perfino giustizia alla virtu della sua sua sposa, e non allegò sulle prime ragione alcuna di annullare il matrimonio. Pier Damiano contentò ogni desiderio del papa: in un concilio radunato a Magonza nel 4069 a, i signori si levarono contra il re, plaudirono altamente al legato, e il principe, il quale temeva altronde la possanza della famiglia della regina, prese il partito di dissimulare. Finalmente al ritorno di una legazione a Ravenna, della quale fu nuovamente incaricato Pietro, così quasi decrepito com' era, morì a Faenza, dove è onorato qual santo (4072). Egli è nominatissimo per tutta la Chiesa per la pietà de' suoi scritti, per l'austerità della sua vita, per la fermezza del suo zelo, e il continuare delle sue fatiche per ristabilire la disciplina. La Provvidenza lo fece passare per lo stato chericale e monastico, a fine di contrapporlo più efficacemente agli abusi introdotti nell'uno e nell'altro, e per fornir loro nelle sue opere il modello di tutte le cose che insegnava.

San Vulstano diede in Inghilterra i medesimi esempi e colla medesima fortuna <sup>8</sup>. Egli avera attinio il piacere della picia e della perfezione evangelica nel seno de' suoi geniero, pissimi ambedue e tali che abbraccarono entrambi la vita monssilea. Morti essi, Britego, vescoro di Worchester, al quale egli si attacod, l'ordino sacerdote in Lenera.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bibl. Clun. p. 58g. t. IX, Conc. p. 1177. — <sup>8</sup> T. X, Conc. p. 1200. — <sup>8</sup> Vit. ad Boll., t. 11, p. 23g. Sec. VI, Bened. p. 2, p. 848.

età, e gii volle conferire un ricco benefizio; una Vulstano lo rifutot, e si fece monaco nella cattlerate della medissima cità. Il suo merito, la sua estatteza, la sua subiture viritò lo fecro sollevare alla dignità di prevosto, nella quale egli septe collegare le funzioni dello acto e della benefiziona inseme colla mortificazione ei più profundo raccogimento. Egli passava le notti in cantare il sallerio secondo la divosione di quel tempo, fecendo di frequenti genuficasioni. Tre di la settimana non prendera cito al-cuno, e si asteneva da opni conferenza cogli nomini; gli altri quattro viveva di pane e di alcmi legumi de prin commandi, cectutuata la domencia, nella quale mangiava del pesce e bevera del vino. Tutti i giorni indistintamente egli alimentava tre poveri, e lavava toro i pieto.

Alcuni legali giunti da Roma insieme con Aldredo, arcivescovo d'York, il quale avera fatto questo pollegrinzagio, visitarono con lu quasi tutte le chies dell'Ingaliterra. Durante la quaresma essi alloggiarono al monastero della cattedrale di Worchestre. Essi videro con ammirzione grande la maniera di vivere del prevosto Vulstano, e manifestarono alla corte i sentimenti ond'erano penetrati. E siccome vi si trattava di seegliere un vescovo di Worchestre, si credette di non poler coprire più degramente una tale sede, che collocandovi il santo prevosto. La sola difficoltà fui l'unicere la sua resistenza. Si impigeò in questo un solatario chiannato Vulfino, che era in odore di santiti da quaranti'anni. Ma ai consigli così capaci da vincere la modestia di Vulstano, bisognò de le l'agati vi uniscero tutta l'autorità apostolica, nod d'erano insigniti. Egli obbedii gemendo (1061); ne' tranbaquattro anni che egli governò questo epseopolo, egli se ne mostrò sempre altrettanto degno, quanto se n'era giudiccio incapace.

L'Inghilterra era allora sotto le leggi del santo re Edoardo. Dopo la morte dei re Armodo e Canuto II, figliuoli cosò poco degni del gran Canuto loro padre, gl'Inglesi si erano ricordati del bravo Edimodo e del sangue amato del loro principi naturali, Mai ligliunoli di Edmondo, gionatsissimi ancora, si trovavano all'altre estremo del Piuropa presso il re d'Ungheria, il quale non era in condizione di farti prevalrer sulla fistione dianes. Si gettatono gli conci sopra i loro zi paterni Alfredo e Edoardo, il quali oltre l'età acconcia governare avevano un potente protettore in Guglielmo, duca di Normandia, dal quale si erano Inparati. Di fatto essi prevalero sopra i Dunesi; ma Godvino, conte di Kent, fece assassianze Alfredo, il primogenito, al suo primo entran el regno. Questo signore, ambitosio e potentissimo fra gl'Inglesi; si lissingava di governare lo spirito dodec e tranquillo di Edoardo molto più facilmente che quello di Alfredo. E preciò il nuovo re, il quale fi consacrato il giorno di Pasqua dell'amo 1044, non ne parve sulle prime pigliare il nome, se non per lasciarne le fuzzioni e tutta l'autorità da Godvino, del quele sposo la figlia Edita.

Questo tiramineo suocero non risparmio neppure la madre del re, la regina Emma, temendo apparentemente l'diritti ne ella potera avere sopra il cuore cos ben fatto di Edoardo. Dopo perseguitatala in prima lungamente sotto diversi pretesti, egli volle perderia del tuto e l'accusò di una partica veregonosa col vescoro di Winchestre. Emma, la quale avera patita con pozienza la perdita di tutti i sonò beni, non poté sof-frire che si volsese rapirle beni amo l'onore. Ella soprofrese a subrie la prova del ferro cua s'. Per quanto grande fosse l'impero del conte sull'animo del re, pure questo huon principe non pote sofforca il garlo del na dutra el la voce del ciòn inseri muniti. Egli dimando perdonoja sua madre, rendette a lei ed al vescoro di Winchestre tutto quello che era stato del cissi stollo, e comincia à vigilare la condotta del suo ministro.

Il superbo contiera troppo avvezzo al comandare per poter rientrare nella soggezione. Alla prima ocassione gli in alberbo ilo stendario della ribellione, e si armo dontra il suo proprio monarca; ma la possanza del virtuoso Edoardo era sodamente stabilità nel cuore del sono sudditi. Non essendo Godvino riuscito a corrompere altro che pota gente, fin ridotto a fuggiraren dal regno. Possica egi ditenne il peritono, probabilmente per l'intromessa della regina sua figliuota, ma il re sostenne coi pader l'aria di monarca, che eggi soppe ripigliane. A meglio contenerlo e fallo accorto che eggi era di monarca, che eggi soppe ripigliane. A meglio contenerlo e fallo accorto che eggi era

<sup>1</sup> Boll. 5 jan, t. 1, p. 230.

investigato, în re velle fărăți paleăi ţiusti sopetit che si avexano contra di lui rispettou all'assessiou del principe. Alfredo, dicui avexa ninno a qued di simulato di ţinporame l'autore. Un giorno che il re aveva alla sua mensa moltismi signori, e fra questi Godvino, il pagico che presentava da bere al principe inciample, e i nondimeno noi rovescio la tazza. A indixare che l'uno de suoi pedi aveva sostenuto l'altro, il giovanetto uso della senienza de libri sauli, dove è delto che il fratello sostenuto da fratello e ii vinicibile, inconcusso. «E vero, disse il re, che se to avessi uno fratello noi di giovernemo a vicenda di grano sostenuo con impuramento. «Che questo bocceno, disse Codvino accontando del para alla bocca, sia l'ultimo che io mangi in mia vita, se la coscienza mi rimorde di aloma cosa intorno all'ucciona di principe rificialo. «Che questo principe refigioso con impuramento. «Che questo beccone, disse Codvino accontando del para alla nonno all'ucciona di principe rificialo "s. Que accidiente fisce un castigno di che con controli del consone di principe rificialo "s. Que accidiente fisce un castigno di che lo, oppure un effetto astarale dell'aspitazione che travagilovi il colperole (10%). Tecco delle care benefiche della novivilenza il re renouis di andare in uelleriname.

gio.a Roma; ma i signori inglesi, temendo con ragione che la sua assenza non ridestasse le turbolenze da così poco estinte, ne lo stornarono, proponendogli di esercitare la sua pietà nel regno col mezzo di limosine ed altre bnone opere, che formassero l'edificazione de' sudditi non cagionando tra loro alcun allarme. Siccome il re temeva di offendere la propria coscienza, bisognò ricorrere al papa per tranquillare Edoardo nella commutazione del suo voto. Il pontefice gli scrisse in questi termini 1: « Poichè l'Inghilterra correrebbe pericolo nella vostra assenza, noi vi dispensiamo dall'obbligo, che voi vi siete imposto, e vi ingiungiamo invece di dare ai poveri quello che avreste speso nel vostro viaggio, e di fabbricare o ristabilire un monastero in onore di S. Pietro. Non dubitate punto che Dio non sia vicino di tutti coloro che lo invocano sinceramente, qualunque sia il luogo in cui si trovano ». Per tale risposta il re Edoardo ristabili il monastero di Westminster, fondato vicino a Londra fin dal principio della conversione degli Inglesi, e quasi distrutto affatto da quel tempo in poi. In seguito Edoardo mando de' presenti magnifici a Roma col prodotto del denaro di S. Pietro, che vi si applicava, almeno in parte, ad una chiesa intitolata la scuola degli Inglesi. Applicando interamente l'animo a procacciare la felicità dell'Inghilterra, egli mo-

strò aperto, che anche non essendo per natura aè nom di Sato, nè guerriero, bastano ad un re la prudenza e la fora evangelica così per rendere respettabili le sue armi a' propri nemici, come per far guastra a' popoli le doleraze della pace. Egli represse i Danesi, respine gli Gozzesi, soggettò i ribelli, che si sollevarono nel corre della Gran Bretlagna. Ma nessuna di queste guerre sturbò lungamente la pace, la quale era molto più conforme che non il tumulto delle armi alle incluszioni di un prinneça, intero solamente alla felicià del regno, e sopratutto del minuto popolo. E il prevò nella recipilamente di quelle che en d'obi delle meglioni leggi divolgate di suoi ametessori, e principilamente di quelle che enco le più favorrovo all' corbine comuni del civil con lorde S. Petro. Esse firmos sempre così care agli inquesi, che in tutte le rivoluzioni che patirio da poi, non fu cosa, che loro lornasse più insopportabile quainto i mntamenti che vi si voltero fare.

Le virt di S. Gotescho, principe degli Schavi, fiorivano al tempo istesió fra quelle fercei azzioni, alle quali egli fere ammirare nells sus persona l'uno del rinon figui se gualati della grazio 3. Il principe Utone, suo padree, già cristiano, lo avven messo nel monastero di Limburgo per fariri suosi studi; ma offessicalo profitto la proc delle lezioni (he vi ricevelle, che essendo stato neciso suo padre da un fuggitivo disertor sassone, egli usei furbinodo dal monastero, eriquinari al cristianesione, Andò dai Vinuli al di 18 dell'Elba, comunicò il suo odio a quegli idolatri, e confondendo il nome cristiano con quello dei Sassonii, fere morire le migliata di fiedi per rendicare il padee suo. Bernardo, duesa di Sassonia, lo prese come nu capo di scherani, ma la sua interpolezza lo mananorò in guisa, che il duea feel lega con esso hir e lo rende libero.

<sup>5</sup> Chart. 1, ed t. 9, Cone. - 5 T. 9, Cone. p. 1010. - 5 Adam. Brem. t. 2e

Questo buon trattamento produsse un effetto molto inaspettato sull'animo di Gotescalco, il quale poco dopo si torno in seno alla Chicas. Intanto avendolo gli Sclavi spogliato de' beni paterni, egli fu costretto a riparare dal re Canuto, il quale il fece sposo della sua figlia e lo menò seco alla sua spedizione d'Inghilterra.

Ma se tali imprese giovarono per alcun tempo d'alimento all' operosità del suo coraggio, la perdita de suoi peper Stali aveza Batto una impressione troppo profonda sull'anima sua veramente eroica, a la die niente la poteva cancellare. Egli rivalicò i mari e fere la genera agli. Stavia, probabilmente cel socoroso dei Damosi e fers'anco dei Sassoni. Che che sia di cò, non solo egli ricuperò i beni e utta la potesti del padre auo, ma s'acquisto tatta quella di un re, mancandoglineri i solo tioto; si rendette ad un'e ai i terrore dei propria escuite e di quelli del nome cristiano, sobolibili, suoi de ella aveza onasi internamente dimentiro e.

Andando sempre dall'una impresa nell'altra, da questa in quella virtù, egli fermò il gran disegno di soggettare tutti i pagani del settentrione al giogo di Gesu Cristo, e cominciò dal convertire una calca di apostati. Prima della fine del suo regno si noverarono infino a sette popoli interamente cristiani nella nazione degli Sclavi. Le chiese erano spessissime in tutte le loro province, e i sacerdoti numerosi del paro in dette chiese, dove esercitavano le loro funzioni in gran pompa e intera sicurezza. Il principe Gotescalco spingeva il suo zelo fino a parlare egli stesso le molte volte nella chiesa, a fine di spiegare più chiaramente in schiavone quello che dicevano i preti ed i vescovi. In tutte le città si fondavano delle comunità di canonici, di monaci e di religiose, e ve n' ebbe infino a tre a Meckelburgo, metropoli degli Obodriti. Adalberto, arcivescovo di Brema, che il papa fece suo vicario, lui e i suoi successori, infino agli estremi del settentrione, istituì un vescovo in questa città, e così pure ad Altemburgo ed a Ratzburgo. La città di Brema, di quella mediocrità che era, diventò come la Roma del Settentrione. I deputati dei popoli del continente e delle isole, delle estremità del polo, delle Orcadi, dell' Islanda, della Groenlandia vi venivano ogni di a dimandare dei ministri del Vangelo, ed ella ne provide tutti 8.

Anche Parcivescovo Adalberto istitul de vescovi in Danimara, cioè Sieswick, Rijen, Athus, Wibonzy, Wenzuzul, Fari, Finnen, la Caloada e lo Shonen "Egil divise possia la diocesi di Sieswick in quattro. In Isvezia eggi ordinò sei vescovi e due in Norvegi; im pare de queste olto seci, che non sono nominate dagli storic, non erano per anno ferme a' tempi di Adalberto. In tutto eggi ordinò venti vescovi. Finalmente vancho mostara la religione in tutto il suo splendore in mezzo a tutti nonvi cristini e pagani prouti a diventarlo, per l'autorità del papa di cui era legalo, eggi convocò a Sleswick il primo dei condici che fronco ecclerati in Danimarza (dello Bonamera) (dello Sieswick il primo dei condici che fronco ecclerati in Danimarza (dello Bonamera) (dello Sieswick il primo dei condici che fronco ecclerati in Danimarza (dello Bonamera) (dello Bona

Regnava allora Sveno o Svenone II., nipote di Canuto il Grande, Egli aveva in qualche rispetto il cristianesimo che professava, aveva molto affetto per gli ecclesiastici dotti e virtuosi, aveva dello zelo per assodare la religione nel suo regno; mostrava una gran liberalità in fabbricare ed adornare le chiese, ma era dato moltissimo alla incontinenza. Avendolo di ciò Parcivescovo Adalberto vivamente rimbrottato, fino a minacciarlo di scomunica, dal canto suo Svenone minacciò il prelato di fargli guerra. e il fece con tanto sdegno e con aria così risoluta a mettere subitamente ad esecuzione una tale minaccia, che l'arcivescovo si ritirò precipitosamente da Amburgo a Brema. Dileguata in entrambi quella prima impressione, Adalberto, che a malgrado dell'amor del fasto e del signoreggiare, aveva i costumi puri, una tenera pietà e un grandissimo zelo, volle tornare nelle buone grazie del monarca, cotanto vantaggiose ognora ai progressi della fede. Egli andò a visitarlo a Sleswick, diede dei conviti i quali formavano uno dei gran legami della società fra quelle nazioni, largheggiò di presenti, secondo la liberale sua natura, e con tale magnificenza, degna veramente di rispondere a quella del re. Per otto giorni continui, secondo la costumanza di colà, si liedero ad ora ad ora dei sontuosi banchetti, ne' quali si trattarono degli affari ecclesiastici e si presero dei partiti efficaci pel miglior bene delle missioni. Ma l'arcivescovo

<sup>4</sup> Helm, L. I, c, 20. - 2 Ibid. c. 26. - 5 Adam, Brem. L. 4. - 4 Alex. P. 2, ep. 7.

An. 1064 dissimulò sui costumi del principe, il quale mentre procacciava la salute degli infedeli, continuava sempre ad una guisa a disonorare la sua fede con vergognose fra-

galità.

L'onore della sua conversione era riserbato ad un prelato meno illustre, secondo il mondo, ma più alieno dalla pompa e dalle funzioni secolari. Guglielmo vescovo di Roschild, di natali inglese, prese sul fiero Svenone quell'ascendente che la semplicità congiunta al sapere ed alla virtù acquista quasi sempre senza brigarlo. Non aveva il re posto fine al suo lungo concubinato se non per contrarre incestuose nozze colla principessa Gutta sua parente e figlia del re di Svezia. Guglielmo non lo stimolò neppure a rimandaria, ma dispose così bene questa sposa colpevole, che essendo tornata al padre suo ella prese l'abito delle vedove consacrate al servigio degli altari, e passò nella continenza il rimanente di sua vita lavorando intorno agli ornamenti delle chiese 1.

Il vescovo di Roschild soggiogò la fierezza di Svenone e le sue vergognose inclinazioni. Questo principe implacabile tuttavia nella sua collera, quantunque regolato nei suoi costumi, seppe che alcuni signori avevano in segreto sparlato di lui. Fin dal mattino della domane, giorno della Circoncisione, egli li fece uccidere in chiesa. Il vescovo si chiuse in cuore il vivo dolore che sentiva per tale uccisione sacrilega, e si dispose in pace ad uficiare. Non sospettando di nulla, il re andò per assistere all'uficio, ed il vescovo non si mosse punto a riceverio, ma il re procedette innanzi egualmente. Il vescovo va allora verso la porta del luogo santo, stende il baston pastorale per chindergli l'entrare, tratta il re di omicida e di profanatore, e poi lo dichiara scomunicato (4072). In un istante le guardie circondano il prelato colla spada nelle mani e non aspettano che un segno di collera per sagrificarlo. Ma lo spirito di Dio che ha diretto il santo ministro, tocca immantinente il colpevole, il quale riconosciuto il suo misfatto, ritorna al palazzo e muta gli ornamenti reali in una veste da penitente. Intanto il vescovo cominciò la messa con tutto il raccoglimento, come se non fosse

avvenuto nulla. E non aveva per anco intuonato il Gloria in excelsis, che si venne a dirgli che il re era alla porta in abito di supplicante. Egli fece interrompere il canto, e dall' altare andò verso il re; e in quella che il vescovo l'interrogava, Svenone rispondendo colle sue lagrime e con tutti i segni di compunzione si prosterno dinanzi a lui. confessò addolorato il suo delitto, dimandando misericordia e promettendo di riparare lo scandalo. Il savio prelato pronunziò sul fatto la sentenza d'assoluzione sullo scomunicato, lo rialzò abbracciandolo, asciugò le sue lagrime mondandolo delle sue proprie, e gli disse di rivestire gli ornamenti reali. Dopo di avergli imposto la penitenza, fece accostare il clero a riceverlo al suono dei sacri canti e dei gridi di giola di tutti gli astanti, e lo condusse infino all' altare dove terminò i santi misteri. Tre giorni dopo il re tornò alla chiesa in veste reale, sali la tribuna durante la messa, e avendo fatto fare silenzio da un araldo, confessò da capo e con segui sempre più vivi di pentimento, l'enormità della sua colpa e dello scandalo dato. Ringraziò il vescovo della sua i ndulgenza, e dichiarò che in riparazione del doppio delitto commesso per suo ordine. egli dava alla Chiesa la metà della provincia di Steffen.

Dopo tali fatti il re ed il vescovo vissero sempre mai concordi infino alla morte, la quale non parve neppur essa poterii separare. Essendo morto Svenone nel 4074, dopo sin regno di ventici anni, il vecovo Gugnielmo preparò due feretti, e il fece portave al suo seguito andando immandi al principe defunto s'. Mentre si facevano i funerali morì anch' egi, e così furono ambedue sepolti insieme nella cattedrale di Roschild. Dopo la morte di Svenone vi fu un interregno e discordia fra Aroldo suo figlio e il principe Canuto, il quale sebbene fosse più degno del trono di Aroldo, pur questi la vinse e

richisse Canuto a riparare in Isvezia.

Rispetto al principe degli Sclavi, secondo i principi della fede, egli fece una morte più felice che quella del re di Danimarca. Dopo convertita una gran parte degli Sclavi che abbitavano la parte estentirionale della Sassonia al di là dell'Ellas, Gotescalio fi nocio da altri indochi che egli voleva sottomettere ancora al Vangelo. Egli ottenne la comuna del martirio nella città di Lentz, il di 7 giugno 4065 3. Il prete l'opone fu martiriz-

<sup>1</sup> Portan. I. V., Saxo Gram. I. XI. - 2 Saxo Germ. XI, p. 192. - Adam. Brem. I. IV. & Ft.

STORIA UNIVERSALE DELLA CHIESA zato insieme con lui e sul medesimo altare. Molti altri cherici e laici indurarono diversisupplizi per Gesù Cristo. La vedova del principe Gotescalco presa a Meckelburgo insiem con altre donne, pati altrettanto della nudità, a cui fu ridotta, come dei colpi mortali che si menarono sopra di lei, nudata in quella guisa. Giovanni, vescovo di questa città, fu bastonato, non avuto rispetto alcuno alla sna veneranda vecchiezza, e trascinato per derisione in tutte le borgate; e perchè egli non cessava mai di confessare Gesù Cristo, gli furono spiccati i piedi e le mani e alla perfine decapitato a Rethra, metropoli di quei barbari. Essi abbandonarono il suo corpo, posero la sua testa in cima ad una lancia, e l'andarono a presentare come un'offerta gradevole al loro dio Rigasto. A Ratzburgo il monaco Ansuero fu lapidato con molti giovani religiosi suoi discepoli. E temendo che lo spettacolo della sua morte non facesse vacillare il loro coraggio, egli stimolò gli idolatri sotto altri pretesti a ucciderlo per ultimo. Allorchè gli altri furono immolali, egli si pose in ginocchio, rendette a Dio azioni di grazie. pregò pei suoi carnefici, e poi dimandò il colpo della morte, che ricevette con giubbilo. Gli Sclavi misero in seguito a fuoco e sangue tutta la provincia di Amburgo e ro-

vinarono la città interamente, dopo commesse ogni maniera di profanazioni. Essi distrussero similmente la grande e ricca città di Sleswick, Finalmente per nna cospirazione generale essi tornarono al paganesimo e risolvettero la morte di tutti quelli che perseverassero nella fede. E questa la terza apostasia di cotal leggera e feroce nazione, convertita primamente da Carlomagno, indi per le cure del grande Ottone, e per la terza volta dal principe Gotescalco. Ma la forza della grazia è molto superiore alla perversità dell' uomo, e gli spedienti della Chiesa la vincono sugli sforzi dell'inferno. E noi vedremo in breve questi Sclavi indomiti ripigliare il Vangelo per non abbando-

narlo più, e dare anzi degli esempi eroici di fermezza e di perseveranza.

Intorno a quel tempo vi ebbero pure alcuni martiri in Scandinavia. Vengono notati sopra tutti i santi Erico e Alfardo, al cui sepolcro si operarono molti miracoli 4. Alfardo, dopo menata per lungo tempo una santa vita in Norvegia, fu messo a morte dai suoi propri amici. Erico, straniero in Isvezia, dove l' aveva condotto il suo zelo, ebbe il capo spiccato mentre predicava il Vangelo nelle province più remote. Il re Stenguil. il quale allora regnava, era cristiano ed anche di gran pietà; ma si vedeva costretto a usare di tolleranza a motivo dell'attaccamento estremo che il popolo aveva all'idolatria, la quale si esercitava in Isvezia con impero e con molta pompa. L'idolatria aveva ad Upsal un tempio magnifico e famoso sopra tutti gli altri. Esso era tutto come vestito d'oro, e vi si vedevano le statue di tre dei, Thor, il più riverito dei tre; assiso nel mezzo sopra un trono, e ai suoi lati Vodan e Friccon. Thor, ripntato il dio dell'aria e della folgore, dei venti, delle pioggie, delle stagioni e dei frutti della terra, aveva lo scettro in mano come il Giove dell'antica Roma: Vodan, armato a guisa di Marte, passava pel dio della guerra, e Friccon, dio della pace e dei piaceri, era rappresentalo sotto la figura e colla licenza di Priapo. Gli Svedesi adoravano ben anche degli uomini che stimavano essere diventati dei numi colle loro geste. Ogni nove anni si celebrava a Upsal una festa tanto solenne che tutti, niuno eccettuato, erano costretti a mandarvi delle offerte; a tal che i cristiani si trovavano ridotti a riscattarsi a molto caro prezzo da questa superstizione. Si sacrificavano nove maschi d'ogni specie d'animali, e se ne appiccavano i corpi in un bosco che era presso al tempio, tutti i cui alberi eran tenuti sacri. Adamo, canonico di Brema, che ci ha fatta tale descrizione, agginnge sulla parola di un testimonio oculare, che si erano veduti sino a sessanta corpi umani sospesi con quelli delle bestie. I vescovi Egenone e Adaluardo si determinarono ad affiontare tutti i pericoli per far atterrare od ardere il tempio che era come l'arsenale di questa atroce idolatria; ma il re Stenquil, il quale aveva del paro prudenza e pietà, temperò il loro ardore dimostrando ad essi, che invece di prosperar le cose della religione essi la peggiorerebbero interamente; che sarebbe egli stesso perseguitato qual complice dei pubblici malfattori, e che i novelli cristiani, tuttavia deboli nella fede, ritornerebbero al paganesimo come era avvenuto gia degli Sclavi. Le quali rimostranze arrestarono i due vescovi, i quali esercitando più utilmente il loro zelo, percorsero

<sup>.</sup> a Adam, Brem. I. IV, c. 16,

tutte le città della Gozia, dove atterrarono molti altri idoli e convertirono le migliaia di idolatri.

La condizione del cristianesimo in Norvegia era presso a poco la stessa che in Isvezia: ma il re Aroldo, quantunque cristiano e fratello di un martire, era ben lungi dal-P avere le disposizioni di Stenquil. Egli era dato tuttavia, come i suoi feroci sudditi. ai sortilegi o malefici, pei quali il re Olao aveva dimostrato tanto orrore a pericolo della sua vita (1030). Ma nou che fosse tocco dei miracoli che si facevano al sepolcro di questo illustre martire suo predecessore e fratello, Aroldo invece ne saccheggiava le offerte e le distribuiva ai suoi soldati. Egli fece perire molti cristiani nei supplizi, e atterrò alcune chiese. Gli avvertimenti che gli diede l'arcivescovo di Brema non facendo altro che inasprirlo viemaggiormente, questo prelato ne avvertì il papa Alessandro II. il quale scrisse al principe ne' termini seguenti 1: « Siccome voi non siete per anco istruito molto nella fede e nella santa disciplina, tocca a noi che abbiamo il carico di tutta la Chiesa, a illuminarvi con frequenti istruzioni; ma siccome la lunga distanza ci vieta di poterlo fare da noi medesimi, così noi ne abbiam dato commissione all'arcivescovodi Brema nostro legato. Assicuratevi pertanto che seguendo la sua voce, voi rendete obbedienza alla santa Sede medesima ». Da questa lettera si comprende che nella condotta del re Aroldo, come pure in quella di que' barbari fatti appena cristiani, v' aveva assai maggiore ignoranza che non empietà.

Le nazioni che si convertirono per prime e le meglio confermate nella fode, non arevano bisogno alcum dei socorsi addi Altissimo contra la cipidigia e tutte le passion umane. La simonia, fortemente repressa, escretiava segretamente i suoi guasti fin nel corre dell'impero cristiano, e tale mostro, mento di orgi pieti, era talvolta cagione dei più enormi scandali. Il vescovo di Firenze, Pietro, figlio di Teuzzone-Miezzabarta, uomo di alto grano e di uma grande emplicità, si era rendulo sospetto al suo popolio sotto questo odisso rapporto. Escendo andato Teuzzone a trovare il vescovo suo figlio, alcuni scaltiri filorentiani gli partarono così er sigonore, una sede come quella di Firenze vi deve essere costata molto cara ». Teuzzone rispose colla sua franchezza e fare militare: «Pel copo di S. Ciro, scana assai darano non si otterrobe dal ren è manco un molino. Il vostro episcopato mi costò tre mille lire come se fossero un sodolo 3 ». S. Ciro era il primo vescovo di Parta e in gran un carezano en tuttel quelle contrade.

Dopo una dichiarazione così poco equivoca, la presunzione riusciva certo molto forte; tuttavia la prova non era intera. Il vescovo negò il fatto e si procacciò dei difensori. I zelatori della disciplina, e sopra tutto i monaci, trattarono subito il vescovo di simoniaco, di sacrilego, d'eretico; e tirando le conclusioni pratiche col medesimo rigore, divulgarono che non si poteva più ricevere i sacramenti dalle sue mani, nè da quelle dei sacerdoti che egli aveva ordinali. Pier Damiano, che si trovava a Firenze. tentò inutilmente di acquietar gli animi. Egli pretendeva che non si dovevano separare dal vescovo infino a che non fosse condannato o convinto giuridicamente; che la simonia era davvero un' eresia, ò che sarebbe eretico il volerla giustificare; ma che tutta la pienezza della grazia spettando alla Chiesa, i cattivi che erano nel suo seno potevano conferirla coi sagramenti 5. Questo dotto cardinale non fu ascoltato, e la discordia montò ai maggiori eccessi. Si amava meglio morire senza sacramenti piuttosto che riceverli dai ministri tenuti simoniaci; e in breve morirono di fatto più di mille persone senza un soccorso così necessario. L' orrore in che si avevano i vescovi sospetti si distese ben anco alle chiese che essi avevano consacrate; non voleva nessuno entrarvi, e si temeva perfino nel passare dinauzi ad esse di dare un qualche segno di riverenza,

Fra tutti gii Italiani, che onoravano la vita monastica, non ve ne aveva s'euno che fosse più giustamete e più universilamete rivelto quanto il santo abate Giovanni, fondatore della congregazione di Vallombrosa nel 4054. Egli era figliuolo di un no-bie fonentino, chiamato Gualiberto, di cui conservi oli none, ce dapprima ad esempo del sono maggiori segni la professione dell'armi. Essendo stato ucciso l'uno del soni parenti, il siazzo mettera ogni cara a canastre lo sortoro di inte le persone della fami-

<sup>4</sup> Ep. 2, t. 9, Conc. — \$ Ital. Sacr. t. II, p. 93. — 5 Opusc. 30. ... 4 Vit. ssc. VI Bened. part. 2.

glia, le quali secondo le leggi barbare di que' di avevano diritto di vendicarne la morte. Nondimeno egli fu incontrato da Giovanni Gualberto in cotal calle stretto, in cui era impossibile di fuggirla dal suo avversario. Vedendolo accompagnato da due scudieri il colpevole disperò della propria vita, si gittò per terra e colle braccia aperte in forma di croce non aspettava altro che il colpo di morte. Tocco da un movimento improvviso della grazia, Giovanni gli disse di rialzarsi e di andar pure da quel di in poi senza timor di sorta. Fedele a questa prima impressione dell'Altissimo, Gualberto entrò nella chiesa del monastero di S. Miniato, dove fermò sullo stante la risoluzione di torsi dai pericoli del secolo e darsi tutto a Dio. Egli esegui quasi subito il suo disegno nel monastero medesimo, non ostante la pittura terribile, che l'abate gli tessè de rigori della vita monastica, e a malgrado che suo padre facesse ogni suo potere per distornamelo... Il desiderio di una maggiore solitudine e di una vita più perfetta lo indusse poscia a passare insiem con un altro monaco in una profonda valle dell'Apennino, ombreggiata dalle foreste che coprono le montagne vicine, le quali le fecero imporre il nome di Vallombrosa. Egli si fermò in questa solitudine cotanto conforme al suo spirito di raccoglimento. In breve tempo andarono a lui tanti discepoli, che gli bisogno fabbricare diversi monasteri, de'quali Vallombrosa fu risguardata come la metropoli.

Giovanni Gualberto, eletto superiore generale, quantunque opponesse a ciò la resistenza che mai maggiore, elesse la regola di S. Benedetto, e la fece osservare esattissimamente in ogni sua parte, principalmente rispetto alla chiusura. Egli vi era di sua persona attaccato cotanto, che papa Stefano IX passando in quelle vicinanze e invitandolo a venirlo a trovare, il santo solitario mostrò una repugnanza, che il cielo parve secondare. E in quella che si disponeva ad obbedire, dopo pregato il signore di risparmiare ai monaci quello che egli chiamava scandalo, sopraggiunse un temporale così fuor dell'ordinario, che i legati del papa fecero rientrar l'abate e se ne ritornarono soli. Il pontefice medesimo nel rivederli sclamò: « No, io non voglio più che egli venga, egli è un santo: preghi Dio per me e per la Chiesa! »

Il santo abate aveva a cuore ad una guisa la modestia e la semplicità in tutto quelloche toccava il modo di vivere. Egli vestiva come i suoi religiosi di un panno grosso e bruno, nel quale si risparmiava perfino la tintura, impiegando in esso le lane nere e bianche del gregge, insiem mescolate. Nel visitare il monastero di Muscelant, che era soggetto a lui, Gualberto ne trovò gli edifici troppo vasti e troppo magnifici. Nondimeno egli disse in tuon molto dolce a Rodolfo, che n'era l'abate: « Voi siete magnifico, voi aveté fabbricati de' palazzi ». Poscia rivoltosi ad un picciol rigagnolo che scen-deva dal monte vicino: « Dio onnipotente, diss'egli, vendicate i vostri membri indigenti di una sontuosità, che vien loro di tanto danno ». E non prima ei si erano ritratti di là il rigagnolo gonfiandosi e precipitandosi con grande impeto dal sommo del monte ... soinse contra gli edifizi degli scogli e degli alberi, che li rovinarono da cima a fondo. Preso di spavento l'abate volle mutare la postura del monastero; ma il santo lo assicurò, che non aveva più nulla da temere. Di fatto, le acque rispettarono costantemente la semplicità religiosa, che succedette a quella profana magnificenza. Gualberto punì in guisa quasi somigliante un' altra delle sue case, perchè aveva ricevuto tutti i beni di un tale, che facendovisi monaco spogliava così i suoi eredi naturali. Si narrano molti altri miracoli fatti da S. Giovanni Gualberto, affine di ispirare a' suoi discenoli il dispregio. ond'egli era penetrato per le cose terrene. Essi entrarono così bene ne'suoi pensieri, che godendo della stima universale e della benevolenza delle persone più potenti, eglino si videro spesse volte sprovveduti de'cibi necessari, e nondimeno l'eccesso della fame non li recò punto a derogare alla santità della loro regola. Un giorno fra gli altri, il santo abate, il quale aveva tre soli pani per la sua numerosa comunità, fece uccidere un montone per distribuirlo ai monaci, non volendo lasciarli cadere in isfinitezza. Ma essi non vollero assaggiar mai di carne, e tutti si contentarono di qualche morsello di pane. La provvidenza benedì quell'eroica regolarità; e la dimane vennero a loro molte bestie da soma cariche in copia delle provvigioni che usavano. Si fa qui notare, come il primo esempio de fratelli conversi, che il santo abate di Vallombrosa riceveva dei

soggetti distinti per istato dai monaci di coro, i quali fin d'allora etano quasi tutti chercio o destinati ad esserlo 'i. Egli aveva tanto rispetto pei santi ordini, che ne escludeva tutti quelli, che prima della loro conversione erano stati concabinari, simoniaci,

o brutti di qualche altro vizio ignominioso.

Con virtà coà pure de eminenti, Gualberto non temette panto di dichiarquis per fonce della Chiesa contra il vescovo di Firenze già tanto sospetto, e che per le sue violenze e il suo impeto confermò ben presto i sospetti, che si avevano della sua si-moniaca intrusione. L'intrusa mando di notte tempo una schiera di genti a piè e a cavallo, per incendiare il monastero di sun Salvi, dipendente da Vallombrosa, e fare man basso sui monaci, tra i quali si credeva di comprendere finalberto, il quale era partito soltanto il giorno anteredente, Questa sangumosa spedizione, nella quale venero traccidati di fatto motti religiosi, recò al suo colmo il dispropero el Tiondegnazione pubblica contra Pietro di Firenze. Poco appresso si andò a demunziarlo giundicamente ad un concilio, che si teme a Roman nel 4063. 21, monacie proposero allora la prova del finco per convincere il vescovo Pietro; ma il papa non volle permetterla, nè de-porre Pietro sora solo pressumoni s.

Questo concilio romano merita inoltre una particolare attenzione pel sno quarto canone, il quale è risguardato come la prima approvazione formale dell'istituto dei canonici regolari. Esso legge così: « Noi stabiliamo, che i sacerdoti e i diaconi abitino insieme la notte e il giorno vicino alle Chiese, per le quali sono ordinati, come il deggiono fare i cherici religiosi; noi vogliamo, che essi abbiano in comune tutto quello, che loro viene dalla Chiesa, e gli esortiamo a fare tutti i loro sforzi per giungere alla perfezione apostolica della vita comune ». Di tal modo si rimetteva la vita canonicale nello stato primitivo; nel quale S. Agostino l'aveva istituita. Questo santo dottore nei sermoni della vita comune, che hanno servito di fondamento alla regola de canonici. dice espressamente 5, che non vuole tenere de snoi cherici altro che quelli, che non avranno niente in proprio; si vede, che questa regola era più perfetta di quella d'Aixla-Chapelle, la quale permetteva loro di avere de beni in proprio, sia del loro patrimonio, sia delle rendite della Chiesa. Per l'approvazione di questo concilio e per l'esempio degli ecclesiastici regolari e fervorosi, la riforma canonicale si distese insensibilmente ai cherici delle diverse Chiese, i quali furono chiamati canonici religiosi o canonici regelari.

Il medesimo concilio decise, che i gradi di consanguineità per rapporto al matrimonio dovevano essere stabiliti secondo i canoni, i quali collocano i fratelli e le sorelle in primo grado, e non secondo le leggi romane, che li mettoio nel secondo; decisione necessaria allora per arrestare i progressi di una dottrina, che si chiamo il rersia degli instatuosi, e che per via di nuovi calordi e di altre somiglianti sottiglicaze non mirava

ad altro, che a favorire le congiunzioni incestuose.

Tornando a Pietro di Firenze, siccome ei non fu condannato al concilio pontificale, cosi egli sili in tela arreganza, che il suo clero ne dovette patire assai. ½ Egli perseguido con tanta violenza coloro, che avevano creduto di doversi separare da lui, che furono missem coll'arripete construit in a irparare nel monastero di Seltimo, posto, secondo l'etimologia del suo nome a sette muglia di Firenze e soggetto a Vallombrosa. Una tale explisione levò moli rancori e moin nella città (1007). Gli ecciolisatici im corpo, accompanati dalla etitodinaza: ai lamentariono col veccoro the gli aveva separati dal loro cossari che mai. e Questo è troppo, aggiunesero essi, e come mia vorremo noi stare attaccati ad un vescovo, se appena ce ne accostismo noi ci udiamo gridor dal probota. Andate, erettici, al oustro extricol Essi ci accussion che seponismo la città ad una sicura rovina, a tutti gli ortrori della vendetta celeste, che saccismo S. Pietro per intropregarono seriamente il vescovo, a grevnire gli eccesa, che trano inevitabili, se ggli so odmava. «Se voi si sentite inmolectue, gli dissero essi, partate, n'è l'empo, eccori so odmava. «Se voi si sentite inmolectue, gli dissero essi, partate, n'è l'empo, eccori

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> T. IX, Cone, p. 1175, — <sup>2</sup> Vit. Joan. Gualb., c. 62. — <sup>3</sup> Serm. 355 et 356. — <sup>4</sup> Vit. Joan. G., c. 63 et 64.



pronti a subire per voi il giudizio di Dio. Che se amate meglio di dovere la vostra giustificazione a de santi solitari, noi corriamo di qui a sollecitarli a ritornare alla prova,

che avevano proposta ».

Auzi chè accettare cotali offerte, avvertito dalla sua coscienza di quello che arrischiava, Pietro ottenne un ordine dal governatore per costringere i cherici a riconciliarsi col loro vescovo, sotto pena di bando e confisca de' loro beni. Si procedette immantinente all'esecuzione, e la si fece in modo così tirannico, che non avuto rispetto alcuno alle franchigie più sacre, se ne strapparono molti dalla Chiesa di S. Pietro, dove avevano creduto di trovare un asilo più sicuro. Questo nuovo attentato commosse tutta la città; il popolo accorse in calca, e sopra tutti le donne; gettati i lor veli ed ogni ornamento del capo, elle corrono scarmigliate, si percuotono il petto, e mettono lamentevoli grida. Moltissime si prosternano nelle contrade, non ponendo mente nè alla pioggia, ne al fango, e gridando dolorate, piangenti: "Guai a noi, guai a noi! Ohime! Signore Gesù, siete costretto ad abbandonarci! Voi non avete a vile di abitare con noi; ma non potete dimorare con Simone il Mago. Beato S. Pietro, e come mai non difendete voi coloro, che cercano salvezza da voi? Noi credevamo che voi aveste per sempre incatenato Simone nel profondo dell' inferno, ed ecco che a vergogna vostra egli viola perfino i vostri altari ». Da nn altro fato, gli nomini in un' ambascia più calma, ma più profonda e sinistra, si andavano dicendo gli nni cogli altri: « È manifesto, che Gesù Cristo abbandona questa città, perchè non si resiste punto a' suoi nemici. Non lasciamoli goder qua del frutto della loro empietà. Diamo alle fiamme questo luogo di maledizione; e noi colle nostre mogli e i nostri figliuoli, fuggiamo per tutto ovunque Gesù Cristo si ritrarrà ». In mezzo a tali turbolenze e disordini si vede gli effetti della perseveranza de' pastori in disingannare i popoli. L'oblio passeggero de' veri principi fa tanto più sentire i mezzi, di cui il Signore ha munito la sua Chiesa non solo per la conservazione della sana credenza, ma altresì di quella fede viva e operante, che santifica i costumi.

Intanto la costernazione de Fiorentini si appiecò ai cherici medesimi, che tenevano del vescoro Pietro. Essi chiusero le chiese, e non ardiuno più nei sunora le campane, ni cantar la messa o l'uficio, s'ebbene corresse in quel di la prima domenica di quarisme. Finalment si rigguarzono in concilio, e dopo mattro deliberare, deputarono alcuni di loro a' monaci di Settimo, a pregardi di far loro conoscere la verità che essi erano risoluti a seguinare. La proposita in acettata, e si fermò la cosa della prova al mecoledi seguente, ll luncidi e il martelli si feero delle preglière particolari per tale oggetto. Al mattino del mercoledi, 1 uno de' cherici in deputato anche al vescroo, cine
non chiamavano altimienti che l'estro di Pavia, dal luogo de' suoi natali. Li gli partò
in questi termini «In nome di bio, se è vero gogleto che i monaci docono di voi, fain questi termini «In nome di bio, se è vero gogleto che i monaci docono di voi, fadi punto, evito ritulta di seguini e, e si sorzia tutto al contrario di trattene ei di quatalo, «Sicuramente, ripuglio questi, io andrò a vedere il giodizio di Dio, e mi conformercò al esso. Que ja popunto, i oi vi onorcrò più che mia, o non avvo altro de che-

l'orrore per voi ».

Prima che questo cherico ritornasse, tutto il popolo aveva già piena la strada del monastero di Settino. Ni la lunghezza, ni la difinita della strada ritotta dalle piaggia e tutta un'acqua, non poterono trattenere le donne. Vi correvano perfino i fanciuli, sesbbene fossero digiuni come i loro paretti, non ponendo ni manone mente a que' di loro che crano immersi nel fango. In pochi sistanti una schiera di un tremila persone in-vesti il monastero. Il monasi chinandarono loro quel che volesseno. Noi vogitiano, ri sposero essi, conoscere la verità e la volontà di Dio. — Per qual mezzo, ripgilarono i monaci, chiedete voi che elle si manifestano ?— I cherici frammisti in quella schiera presero a parlare, e dissero: « Che si provi col funco quello che si dice di Pietro di "a"a-"Qual firtuto ne caverete voi, dissero inonaci, e quale onore ne renderete a Dio "parati da una voce risposero: « Noi detesteremo l'empetà, e renderemo a Dio grazie immortali ».

Subitamente il popolo apprestò due roghi, lunghi dieci piedi ognuno, larghi cin-

que ed alti quattro picit e mezzo. Fra l'uno e l'altro correva la sola breve distama di un bracció, e tale intervallo era coperto di legue secche. In quella che si faceran tali apparechisi cantavano dei salmi e delle litanie in tuon molto lugubre. Per la prova fi nectio un monaco chiamato Pictro, come il recovor accusato, ma in reputazione grandissima di virti. Per comandamento dell'abate egli celcho la messa che fia cinitata com molta divozione e grande spagnimento di lagrime, All' Jegus i Deli quattro monaci si dispicarono dalla moltindone, e a passo lento, cogli octio hassi in alto di tristezza, papilini, tremania, sorreggendosa se tento, androrno di appicare il incos al ropo. L'unoportava il crecitisso, l'altro l'acqua benedetta, il terze il incosario, e il quarto dedici Agrico della coma di appicare di incosario, e il quarto dedici Agrico della coma di considerato della coma di correcto della coma di correcto di considerato della coma di correcto della considerato della consider

Il monzo Pietro, terminata altora la messa, tevà la sua pianeta, conscret gli attriornamenti, e colla croca in mano, cantando le litanie inaiem coi monsoi e molti abatisi approssimò ai roghi, che eran già tutti attizzati. Il popolo addoppiò le sue preghiere con voce animatissima, mol ai mise silenzio per sentire le condizioni della prova. L'uno degli abati con voce alta e distinta lesse al popolo un' orazione, la guale contieneva quello che si dimandava a Dio. E un altro recitò le condizioni in questi termini: «Alici ritarelli e mis corolle, Dio ci è testimonio che noi ficaciamo questa prova per la salute delle vostre anime, a finedi evitare da qui imanzi la simonia, che la nella Chiesa guasti colatto funeta. Sappiate oggi, che essa è tanto abbonimerole, che gli altri delitti,

paragonati con lei, appena è che si possano chiamar delitti ».

I due roghi eran quisi ridotti in carboni e lo spazio che li disgiungeva non presentando altro che una spaventosa via di brage, il monano l'etro promussi da alla voce la seguente orazione: « Dio comipotente, ajutatemi in questo terribite giudizio; se Pietro di Pavia ha sustrapto con simonia la sede di Frenze, preservatemi dai chani di finco, come avete in passato conservati sami e salvi i tre fincilli nella formace. » Tutti giu astanti lagrimando risposero: Cost sia. Indi egii diceli libacio di pace a tutti i suoi fratelli, i quali domandarmon al popolo quanto tempo volevano che Pietro rimanesse uel fonco. La moltiudine rispose: « Basta che ejir y passi gravemente ».

Pietro fa il segno del cristiano, ferma gli occhi sulla croce, che egli portava, e non si mutando punto di colore, non guardando nemmeno il fuoco, vi cammina sopra a piedi ignudi movendo lenti e uniformi i snoi passi. Il vento che la fiamma svegliava, agitava i suoi capelli, sollevava il suo camice, faceva ondeggiare la sua stolla, e trasportò il suo manipolo in mezzo all' uno de' roghi: egli va a ripigliarlo, seguita il suo audare, ed esce finalmente fuor delle fiamme senza che esse abbian fatto nè sopra di lui, nè sopra le sue vesti il menomo guasto; egli non aveva arso neppur uno de' suoi capelli, ne meno l'uno de' peli delle sue palpebre o delle sue sopraciglia. Quando fu uscito da quella brage egli volle tornarvi a passare, ma la calca fermandolo, tutti si affrettarono a baciargli i piedi, a dargli i segni più espressivi di venerazione, a toccargli almeno le vesti così maravigliosamente conservate. Tutti cantavano le lodi di Dio versando lagrime di gioia, esaltando S. Pietro, e detestando Simone il Mago. Tale è . il racconto che il popolo e il clero di Firenze ne fecero per iscritto a papa Alessandro II. supplicandolo a liberarli da' simoniaci. Il papa ne fu si colpito, che depose il vescovo l'ietro 1. Il colpevole medesimo ne fu si tocco, che per riparare tanti scandali si fece monaco nel monastero medesimo di Settimo. Così finirono le turbolenze della Chiesa di Firenze, alla quale fu dato un vescovo tanto diverso dal sno predecessose, che avendo lo stesso nome, questi fu chiamato Pietro il Cattolico. Il monaco Pietro che era passato pel fuoco, portò da poi il nome di Pietro Igneo, Egli era della casa degli Aldobrandini, giunse ad essere cardinale e vescovo d'Albano, e mori come aveva vissuto in credito grande di santità.

Fu ristabilita eziandio la regolarità nella chiesa di Milano, il cui arcivescovo, non ostante i suoi giuramenti, cra trascorso in eccessi più enormi che prima dell'apparente

926 sua conversione. Egli fu quello che fece martirizzare il diacono S. Arialdo 4, più segnalato molto pel suo zelo contro la simonia e l'incontinenza de cherici, che pel lustro della sua stirpe, insignita dalla dignità di marchese, a' que' di poco comune. Eran dieci anni che Arialdo difendeva la disciplina col carattere d'antorità, che danno la nobiltà e la virtù insiem riunite, quando il suo indegno pastore, Guido di Milano, lo fece di tradimento arrestare e trasportare in un deserto al di là del Lago Maggiore. La nipote dell'arcivescovo, più malvagia ancora di suo zio e capace di tutti gli eccessi rimproverati a questo genere odioso di nepotismo, temette che que' medesimi, che avevano preso Arialdo non gli salvassero la vita per rispetto delle sue virtu. Ella mandò due cherici viziosi, quali esecutori più sicuri di un'atrocità, che non stimava i primi satelliti. Come tosto questi gli ebbero sopraggiunti, dimandarono solleciti dov' era Arialdo. Quelli che lo avevano condotto fin là risposero, ch'egli era già morto, « Morto o vivo, ripigliaron essi, conducetelo dinanzi, poichè tale è l'ordine che noi abbiamo ricevnto dalla nipote del nostro arcivescovo». E rivolgendo i loro sguardi per ogni parte essi videro in disparte Arialdo tuttavia legato e seduto sopra un macigno. Ei si gittarono sopra di lui colla spada nelle mani, ma invece di sagnificarlo imman-

tinente, lo presero ognuno per un'orecchia, e fecero ogni sforzo per fargli disapprovare tutto quello che egli aveva detto per la difesa de' santi canoni. E siccome egli non voleva cedere, gli spiccarono le due orecchie. Ei lo strinsero da capo così infruttuosamente come la prima volta, e questa sua seconda resistenza gli costò il naso e il labbro superiore. Gli cavaron pure nel modo istesso gli occhi, poi gli mozzarono la mano destra, perchè aveva scritto al sommo pontefice, e invocato il suo ajuto in favore della Chiesa di Milano. Indi lo mutilarono in modo vie più indegno, in dispregio della castità, che egli aveva fedelmente praticata e generosamente difesa. E finalmente gli strapparon fuori la lingua pel disotto del mento, dicendogli: « Imponiamo un silenzio eterno al perturbatore del clero ». Egli spirò sotto la mano di que' mostri, il 28 giugno 4066, e fu canonizzato l'anno seguente da Alessandro II. Il suo corpo che avevan gettato in fondo al Lago Maggiore, fu ritrovato incorrotto in capo a diect mesi. L'ultimo giorno del medesimo mese di quell'anno istesso 4066, ne' dintorni di Vi-

cenza, mori in guisa più dolce e non meno preziosa agli occhi del Signore, S. Tibaldo di Provins, nato francese de' conti di Sciampagna 2. Inchinato fortemente fino dalla gioventu alla vita eremitica, egli aveva di segreto abbandonato la casa paterna insiem con un cavaliere del suo corteo, chiamato Gualtieri, e ambedue erano andati nel paese di Treveri, dopo di aver mutati gli abiti con due poveri pellegrini. Eglino vissero colà lungo tempo in gran povertà, guadagnandosi la vita escrutando le più vili fa-tiche, m segare il fieno, spazzando le corti e le stalle, e sopratutto in far del carbone. Ma siccome non valevano gran cosa in sostenere ufici così nuovi per loro, ei furono spesso maltrattati da villani padroni, e nondimeno non vollero mai farsi conoscere. Intanto Tibaldo volle imparare a leggere, a fine di istruirsi più perfettamente dell'eterne verità. Gualtieri gli trovò a maestro un cherico caritatevole, ma tanto povero, che non aveva nè meno un salterio, e i due eremiti insieme non avevano danaro alcano da comprarlo. Gualtieri stimolò il cherico a fare il viaggio di Provins, a fine di ottenere da Arnoldo, padre di Tibaldo, il libro che era necessario a suo figliuolo. Arnoldo e Guilla, sua moglie, onoravano il loro grado colla loro religione. Se la lunga assenza del loro figliuolo aveva recato ad essi un dolore inquieto, amarissimo, ei pro-

invece di un figlinol prodigo; ma Arnoldo ricusò di mandare il salterio, dicendo che voleva portarlo egli stesso, e seguitò il maestro infino a Treveri. Giunto presso la città, il maestro vi entrò solo, e lasciò Arnoldo sotto un albero, dove Tibaldo aveva per costume di prendere la sua lezione. Egli vi condusse immantinente il suo discepolo, sotto il pretesto di voler vedere i progressi che aveva fatti mentre era assente. Ma quanto più da lungi Tibaldo conobbe il suo genitore, sclamò: «lo sono traditol » e si diede immantinente alla fuga. Arnoldo lo segui piangendo e gri-

varono la più dolce consolazione sentendo che non gli aveva abbandonati altro che per seguir Dio. Essi ringraziarono teneramente il Signore, che faceva lor trovare un santo

<sup>1</sup> Boll. 27 juin, t. 23, p. 270. \_ 2 Vit. Sec. VI, Bened. p. 2.

dando: « É perché mai, fagliod suis, faggi la un padre, che rispetta in te l'opera della grazia (No, io non perchedo di distonanti da l'ano pu disegue, so nou vogito altro che edificarani con le, e recera a un madre horibonda delle nolusie capara da ritoraratà in via. Thablor rispete a proposità son lo chimo mai padre dopo la sua sollitutine), signore, vivete feito caratte in tutto laterile vivere me nola sure di Geni Cristo A. Arrodolo rispetità. "En manché di tutto laterile vivere me nola sure di Geni Cristo A. Arrodolo rispetità. "En manché di tutto laterile vivere me nola sure di vio non posso rispitiar cosa sciencia di tutto quelle che babbandanta per Dovo, bapo di che egli si allontano, e fu tunto fedite a noi obblight, che tamette de possi a vialarii nel rivetere suo podre. Gaudinier andri esso, fede alla legge della più austera povertà disse ad Armoldo, che suo figlio non bisognava che d'un sallerio, e non volle mai ricever altre.

A fine di cansare per l'avvenire simili visite Tibaldo parti per Roma, deliberato di andar più innanzi e ben anco fino a Gerusalemme. Ma Gualtiero, fatto già vecchio, si trovò cotanto indebolito del solo viaggio d'Italia, che bisognò fermarsi presso Vicenza in un luogo chiamato Salanico, dove morì in capo a due anni. Tibaldo, che gli sopravvisse un sette anni, non fece che aumentare le sue austerità, il suo distaccamento dalla terra e tutte le sue virtà. Dopo vissuto per qualche tempo di pane d'orzo con un po' d'acrua, egh si vietò ogni uso del pane, e non prese altro che alcune erbe o radici, o frutti selvatichi, senza alcuna specie di bevande. Egli non si coricava mai a dormire, e se dormiva akuni momenti, il faceva seduto. Per rispetto alla sua virtu fu costretto a lasciarsi ordinare sacerdote, e l'ultimo anno della sua vita ricevette l'abito monastico. Suo padre intraprese il pellegrinaggio di Roma per vederlo un' altra volta. Guilla, sua sposa, dietro il ritratto, che al suo ritornare egli fece di questo santo suo figliuolo, temè di morire senza aver pure la consolazione di vederlo. Arnoldo la menò seco in Italia, ma non riuscì a ricondurla in patria. Appena questa pia e tenera madre ebbe trovato il santo suo figliuolo, non volle più separarsene, e come lui si consacrò ella pure al servizio di Dio nella solitudine. Finalmente dopo dodici anni che Tibaldo ebbe abbandonata la sua patria, morì nella sua solitudine di Salanico, e la Chiesa onora la sua memoria il di primo di luglio.

A terminare in guisa durevole le turbolenze di Milano, il papa vi mandò dei legati, i quali pubblicarno delle costitumo di regole e presero efficia partiti perché fossero esservate. I dottori più illuminati si levarono al tempo istesso contra le proccupazioni dell'igenorana, o neglio della licenza e dell'ostinana, on la massime che originava i maggiori abusi era che molti vescori pretendevano, non essere permesso ai toro inferioro il potetti accusare. I dottori più profonde e più crosopetti sostenareo tutto in contrario, che in caso di sospetto non v'avera cosa più ragionevole di quella di obbiggare i vescori e già eccisassiti di accondi ordine a dover rendere ragione della loro muocenza, ed a confessarsi unuilmente colpevoli; che anche S. Pietro ricevette la ripressione, che gli fee e S. Podo, suo inferiore, che e i predati non potessore ossere goulotti, nessuno soverable più soggettarsi alle leggi canoniche; e che se non era pergoulotti, nessuno soverable più soggettarsi alle leggi canoniche; e che se non era pergoulotti, nessuno soverable più soggettarsi alle leggi canoniche; e che se non era perquasi impossibile di trivara fiori fella parroccità de l'estimoni della sua condotta, ne retalterebbe nel primo ordine una licenza arrogante ed una impunità, che distruggie-rebbero affatto di discipitità S.

Papa Alessandro perisegiillo F incontinenta de' cherici colla severtità medissima che usava colla simonia. La Dalmazia, contigua all'impero d'Oriente, e des eggiutas tuttavia gli usi della Chiesa latina, non tsituggi punto alla vigilanza di questo postefice (1609). Egli insado al citero di questa provincia un derecto, i di quale porta interdiance, echasime dal corre e privamente del benii ecclesiastici non solamente contra i vesco, ii saccendola ei diaconi che per il avvenera si ammogliastero, ma suche contra coloro che contra del provincia dell'antico dell'internationa dell'antico dell'internationa dell'antico dell'internationa dell'antico dell'internationa dell'antico dell'internationa dell'internationa dell'antico dell'international cui questi punti di disciplina non avevano per anco la stabilità ferma e precisa che hanno acquistata da poi. Ma il cattivo esempio, il sollevamento delle passoni, la corruzione del secolo, e tutti gli sforzi dell'inferno insiem congregati ad oscurate la purezza della Chiesa, non servirono che ad aumentarla o a renderia più inalterabile.

In Inchilterra la morte del santo re Edoardo avendo salle prime deste delle turbolenze cos fineste alla Chiesa come allo Stabo, (aggidimo, duca di Normandia cotargino germano di questo monarca, il quale si dice l'avera sistituto suo successore, ristabili in tutto i regno un ordine, che non fu mai veduto inanza l'. Edoardo mori I di 4 del gennajo 1606, e in lui fu spentta la stirpe dei re inglesi, seicento venti anni dopo entrata questa nazion Sassone nella Gran Brettagan. Si raccontano mofili unracoli di questo santo re, il quale osservo una perpetua verginità nel matrimonio, e fu canonizzato oclomemente novantanoque anni dopo la san morte. E intiliadota S. Edoardo il Confessore per distinguerio dal re d'Inghilterra del medesimo nome, che era già in rivervaza qual martire.

Guglielmo, che era stato chiamato a regnare, era figlio naturale del duca Roberto II e di Arletta; la sua statura, che si alzava in altezza e si allargava in grossezza fuor dell' ordinario, la vigoria del suo temperamento e tutte le doti che formano gli eroi, il ristoravano con bel vantaggio del vizio de suoi natali. Nondimeno gli bisognò vincere di molti ostacoli a mettersi nella signoria, e molto più ancora a conservarsi il godimento pacifico della corona che gli era stata conferita in lascio. Una battaglia, nella quale mostrò la superiorità del suo coraggio e del suo talento per la guerra, lo cavò d'impaccio di Aroldo, che era cognato di Edoardo, e si era fatto incoronar re subito dopo la sua morte; ma gli bisognò spesso ripigliar le armi per domare quella fiera e turbolenta nazione, la quale lo sforzò a malgrado della sua naturale dolcezza a esercitare un impero durissimo, e a pigliare finalmente un'abitudine di severità, che continuò per tutta la vita. Egli attrasse in Inghilterra moltissimi Normanni, gli arricchì delle confische fatte sui ribelli e vi introdusse le leggi normanne frammescolate non pertanto di alcune leggi degli antichi re inglesi. Il danaio di S. Pietro in particolare non vi fu messo in dimenticanza. La sua operosità, che era oltre ogni dire instancabile e le sue idee di ordine gli fecero pigliar cognizione delle cose di religione; ma se a bella prima egli adoperò secondo alcuni disegni politici; siccome egli era sodamente cristiano, fu guidato sempre dai motivi superiori della fede, e fedele alle regole di una circospezione religiosa. Nel campo medesimo di Hastings, dove aveva trionfato in quella vittoria che gli

arquistó la estrona, eglí fabbricó fin onore di S. Mariino un monastero, che fu chiamato la battagira o ti Bello, in latino de bello. Ne avera gió modato un altro a Cara nel 1663 estelo l'invocazione di S. Stefano. Matilde, sua moglie, stabili india città mediente de la constanta de la

Grugliemo, che sopeva stimare gl'ingegni, non si appago di fare Lantranco primo ablate di S. Stefano, in cui questo dottore profondo compose il suo trattato dell'Eucariatis contra Berengario. Potché venuto a vacare l'arcivescovado di Cantorberi, il re moi situito che alcuno fosse più degno di questo pio e a spiente eccobilis di essere inaziato sulla prima sede d'Inghilierra, e questa sola opinione lo determino a farri collocare l'abate di S. Stefano. Imperocché per quintinque: inclinato che fisse il re Grugleimo a contrire le gran carche a' suoi sodditi di Normandia, anniche a quelli d'Inghilierra, giu que por più dei contra che alcuno sodditi di Normandia, anniche a quelli d'Inghilierra, giu que por più dei contra che più di geno di La eleveratione, quando fin maggiore la ressienza che oppose in accettaria. Sicome eggli avvez rifutato l'acciventato del contra con alle istance rescovato di Rome, così par consenia i a recrete quello di Cantorberi e non alle istance.

<sup>1</sup> Gesta Guill. p. 196, etc.

unanimi di tutti i vescovi e pel solo timore di resistera la volere di Dio (1970). In geguito egii serissea ancor al papa perche lo segravasse di una diquità di cui si credette sempre indepro, mi non di accontentato nel suo desidero e si rimase arcivescova per tutta la vita. Pad esta contentato nel suo desidero e si rimase arcivescova per tutta la vita. Pad esta contentato nel suo desidero e si rimase arcivescova meggio del si tutto de suo monarca, il quale gli comunicava fino i suoi piu segreti pensisti. La propi non impedita a questo genereso perslo di contradire al reintane il dero monastico in tutte le catterial dell'ingibilera contra l'inclinatione del re, che si faceva manifesta nel cavar che faceva dal dero secolare quasi tutti i vescovi; Lanfrano fece pure confermare da papa Alessandro Il le antiche disposizioni di S. Gregorio intorno a doi; e vi si adopero intorno con tale acortezza, perché fossero osservata anche per l'avwenire, che un tale nuo duro infino allo scisma di Ennico VIII.

Alcun tempo dopo la rivoluzione d'Inghilterra l'impero d'Oriente fu sturbato da funesti moti 1, Morto Costantino Ducas nel maggio del 1067, sua moglie Eudossia, fatta al patriarca Sifilino per iscritto la promessa di non volersi più rimaritare, regnò insieme co'suoi tre figliuoli, Michele, Andronico e Costantino. Ma non ando un anno. che si provarono i più funesti effetti di tale governo così diviso. Allora si fu che i Turchi Selioucidi presero un ascendente, il quale presagi tutto quello che se ne aveva da temere. La nazione de' Turchi, che faceva parte di quella degli Unni, che originava del paro dalla gran Tartaria, si divideva anticamente in nove rami; quello di Selione figlio di Decac, il primo che si fece musulmano, invase in appresso tutto l'impero dei califfi con quello di Costantinopoli. Le conquiste che questi infedeli fecero sui Grecicominciarono dalle provincie più orientali dell'Asia Minore, dové menarono orribili guasti fin dai primi mesi del regno di Eudossia, Ad arrestare i loro progressi, si chiarirono, che era di tutta necessità un imperatore acconcio a comandare gli eserciti, e fu delta la cosa all'imperatrice, la quale si tenne offesa dell'obbligo che le veniva fatto di rimaritarsi. Ma non tardò lunga pezza a fare la sua scelta, la quale cadde sopra Romano Diogene, gran maestro della guardaroba, a cui ella aveva fatto grazia della vita per alcuni tentativi di ribellione. V'aveva però nn ostacolo per la promessa che ella aveva fatta al patriarca, che non sarebbesi rimaritata; ed ecco quale astuzia fu usata a levarlo.

L'imperative mandé un emusée astute é fadat colla missione di citre al patriarea; che un dipendera omis altre che da his fare imperatore i sus ofratello Barda; e che a miscrivi non vi altre che da his fare imperatore i sus ofratello Barda; e che a miscrivi non vi altre che distruggere la promessa ringinista che era stata cavata di forca alle besona, e fatto ciù el la la posperable. Questo Barda era un liberiare di considera de la como e riputazione. Nondimeno l'ambissione del patriare il tere calette sorditamente nel laccio. E gli and di 'un dopo i l'altre a visitare i grandi, esagerò loro gl'inconvenieni della vedovanza di budossa, la necessità di avere un imperatore in capo pali eserciti e da gli affari, e se li guadagno tutti, nessuno e-cettuato. Quando ogni cosa fu così bene disposta, Romano Diogene curir di notte e bene armato nel palazzo, dove sposò l'imperatire (1068). Tale condotta del patriare. Sidiino fa vedere quello che si debba pensare degli elogi che i Greci fanno della sua vitti. Egii fin pure onorato quale antore del compendio di Dione Cassio, mo soggidi una critica più illuminata vieta di confonderlo con Sidlino lo storico, antore di tale compendio.

Rómano Diogene fece sulle prime la guerra con bono successo ai Musulmani; ma nel 4071 il suo esercito fu abrargiato, ed epit cadde relle mani del 601 alto Assan nel 4071 il suo esercito fu abrargiato, ed epit cadde nelle mani del Sultano Assan Conformandosi con qualche ripugnama all'uso banbaro della sua nazione, il vincitore se lo fece condur dinazzi, lo fece prostrare al suole e lo clapestó; mos subito dopo lo estado, ribabracció e lo conviola il anu menus. Poetca gli dimandó come lo arvebbe egli tratato se fosse satol il vincitore. Stimando onoraris nel daria di violere intropico mella prigionia, Dogene rispose che lo arvebbe mesos a morte. «Ped 10, ripugilo il sultano, in vece di sdegnazaria per la tua arroganza, voglio seguire le maxisme del tuo Gristo, il qualce domanda l'obbio delle niguire, e rieretà di quello de tu odii, la libertà e

<sup>4</sup> Curopal. p. 817.

la poce. Di fatto e lo rimandò libero dopo femo can les un tentato. Ma illa prima noticia della distita di biopere il grandi avvena ofita redue Badonia e rindunas il un monastero. Al suo ritornare l'imperatore fia arrestato e gli vennero cavati fore gli cochi con tattà barbarie, che in herve ne dovette morre. Dopo la lei rivoluinono Michele Ducas, figlio primogenito di Endossa, fia riconociuto eggi solo imperatore: principe codarcho, non applicatio in sulla, il quale mostivo solamente ingeripo ili fia degua.

dami rodolenti sule biade, donde gli venne poi il sopramone di Paripinate. Pare de lati imperatore mantenesse anora una terat quale comunicazione colla santa
Sede, dappoiché papa Alessandro II gli mandò un legato, che fit tanto bene ricevuto,
tic glimorò un anno a Costantionopoli, vale a dire fino alla morte di questo puentiene,
la quale fu detto avvenire il 20 apprile del 4078. E nessuno megio di questo legato,
chimanto Petro, era più acconoci a dere onorare insuen colla sua persona la Sede, che
tegli rappresentava. Egli usciva dalla stirpe del principi di Salemo, aveva dalla fancialleza: abbracciala i vita monastica, e ai era così hene assodato nello spirito di ammegazione, che biospod strappario dal chiastoro per finto vescoro d'Anagun. Egli governo
questa cinesa quarantattara mic con tanta edificazione, che fiu posto oscimmente in de-

novero dei Santi da una bolla di Pasquale II, il 4 giugno del 1409.

L'impero d'Occidente non aveva in capo un principe più stimabile o almeno più vir-

tuoso di Michele Parapinace. Il re Enrico IV, che succedette all'età di sei anni al suo virtuoso padre Enrico il Nero nel 4066, aveva dapprima regnato sotto la tutela di sua madre, l'imperatrice Agnese, e poi sotto quella di S. Annone, arcivescovo di Colonia; ma gli adulatori il fecero in breve trascorrere ne' più spaventosi disordini. Fu indarno che il santo arcivescovo di Colonia, a porre un rimedio all'impurità, ond'era divorato, gli facesse sposare nel 4066 la principessa Berta, figlinola di Ottone, marchese di Susa, alla quale era fidanzalo; il giovine Enrico non avendo per anco tocchi i diciott'anni sa era mostrato l'uno de' più viziosi e più cattivi che mai fossero tra gli nomini 1. Non contento di avere le due e le tre concubine ad una volta, il suo sfrenato libertinaggio non aveva rispetto alcuno ne alla innocenza verginale, ne alla fedeltà conjugale. Non prima udiva lodare di bellezza una qualche giovane, il volesse ella o no, se la faceva condurre, e talvolta ancora l'andava egli stesso a rapire con pericolo ben anco della propria vita, e allora se la seduzione non gli profittava, usava della forza e della violenza brutale. L'impudicizia lo rese crudele, e sacrificava senza riguardo i mariti, le cui mogli non le potesse altramente rapire. I suoi complici e confidenti, pochi de'quali polevano stargii a petto nel fatto della depravazione, erano essi pure similmente sacri-ficati, appena mostrassero con alcuna parola o qualche atto di disapprovare i suoi eccessi. E per farii perire di nascosto, bastava solo a lui che la loro discrezione gli diventasse un nonnulla sospetta; poiché seppe accoppiere l'ipocrisia e la perfidua alle più violenti passioni. Altrettanto dissimulato che implacabile nella collera, egli faceva mettere a morte coloro che non gli andarono a genio, quando meno sel sospettavano, e simulava poscia di essere tribolato della loro morte infino a spargere copia di lagri-me. La simonia, perseguitata con tanto zelo dai buoni, fu il menomo abuso che egli commettesse nella distribuzione de' benefizi ecclesiastici. Se coloro che lo pagavano più larghi ottenevano gli episcopati, quei soli erano sicuri di possederli, che lo giovavano di ministri alle sue vergognose passioni. Egli stesso faceva deporre i primi come simo-niaci e metteva gli altri in lor vece, dimodochè una sede medesima aveva spesso due

vacovi, altretanto giusti accusatori i uno dell'altro, quanto erano indegni competitori. I discordini che una tale conducti introduten enla Chiesa e nell'impero a malgrado di tutte le rimostrame dell'imperatrice madre e di alcuni più prelati, cone 8. Annone di Colonia, giù induserso di abbandonare la corte. L'arriviscavo si nitrò nel monastro di Septenga da lui fondato, nel quale ne'tre anni di una severa solitodine egi fini di suntificari soli Crasino, colie suluentià e colla pratta andica di ogni sorta di brocco opere 2. L'imperatrice si unie a Roma notto la condotta di Fer Damino 3-, e accondo quello che eggi atesso ne laccio caritto fone a lui una combanno genera dall'esti di cui

<sup>\*</sup> Hist. Bell, Sax. p. 102. Chron. Magd. Ms. an. 1068. \_ \* Lamb. an. 1075. \_ 5 P. Dam. opusc. 56, c. 5.

que ami, nè solo delle opere cative, na ben anco di tutti movimenti arecolati del curce, e fina de penieri e delle parie natuli di cui ella ai potene ricordare. Il pio autore, giunge, che non le vene pagionne altra pratienza che quella di continuare la vota, mile cui ambrera che cusa cave sala bancatia. Bi di fatte dels perservoi sion alla morte (1077) a pregare quasi seusa interrusione, a fare larghésime limosine, a vestire poversissimamente, e a pariatere mortificazioni, che parevano cordere le forze undecisine de sutti solitari. Abbandonato a se mederamo e s'ausi adulatori il re Burio, non contenuto da freno o da ritegno adcuno, si lascia dantre alle sup assissioni dissordinare le quali poco dopo raffresate dalla fermezza inflessibile di S. Gregorio VII, cagionarono un si funesto contrasto fra e deu no totali.



## LIBRO TRENTESIMOTERZO

DAL PRINCIPIO DEL PONTIFICATO DI S. GREGORIO VII NEL 4073, INFINO A QUELLO DI URBANO II NEL 4088.

S. Gregorio VII cotanto famoso per le sue contese coll'imperatore Enrico IV, aveva ricevuto dalla natura, come abbiamo potuto convincerne da quello che ne abbiamo già detto, quel genio e quell'ascendente, che non ostante la bassezza de'natali e mille altri ostacoli danno infallibilmente la superiorità sopra tutte le classi d'uomini. Nel corso de' tre ultimi pontificati, i quali non avevano per così dire cominciato che sotto i suoi auspici, egli aveva avuto la principale influenza in tutti i grandi affari. Egli ricusò le molte volte di salire la sede pontificale, che pareva non volersi conferire altro che secondo il piacer suo. Finalmente dopo morto Alessandro II egli fu costretto ad accettarla il 22 aprile 4073; ma egli scrisse novellamente al re Enrico pregandolo di attraversarsi alla sua elezione; e affine di stimolarvelo meglio, gli dichiarò, che se egli fosse papa non lascerebbe impunite le sue corruttele. Questo principe confermò nonpertanto l'elezione, e deputò il vescovo di Vercelli per l'ordinazione, la quale venne fatta soltanto il 30 di giugno. E questa è l'ultima elezione pontificale, il cui decreto sia stato mandato al re d'Italia per essere confermato. Si vuol notare, che Ildebrando, il quale era solamente diacono, ricevette l'ordine del sacerdozio prima di essere ordinato papa; prova novella della falsità delle imputazioni dei Greci su tale materia, Non si potrebbe negare, che S. Gregorio VII per le sue eminenti doti, pe'snoi co-

stumi puri e veramente ecclesiastici, per l'eccellenza delle sue virti e im particolare per un amore estremo del buen non fosse degno del papato. Hevato nella più regolare disciplina monastica egli aveva un deisderio ardente di purgar la Chiesa dei vizi ond'egli la vedeva brutta, e se avesse avuto a farla con tutti altro principe che Enrico IV, egli avrebbe risparrinto di Eluropa lo spettacolo di faine guerre, le quala, non fecero fosse altro che aumentare i maii che volvera guarire. Le turbolenze cominciarono dalla quesione delle investiture, la quale tervagglio la Chiesa per bei cinquanti amia, e si accesa sione delle investiture, la quale tervagglio la Chiesa per bei cinquanti amia, e si accesa

il secondo anno del pontificato di S. Gregorio VII.

Ma fin dal primo anno la religione fornì uno spettacolo molto edificante nell'illustre e santo istitutore dell'ordine di Grammont. Egli si chiamava Stefano, era figlio del Visconte di Thiers nell'Alvernia, e fu prevennto delle benedizioni del cielo fino dalla sua tenera gioventù 1. Egli aveva soli dodici anni, allorchè suo padre se lo fece compagno in un pellegrinaggio in Italia. A Benevento il fanciullo ammalò in così grave pericolo, che suo padre fu costretto di lasciario nelle mani dell'arcivescovo Milone, il quale era com'essi natio dell'Alvernia. Questo prelato era un santo, che la Chiesa onora di fatto come tale il 23 di febbrajo. Il giovane Stefano piglio tanto gusto a quella scuola di virtù, che dopo guarito vi dimorò dodici anni, vale a dire fino alla morte del sho santo maestro. Egli aveva spesso inteso lodare una comunità regolarissima di monaci benedettini, che edificava tutta la Calabria dov'era posta, e che egli stesso aveva frequentato le molte volte. Dopo lunghe istanze presso Gregorio VII, che lo amava teneramente, e si diffidava del delicato della sua complessione, egli ne ottenne alla pertine la licenza di istituire su questo modello nn ordine monastico. La bolla fu data a Roma il di primo del maggio 4073, e vieta a tutti, ecclesiastici e laici, di sturbare Stefano o i suoi compagni nel luogo che essi trasceglieranno per fare penitenza, e lo dichiara immediatamente soggetto alla santa Sede. Stefano con tale concessione entrò immediatamente in viaggio per la sua patria, ma vi dimorò poco. Appena i snoi parenti gli ebbero attestata la viva allegrezza di vederlo fra loro, egli si involò segretamente alle loro carezze e si ritrasse sul monte di Muret nel Limosino. In mezzo ai boschi egli si fabbricò là una capanna con de'rami d'alberi, fece voto di verginità, e si consacrò irrevocabilmente al Signore. Egli aveva trent' anni e ne visse cinquanta in quel deserto con una purezza ad un'austerità, che gli attrassero assaissimi discepoli. Tale fu l'origine

<sup>1</sup> Boll. 8 febr. t. 4, p. 206

dell'ordine di Grammont, così nominato dal luogo, in cui questi religiosi furono obligati a trasferirsi, lungi una lega da Muret, dopo la morte del loro santo situottore (4134). Quantumque ci fossero stabiliti a Muret da cinquant'amir, pure essi amatono meglio secondo lo spirito del santo, di abbandonar quel luogo, anzi che litigare con del monari vicini che lo rivendi cavano.

Assai tempo innanzi papa S. Gregorio aveva fermo il grandioso disegno di riformar tutta la Chiesa. Ardente dello zelo della casa di Dio, non era andato un anno del suo pontificato, che mise tantosto mano all'eseguirlo. La simonia e il concubinato de' cherici, siccome i due abusi più perniciosi e più radicati, anche a malgrado della vigilanza degli ultimi pontefici, furono quelli che egli perseguitò con rigor maggiore. La prima settimana di guaresima dell'anno 4074, si tenne un concilio a Roma. Vi fu ordinato, che coloro che fossero entrati ne santi ordini per simonia, non ne potessero più esercitare le funzioni; che quelli che avessero speso del danaro per ottenere delle Chiese, vale a dire dei benefici, gli dovevano lasciar per sempre; che quelli che vivevano nel concubinato non potessero celebrar la messa, e che se mai la celebrassero, il popolo non poleva sentirla, perchè tali intercessori sono più adatti ad attirare gli sdegni di Dio, che nou ad ammansare la sua giustizia 1. I due ultimi canoni mostrano, che il papa può non solamente condannare i prelati, ma anche i loro soggetti, e che ogni fedele è tenuto più strettamente di obbedire al vescovo apostolico, che non al suo proprio vescovo; dottrina, che si voleva di necessità confermare per combattere efficacemente dei disordini, che trovavano de partigiani in fin nell'alto clero. Roberto Guiscardo, duca di Calabria e di Sicilia, fu scomunicato insiem co'suoi aderenti per avere invase alcune terre della Chiesa. Molti vescovi di Spagna, presenti al concilio, promisero per iscritto di seguir l'ordine e l'uficio romano invece di quello di Toledo, detto Mozarabico. La santa Sede aveva scomunicati i diocesani del vescovo Guglielmo di Beauvais, cherici e laici, in punizione di avere crudelmente persegnitato il loro vescovo: Guglielmo scrisse al papa pregandolo di levare la scomunica: Gregorio lodò la sua carità, fece leggere la sua lettera in pien concilio e levò di fatto le censure

Si pubblicarouo subitamente i decreti che erano stati fatti in tutta l'Italia, Furono portati in Alemagna da legali, che vollero radunarvi un concilio, ma tutti i vescovi vi si opposero fortemente sotto pretesto, che era un attentato contrario ai loro diritti ed ai loro costumi. Essi dichiararono in termini espressi, che non concederebbero mai altro che al papa in persona la prerogativa di presederli in concilio; non altramente, che se dei legati, i quali possono presedere i concili ecumenici, non potessero a maggior ragione presedere i concili provinciali; come se ammettendo, che il diritto comune attribuisse tale presidenza ai metropolitani, non vi fosse necessità di derogarvi, mentre i metropolitani medesimi si trovavano nel numero de'colpevoli, che si trattava di correggere; e finalmente come se per cedere alla strana pretensione dei vescovi alemanni, il papa fosse stato obbligato di mutare ad ogni poco il centro dell'unità cattolica e trasferirsi or qua or là ne'diversi paesi, in vece di mandarvi dei legati che lo rappresentassero! Il vero motivo de' prelati alemanni in tale circostanza fu il timore delle pene decretate contro la simonia, della quale molti sapevano benissimo esser brutti, e la mollezza della maggior parte di loro, i quali non ardivano di sturbare i cherici incontinenti nella specie di possesso, in cui erano di avere delle mogli o delle concubine. Che che sia di ciò, il concilio non avvenne, non ostante gli sforzi del re Enrico, il quale francheggiò i legati di tutta la sua autorità, ne già per l'effetto della dissimulazione politica, alla quale non aveva per anco altamente rinunziato, ma piuttosto per l'odio che pordaya al vescovo di Worms e ad alcuni altri prelati che lo avevano offeso.

Ma papa S. Gregorio non era di tal natura di codere agli ostacoli. Egli scrisse lettere sopra lettere, repicio è l'egazioni, cassoli vi essori di negligenza e di codardia, mostito la destra armata delle foligori della Chiesa e si diede a divedere presto a sengliarle se non si eseguivamo profitamente i suoi comandi "S, sigeriedo, a reviessorio di Magonza, avendo per le preregative della sua sede la maggiore influenta sul reggimento del cleroclella Germania, temè che la procedia non cadesse la prima costa sopra di liu. Dopo estracibili.

An. 1074 STORIA UNIVERSALE DELLA CHIESA 984 tati i colpevoli a fare di buon grado quello che tutta la loro resistenza non gli dispensarebbe poi dal fare, lasciò ad essi l'agio di alcuni mesi perchè prendessero la loro risoluzione, indi raccolse un concilio di Erford. Allora gli sollecitò a rinunziare immantinente o al matrimonio o al servigio dell'altare. Il male era troppo invecchiato, per potersi con tanta sollecitudine sanare. Si mormorò senza ritegno; si trovò il giogo insopportabile e ben anco irragionevole e contrario all'umana natura, dalla quale, dicevasi, pretendere la virtù degli augeli, e la si esponeva sotto colore di purezza, a tritti gli eccessi di una brutale dissolutezza. Non si arrendendo punto l'arcivescovo a tali ragioni, taluni gridarono tumultuariamente, che bisognava strapparlo dalla sua cattedra e metterlo in brani, prima che pronunziasse la sentenza, che metteva sossopra tutte le chiese. Con quella sorta di virtù, che dà il piacere e l'inclinazione del bene, Sigeberto non aveva la costanza necessaria per farla praticare. Egli stesso non si poteva dire irreprensibile nella cosa del santo disinteresse che conveniva al promovitore della riforma, e nemmeno sull'amministrazione gratuita degli ordini sacri. Egli fu ben anco imprudente a tale di frammescolare i suoi interessi temporali con quelli della religione, rinovando le sue pretensioni sulle decime della Turingia, che gli stavano da lunga pezza a cuore assai. A tale proposta fu dimentica ogni circospezione. I Tnringi uscirono in furia dal concilio, gridarono all'armi da tutte parti, e avendo in brevi istanti accolta una gran calca di genti, rientrarono proferendo minacce terribili. Tutti i vescovi e gli ecclesiastici si dispersero tremando e si nascosero negli angoli della chiesa. Andando difilati all'arcivescovo, i sediziosi circondarono la sua sedia, risoluti di uccidervelo, e se i suoi vassalli, che non crano i più forti, non si fossero abbassati a fare il personaggio di supplichevoli, e non gli avessero assicurati a forza di promesse,

egli sarebbe stato sicuramente la vittima della sua imprudente cupidigia. Sebbene procedesse con maggiore generosità di Sigefredo, pure nemmeno Altmano, vescovo di Passavia non sorti miglior fortuna \*. Dopo aver prevennti i membri del suo clero, che gli ordini pressanti del Papa non gli permettevano più di dissimulare la loro incontinenza, che temeva di rendersi egli stesso colpevole, perche la sua inazione sarebbe meno una tolleranza che un'approvazione del disordine; il giorno di S. Stefano, patrono della sua Chicsa, mentre v'aveva gran calca di popolo e di signori, sali la tribuna e pubblico coraggiosamente il decreto. Immantinente si levarono da tutte parti furibonde grida, e sarebbesi anche immantinente ucciso il prelato, se il gran novero de'signori non avessero calma la ribellione.

Saputi cotali moti, nondimeno il Papa non allentò cosa delle sue giuste pretese. Scrisse lettere terribili a' prelati di mala intenzione; ne sospese alcuni dalle loro funzioni, intimidì i deboli, spronò i più risoluti, e comandò anzi a' laici di non riconoscere più i vescovi, che permettessero al loro clero di avere delle concubine. Rodolfo e Bertoldo, l'uno duca di Svevia, e l'altro di Carinzia, onoravano la loro dignità colla loro pietà e zelo pel bene della Chiesa. S. Gregorio non temette punto di preoccuparli contra sì fatti vescovi, i quali più teneri assai che i mondani della gloria e de piaceri del secolo, comprendono insino i lor vizi nella venerazione che pretendono sia avuta al loro carattere. " Noi vi scongiuriamo, egli disse loro, e vi ingiungiamo per l' autorità apostolica di non partecipar punto all'inficio di coloro, che voi sappiate essere stati promossi per simonia, o vivere nell'incontinenza. Per lo contrario attraversatevi loro, per quanto vi è possibile, che non servano ai santi ufici così alla corte ed alle dicte del regno, come nell'altre circostanze. A tale effetto usate della forza, se non vagliono i modi di persuasione; se gli udite mormorare, rispondete, che gli è per nostr'ordine, e rimandate i malcontenti a dire a noi le loro ragioni. Ei ci pare molto più spediente di ristabilir l'ordine con nuovi mezzi, piuttosto che lasciarlo distruggere colle leggi antiche ».

San Gregorio scrisse pure al re di Germania per confermarlo nella buona risoluzione, che supponeva essere in lui, di estirpare da'suoi Stati la simonia e l'incontinenza dei cherici. Egli lo loda della buona accoglienza fatta a' suoi legati, lo ringrazia delle testimonianze della sua amicizia, e lo assicura, che dal canto sno egli non cessa di far

<sup>1</sup> Vit, ap, Tegnag. p. 40.

memoria di lui sui corpi de' santi Apostoli. E finisce coll' esortarlo a consigliarsi con coloro, che cercano solo la sua salute. E accoppiando gli ciletti alle parde, Gregorio aveva scritto in favore di Enrico a molti vescovi e signori d'Alemagna, perchè tutta la Sassonia si era ribellata a questo Principe, e aveva ottenuto da loro una tregua in-

tanto che egli potesse ristabilire interamente la pace.

Fin dal primo anno del suo pontificato erano state a lui fatte delle lamentanze sulla condotta del re di Francia, principe per natura indolente, e che l'ozio immerse in sporche voluttà, che non si fece coscienza di vendere i benefizi e che allora non voleva permettere l'ordinazione di un vescovo eletto canonicamente. Era Filippo, primo di questo nome: l' anno 4060 era succeduto a suo padre Enrico, che lo aveva fatto consacrare a Reims l'anno innanzi. Gregorio gli scrisse per dargli degli avvisi paferni e poi avendo ricevulo de nuovi richiami intorno le violenze che si commettevano impunemente nel regno, egli stimò di doversela pigliare coi vescovi. Nella sna lettera egli dice che il re, che tratta di tiranno, è la cagione di tutti que'disordini, dando a' suoi sudditi l'esempio delle frodi, delle rapine, del sacco delle chiese, degli adulteri e di tutti i vizi per la corruttela a cui si abbandona; si lamenta pure del fatto che Filippo aveva fatto derubare de' mercanti stranieri, che erano venuti ad una fiera del suo reggo. "E voi pure ne siete colpevoli, aggiunge egli, rivolgendosi ai vescovi. Credete voi forse, che sia un mancare alla fedeltà che avete promessa al re, l'impedirlo di commettere tali colne? Non mi venite a dire che voi temete la sua collera; poiché unendovi tutti insieme voi avrete quell' autorità che basta a strapparlo al disordine, e avrete almeno soddisfatto alle vostre coscienze. Ma dove pure aveste a temere di tutto, la morte istessa dovrebbe ella forse impedirvi di adempiere con libertà al vostro dovere di vescovi? » E ingiunge loro da poi di raccogliersi per conferire insieme intorno ai bisogni del regno, e di andare a rappresentare a Filippo a quale pericolo egli si esponga: Che se il re non si ammenda, essi devono gettare un interdetto generale sonra tutta la Francia, e se questo primo anatema non lo costringe a ravvedimento, egli medesimo qual successore di Pietro e coll'ajuto del Signore supremo piglierà de partiti per liberare una gran nazione, illustre a tanto diritto, dall' oppressione, in cui la tiene un solo uomo. S. Gregorio scrisse poco dopo nel medesimo tenore a Guglielmo; conte di Poitiers, pregandolo ad aggiungersi molti signori e indirizzare al re le medesime rimostranze. Non ostante il vivo di tali rimproveri, Filippo lasciò al Papa la libertà di citare a Roma i vescovi del suo regno e di deporre da snoi legati quelli che si riconoscevano colpevoli. Del resto, non si vuol giudicare la condotta di S. Gregorio VII secondo i nostri costumi. Ciò che oggidì noi chiameremmo impeto sedizioso, allora non passava che per veementi ammonizioni o vaghe minaccie e di poca gravità. Di fatto noi non vediamo, che si fatte lettere abbiano prodotto in Francia il menomo turbamento,

In mezzo a tante cure così diverse l'operosità prodigiosa di S. Gregorio VII si distese ai Cristiani oppressi dai Musulmanni al di là dei mari. Tutti i pericoli, che si correvano nel pellegrinaggio di Gerusalemme non tratteneva dall'intraprenderio gli Occidentali più remoti. Alcuni anni prima era partita dall' Alemagna nna grossa schiera di pellegrini, condotti da Sifredo di Magonza, accompagnati da Gontiero di Bamberga, da Ottone di Ratisbona, da Guglielmo di Utrecht, e da molti altri ragguardevoli personaggi 1. Le loro vesti e i loro equipaggi erano di tale magnificenza; da attrarre sul loro passaggio gli abitatori delle città e della campagna, e tale che alla pertine volto l'ammirazione in cupidigia. Come tosto furono entrati sulle terre degli infedeli al di là della Licia, vennero assaliti dagli Arabi raccoltisi da tutte parti alla voce della loro opulenza. Essi indietreggiarono infino ad un villaggio, dove si fortificarono quanto meglio poterono, e respinsero con prodigi di valore tutti gli assalti che vennero loro dati; il che fece pigliare al nemico la risoluzione di bloccarveli per ridurli colla fame: Intanto li bersagliavano continuo con tutto il vantaggio, che dava la snperiorità di dodici mila combattenti arabi sopra un sette mila viandanti d'ogni condizione. Vedendo i cristiani, che alla fin fine ci sarebbono caduti, poichè la s'aveva più assal contra le loro ricchezze, che non contra la loro vita, stimarono, che gli era un

tentar Dio l'esporsi a più lunghi rischi, e dimandarono di arrendersi per capitolazione. Il capo degli Arabi con diciasette de' suoi principali entrò nel recinto in cui i Cristiani erano trincerati, lasciato il proprio figliuolo alla porta per impedire agli altri di avvicinarsi. Egli sali in una camera, dov' erano l'arcivescovo di Magonza e il vescovo di Bamberga, i quali gli dissero di pigliarsi tutto quanto s'avevano e di lasclarli andare, Il superbo e perfido barbaro rispose, non toccar punto ad essi il fare a lui la legge, " No, no, soggiunse l'arabo, voi non la finirete con abbandonarci a forza quello che v'avete: dopo di avervi spogli d'ogni cosa io voglio divorarvi e dissetarmi del vostro sangue ». Gontiero di Bamberga, a que' di nel fiore dell'età, era di statura così imponente e di tale bellezza, che dovunque andava raccoglieva sopra di sè tutti gli occhi e traeva la calca dietro di lui. Il feroce Saraceno non lo raffigurò che solo per farne il primo oggetto della sua gelosa brutalità. Egli discioglie immantinente il suo turbante e lo pone intorno al collo di questo vescovo. Gontiero, di costumi altrettanto dolci e puri, uomo modesto del paro che bello, pur non seppe patire una tanta indegnità. Siccome egli era giovane e vigoroso, e così lasciò andare all' arabo uno schiaffo tanto forte, che lo gittò a terra; e gridando all' ajuto i cristiani arrivano all'istante. Ei prendono il Saraceno e gli uficiali, li legano colle mani dietro le spalle, e non istimando mai di essere bastevolmente sicuri di loro, li stringono tanto gagliardamente alle mani, che usciva loro il sangue dalle unghie. Gli assalti ricominciarono allora con violenza maggiore che innanzi; ma per arrestare gli Arabi si presentavan loro i capi con un cristiano accanto colla spada sguainata pronto a trucidarli. In tale estremità e contra ogni aspettativa i cristiani furono liberati da altri Infedeli, probabilmente dai Turchi Selioucidi, che da poco si erano impadroniti di quelle provincie. Tale ajuto era capitanato dal governatore di Ramla, il quale ringrazio i cristiani di avere così ben rintuzzati quei pubblici scherani che disertavano tutte le terre. Poscia mediante un prezzo pattuito egli diede loro una scorta che li menò sicuri fino a Gerusalemme (4065). Essi visitarono tutti i luoghi santi della città, e diedero un gran montante d'oro per ristaurare le chiese rovinate; indi si imbarcarono sopra una flotta genovese, la quale li condusse in Italia. dove dipinsero la tirannia dei nemici del nome cristiano co' forti colori, che loro forni la fresca ricordanza di quello che essi avevano patito.

Per tala relazione e per molti altri avvenimenti di questa fatta, S. Gregorio VII, fecondo in movio e gran disegni, fii il primo che Fernasse quello delle Cocciate. Eggi scrisse a tutti e a tutte parti, fino al re di Germania, affine di riscuotere la carità degli Occidentali in favore del loro fratelli d'Oriente, ma la moltitudime e la difficoltà della altre imprese di S. Gregorio lo impedirono dal mettere ad esceroine questa, la quale

non avvenne che un vent'anni dopo.

Questo pontefice ha dipinti i mali che affliggevano la Chiesa a quel tempo in una lettera diretta a Sant' Ugo, abate di Cluny. "Da qualunque parte, dice egli che io mi rivolga, non trovo che argomenti di dolore. La chiesa d'Oriente si è separata dalla fede cattolica. E quando io rivolgo i miei sguardi all'Occidente, al mezzodi, al settentrione, appena è, che io vi veda dei vescovi che siano entrati nell'episcopato per le vie canoniche, o che vivano da vescovi. Fra i principi secolari io non ne so alcuno, che anteponga la gloria di Dio alla sua propria e la giustizia all'interesse. Rispetto a quelli, in mezzo ai quali io vivo, cioè i Romani, i Lombardi e i Normanni (d'Italia), io li rimprovero spesso, che sono peggio de' Giudei e de' Pagani. Quando poi mi fo a considerare me stesso, io mi trovo così oppresso dal peso de miei peccati, che non ispero salute altro che nell'infinita misericordia di Gesù Cristo». Nondimeno la sua umiltà non iscemava nulla del suo coraggio. Conformandosi ai canoni dell'antichità, la cui severa applicazione era voluta dai disordini che sturbavano sopratutto la Germania, egli decreto nel concilio romano del 1075 la deposizione de' simoniaci, de' cherici incontimenti, degli usurpatori de'beni ecclesiastici, scomunicandoli se la duravano ostinati nei loro delitti. Così scomunicò cinque cortigiani, consiglieri del re Enrico, per la vendita de'benefizj: ma nel solo caso però che rifiutassero di andarsi a giustificare delle loro colpe, sebbene le accuse fatte contra di loro fossero provatissime. Usando di giusti risguardi col re Filippo egli si limita ad avvertirlo sulle prime, sperando che egli assicnrerà della sua correzione i nunzi che il papa deve di corso mandare in Francia. Se san Gregorio conferna la scommissi promunia la contra Guiscardo, duca della Puglia, un fu se no dopo di avero lungamenti applicato e appettato a pentienza, Rispetto ai pristiti, che cali a parte de concilo, il quale era supplicato e capettato a pentienza, Rispetto ai pristiti, che cali a parte de concilo, il quale era composto di cimpunta rescori e di capeta a mamero di abati, e così usò con loro di minore indulgenza. Bionigi di Piscenza di deposto Guiglielimo di Pavia, Cumiberto di Torno, Eurico di Spira e Garniero di Stradurgo venuco sosposi delle loro funzioni; oltre la pena di sospensione, liemano, arrierestovo di Brama, fu interdutto della comunione ceuristica, e il vescoro Ermano, successore di Gonitero nella sede di Bamberga, fu dichiarato sospeso, se non andava a Roma a guistificari dinanzi al prossimo concilo.

Questi atti di rigore giudicati secondo le nostre costumanze possono destare stupore. Ma se si consoce in tale condotta la natura inflessibile del ggino il Oldeberando, vi si vede pare la Provvidenza attenta in inankare contra il torrente della corruzione degli argini proporzionati alla sua violenza. Non ci possona nonemme tenere dall'ammirare nelle generali una tale magnanimità, l'a quale cibbe a suo principio lo Spirito di Dio, Rispetto agli avvenimenti particolari, la mancazia di memorie che bastino alla magni-

gior parte dei fatti ci vieta di poterne pronunziare un giudizio.

Le notizie più particolarizzate, che ci sono state trasmesse intorno all'affare di Ermano di Bamberga, provano almeno, che papa S. Gregorio ebbe de'giusti motivi per usar del rigore de' canoni in alcune circostanze. Questo prelato non fu a bella prima ripreso che solo per avere a capriccio e senza motivo scacciato alcuni canonici da una Chiesa da lui fondata, e dove egli stesso gli aveva stabiliti f. Ma avvenne in seguito che quest' nomo, fondatore di chiese e di belle opere in apparenza, si rese sospetto de' vizi più odiosi in un vescovo e ben anco in un semplice cristiano. Egli non fu solamente accusato di essersi procacciata la sua sede a prezzo d'oro, di averne poscia rivendute le prelature subalterne e i menomi benefizi, ma ben anco di essersi abbandonato fin dalla sua adolescenza a tutti gli eccessi di tale età, ed anche a de'vizi, che non corrono ordinariamente ne' costumi della gioventù. Tali furono in lui la passione di far danaro e il prestito ad usura, al quale si abbandono poi molto maggiormente dopo che fu eletto vescovo. Egli era inoltre tenuto per di una così crassa ignoranza da non saper nemmeno capire un solo verso del salterio. Questo fu l'uno de vescovi interdetti da S. Gregorio. Citato anche a Roma per le accuse di tutto il clero di Bamberga egli parti carico di presenti, affine di corrompere il papa medesimo e il consiglio pontificale. Tuttavia si fermò fuori della città, fece investigare le persone autorevoli da'suoi emissarj e si trovò immantinente fallito dalle sue speranze, perchè gli fu pronunziata una condanna più ignominiosa e una irrevocabile deposizione,

Egi si ritornà proutamente alla sua diocesi, dove esstenulo ancora da'suoi vassalli spacifiò de loro beni tutti que'suoi chercia che gli erano più contrari, ma non fu soo di eservitare alcuna delle funzioni episcopia. Il suo clero in corpo dichiarandosi allora contra di lui sensa alcun riserbo, fece talte i stange presso al re, il quale non poti di-spensaria dal fate ordinare un altro vescovo. Ermano si ravvede e abbracciò la vita monastica nel monastero di schountart sotto la direzione di un santo abate chianatto Egbertos. Subito dopo inseine col suo abate eggi prese il viaggio di floma, dore fu assotto della socumonica e ristabilito me leffinancio is rece, ma solamente di secretole e non di vescovo. Questi esempi repicati d'uomini scandalosi, poi generoni penitenti, ci finno vedere, che in quel escolo tato diffirmato, l'impro delle passoni non instrustrava con ne oggidi inseina coll'estinazione di tutti i lumi della fede a quel disperato e mostrusora stocismo, la vui conseguenza è una stabilità quasi irremediabile nel male.

Act come degli affart eccleiastici si levarono ben tosto degli imbarazzi molto giù incresciosidi tutti gi esterni 8 lopo il concili o romano del 1076, Guitterto, a crivescoro di Ravenna, era rimasto presso il sommo pontefice. Egli mirava a farsi papa, e però si dede attorno fono divi e promesse ad difezionaria tutti i fomani che vide mal desposit contra S. Gregorio. Egli annodo sopratutto il suo complotto con Cencio, prefetto di Roma, immerpo nella crapala, uno si mididi ed qui pergiuri, altrettanto valente.

<sup>\$</sup> Lamb. an, 1075. Greg. VII., l. 11, ep. 213. - 2 Boll. t. 17, p. 125 et 148.

frodatore, che risoluto scellerato. Questo scherano avera fabbricato sul ponte di san l'etro una torre froitsisma, donne egit escrictiva delle inique exasioni sa tutti i passeggeri, e spesso distendera le sue angleire sulle terre della Chiesa romana. L'intrepido pontefice dopo di avroli le notte volte avveritto, alla perfine lo soniunich. Cencio, il quale avva assienato lo stisma di Cadaloo contra l'ultimo papa, risolvette di rinovare tale scandialo contra S. Gregorio. Egli andbe hella l'uglia per accordiari con Roeavrisce al re di Germania, di cui leggeva le vere dispossioni infra tutte le simulazioni del sou coror. Il disegno era fermo a dovere, e non si tratava omani più che ci impadronirsi della persona del papa, e Cencio stava avveritto a cogliere la prima occasione.

La notte di Natale di quell'anno 4075, il pontefice secondo il costume, ando a celebrare l'utico à Santa Maria Maggiore, quantunque cadesse una pieggia violenta e così forte, che appenu il popolo ardiva uscir di casa; il che fece che gli astanti fossero in pircol numero. Cencio mo si lasció singgirei criocatinas così propria, e, ando alla Chiesa con una schiera di genti bene armate e difese da corazza. Il papa checechava ta la prima mesa, era al punto della comunione del popolo, quando titto ad un tratto si indiruno delle grido sparvalevoli. I congiurati, con isguainata la spada conservi inta papa, ed uno di essi viordos speccargiri il cope, di fece tale ferita, seguine considi di saugue. Lo strapparono dal luogo santo, translolo pe' capelli e carinandolo di percoses, sebbene mo opponesse la menoma resistenza, e si contentasse di levare al cielo le sue preci in segreto. Egli fui in un attimo spoglisto del palio, della pianeta, della lunica, della dalmaleca, eg fii u strappato pur via il camie ci a lasdio.

La fama di così sacrilego attentato si sparse in breve per ogni parte della città. Si troncarono gli ufici in tutte le chiese, si spogliarono gli altari, si suonarono le campane e le trombe, si posero delle guardie a tutte le porte per timore che si trascinasse il pontefice fuor di Roma, se pure non ne era già uscito, poiche non si sapeva dove fosse. Essendosi alla perfine il popolo raccolto sul campidoglio, alcuni riferirono che il papa era prigione nella torre di Cencio. Allora il popolo corse alla casa dello scellerato. assali infuriato quanti più complici e satelliti del traditore gli si presentarono dinanzi. quali si fuggirono al primo scontro, e si rinchiusero nella torre. Ma subito P investirono, condussero degli arieti e delle macchine di tutte le specie, mentre la moltitudine recava le gran legue, e attizzava per tutto intorno i gran fuochi, perchè non la potesse campar nessuno di que' mostri. Intanto un generoso fedele ed una donna di alto grado, che avevano avuto la fermezza di seguire il papa insin nella torre, falicavano a medicar la sna piaga, e a scaldarlo con delle pelliccie. Per lo contrario la sorella di Cencio l'opprimeva di oltraggi, e un servo indegno rompendo in minaccie ed in bestemmie era già sullo squainar la spada per dispiccargli il capo, quando una freccia, scagliata a giustissimo segno, colse il bestemmiatore nel collo, e lo stramazzò morto.

Dal canto suo Guiberto di Ravenna fomento potentemente quell'empia rivolta; egli

cospin' in segreto con Tebaldo di Milano e con tutti i cattivi vescori della Lombardia; si uni col cardinale Ugo il Bianco, legio aviolo e trannico, che disosoro il ministero, onde esaltava maggiormente le preogstive. Tutti nissieme incitarono vivamente Roberto Giustardo contra il papa, ed i supiranono al re Borito Paudocia che era necessaria a manifestare tutta la malignità, che egli aveva tenuta in fino allora nascosa. È ciò che fece vie più artitoli questo principe fin lo aveve terminata una guerra civile, i qui pericui gli avevano ispirato un finto rispetto per la santa Sede, ed una moderazione che pego s'acconciava ed suo carattere.

Mentre cominciava ad apparire quel che era, il papa gli serisse colla sua solita vierora. El gil mettra solto degli cochi gli attestati d'amiezza e di venerazione, che que sto principe gli aveva le tante volte replicati, e la paragonava col suo procedere di quel di, il quale no mostrava attro che odo e disprego. S. Gregorio lo rimproverava in particolar modo di avere comunicato coi nemici della sutia Sede, conosciuti per tali regia colpiti di anatema; gli ingenigeva di separarenee, di obbligaria fair preintenza e di solvine di averagina della solvine per della solvine, e si avesse renduto conto a forma della sodisfazione alla quale egli si era assocratialo :

Allora il re non osservò più ritegno alcuno. Egli andò a Worms con una schiera di vescovi e di abati per la domenica della settuagesma, il 23 gennajo del 4076 2. Il cardinale Ugo il Bianco, il quale era stato deposto come favoreggiatore di simoniaci e colpevole di molte altre prevaricazioni, non mancò di convenire a quel convegno d'iniquità. Egli vi recò un racconto favoloso di tutte le azioni della vita del papa, cominciando dalla sua infanzia, sulla pretesa maniera, colla quale aveva usurpata la santa Sede, e sopra gli altri delitti immaginari che diceva avere il papa commesso così prima che dopo la sua esaltazione. V'ha ogni probabilità di credere, che tali calunnie non diversino punto da quelle che si leggono negli scritti del cardinale Bennone, tenero esso pure della parte dell'antipapa Guiberto. In solo disaminare tali libelli, pieni di allegazioni vaghe e prive d'ogni verosimiglianza, di prodigi ridicoli, di operazioni di magia e di negromanzia, di mille novellette assurde, basta al lettore per fare la giusta stima e dell'opera e dell'autore. Ugo presentò pure delle lettere supposte de' cardinali, del senato e del popolo romano, che dopo le accuse più gravi contra S. Gregorio dimandavano la sua deposizione al re Eurico e l'elezione di un'altro papa. I prelati radunati udirono quest' empio calunniatore come un angelo mandato dal ciclo, e dichiararono immantinente Ildebrando indegno del papato; ma quando si venne al dover firmare, si notò che la maggior parte de' vescovi, spaventati già del loro primo procedere non sottoscrissero che contro voglia 3.

Il re scrisse in tutta la Lombardia, perchè tutti aderissero alla condanna del papa, e i vescovi, già molto male intenzionati in queste province, si ragunarono a Pavia, dove giurarono, che non riconoscerebbero più S. Gregorio per sommo pontefice; dopo di che essi mandarono dei deputati a quelli che non avevano potuto venire, a fine di ottenere da loro il medesimo giuramento. Enrico fu oso perfino di scrivere al clero e al popolo di Roma. Egli esponeva sulle prime le imputazioni che si facevano a S. Gregorio, come di avere trattato i vescovi indegnamente, di aver messe le mani sopra di Joro, di avere studiata ogni via di sollevare il regno d'Italia, di aver trascorso nel suo fitrore fino a significare al re, che anche a rischio della sua vita egli torrebbe a lni e vita e regno. Quindi conchindeva, che il suddito più fedele doveva essere altresì il più ardente a levarsi contra questo falso pastore; che non rimaneva da prendere altro che un solo partito, quello cioè di precipitario dalla sede apostolica, e di porvene un altro. Il conciliabolo di Worms aveva unite le sne lettere a quelle del re, ed esse dinunziavano al papa, che cedesse il pontificato che aveva usurpato contra le leggi della Chiesa, e che da quel giorno essi tenevano per di niun effetto tutto quello che egli ordinerebbe.

Si frovò persona cotanto temeraria da recare al papa tale denunzia. Rolando, cherico della Chiesa di Parma, parti con queste lettere, e andò a Roma pel concilio an-

rico della Chiesa di Parma, parti con queste lettere, è andò a Roma pel concilio an
1 Greg. VII, III, ep. 10. — 2 Lumb. 234. Vit. Greg. c. 7. — 5 Brun. Bed. Saz. p. 123.

male della prima settiman di quaresima (1976). Essendo i padri rimiti, sggli entrò nel tuogo dell'admata, presentò suoi disposti al papa, e gli disse sincatamente al 1r mio padrone mal mono così al di qua, come al di 18 dei monti, vi commando proporto e sul momento la cele tevo savete usurpato ». Poi rivolgendo la come del mano commo del vi siste avvertiti, o firatelli, di andere per la Pentecoste alla presento del re, an den di ricerver un papa di sua mano, poiche questi non e un pasto erran del re, a fine di ricerver un papa di sua mano, poiche questi non e un patore una lupo rapore. La sorpresa cagionata da un fatto colanto inaspetato tenne tutti gli astatuli un un incretezza e di unua specie di stupore, che dicetero all'impudente primigiano tutto l'agio di finir la sua parte. Ma quando egli cibe terminato di dire, cioronni, vescoro di Porto, si leva giradado: Pigliateda, arrestatello i lu prefetto e la milizia di Roma si precipitarono sopra di lui colla spada seguinata, ma il papa gli sig tittò innanzi egli sulci o i vita, facrodogli scando del soco compo se comp

Durata fatica in rintuzzar quel primo furore, e fatto far silenzio, così parlò il papa: « Figlinoli miei, anteponiamo la pace e la carità di Gesù Cristo allo spirito di collera. Eccovi i tempi procellosi, che ne sono predetti ne' libri santi: ei bisogna, secondo la parola del Signore, che avvengano degli scandali, e che ci risguardiamo come pecorelle in mezzo ai lupi. Colla prudenza del serpente noi dobbiamo avere la dolcezza della colomba, abborrire il delitto senza odiare il colpevole, e compiangere coloro che violano da insensati la legge di Dio. La Chiesa ha goduto di un' assai lunga pace: il supremo Padrone vuole di bel nuovo irrorare la sua messe del sangue dei santi; prepariamoci dunque al martirio, e non rompiamo la legge d'amore, che lo fa indurare. Nondimeno quanto più l'oblio de' nostri personali interessi deve mostrarsi generoso, e altrettanto ci deve esser cara la causa della Chiesa. Noi abbiamo in mano le sue folgori, moriamo, se è necessario, ma prima schiacciamo la testa del drago che la vuole atterrare ». Subitamente i Padri del concilio rappresentarono al papa, che, poiche Enrico fu lant' oso di farlo deporre, ei bisognava pure privarlo d' ogni onore della regia dignità, scomunicando lui e i suoi aderenti: il che venne fatto co' plausi dell' universale di detto concilio. Da ciò si vede che la deposizione di Enrico non venne per così dire fatta se non per rappresaglia. Erano usurpazioni dall'una parte e dall'altra, e il re di Germania aveva egh il primo trascorso al di là de' suoi diritti facendo deporre il papa nel suo conciliabolo 2. Si passò la notte sulla risoluzione, che era stata presa, e non ne fu mutata cosa. La dimane, come tosto radunati, il papa fece leggere le lettere del re, prese a testi-

moni la Madre di Dio e i santi Apostoli, che egli aveva a malincuore salita la cattedra apostolica, e pronunziò in questi termini la sentenza di condanna: « Da parte di Dio onnipotente, Padre, Figliuolo e Spirito Santo 5, e per la potestà che io ho ricevuto di legare o slegare, così in cielo come sopra la terra, io proibisco ad Enrico, figliuolo dell'imperatore Enrico, di governare i regni d'Italia e di Germania: io assolvo tutti i fedeli dal giuramento che gli hanno fatto o gli faranno, e dichiaro che nessuno lo deve più servire qual re. Così colui che vuole pregiudicare all' autorità della Chiesa merita di perdere la dignità ond' è insignito. Che in nome di Pietro egli si rimanga carico di anatema, affinchè i popoli sappiano per esperienza, che su questa pietra il Figliuolo del Dio vivente ha fabbricata la sua Chiesa, e che le porte dell'inferno non prevarranno mai contra di lei ». Questo decreto, che fu mandato subito ai fedeli d'ogni condizione, piacque assaissimo ai buoni cattolici, ma attristò molto i simoniaci e i favoreggiatori dei delitti di Enrico 4. È vero che Ottone di Frisinga, nipote del principe deposto e di Enrico V, di cui vedremo le controversie con Pasquale II, intorno alle Investiture, pretende che tutto l'impero fu indegnato di tale sentenza, e che essa è la prima che sia stata pronunziata contra un imperatore romano 8; ma si può combattere la riflessione interessata di questo storico coll' autorità contraria di S. Anselmo di Luca, di S. Anselmo di Cantorberi e di Gebeardo di Salisburgo, Quest' ultimo, che alcum tengono qual santo, contendendola contro Vezilone di Magonza, sostenne pubblicamente, che il principe era stato privo giustamente del suo regno e della comunione

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chros. Magd. Ms. an. 1076. — <sup>2</sup> Hist. de l'Eglise gall, liv. 21. — <sup>3</sup> T. 10, Conc. p. 556. Lamb. an. 1076. — <sup>4</sup> Marianus Scotus, in Chrosic. ad an. 1075. — <sup>8</sup> Gest. Frid. c. 1.

ecclesiastica; la sua opinione prevalse in un concilio al punto che il contrario parere fu chiamato allora l'eresia di Vezilone 1: cotanto erano convinti, che il papa colla Chiesa universale non esercitava un' autorità sul temporale dei principi cristiani per cause spirituali, se non perchè la Chiesa aveva ricevuto da Dio in virtù della sua istituzione una tale giurisdizione ed autorità. Quegli nomini che credevano all'esistenza permanente dello spirito di Dio nella Chiesa, amavano meglio di pensarla così che di ammettere che ella usurpava i diritti dei principi. Lungo tempo dopo di loro fu il pensiero di Tommasino, anche sull'autorità del solo papa. « Ei bisogna confessare di buona fede, dice egli, che tutti i vantaggi e tutti i poteri di questo primato, istituito da Gesù Cristo, che si sono sviluppati per ntilità della Chiesa gli uni dopo gli altri nella lunga serie di tanti secoli, vi erano tutti in certo qual modo contenuti infin dalla sua prima origine.... Gli è nell'uso ed esercizio loro che vi ebbero delle variazioni, , ma non mai nella potestà in sè medesima : che la Chiesa operi per mezzo dei concili o dei pontefici romani, che ne hanno il sovrano principato, la sua potestà è sempre intatta e sempre pura; sola essa la mostra e la spiega in maniere diverse, secondo che esige l'opportunità dei luoghi, dei tempi e delle cose; la è questa una regola certa, che si deve seguitare sempre per conciliare l'antica colla nuova disciplina ». Oggidi certamente quantunque il poter radicale sia il medesimo, essendo mutato il diritto pubblico e non essendo più la fede dei popoli nè così viva, nè così generale, la Chiesa, sempre divinamente illuminata, non opera più come in passato: ma ciò non ci antorizza punto a non conoscere che l'estensione che la sua autorità ebbe nel medio evo è sempre stata utile e spesso anche necessaria alla società cristiana. Per giudicare degli avvenimenti, il giudice imparziale si riferisce al tempo in cui sono accaduti, e si lascia dietro le superstizioni particolari del suo secolo.

Sau Gregorio VII, a petto ad una parte dell'Alemagna e dell'Italia ribellate contro di lu, mon temendo panto di molipitare il numero dei suoi menti, quando si Iraltava di diminuir quello dei cuttivi pastori, scomunicò in quel medesimo concilo lutti. I pretati compilei dello seisma, alemanni e lombardir, e segnatamente Guglelmo di Utrecht, Roberto di Bamberga e Sigefredo di Magonza, il quale fu inoltre deposto come principale autore dello scandalo. Non isgomentandosi punto del numero, ad della grandezza degli simbarazzi sorii per futto ovunque, l'intripado pontellee, il quale proseguitava sema posa i vecsori simonica e conculbuari, scagilo la seominici andien propositi della mediti contra l'arrivestoro di Vienni in Francia, contra resorti nollo, del trans mancio e del Agole, e contra molti alpri ecclesastica e aggori della medesima nazione.

Intanto gli si ribellavan contra in Alemagna con una specie di furore. Guglichmodi Utrecht in particolare mo si restava mai dal rompere in mevitere e calumic contra di lui. Nou era quasi mai festa, in cui predicando durante la messa, non facesse rissuare il luogo santo delle qualificazioni di traditore, di adeltere, di spergiuro, dale al vicario di Gesù Cristo. Trovandosi il re Enrico a Pasqua nella città di Utrechi, il vecemele protato lasciò oftre il costume vie più libro il croso alla sua ottraggiosa eloquenza. Ma poro dopo che il re fu partito, Gugleimo preso improvvisamente da una violenta malalitas eda acutissimi dolori, preso un ben diverso linguaggio. Egli gridava contabilità del acutissimi dolori, preso un ben diverso linguaggio. Egli gridava contabilità del acutissimi dolori, preso un ben diverso linguaggio. Egli gridava contabilità del acutissimi dolori, preso un ben diverso linguaggio egli gridava contabilità del acutissimi dolori. Proceso in contabilità del producto del contabilità del producto del dispersazione del Principe del producto del

Da una parté il finore di Dio é dall' altra lo spirito di adulazione divisero gli anuni. Ita il appa e il re, in Alemagna e in Hafia, Molt recovi consultati dai signori risposero, che niuno poteva iguidrare il papare molto meno poi scomanicario. I partignai del redicerano pure che un monarca non può escre scomunicatio, il qual pretensione et a cosa molto facile da confondere, poichè il potere di legare e alegare, chato 3. Pietro, non eccetipara persona, come papa S. Gregorio non manco punto di far sonti-

<sup>1</sup> Conrad abbas Usperg. an. 1085, - 2 Lambert. p. 235, . . .

re. Le due parti convenivano che un principe distaccato dalla Chiesa non può più governare lo Stato, e siccome da un altro lato erano costretti ad ammettere che un principe cristiano può essere scomunicato così validamente come l'ultimo de' suoi sudditi, la deposizione di Enrico risultava naturalmente dalla sna scomunica. Enrico, re per semplice elezione, imperatore per concessione della Chiesa romana, non teneva la corona che alla condizione di professare e proteggere la fede cristiana. Da una parte egli era minacciato dai Sassoni di vedere eleggere un altro re, se non scacciava i suoi consiglieri e le sue concubine, se non viveva colla propria consorte, e se non cessava di opprimere i popoli per alimentare le sue dissolutezze; dall'altra egli era stato avvertito, e supplicato da molti anni dal capo della società cristiana, di rinunziare alla vendita degli episcopati, delle badie, de' benefizi, di non essere più il protettore e il favoreggiatore de' simoniaci e de' concubinari, di menare vita più degna del suo grado, e consentanca alle sue promesse. Tale era il principe, pel quale si levava una tale " discussione sugli effetti politici della scomunica nel seno di una società cristianamente costituita, e sull'esercizio di un diritto riconosciuto come inerente al sommo pontificato.

La dottrina di S. Gregorio VII applicata ad Enrico è esposta nella lettera di questo papa ad Erimano, vescovo di Metz 1, il quale, dopo seguita per debolezza la parte del re era ritornato all'obbedienza del pontefice. Essendo la deposizione del principe la conseguenza necessaria della sua scomunica, perchè i popoli non volevano sapere di un re infedele, bastava al papa di provare che Enrico non era al sicoro della scomunica: e questo è ciò che egli stabilisce, allorchè rimanda alle parole ed agli esempi dei Padri coloro che pretendono, che non si debbano scomunicare i principi. Egli allega la condotta di S. Ambrogio coll'imperatore Teodosio: cita alcuni passi di san Paolo, ne' quali si tratta similmente di scomunica. I partigiani di Enrico, dice egli, pensano forse che Dio incaricando Pietro della cura della sua Chiesa, dicendogli: Pascola le mie pecore, ne abbia eccettuati i re, ma non vedono essi, che dando principalmente a Pietro il potere di legare e di slegare in cielo e sulla terra, egli non ha eccettuato persona, e non ha sottratto cosa alla sua potestà. Quegli che ricusa alla Chiesa il potere di legarlo, non è egli anche costretto a negarle il potere di assolverlo? E quegli che ha l'impudenza di farle un tal rifiuto, non si separa egli forse inte ramente da Gesù Cristol Ora, se la Sede apostolica, in virtù della principale potestà che la ricevuto da Dio, giudica delle cose spirituali, e perchè non vorià ella pure giudicare delle temporali. Voi non ignorate punto di chi sono membri i re e i principi, che antepongono il loro onore e il loro vantaggio di questo mondo all'onore ed alla giustizia di Dio: poichè siccome coloro che mettono la volontà di Dio prima della loro e obbediscono a lui meglio che agli nomini, sono membri di Gesà Cristo, come gli altri sono membri dell' Anticristo. Se dunque si gindica, quando bisogna, gli uomini spirituali, e perchè mai i secolari non vorranno essere vie maggiormente obbligali a render conto delle loro male azioni? Ma essi credono forse, che la dignità reale è superiore alla dignità episcopale. Sappiano adunque quanto esse diversino secondo la loro origine: questa fu inventata dall'orgoglio umano; quella istituita dalla bontà divina; l'una va continno in cerca della vanagloria, l'altra aspira sempre alla vita celeste. Imparino quello che scriveva il santo papa Anastasio Il all'imperatore Anastasio sopra queste due dignità, e leggano quello che dice S. Ambrogio nel suo pastorale, che la sublimità dell'episcopato è tanto al di sopra della dignità reale, quanto lo è l'oro dal piombo. Questa differenza non era ignota a Costantino il Grande, allorche egli elesse non il primo, ma l'ultimo seggio tra i vescovi. Egli sapeva che Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili . . . . . . . Inoltre S. Gregorio VII non si limita a stabilire, che i principi possano essere scomunicati, ma rimanda al Registro di Gregorio I, dove si tratta di molti privilegi, il cui mantenimento è assicurato non solo dalla minaccia della scomunica contra coloro che la violassero, ma dalla dichiarazione formale e positiva, che tali usurpatori sarebbero scaduti delle loro dignità. Il papa cita ben anco una lettera di S. Clemente a S. Giacomo, nella quale si fa parlare S. Pietro contra colui che non è in accordo col vescovo; lettera apocrifa, ma che allora passava per incontrastabile, dalla quale S. Gregorio non deduce in sostanza se non una dottrina rigorosamente conforme a quella di S. Paolo sulla scomunica. La dottrina di Paolo era troppo bene impronta nello spirito di questo pontefice, l'une de' più dotti che abbiano occupato la sede di S. Pietro, perche dicendo che la diguità reale è stata inventata dall'orgoglio umano, egli abbia voluto indicare, che la potestà non viene punto da Dio. In questo passo della sua lettera ad Erimano, S. Gregorio non parla che della dignità o dell'esterno splendore, onde può intormarsi la vanità di un principe; dignità che egli non tien punto da un carattere incancellabile, da una consacrazione sacramentale o divina, che si possa paragonare alla dignità di vescovo. Dando un altro senso alle parole del pontefice gli faremmo citare falsamente S. Anastasio e S. Ambrogio.

I vescovi e i signori in gran numero abbandonarono le parti del re. Molti mandarono dei deputati al papa per dimandargli penitenza: e vi ebbe perfino de prelati, che a tale oggetto fecero a pie scalzi il viaggio di Roma. Si ricusava di avere la menoma comunicazione col principe, co'suoi confidenti, o suoi ministri. Il papa riceveva i pellegrini a braccia aperte e mandava agli altri penitenti delle lettere di consolazione. Enrico e i suoi partigiani furibondi impiegarono indarno la violenza e le minacce, poichè l'abbandono si fece vie più rapido: e in breve bisognò ricorrere alle vie della dolcezza e pigliare il tuono dell'apologia. E quantunqué due concili romani, tenuti i due anni anticedenti, avessero pronunziato, che i simoniaci e i concubinari sarebbero privi delle loro Chiese e delle sacre funzioni; sebbene invece di provvedere alla loro giustificazione, come n'erano invitati, i colpevoli, e forse alcumi altri, guadagnati da loro, si fossero sforzati di impedire la pubblicazione di tali decreti in Germania, e fossero trascorsi perfino a sottoscrivere alla deposizione di S. Gregorio nel conciliabolo di Worms, i pochi prelati che si rimasero attaccati ad Enrico, pubblicarono che erano stati condannati senza averli convinti, senza neppure averli citati canonicamente: che il rispetto della religione e dell'autorità pontificale non era che un pretesto per rovinare la potestà del re; che quelli, che se ne giovavano, avevano da lungo tempo cospirato contro lo stato; che il principe, secondo l'Apostolo, aveva ricevuto la spada per punire i cattivi e mantenere la dignità che egli teneva da Dio. Al tempo medesimo Enrico, contenendo la sua natura, temporeggiava il meglio che poteva e studiava a guadaguare i signori con una affabilità ed una affettata moderazione.

Lo stato deplorabile, al quale si trovò ridotta la Chiesa d'Africa, fece allora qualche diversione. Non isfuggendo cosa alla sollecitudine immensa di S. Gregorio, egli scopri, che l'arcivescovo di Cartagine, per quanto si stendeva la sua giurisdizione, non poleva raccogliere tre vescovi per ordinarne un altro. Questa sede era allora occupata da Ciriaco, prelato virtuoso e intrepido, il quale aveva voluto piuttosto esporsi all'indegnazione crudele del re musulmano, che violare le leggi canoniche. Il papa lo avvertì 1 di scegliere una persona degna dell'episcopato e di mandarla a Roma, perchè fosse quivi ordinata, e che al suo ritorno in Africa se ne potesse ordinare degli altri. S. Gregorio ordinò similmente il prete Servando per l'arcivescovado di Ippona o Ippa, città della Manritania, e per conseguenza diversa dell'Ippona di S. Agostino, posta in Numidia. Egli n'era stato pregato dal clero e dal popolo di quella Chiesa ed anche dal re di Mauritania, chiamato Anzir, il quale, sebbene musumano, pur mando de pre-senti al papa con aicum schiavi cristiani francali de loro ceppi. Il pontefice gliene free i suoi ringraziamenti in una lettera ", nella quale si stende sulla conoscenza del vero Dio, comune ai Musulmani ed ai Cristiani. Al tempo istesso egli esortò i fedeli d'Ippa a menare una vita così edificante, da potere guadagnare interamente a Dio quelle tribù di Saraceni, molto meglio disposte che le altre 3.

Nella condizione umiliante, in cui la fede cristiana si trovava in Africa, essa vi riportò non estante un trionfo di grande splendore sopra de'nemici più ostinati aucora de Musulmani. Samuele, distinto per raro ingegno tra gli Ebrei di Marocco, non solo abbracció il cristianesimo, ma compose inoltre un trattato di controversia, affine di

<sup>4</sup> L. 3, ep. 19. - 8 Ep. 20. - 8 Ep. 21.

dileguare gli errori de' suoi fratelli 1. Dalla loro oppressione presente, e gran pezza più dura e lunga della cattività di Babilonia, e che ha tutti i caratteri della desolazione irremediabile annunziata da Daniele, egli conchiuse primamente in generale, che essi hanno commesso qualche delitto più grave assai dell'idolatria de' loro maggiori. Egli applica poscia alla morte di Gesù le diverse circostanze di questa profezia, la quale riferisce alla morte del Cristo la distruzione di Gerusalemme e l'abolizione de sacrifici giudaici. Al modo con cui Samuele si annuncia, si vede, che gli Ebrei non avevano per anco inventato le frivole interpretazioni, che essi hanno date da poi alla profezia di Daniele. " Io non veggio, dice egli, alcun mezzo di eludere questa profezia, avverata, or sono più di mille anni, dalle mani di Tito ». Affine di distruggere le preoccupazioni più antiche di coloro, che non vedevano nei divini oracoli se non un liberatore trionfante, Samuele distingue le due vennte del Messia, la prima nell'umiltà, la seconda nella gloria, e prova sodamente l'una e l'altra coi profeti. Finalmente tanto contra gli Ebrei, come contra i maomettani, fra i quali viveva, egli fa uso di tutto quello che si leggeva allora di glorioso per Gesù Cristo nell'Alcorano e ne'snoi commentari. Dai quali noi sappiamo, che i Saraceni riconoscevano Gesù pel liberatore promesso; che gli attribuivano il dono dei miracoli, il potere di guarire tutte le malattie, di scacciare demoni, di risuscitare i morti, che lo riconoscevano ben anco pel Verbo di Dio.

Ma le circospezioni sforzate del re Enrico non avevano potuto stornare la procella, che s'andaya raccogliendo sopra il suo capo a. I duchi di Svevia, di Baviera, di Carinzia, i vescovi di Worms, di Wurtzburgo, e alcuni altri signori si riunirono ad Ulma per avvertire ai modi di far cessare i mali dell'impero e della Chiesa. Essi disegnarono pel di 16 di ottobre di quell'anno 1076 un'assemblea nazionale, e vi invitarono tutti i signori così de'loro propri stati, come della Sassonia, della Franconia e della Lorena; egli scongiurarono in nome di Dio di dismettere tutti i loro affari particolari per la salute pubblica. In una parola, la convocazione avvenne in guisa cotanto acconcia sia a muovere gli animi, sia a sviluppare le loro segrete disposizioni, che quelli che erano sembrati in fino a quel di attaccati al re Enrico, non eccettuandone neppure l'arcivescovo di Magonza, si separarono da questo principe con una sollecitudine che parve gareggiare coll'ardore di coloro, che si erano sollevati pei primi, « E non è maraviglia, dice Fénelon, che le nazioni attaccate profondamente alla religione cattolica scuolessero il giogo di un principe scomunicato; poichè esse non erano soggette al monarca che in virtù della medesima legge, che sottometteva il principe alla religione cattolica. Ora il principe, scomunicato dalla Chiesa per cagione d'eresia o della sua amministrazione colpevole ed empia, non era più tenuto quel principe pio a cui tutta la nazione si era soggettata, ed ella si credeva per conseguenza sciolta dal giuramento di fedeltà 5 ».

Al di posto ei si renderono da tutta l'Alemagna a Fribur, nella risoluzione di deporre il re Enrico e di eleggerne un altro in sua vece. Si è dovuto notare di fatti, che la parola di deposizione non si trova punto nel decreto di S. Gregorio VII, il quale dopo parlato dei delitti di Enrico, dichiara solamente, che per ciò egli lo contradice; ed assolve tutti i cristiani dal giuramento che gli han fatto, vietando di servirlo qual re. E questa sentenza pronunziata da S. Gregorio in qualità di sommo pontefice, si può dire, che egli l'aveva al tempo istesso pronunziata in qualità d'arbitro, se si considera che essendo Enrico un re eletto, ed essendo state fatte delle gravi lamentanze contra di lui al tribunale del papa dopo la sua elevazione, questi aveva renduto un giudizio sulla causa nella quale era stato preso per giudice: della quale sentenza Enrico poteva prevenirne le conseguenze non persistendo punto nella sua ribellione contro la Chiesa, ma la sua ostinazione gliene fece subire le conseguenze. Vennero pure a Tribur due legalidella santa Sede, Sigeardo, patriarca d'Aquilea, e Altmano, vescovo di Passau. Questi godeva di un'alta riputazione di virtù e menava di fatto una vita tutta apostolica; il che non aveva trattenuto il re dallo scacciarlo colla violenza delle armi dalla sua diocesi. Egli riparò a Roma, espose a papa S. Gregorio quello che era avvennto, e-rinunziò perfino alla sua sede fra le mani del pontefice, perchè aveva degli scrupoli in averne rice vula l'investitura da un laico. Non ostante molta resistenza, il papa l'obbligò non sole

<sup>\*</sup> Bibl, Patr. 4, 4, p. 251. - 2 Lamb. p. 242 ot seq. - 3 De Summi Pentif. nuce, cap. 39.

a ripighare l'episcopato, ma a ritornare in Germania in qualità di legato apostolico. Egli fu seguito da alcuni pii laici, in prima grandi e potenti signori, e allora ridotti per uno spirito di umiltà e di annegazione alla vita privata. Essi erano incaricati dal Pontefice di dichiarare a tutti, che il re Enrico era stato scomunicato per giusti motivi, e di promettere il consenso e l'intervento dell'autorità del papa per l'elezione di un altro re.

L'assemblea passò sette interi giorni in deliberazioni ed in esami. Si rappresentò tutta la vita del re Enrico, i delitti vergognosi onde aveva brutta la sua prima gioventii, le ingiustizie che egli aveva commesse in danno dello stato e di ogni privato. Fu detto che egli aveva allontanati i signori per innalzare alle prime dignità degli nomini di oscuro natale, col mezzo de quali si proponeva di distruggere la nobiltà; che lasciando in pace, i barbari e gli infedeli, egli aveva rivolte le sue armi contra i suoi propri sudditi, che aveva pieno di contribuzioni e di stragi il regno, lasciatogli fiorentissimo da suoi maggiori; che aveva rovinate le chiese e i monasteri, e adoperate le entrate degli altari in fabbricar fortezze, ne già per la sicurezza del paese, ma affine di ridurre in ischiavità una nazion libera; che per gli impeti e i capricci stravaganti di un sol nomo non v'aveva più in parte alcuna nè sostegno pei deboli, nè asilo contro la violenza e la perfidia, ne rispetto per le leggi, ne vestigio d'onestà, ne costumi, ne dignità nell'impero, ne autorità nella Chiesa. Da questo preambulo si conchiudeva, che l'unico rimedio a tanti mali e il preservativo necessario contra gli ultimi orrori consistevano m' fare il più tosto possibile un altro re capace di assodare il regno vacillante.

Mentre si deliberava così a Tribur, da Oppenheim, posto un po più alto al di qua del Reno, il re, di cui s'andava pesando il suo destino, mandava spesso dei deputati incarichi di fare le più lusinghevoli promesse. Egli discese perfino ad offerire di abbandonare ai grandi il governo del regno, purche fossero a lui lasciati il nome e le insegnedella dignità regia. Egli risposero, che non poteva più dare loro alcuna sicurezza pensando i suoi frequenti spergiuri; che il sommo pontefice avendoli assolti de' giuramenti che gli avevano fatto, essi volevano profittare di una così bella occasione per darsi un buon re, e inoltre, che non potevano in coscienza comunicare con lui, dopo che era stato scomunicato. Immantinente si disposero a passare il Reno per attaccare il re. Ma la riflessione ritenendo i più determinati al momento decisivo, gli mandarono a dichiarare, che volevano ancora riferirsi al giudizio del papa; che essi lo stimolerebbero a venire ad Augusta per la festa della Purificazione; che alla presenza di tutti i grandi del regno dopo di avere udite le due parti, egli condannerebbe Enrico, oppure lo rimanderebbe assoluto, e se per sua colpa il re non si faceva punto assolvere prima di un anno e un giorno della sua scomunica, egli sarebbe privo del reame fuor d'ogni speranza di esserne ristabilito. Nel caso che egli accettasse tali proposizioni si dimandava a guarentigia della sua lealtà, che allontanasse da sè tutti gli scomunicati e ritirasse la guarnigione che egli aveva messa a Worms.

Avventuratissimo di poterla campare all'intera rovina, Enrico accettò queste vergognose condizioni e si ritirò a Spira, dove visse qualche tempo come gli era stato prescritto. I signori se ne ritornarono alle case loro trionfanti dopo mandati dei deputati al papa così per notiziarlo dell'avvenuto, come per pregarlo di trovarsi ad Augusta al di convenuto. Intanto il re non istimò cosa sicura l'aspettar l'arrivo di quel giudice intrepido, che una calca di accusatori irritati non mancherebbero di invelenizio vie maggiormente. E sopratutto paventò che spirasse quel termine fatale, che gli era stato fermo per farsi assolvere. E perciò egli risolvette di andare incontro al papa fino in Italia e di ottenerne la sua assoluzione a qualunque patto. Pochi giorni prima del natale di quell'anno 4076 egli parti con sua moglie e il suo figliuolo ancor fanciulletto, abbandonato da tutta la nobiltà, eccettuato un solo alemanno di qualità 1, non avendo trovato maggiori risguardi o protezione nè manco negli altri ordini dello Stato. Gli bisognò pur anche allungare il suo viaggio, perchè i duchi di Baviera e di Carinzia avevano muniti di guardie tutti i passi dei monti, che separano l'Alemagna dall'Italia, Egli entrò in cammino per la via della Borgogna, il cui duca Guglielmo era zio di sna madre: di là entrò in Savola, dove il conte Amedeo, quantunque suo cognato, non gli

concedette il passo se non a patti di cedergli subito una provincia. Egli patti in eccesso nel traversar le Alpi a motivo del rigore di quell'inverno, il quale fe così aspro e lungo, che il Reno stette agginacciato dal S. Martino infino all'aprile. La copia delle ervi, che minaccisvano ad ogni statute di inghiotitrio, le chine giascritte di paventosa precipie; dove ad ogni passo correva il rischio di rovinario, egli affinoto ogni piercio, e, non parre temesse altro che di lasciar correre il termine dell'anno e un giorno, che i suoi vassali gli aversono ferno per fasi assolvere.

Nondimeno i vescovi e i signori della Lombardia come tosto il seppero in Italia garregiarnon fin loro in visalro, accome quelli che non averano essato mai di inventarlo a presentarsi fin dal principio del suo regno. In pochi di egli si vide in capo a: formidabile esercito. Era corsa la voce che il re, infuriato contro al papa, andava à disegno per deporto, e i Lombardi somunicati si giovavano di tale crisostama così per vendicarsi di S. Gregorio, come per confinuar sempre nella licenza che gli aveva fatti. somuniara. Ma Entro tovleva assolutamente faria assolvere prima del termine, ta cui

vicinanza il metteva in tremore.

Il papa era già entrato in via per andare all'assemblea d'Augusta, e la contessa Matilde l'accompagnava con un seguito e non poche soldatesche. Ella era signora di una buona parte dell' Italia, cioè della Toscana, del paese di Lucca, di Parma, di Reggio e di Mantova. Rimasa vedova in trent'anni di Goffredo il Gobbo, duca di Lorena, il quale fu assassinato in Anversa, ed era stato fedelissimo al re Enrico, ella stava quasi sempre con papa S. Gregorio, al quale testimoniava tutto l'affetto di una figlia verso il padre suo; il che fu cagione, che sopratutto i cherici dissoluti e i più licenziosi nei loro giudizi come nella condotta loro, l'accusassero di una colpevole pratica con Gregorio, « Ma tutte le persone di senno, dice lo storico Lamberto, assennatissimo egli stesso , vedevano più chiaro che il di, che l'era una bugiarda voce. Matilde aveva dato delle prove della sua virtù in circostanze di gran lunga più pericolose. E questo era, prosegue egli, uno spingere la calunnia fino all'assurdità, l'accusarla di fragilità per un vecchio, nel quale la contessa Beatrice sua madre mentre viveva, l'aveva accostumata a non vedere altro che il vicario di Gesù Cristo. Era cosa affatto impossibile che seun tale delitto non fosse stato chimerico, dovesse destare solamente sospetto, dappoiche la principessa non avrebbe potuto nascondere la sua mala condotta alle migliaia d'occhi nemici, aperti mai sempre sopra di lei. Papa Gregorio dal canto suo, continua Lamberto, menava nna vita così pura ed esemplare, che il cielo gliene rendette spesso testimonianza con de miracoli ».

Notiziata fra via dell' arrivo del re in Italia, Matilde indusse il papa a ritirarsi pressoa Reggio nel forte di Canossa, diverso dalla città del medesimo nome, posta nel regno di Napoli. Si voleva osservare il procedere del re, e penetrare le sue intenzioni, le quali si interpretavano molto diversamente. Giunsero intanto a Canossa molti vescovi e laici alemanni, che il papa aveva scomunicati, e che appunto per tale motivo gli aveva il re allontanati da sè. Sfuggiti come il principe a coloro che guardavano i passi, e giunti attraverso mille pericoli in Lombardia, ei si misero a pie nudi, si vestiron di lana le carni e vennero in quella formà a dimandare l'assoluzione al pontefice. Egli rispose non desiderar cosa con ardor maggiore della riconciliazione de peccatori, ma che la loro lunga ostinazione voleva una penitenza e delle prove convenienti. E siccome ci si dimostravano soggetti a tutto quello che egli prescriveva loro, egli fece alloggiare i vescovi separatamente in celle diverse, con proibizione di parlare a chi che sia, e di non prendere altro cibo che un pasto frugale la sera. Egli impose altresì ai laici delle penitenze analoghe al loro stato e proporzionate alle forze di ciascuno di loro. Dopo alcuni giorni passali in cotal guisa ci li fece venire a sè, gli sgridò senza amarezza, diede loro l'assoluzione, poi li licenziò, raccomandando loro di non comunicar puntocol re Enrico, e di non favellarghi altro che per incitario alla penitenza.

Eurico pure si pose, in tal condisione da farsi assolvere. Dopo procacciatasi una conferenza colla contessa Matilde, egli rimando questa principessa al papa <sup>a</sup> tutta, piena di promesse e d'ogni possibile testimoniamza di sommissione; situnolo sua suocera la con-

<sup>1</sup> Lamb. p. 234. - 2 Ibid. p. 249 et seq-

tessa di Savoia insiem col conte suo figlio ad unirsi a Matilde e ad alcuni altri personaggi che più gradivano al pontefice, e tra questi era S. Ugo di Cluny. Essi erano incaricati di dimandare l'assoluzione pel re, e di far sentire al papa l'inginstizia delle accuse passionate degli Alemanni. S. Gregorio rispose, che i canoni vietavano di esaminare un accusato in assenza de'suoi accusatori; che se il re si sentiva innocente non doveva temere l'assemblea d'Augusta, dove il vicario di Gesù Cristo non sentenzierebbe che secondo le regole dell'equità, non avuto riguardo a persona e fuor d'ogni preoccupazione. I deputati replicarono che il re non temeva punto di sottomettersi al giudizio del papa in qualunque si fosse luogo; ma che egli era sollecitato dall'anno della sua scomunica vicino a spirare, e secondo il quale i signori non volendolo più udire. lo dichiaravano privo per sempre della dignità reale. « Gli è per questo, aggiunsero essi, che noi vi supplichiamo di assolvere il re solamente dalla scomunica, e sotto quelle condizioni che vi piacerà; egli promette poscia di giustificarsi delle accuse fattegli, e in caso diverso di riuunziare alla corona ».

Per la sperienza che aveva S. Gregorio della leggerezza del re Enrico, egli ondeggiò alcun tempo, indi rispose: « S'egli è veramente pentito, rimetta a noi la corona e le altre insegne della dignità reale, e se ne dichiari oggimai indegno ». Sembrando tali condizioni troppo dure ai mediatori, essi scongiurarono il papa di non spingere questo principe ad estremità pericolose. S. Gregorio lasciandosi alla perfine con molta pena piegare: "Venga, diss' egli, e ripari colla sua sommissione l'ingiuria che egli ha fatto alla santa Sede ». Il re andò di fatti al forte di Canossa, lasciando fuori tutto il suo seguito. e entrando solo nella piazza, che aveva un triplice giro di mura. Venne fatto fermare nel secondo senza alcun distintivo di dignità, scalzo i piedi, senza pannilini in sul corno e coperto semplicemente da un rozzo pannolano. In cotal guisa egli passò tutto il rimanente del giorno e i due seguenti non mangiando che un poco di pane, che gli veniva porto verso la sera.

Per le istanze replicate della contessa Matilde e del santo abate di Cluny, in molta considerazione del papa, Enrico fu il quarto di ammesso all'udienza pontificale. Dopo molte discussioni si couvenne, che egli sarebbe assolto alle condizioni seguenti: Che Enrico comparirebbe davanti ai graudi dell'Alemagna nel giorno e nel luogo che il papa indicherebbe, e che vi risponderebbe alle accuse, delle quali il sommo pontefice sarebbe gindice; che secondo tale decisione egli conserverebbe o lascerebbe la corona, non facendo mai alcuna vendetta di tale processo; che intanto non porterebbe alcun distintivo della dignità reale e non prenderebbe alcuna parte nel governo dello Stato se non per riscuotere i canoui necessari al mantenimento della sua casa; che l'effetto dei giuramenti che gli sono stati prestati sarebbe sospeso durante un tale spazio; che allontanerebbe per sempre dalla sua presenza le persone che gli hanno dato de cattivi consigli, e segnatamente Roberto, vescovo di Bamberga; che se egli si giustificherà e conserverà la regia dignità, si dimostrerà sempre soggetto al capo della Chiesa e l'aiuterà con tutto il potere nel suo regno a correggere gli abusi contrari alle leggi della Chiesa; e finalmente che se mancasse a qualcuna di queste condizioni, l'assoluzione sarebbe di niun effetto, egli stesso condannato fuor d'ogni speranza e i signori in piena libertà di eleggere un altro monarca.

Enrico accettò tutti questi patti e firmò l'atto solenne che se ne fece. Il papa volle pur anco, che i mediatori del trattato ne fossero i garanti; tutti giurarono sulle sante reliquie, eccettuato l'abate di Cluny, che per motivo del suo carattere diede semplicemente la sua fede al cospetto di Dio. Pighate tutte queste precauzioni il re fu assolto, indi il papa celebrò la messa: Dopo la consacrazione egli fece avvicinare il penitente insiem co suoi antichi complici, prese in mano il corpo di nostro Signore e così parlò: "Voi mi avete accusato di avere usurpato la santa Sede e di aver commesso così prima che dopo salito al pontificato dei delitti, che mi rendono indegno di questa sacra carica. Quantunque io sia bastevolmente giustificato dalla virtù degli autori della mia promozione e dalla testimonianza degli ispettori di tutta la mia condotta cominciando dall'infanzia, nondimeno per dileguare infin l'ombra de sospetti, che il corpo di Gesù-

or to side of the

<sup>1</sup> Lamb. p. 250,

Cristo sia in questo momento una prova della mia innocenza, o se io sono colpevole non culti nel mio seno, che per porbarvi la morte ». Dopo tali parole egli divise la santa osta e ne consumò la metà alla veduta del popolo, il quale levò al cielo le mille grida di allegrezza e di benedizione.

Avendo poscia imposto silenzio egli disse al re 1: « Fate, se vi piace, o figliuol mio, quello che voi m'avete veduto fare. I signori Alemanni vi caricano di una quantità di delitti, che vi escludono per sempre non solo dalla comunione de Fedeli, ma da ogni funzione civile e politica, Poichè voi temete l'errore dei giudizi umani, a' quali ei vogliono che voi siate soggetto, se voi vi sentite innocente, pigliate questo rimanente della vittima sacra e con questa prova chindete la bocca a tutti i vostri nemici. Fatto questo io mi dimostrerò il più caldo a riconciliarvi coi signori, e a cessare ad un tempo i timori de cittadini e lo scandalo de Fedeli ». Il re non s'aspettava a tale specie di sfida. Sorpreso e imbarazzato egli indietreggiò di alcuni passi, s' intrattenne a parte co' suoi dimestici e deliberò tremando e impallidendo sul partito che egli doveva prendere. Essendo poscia rassicurato alquanto egli rispose, che i suoi accusatori e i grandi del regno, per la maggior parte assenti, non presterebbero gran fatto di fede a tutto quello che egli avesse fatto a sua giustificazione, e che supplicava il papa a riservare tutto intero l'affare per la dieta generale. Il pontefice si rendette alla dimanda del re. al quale diede però non ostante la comunione. E all'uscir dalla messa lo invito a pranzo e lo trattò a grande onore. Dopo di averlo con somma cura istrutto di tutto quello che egli doveva osservare, lo rimandò alle sue genti, che eran rimase fuor della fortezza. E immantinente dopo il papa scrisse ai signori d'Alemagna quanto era avvenuto e il disegno che egli aveva di andar da loro per procacciare definitivamente la pace della Chiesa e dello Stato.

Nou dimenticò pare di fare assolvere gli scomunicati del cortèggio del re, affinché quasdo principe non ricadesse da capo nella scomunica comunicando con loro. Ma quando Eppone, veccovo di Critz, mandato a questo fine \*, cibbe esposto ai Lombardi Foggello della sua legazone, egilon trascorero da cressi d'andacia contra il papa, che qualificarono di usurpatore e di simoniaro, disonorato da omicidi, da adulteri, da qui atsti di distiti, et elgi sissos comunicato da tutti i vescovi di Italia. E agginni rero, cite il re si era brutto di una incancellabile ignominia soggettimolosi ad un erricordi della proportio della proportio della contra il papa por con tanto ereggio note sua propolito della contra il resi tranco di propolito di la contra di propolito, solicarono ogni corre contra il re i in pochi di il malcontento si foci tanto vivo e generale, che si resolvete ad una voce di ragetare il re Enrico, di porre in suo longo il sono figliuolo tuttavia fancialo, di condurre incontanente il giovano principe a Roma, e di edgegervi un altro papa, che lo incoronerebbe imperatore, e, come si diceva, annullerebbe tutto quello che aveva fatto Ildelerando.

Spaventato il re da tale cospirazione, mandò quanti signori aveva seco, a fine di quitare i lombandi, rapprescialtando loro, avere operato cosi solamente per la stretta necessità di farsi assolvere prima che scoppiasse la ribellione in Alemagno. Ma i si-gnori di Lombardia, a quali la sommissone di Enerico toglieva opini speranza di vendere come pel passato i benefigi a simonici, sotto la sua protezione e all'esempio di lui, l'abbandomorno quasi tutti. Le città che si sonotravano sui passaggio del re, credevano fare assaii in ono chiudergli ie porte. Egli credette alla perfine, che il solo mezzo di ristallini e suoi affaire ra quello di rompere il trattato che egli avera conclisios, e il roppe di fatto in capo 3 quindici di. Primieramente egli recinani si soni ministri e il sono di partico di proporti la ristato con con consistenti e il roppe di fatto in capo 3 quindici di. Primieramente egli recinani si soni ministri e il guadagno di nuovo insensibilmente, e in breve egli raccolse intorno a sè un numeroso esercio.

Per lo contrario gli Alemanni risolvettero di venire alle ultime estremità. I duchi Rodolfo, Guelfo e Bertoldo insiem coi vescovi di Magonza, di Virsburgo, di Metz e un

<sup>1</sup> Lamb, p. 250. - 2 Ibid, p. 250 et 251.

gran numero di signori convocarono tutti gli altri a Forcheim in Franconia pel di 13 del marzo 4077. Scrissero pure in quella al Papa, che dappoichè Enrico colle sue arti gli aveva impedito di trovarsi ad Augusta il giorno della Purificazione, non mancasse almeno di venire a Forcheim pel giorno, che di nuovo si indicava. S. Gregorio era tuttavia a Canossa o in alcuna delle fortezze vicine, determinato di non tornarsi a Roma se non dono fatto il viaggio dell' Alemagna. Quantunque egli fosse notiziato appieno del mutamento di Enrico, nondimeno ei lo avverti col mezzo de' legati, ch' egli era tuttavia in tempo di mantenere le sue promesse e lo fece esortare a rendersi a Forcheim. dove la sua causa verrebbe giudicata in modo integro e definitivo dal capo della Chiesa, Dissimulando dal canto suo il re rispose, che il tempo della citazione era troppo breve, vista la gran copia degli affari maggiori, che si trovava a dovere dare spaccio nel suo primo viaggio d'Italia. Egli dimandò al papa la licenza di ricevere come si costuniava la corona di Lombardia; ma S. Gregorio gliel ricusò, pretendendo di avergli renduta sì bene la comunione della Chiesa, ma non la dignità reale. « Quanto a ciò, diceva egli, il consenso dei signori era necessario, e di fatti come capo della società cristiana il papa non deponendo da se medesimo il re Enrico, aveva solamente dichiarato, che il popolo non era più tenuto a guardargli obbedienza, perchè il principe aveva violato pubblicamente le sue promesse verso i suoi sudditi e verso la Chiesa; ma siccome i signori crano quelli che lo avevano non ha guari eletto re, toccava pure a loro l'aminetterlo di nuovo come tale dopo la sua rintegrazione, se lo giudicavano davvero adatto a governarli.

Furioso Enrico, ma dissimulando sempre, volle rapire il papa e la contessa Matilde, e a tale oggetto fece ad essi proporre una conferenza. Ma era troppo ben conosciuto perchè cadessero in tale insidia. Avvertita in buon punto la principessa si ritrasse col pontefice nello stretto delle montagne. Da quel tempo Enrico non vide più nè S. Gregorio, ne Matilde, la quale ritenne il papa per ben tre mesi da lei. E per consolarlo col suo attaccamento della ribellione di tanti altri figliuoli snaturati, ella fece alla Chiesa romana la donazione di tutti i suoi Stati, riservandone soltanto l'usufrutto per tuttala sua vita. In questo modo la santa Sede acquistò sulla Toscana e sulla Lombardia un diritto, che le venne soltanto una sorgente di discordie e di calamità 1. La qual donazione addoppiò l'affetto de' romani a papa S. Gregorio, il quale fu ricevuto con una gioia straordinaria, quando nel settembre, contra la sua risoluzione, egli si ritornò a Roma non essendo stato in Alemagna. Egli aveva però fatti partire dei legati incarichi: di rappresentarlo a Forcheim, di annunziare al signori alemanni l'avvennto, e di significar loro, che Enrico chiudendogli i passi, ei si applicassero a mantenere il miglior ordine possibile negli affari, non statuendo nulla di definitivo infino a che egli non avesse potuto superare gli ostacoli che gli si attraversavano a poterli raggiungere.

Trovandosi raccolti tutti i grandi, dopo una lunga enumerazione dei mali che Enrico aveva loro fatti e che avevano ragione maggiore di temere da un principe incorreggibile e spergiuro, risposero ai legati, che si esponeva il regno ad una sciagura fuor di ogni rimedio se non si eleggeva un re in quell'assemblea medesima 9. Bernardo, abate di S. Vittore di Marsiglia, capo della legazione, e nominato per la sua gran virtù, di conserva col suo collega, chiamato come lui Bernardo e cardinale diacono, disse: « sarebbe molto meglio differire l'elezione infino all'arrivo del papa, se voi lo potestesenza pericolo: ma voi avete nelle mani l'autorità e voi siete illuminati più di noi sull'interesse dell'impero ». Non volendo la prudenza, che i legati andasser più avantiin cosa tanto grave, e che toccava in ispecial modo l'assemblea, i signori alemanni determinati dalla perfidia di Enrico e dalla considerazione del pericolo, a cui gli avrebbeesposti il ritardo della loro decisione, elessero immantinente per re Rodolfo, duca di Svevia e cognato del suo predecessore. Un dodici giorni dopo, la domenica 27 marzo 4077, ei lo fecero consacrare dagli arcivescovi di Magonza e di Magdeburgo, coi loro suffraganei, alla presenza dei legati. Il duca si oppose quanto più potè alla sua clezione, dimandando almeno un'ora per deliberare, ma non gli venue conceduta. Per le contrario fecero la maggior fretta a prestargli il giuramento di fedeltà; ma non volle-

<sup>1</sup> Chron. Cassin. I. III , c. 49. - 2 Vit. Greg. VII; to.

250 mai assicurare la successione a suo figlio, e dichiarò altamente, che dopo la sua morte i grandi eleggerebbero quello, che giudicassero il più degno del trono. Immantinente dono la sua elezione egli mandò un' ambasceria al papa, notiziandolo della cosa e promettendogli obbedienna.

Pare che i legati, temendo le conseguenze di così funesto procedere, avessero già presentito le disposizioni reali di papa S. Gregorio. Questo pontefice non approvo in nun modo l'elezione di Rodolfo. In una lettera diretta a tutti i fedeli <sup>4</sup>, egli dichiarò, che questo principe non era stato innalzato alla dignità reale nè per suo comandamento, nè per suo consiglio. « Noi abbiamo anzi statuito in un concilio, soggiunse egli, che se gli arcivescovi e i vescovi, che lo hanno consacrato, non rendessero buona ragione del loro attentato, sarebbero deposti delle loro sedi e Rodolfo dal trono ». Da altre lettere dirette a' suoi legati ed agli Alemanni si vede, che egli non teneva il diritto di Rodolfo per incontrastabile. Egli vuole, che le pretensioni dei due concorrenti al trono si rimangano in sospeso infino a che col consiglio del clero e dei grandi del regno egli possa decidere a quale dei due appartenga la corona con giustizia maggiore. Egli ingiunge anche di resistere in ogni guisa a colui, che non si sottometterà su questo punto, di impedire che esso governi il regno e di scomunicarlo insiem con tutti i suoi aderenti; e per lo contrario di sostenere quello che obbedirà e di confermarlo nella dignità reale. In questo procedere, che manifesta tutta la sua previdenza, egli si appoggia sull'autorità di S. Gregorio il Grande, che egli pretende essersi attribuito il potere di deporre i monarchi; ma non ne allega però altro reale fondamento che il privilegio di cui abbiamo parlato.

Gli Alemanni della parte di Rodolfo gli dipinsero con affanno la grandezza dei mali, a cui la sua condotta gli esponeva; aggiungendo come non era ne pel loro consiglio, ne per loro interesse, ma per le ingiune fatte alla santa Sede, che egli aveva scomunicato Enrico e vietato sotto minacce terribili di riconoscerlo per l'avvenire qual re 2; che per sommissione a' suoi ordini essi avevano dato un successore a questo principe dopo le più mature deliberazioni, dopo un anno di anarchia, e dopo indurati tutti gli orrori della violenza tirannica e delle guerre civili, la perdita de loro beni e la proscrizione de' loro parenti, dopo omicidi sopra ogni numero, saccheggi, incendi, dissipazione di beni ecclesiastici e del dominio dei re, e abolizione delle leggi divine ed umane; che tali disastri non potevano altro che crescere per la sua irresoluzione e pel suo nuovo procedere contrario affatto a quello che egli stesso gli aveva stimolati a tenere; a dir breve, che trovandosi esposti al furore dei lupi per avere obbedito al pastore, se il pastore medesimo si volgeva contra loro, ei non potevano più risguardarsi altro che quale bersaglio esposto a tutti i dardi della perversità.

Sperando intanto S. Gregorio di conciliare i pretendenti e le loro fazioni, se gli veniva fatto di potere presiedere la loro assemblea, cotali vive istanze non riuscirono a poterio mnovere più avanti contra di Enrico. A maggior guaio gli scismatici d'Italia, diretti dall' arcivescovo di Ravenna, che si vedrà in breve antipapa, i concubinari e i simoniaci, che la perfidia di Enrico faceva insoleuti e securi, non consentivano al sommo pontefice di occuparsi esclusivamente degli affari di Alemagna 5. In totte le provincie sursero pertanto allarmi in pro dell'uno o dell'altro concorrente. La merce dell'abi-lità, che non mostrava mai fanto grande come negli estremi pericoli, Enrico riuscì a contrapporre una formidabile barriera innanzi al trono, che gli era contrastato. Furono combattute da ben tre sanguinose battaglie dai vassalli della medesima corona con calamità infinite: ma nella terza, che fu data a Fladenheim in Sassonia, il 27 di gennaio 4080, Enrico venne interamente rotto da Rodolfo e ridotto a pigliar la fuga. Il vincitore ne mando tosto la notizia a Roma, dove gli ambasciatori giunsero in quella che vi si celebrava il solito concilio della quaresima. Pareva che un tale successo dovesse spogliar della forza, di cui faceva da lungo tempo il suo unico diritto, quel principe, che diventato re per semplice elezione aveva calpeste le promesse fatte a' suoi popoli; al quale il papa, da oltre tre anni che era stato assolto dalla scomunica, non aveva cessato mai di usare ogni possibile riguardo; di quel principe che invece di

<sup>1</sup> Lib. IX, ep. 28. - 2 Bell, Sax. hist. p. 140. - 5 Ibid.

prestarsi agli sforzi de' legati mandati in Alemagna per ristabilirvi la pace, aveva attraversata la loro missione; che invece di osservar la parola data col mezzo de' suoi ambasciatori, distruggeva la religione, non risparmiava nè i luoghi, nè le persone consacrate a Dio, trattava come vili schiavi non solamente i sacerdoti, ma i vescovi, gli imprigionava e ne aveva fatti mettere a morte molti; l'umanità e la religione condannavano questo tiranno crudele e senza fede; laddove Rodolfo, la cui autorità pareva fin d'allora assodata; non aveva porto motivo a S. Gregorio di sospettare della sincerità colla quale egli si era assoggettato alla decisione della santa Sede. In tali circostanze il sommo pontefice pronunziò la condanna definitiva di Enrico IV re di Germania 4.

Rivolgendo il parlare ai santi Apostoli: « Voi lo sapete, disse egli, che non fu mia cletta l'entrare nei sacri ordini; io non feci che obbedire, e con timore, ai papi Gregorio e Leone, mici spperiori, e dappoi io vi ho servito quanto meglio seppi e potei nella Chiesa, che vi è specialmente consacrata. Ei fu contro mia voglia e col maggiore mio dolore, e voi ne foste testimoni: ei fu a malgrado delle mie lagrime e del mio rincrescimento, che non avuto riguardo alla mia indegnità io fui levato sulla vostra eminente Sede. Se io fo tale dichiarazione, non è già per dire che io vi ho eletti, ma si bene, che voi medesimi foste quelli che m'avete imposto il carico così grave del governo della Chiesa; e perchè voi mi avete fatto salire questo santo monte, perchè mi avete comandato di sgridare e rimproverare al popolo di Dio ed ai figliuoli della Chiesa le loro prevaricazioni e i loro delitti, i ministri di Satana si sono levati contra di me e non hanno temuto di attentare alla mia vita. I re della terra, i principi secolari ed ecclesiastici, i cortigiani e gli nomini del popolo si sono riuniti contro il solo Signore e contra di voi che siete i suoi Cristi; essi hanne detto: Spezziamo il loro giogo e gelliamolo da noi lontano; e da quel punto essi hanno messo in opera ogni cosa per colpirmi di morte o di esilio.

« Fra questi il primo è Enrico, che si chiama re, figlio dell'imperatore di questo nome. Dono ferma una congiura con molti vescovi di Alemagna e d'Italia, egli si è levato contro la vostra Chiesa e non ha cessato cosa per atterrarmi e metter lei sotto il suo giogo; ma il suo orgogiio fu ributtato dalla vostra autorità e abbattuto dalla potestà vostra: allora confuso e umiliato egli è venuto a dimandarmi di assolverlo e di rendergli la comunione. Vedendolo così abbassato e avendo fede nelle sue promesse replicate molte volte, di voler tenere altra vita e di correggersi, io gli ho restituita la comunione della Chiesa, ma non il regno, dal quale era stato deposto nel sinodo romano, Rispetto alla fedeltà, dalla quale io aveva nel medesimo concilio assolti coloro che glicla avevano giurata, io non ho comandato che fosse a lui mantenuta. Ed ho operato in questa guisa così perchè io doveva pronunziar poscia fra lui e i vescovi o signori al di là dei monti, i quali obbedendo alla vostra Chiesa si erano dichiarati contra di lui; come perchè io doveva regolare la pace fra loro e lui, secondo il giuramento che il medesimo Enrico aveva fatto col mezzo di due vescovi di osservarne le condizioni.

« Ma i vescovi e i signori oltramontani sentendo, che egli non atteneva nunto quello che aveva a me promesso, e disperando in certo qual modo che fosse tale da potersi correggere, elessero, senza mio consiglio, e voi ne siete testimoni, il duca Rodolfo per loro re. Questi mi spedi immantinente un corriere per significarmi che egli non aveva che a suo malinenore accettato il governo del regno, e che era pronto ad obbedirmi in tutte cose; e di fatto da quel di in poi egli mi si è dimostrato sempre tale, offerendosi pur anco a darmi quali ostaggi il suo proprio figliuolo e quello dell'amico suo il duca Bertoldo.

« In questo mentre Enrico cominció a pregarmi di aiutarlo contra Rodolfo; io gli risposi che ben di buon grado il farei, ma dopo di avere inteso le due parti, a fine di sapere quale delle due parti avesse il diritto migliore. Stimando di poter vincere colle sue proprie forze, Enrico ebbe in dispregio la mia risposta. Ma quando egli vide che non poteva riuseire a quello che aveva sperato, mandò a Roma i vescovi di Verdun e Osnabruck, i quali mi pregarono da parte sua di fargli giustizia: al che consentirono the march, of any or large of the comment to be common to

ben anco i deputati di Rodolfo. Finalmente io ordinai in concilio che si terrebbe una conferenza al di là dei monti, a fine di trattarvi della pace o di conoscer meglio da qual lato (osse la giustizia.

« Quanto à me, come voi ben sapete, voi che siete i miei genitori e padroni, io non hop preso infino a queil di partiol actione per aiutare l'una o l'altra delle parti, desiderando di pronunziare in favore solamente di quella che avesse il diritto maggiore. E pressaso che la confernear rigietterbele la cattiva causa, laddove la giusta aspettarchie serza timore il giudizio, io ho sottoposto alla scomunica e all'anotena tutte le present, r.; datori o vescovi che in qualunque modo impedisere, che che conferera avesse luogo. Ora, il detto Eurico non a temuto coi suoi partigiani di violere tale conferenza, regli i morso nella scomunica e si è caracto dell'anatora; egli è cajone della motte di una calca di cristiani, del sacco di moltissime chiese e della quasi intera desolazione del regno di Alemago.

«E perió», pieno di istanza ind' giudizio e nella misericordia di Dio e in quella di Maria, sau pissima madre sempre Vergine, appogiamodini sulla vostra autorità, io seggetto alla scomunica ed ai legami dell'anatema il detto Enrico e tutti i suoi partigiuni, ed parte di Dio omispottare e da parte vostra, interdicandogi di nuovoi tregno di Alemagna e d'Italia, io gli levo ogni potestà e dignità reale: io probisco a tutti i cristani di obbedirigli come e, assovio dal loro giuramento di fedella tutti quelli desiglico hanno prestato o che potessero prestrugieto ascora in qualità di sovrano. Non hispotto a litodicho, che i 'Tatonia hanno eletto per loro re, desiderando che egli poverni e difendi il suo regno e che vi sia sempre fedele, io conoccio alui, da parte vostra, e a tutti quelli che gia sono fedelmente attacati, l'assosiosno di tutti il toro peccati e la vostra lencidizione in questa vita e nell'altra. E sicome Enrico è giustamente scaduto dal regno in punisone dei suo regogo egolo, della sua disobbedienza e de soui spergiario; e così la potestà e la diquità reale sono concedute a Rodollo in considerazione della sua muiti, dicita sua somiassione et della sua fedelta.

ω Ora pertanto, o santi Apostoli, fate comprendere econocere al mondo, che se vai podete legare e degagare el orde, voi potete estande in terra tobre o dare gl'imperi, regui, i principali, i ducati, i marchesati, le contee e i beni di tutti gli uomini secondo i merti loro. Podebe voi avete spasso tolto aghi indegine i dato ai bouni i patriaratai, primatai, gli arrivescovati e gli episcopati. Che se voi giudicate delle cose spirituali, e che cosa si debbe credere del potere vostro guale temporali? Es voi giudicate gid angeli, che sovraneggiano sopra tutti i principi superbi, che cosa non potrete voi sopra i toro schiavi? Che i re e tutti i principi del secolo suppina dunque cor quali sono la vostra grandezza e potestà vostra, che temino di dispregare gli ordai della vostra Chesa, e che la vostra giustitias si eserciti col promatamente sopra Entro, che tutti soppiano, che egli non cadrà punto per caso di fortuna, ma si pel vostro potere. Vogital iddio condonnelo per riconducto a pomitera.

del Signore! n (4080).

Punito da S. Gregorio VII, Earfos si lasció andare alle ultime estremità. Come tosto seppe la sua condana, raduoi diciannove vescovi a Magonza, il medesimo della Penteoste. Indi quasi tutti questi prelati racoltisi con alcuni altri, che formarono il numero di trenta, e con molti signori cosi alemani cone italiani, vescovi e signori, cortigioni di Earico col quasi es erano uniti, perché avevano comuni con lui i delitti, andarono percipitosamente a Bressonone nel Tirolo, depostro Gregorio VII dal pontificato e riconobbero in sua vece Guiberto di Ravenna, il quale prese il nome di Clemente III. Il decreto della sua eteonie in data del 5 di giugno, è pieno d'inguirre attoci contra S. Gregorio, che la cronaca di Verdun di Ugo di Flavigny e Geberado di Straburgo apprestan non pertanto come l'amino e i difensore della giustizia. Questi autori aggiungono, che l'elezione di Guiberto, scomunicato già molte volte da sette amin in poi e indurato a forza di sopraturi, era la derezione di un Anticisalo; che la deposizione di Gregorio, santo è legitlimo pontefice, era una atentato di furore indicibile, perché il pontifice della Cinesa romana, che è superiore a tutti, non può dessero.

scomunicato da coloro che devono essergli sottomessi. Il delitto dei suoi persecutori toccò vivamente nella fine deplorabile di Teodorico di Verdun, di Pibone di Toul e di Wilelmo o Guglielmo di Utrecht. Quest'ultimo, dice Ugo di Flavigny, si trovò solo a Magonza per pronunziare contra S. Gregorio: gli altri, sebbene teneri di Enrico, avevano il di innanzi preso la fuga, non essendo osi su questo punto di andare contra i canoni e i decreti dei Padri. Egli fu colpito da Dio di una piaga incurabile, a tal che la gente era presa di stupore e insiem d'orrore sentendolo gridare: Io brucio, io brucio. Questo sciagurato ebbe a mala pena il tempo di incurvarsi sopra la sua sedia. invocando Maria, e si morì tosto di tale spaventosa morte. L'autore aggiunge avere questo fatto da testimoni di veduta, e che tale castigo terribile determinò Teodorico di Verdun a mandare l'abate Rodolfo con altri deputati a papa S. Gregorio, dimandandogli l'assoluzione dalle censure nelle quali era incorso comunicando con Enrico. A fine di attestare al papa il suo pentimento e la sua sommissione, egli rimise per lettere a S. Gregorio la sua stola e il suo anello. Ma quantunque si condannasse così da sè medesimo, dice lo storico, nondimeno obbediva al re, perchè era l'ora sua e quella della potestà delle tenebre 1. Dopo l'elezione dell'antipapa, accompagnata da queste orribili circostanze. Enrico ripigliò la via della Sassonia, e Guiberto marciò alla volta dell' Italia, adorno dei distintivi della dignità pontificale.

Il re venne attaccato alla riva dell'Elsier vicino a Meraburgo, il suo escretico abazzgiato e saccheggiate le suo basggie dalle soldatesche di Rodofol, le quali recogheso
grandi ricchezze. Ma in quella che esse cran già sul cantare azzoni di grazie sul campo
di battagiali, Rodofol percosso da un copin mortale nel basso ventre, fece dileguare la
loro allegrezza e tutto il frutto della vittoria. Essendo pura e Rodofio stata spiccata la
mano destra, i suoi nenici tenerco run tale ferita per una punizione che bio gli infliggeva per avere violato il giutamento fatto al suo monarza. Ma vedireno poi che la
monde più mutiliate e qui indepena del grado che egli aveva avuto. Endoto fio piano
molto più unidiante e qui indepena del grado che egli aveva avuto. Rodofo fio piano
grandemente, principalmente dai povera, i quali perdettero in lui un padre. I Sassoni
farghegiarono quanto si può il nuisone pol riposo dell'amina sua, e fu magnificafiarphegiarono quanto si può in lumosi ne per l'inposo dell'amina sua, e fu magnificamische producti del mische per l'independente del processo dell'amina sua, e fu magnificamische productiva dell'amina sua, e fu magnifica-

mente seppellito a Mersburgo.

Alla notizia dell'attentato di Guiberto, papa S. Gregorio non aveva dimostrato altro che del dispregio per quella fazione disperata che si andava vituperando coi suoi propri eccessi. Egli ne fece annunziare a popoli la prossima rovina, e rappresentò una tale insensata cospirazione quale argomento di più glorioso trionfo alla Chiesa e come un avviamento a correggere più esemplarmente gli abusi. Egli stabili un tempo preciso promettendo di andare a mano armata a punir gli empi nel loro baluardo, e liberare dalle loro mani la Chiesa di Ravenna. Ma allorchè fu saputa la morte del re Rodolfo, tutti i romani in grande spavento gli comunicarono una parte dei loro timori. La stretta lega che egli fermò immantinente con Roberto Guiscardo e i Normanni d'Italia, dopo di avergli le sì spesse volte scomunicati, non gli assecurò altro che imperfettamente. Roberto, a cui egli diede l'investitura sotto il canone annuale di dodici danari per ogni apnata di terra lavorata, si obbligò non pertanto a difenderla con tutto il sno potere, che era grandissimo in Italia, distendendosi sopra i ducati della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Ma da altra parte le soldatesche della contessa Matilde erano state sconfitte in Lombardia il di medesimo che morì il re Rodolfo. Così la via di Roma si trovava aperta ad Enrico, il quale aveva della sua tutti i Lombardi e pochi ostacoli da temere da parte degli Alemanni sconcertati. I medesimi vassalli di Matilde si sollevavano contra di lei e trattavano altamente di follia il suo attaccamento al papa: a tal che ella si vide quasi recata alla dura alternativa o di abbandonare S. Gregorio o di Year Louising Land perdere i propri stati.

In tale paurosa condizione la maggior parte dei servitori del papa lo esortavano a rappatumarsi col re Enrico. Siccome per la vacanza del trono fattasi per la morte di Rodolfo, la speranza di ripigliar la corona col mezzo della pace che farebbe col papa, poteva mutare le disposizioni di questo principe; così S. Gregorio scrisse ad Altimano,

vescovo di Passavia e suo legato in Alemagna, di avvertire coloro che manifestavano il maggiore andro per la libertà della Chiesa a non laziaria piuto guadagnare dal favore o prendere dal timore, e sopratutto di non provvedere con sovereino precipino al trono, il quale volvea costumi esemplari edu neo al oradente per la didesa della regione; mas i di moltiplicare le limosane e rivolgere a Dio vive istanze affinche i suoi menici, tochi di pertinento, tornassero alla sunta Spossa del Salvatore, il quale non la vauto a vite di morre per lei 1. Egli nota poscia la formula precisa del giuramento che presteri il re editore, di sugare non avvulo a viva di morre per lei 1. Egli nota poscia la formula precisa del giuramento che presteri il re editore, di sugetto nella eleccissastici noi avvisamo tuttavia, dice egli, a cargiore della conturbizziono delle province e della penura di buoni operat, che voi la tolleriate quali sono, temperando il regore delle leggi canoniche, a sitta per la faceliati della continua di suoi di supra di su

Prima di tutti questi sciagurati effetti della deposizione di Enrico, de' quali non abbiamo stimato bene di interromperne la serie, nel concilio medesimo, in cui il papa aveva pronuncialo contra questo principe, era stata pigliata in considerazione l'antica controversia rinovatasi da due anni fra l'arcivespovo di Tours e il vescovo di Dol in Bretagna. Avendo l'anno 1073 il papa conceduto il pallio al vescovo di Dol, i cui predecessori da due secoli erano in possesso del titolo d'arcivescovo e della giurisdizione sopra i vescovi di Bretagna, l'arcivescovo mosse i suoi richiami a Roma. S. Gregorio gli rispose, avere stimato bene di dover concedere questa grazia provvisionale ai signori del paese, i quali si offerivano a far cessare gli abusi dell'investitura e del danaro che si dava per le ordinazioni episcopali; ma che la dignità della Chiesa di Tours si trovava conservata dalle lettere medesime di tale concessione, dove era inserta la clausola: Senza pregindizio ai diritti dell'arcivescovo di Tours, « E perciò. conchiudeva il papa, voi dovete aspettare senza lamentarvene l'esame e la decisione di questo affare, che noi termineremo il più tosto possibile ». Essendo poi andate le parli due anni dopo al concilio di Roma, si volle procedere all'esame dei loro rispettivi diritti. L'arcivescovo di Tours provò chiaramente colle lettere medesime di molti papi, che la Bretagna doveva riconescerlo per suo metropolitano: il vescovo di Dol non contrappose nulla di sodo. Siccome però egli allegò di avere lasciato alla sua sede uno scritto perentorio, il papa gli concedette una dilazione, e promise di mandare dei legati per giudicare sul luogo, il che venne fatto sotto il pontificato di S. Gregorio VII, non essendo però riusciti a terminare questa lunga controversia, la quale non fu definitivamente finita altro che nel 4095 al concilio di Clermont. Papa Urbano II vi obbligò il vescovo di Dol a sottomettersi con tutti i Brettoni all'arcivescovo di Tours e a fargli soddisfazione della passata disobbedienza 2:

Mi si (concilio di S. Gregorio VII termino la causa di Manasse di Reima, condiamato l'anno imazzi in un concilio tenuto a Lione dal legato Ugo, vescovo di Die. Questo arcivescovo si era renduto odioso per la sua intrusione simoniaca, per la dissipazione di beni della sua chiesa, per le sacioni el ogni sorda di angehre verso i suoi cherici, per l'asurpassone delle badie, e per l'abuso che egli faceva delle censir-re per soddiarie la sua passone. Egli er si di nobili tatali, ma avera sola l'alterigia della nobilità, il tuon di impero, l'amor del fasto e la dimesifichezia coi grandi, avendo in disprego gli reclesiastici, e dimenticando insiem con loso indino primcipi della robilità, del decorrò e della medesima umanità. Non arrossira punto di mostrare procopato altro che le delizie, il fasto e l'opidezia. Nondiamone qui non ardid ricore rera i papa, il quale ebbe l'intenzione di assegnangi un'altra diazione per giustificarii. Molti atti simili attrassero nel 1078 a S. Gregoro la lettera seguente da parte del legio con la considera del egato Ugo; « Che la santità vostra non ci esponga più avanti a recvere delle in-giure. I calpredi, che eni abbiamo condananti, noi il asppiam bene, corrono in seguere, compresi, che noi abbiamo condananti, noi il asppiam bene, corrono in seguere.

<sup>1</sup> L. IX, ep. 3 et 10. \_ \$ Can. 7, p. 589.

ayrebbero il diaconato o perderebbero il loro benefizio (4078).

mantinente a Roma, dove invece di trattarli con rigor maggiore, come sarebbe conveniente, si accresce la loro audacia con una rovinosa indulgenza ». Qualunque si fosse l'idea che si formassero della severità di S. Gregorio VII, nel fatto ei lo si temeva meno del suo legato. Questo papa, inflessibile cogli orgogliosi e refrattari, si lasciava toccare dall'umiliazione e dal pentimento. Egli voleva che i suoi legati giudicassero secondo il rigore dei canoni; ma egli temperava spesso le loro sentenze, e dopo fatta sentire l'autorità del padrone e la severità del giudice, mostrava talvolta una tenerezza di padre concedendo alla ciemenza tutto quello che egli credeva non dovere offendere la giustizia; e Manasse ne fece la prova. S. Gregorio VII lo accolse con bontà, e sull'esposto, che questo prelato gli fece della sua causa, egli lo ristabili nelle sue funzioni, obbligandolo a giurare sul sepolero di S. Pietro, che egli si presenterebbe avanti il legato per giustificarsi quando ne fosse richiesto. Manasse giurò, ma il tempo provò che egli aveva aggiunto lo spergiuro agli altri suoi delitti 4. Scrivendo Ugo la lettera che diede motivo alle precedenti osservazioni, rimandava alla santa Sede quattro o cinque vescovi di Gallia che egli aveva condannati a Poitiers in un concilio, che ha lasciati alcuni cauoni istruttivi. Vi si trova la proibizione fatta ai cherici di ricevere l'investitura dal laici e di aver molti benefizi; agli abati ed ai monaci di imporre delle penitenze se non per commissione dei vescovi. Vi fu statuito pure, che gli abati riceverebbero l'ordine del sacerdozio come gli arcipreti, e che gli arcidiaconi

Ugo, zelante per l'osservanza dei canoni, aveva da lunga pezza guadagnata la stima di papa S. Gregorio, il quale aveva creduto illustrare i primordi del suo pontificato col sollevare all'episcopato questo canonico di camera di Lione 2. Giraud, vescovo di Ostia e legato d'Alessandro II in Francia ed in Borgogna, nel passare per Die seppe che il vescovo Lamelino era simoniaco. Ei lo citò a comparire avanti di lui. Il colpevole già condannato dalla sua coscienza, si tenne rinchiuso nel palazzo episcopale, risoluto di difendervisi a mano armata. Il legato convocò il clero alla chiesa insiem coi principali de' cittadini. Mentre erano cola ragonati, Ugo che passava per Die nell' andare in pellegrinaggio a Roma, entrò per pregare nella medesima chiesa. Tutto ad un tratto si levarono alte grida in favore di questo pio pellegrino, che si credette mandato dalla provvidenza per surrogare il vescovo indegno, al quale si cercava un successore. A malgrado della resistenza che faceva, Ugo fu preso così stivalato e infangato com'era, e condotto al legato, il quale pigliando la voce del popolo per quella di Dio, lo costrinse per l'autorità della santa Sede ad accettare l'episcopato, Ritornato a Roma, il legato rese conto di tale elezione a papa S. Gregorio, il quale era da poco succeduto ad Alessandro. Poco appresso arrivò Ugo, il quale aveva la sola tonsura; e in manco di tre mesi il papa gli conferi tutti gli ordini, indi lo mandò a governare il suo popolo. Alcun tempo dopo lo fece suo legato in Francia, dove questo coraggioso pastore si impiego quanto più potè a ristabilire le leggi canoniche. Alla perfine fu sollevato all' onorevole sede di Lione.

En appunto in questa città che egli sentezniò in nome del papa contro Manasse di Reima 5. Nel gram novero dei nemici del colpevole, o meglio dei venticatori setanti del la sua Chiesa i due più terribili erano un ecclesiastico chiamato come lui Manasse, od in dottore della scoola di Riema, pen aone Bruno. Questi era natio di Colonia, canoniro di S. Cumberto della medesima città, commende-colissimo fin d'allora per la sua dottiria, per la sua vittie per la sua disegni di perelazione, che gli fecero istituir pospirito del secolo. La vita del sacredore Manasse non era stata come quella di Bruno costatuementi erroprusibile; ma dopo acquistata la prepositura del capitolo di Reims per vie poco canonire, egli emendò le sue colpe con un coraggio non meno glorisos dell'innocerna, si che, egli emendò le sue colpe con un coraggio non meno glorisos dell'innocerna, si cheso della sua diguità fia le mani del legato Ugo, e si dicela calvoder sempre un difensore sincero della fede e della disciplina; il che lo fece venti anni dopo innabaze alla sede mederisma di Reima. L'i arvivascoro Manasse immaginò,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Storia della Chiesa gall., l. 21. — <sup>9</sup> Chron. Hug. Flav. p. 194. — <sup>3</sup> Chron. Vird. p. 205. T. X, Cone. p. 350.



STORIA UNIVERSALE DELLA CHIESA An. 1080

che riuscirebbe meglio a corrompere il suo giudice che non simili accusatori. Dappoichè si vide citato al concilio di Leone egli aggirò alcuni deputati, fece offerire trecento libbre d'oro al legato e de' présenti proporzionati a' suoi famigli, affinche non fosse da lui pretesa altra giustificazione che quella del giuramento. Il legato non maneò di

rigettare queste offerte spergiure con quell'orrore che si meritavano.

L'arcivescovò prese il partito di rimanere a Reims, e mandò un'apologia, nella quale anche gli occhi men veggenti leggevan chiara la mala fede. Egli diresse similmente al papa una lettera di scusa, nella quale non allegava cosa di plausibile. Il papa tenne fermo per farlo gindicare nelle Gallie, dove si troverebbero più di leggieri che a Roma così i suoi difensori, come i suoi accusatori. Gli prescrisse di ritirarsi intanto nel monastero di Cluny, oppure a quello detto Chaise-Dieu, con un cherico e soli due famigli. Ma siccome non fece nulla di quanto gli era prescritto, il papa lo dichiarò scomunicato, e deposto fuor d'ogni speranza di essere ristabilito (4080). Volendo Manasse mantenersi colla forza, fu scacciato dai signori, dal clero e dai borghesi: allora egli si ritirò negli Stati del re Eurico, dove morì girovago.

Molti grandi del secolo diedero intorno a quel tempo degli esempi acconci molto a riparare tale scandalo 1. Ugo di Borgogna, pronipote del re Roberto e nipote di Roberto I duca di Borgogna della casa di Francia, ed egli stesso duca di questa bella provincia, dopo tre anni di un governo, che si guadagnò i cuori di tutto il suo popolo. fu così tocco del desiderio della sua salute e de' grandi esempi di S. Ugo di Cluny, suo parente, che andò a consacrarsi per sempre a Dio in questa nominata scuola di perfezione (4079). Egli fu raffermato ben anco nel suo generoso disegno dall'esempio di Simone, conte di Crepy nel Vallese, l'uno dei più potenti signori della Francia. La prima notte delle sue nozze Simone persuase alla sua sposa di darsi come lui al Signore e andò immantinente a farsi monaco a S. Claudio nell'alta Borgogna. Gregorio lo fece ben tosto venire a Roma, dove impiego la sua mediazione per far la pace col duca della Puglia. Caduto Simone malato, il pontefice andò a visitarlo; ricevette la confessione dei suoi peccati, e gli diede il viatico (4082): a lui è attribuita la qualità di Beato. Un altro esempio della medesima virtà fu quello di Gnido conte di Macon, il quale si diede al monastero di Cluny insiem con tutta la sua famiglia, di modo che per manco d'eredi, questa contea fu unita alla Borgogna, e soggetta com' essa al duca Eude, fratello e succesore di Ugo.

Allora che il papa seppe il ritiro del duca di Borgogna, ne fece una specie di delitto al santo abate di Cluny, come se questo abate avesse anteposto il vantaggio del suo monastero all'interesse generale della Chiesa. Ne' tre anni ch'egli aveva regnato, il principe si era invariabilmente dimostrato il sostegno de' bnoni e il terrore de' malvagi. Egli era pure caro in particolar modo a papa S. Gregorio a motivo del suo attaccamento alla Chiesa in un tempo in cui essa doveva patire tante contradizioni: ei gli aveva restituito tutti i beni, che alcuni de' suoi maggiori e il suo proprio genitore gli avevano rapiti. Il pontefice scrisse dunque in questi termini all'abate di Cluny: « A che pensaste voi in rapire pel vostro monastero un principe che resisteva cotanto coraggiosamente agli empi, che non avrebbe temuto di morire per la verità, che sosteneva potentemente la causa di Gesù Cristo e della sua Chiesa? Se quelli che difendono il gregge prendono la fuga o cercan solo la pace, non è più possibile di resistere ai lupi, ed ai ladroni. Siate, io vel consento, poco sensitivo alle mie afflizioni ed inquietudini; ma potete voi esserlo alle lagrime delle vedove e degli orfanelli, alle lamentanze del clero, alla rovina delle province e delle chiese? Si trovano molti monaci, che temono Dio, ma a gran pena è che si trovi un buon principe ». I voti del papa tornarono inefficaci, poichè nulla potè smuovere la risoluzione del duca di Borgogna. Ne' quindici anni ch'egli visse ancora egli fece l'ammirazione dell'universale, principalmente colla sua umiltà, la quale il recava a rendere ai fratelli i più bassi ufici.

In Normandia il monastero del Bec, perdnto il venerabile Eluino suo abate, ebbe la bella ventura di vedergli succedere S. Anselmo 3. La rinomanza di Lanfranco aveva attratto quest' uont raro dalla Lombardia, sua patria, nella quale aveva cominciato con

<sup>5</sup> Mab. spec. VI, part. p. 573. - 2 Vit. per Edmer. apud. Boll. XII apr. t. 10.

molto bel frutto i suoi studi. Ei gli continuò sotto un così valente maestro, di cui s guadagnò in breve l'amicizia, così per la bontà della sua tempera, come pe' suoi talenti e le sue disposizioni alla virtù. Prima di farsi religioso egli era pieno di carità pei suoi discepoli, si faceva un piacere di ajutarli ne' loro studi, studiava egli stesso infaticabilmente; e per conservare più sicuramente la sua innocenza egli agginngeva alle sue fatiche i digiuni, le vigilie, macerazioni straordinarie ed un rigoroso ritiro. Facendo'un giorno sopra un tal modo di vivere delle riflessioni, che fanno vedere la giustezza del sno spirito, e meglio ancora la grazia che lo guidava per mano, egli disse fra sè medesimo, non avere più a far cosa nello stato monastico, e che porrebbe la sua sainte in molta maggior sicurezza. Avendo in questo mentre udita la morte del padre suo, il quale lo lasciava erede di molti beni, egli ondeggiò incerto, se dovesse abbracciare la vita solitaria, o meglio se doveva consacrarsi insiem co'suoi beni al sollievo de'noveri. Consultò Lanfranco, il quale di conserva con Maurillo, arcivescovo di Rouen, lo decise in favore della vita monastica; e allora Anselmo non ebbe più a far altro che scegliersi un monastero. Per un motivo ben perfetto per un giovane che si sentiva una viva inclinazione a illustrarsi col suo ingegno, egli entrò nel monastero del Bec, quando Lanfranco n'era superiore, nel disegno di esservi oscurato da questo grand'uomo. Tre anni dopo Lanfranco essendo stato fatto abate di San Stefano di Caen, Anselmo, in trent'anni, fu stabilito priore in sna vece. Egli cominciò immantinente a mostrare la sua valenzia nel reggimento. Alcuni de'suoi fratelli mormoravano, che fosse stato preposto a superiore, quantunque avesse minori anni di professione, dal che egli non si difese che con un gran crescimento di carità, colla sua pazienza e modestia, colla dolcezza angelica che formava la sostanza del suo carattere e che in breve gli guadagno tutti i cuori.

Un abate che era in riputazione di virtù, lamentandosi un di in sua presenza de'fanciulli che si allevavano nel suo monastero: "Noi li correggiamo continuamente, disse egli, e nondimeno diventano sempre più cattivi. - E quando giungano ad una certa età. ripiglio Anselmo, che cosa diventeranno? - Degli stupidi ed una specie di bruti, rispose l'abate. - Oh questa, disse Anselmo, è una bella educazione che tramuta l'uomo in bruto! Ma ditemi in grazia, padre abate, se dopo aver piantato un albero voi lo stringeste da tutte parti in guisa che esso non potesse difendere i suoi rami, nè crescere liberamente, che cosa riuscirebbe, se non un legno torto, e non meno sterile che disaggradevole? Violentando in cotal modo questi poveri fanciulli voi li fate alimentare in cuore de' tetri pensieri, delle inclinazioni torte, che si consolidano sotto le percosse e diventano incorreggibili col continuo medesimo delle correzioni. Dal che ne avviene, che il loro cuore stretto non può più aprirsi alla fiducia nè alle dolci impressioni dell'amicizia e della carità. Un'anima forte si perfeziona nelle pene e nelle umiliazioni : un'anima debole ha bisogno di essere invitata con dolcezza e con affabilità alla carriera della virtù ». Tocco da tale discorso l'abate si gittò appiedi di Anselmo, confessando che mancato aveva di discrezione e promettendo di correggersi.

Il santo dottore mostrava il medesimo accorgimento nella condotta di tutte le anime. Egli era cosi versito nella scienta pratica dei cottumi, che soportiva a cisacuno i moti pui imperettibili del proptio carre, le sofigenti e i progressi così delle virtà, come dei viz co modi più accond a rafforzar quella cel settipara quesila. Nella esiscue speculative fin profondo ad un modo. Egli avera una inetafissia tutta sua propria, ed adatta in maniera minera alla verità della religione ca il estetimonianze della divine scriture. Per questa via egli scioles molte quistioni di teologia, oscurissime al suo (enpo e che non erano state mai manza agattate. Egli mostrò in particolar modo la sagenta del suo spirito nella sua prima opera intitolata; il Monologo, ne suo i trattati della verittà, della libero arbitrio e della cadatta del Demonio, do voce egli sispera Porigime di male, culla sua opera di dialettica intorno le sostanze e le loro, motificazioni. Nel Monologo, al quale egli signiuse il Prologo, egli creza collo forze della ragiona gliurale e prove metafissiche dell'esistenza di Dio; donde egli passa alla conoscenza della sua natura edelle persone divrine per quanto la regione giutta dalla febre vi più aggiogiare. Nel Prologosi trova la scoperta che fete S. Anselmo intorno all'Egle Supremo; l'a via sola cia, cia e ciai, stabilise l'esistenza, ponche l'esistenza escado vina perragione, è di sci. cic e ciai, stabilise l'esistenza, ponche l'esistenza escado vina perragione, è di sci.

tutta necessità compresa in questa idea. Questi diversi scritti hanno fatto considerare il loro autore come il migliore metafisico che la Chiesa latina abbia avuto da poi Sant'Agostino.

Con questa allettativa per le scienze egli si trovò attraversato assai dalla calca degli affari esterni, tanto più che il venerabile Eluino non potendo più operare per la sua grande età, tutto il peso del governo cadeva sopra Anselmo. Gli venne in pensiero di abbandonare la carica di priore e andò a consultare a Rouen l'arcivescovo Maurillo. Questo prelato era versatissimo nella conoscenza della vita interna e della disciplina monastica, che egli medesimo aveva praticato a Fecamp, donde era stato a malincuore cavato per occupare la sede arcivescovile, « Figlinol mio, disse egli ad Anselmo, non vi lasciate ingannare dall'indolenza nascosa bene spesso sotto l'orrore apparente delle cariche e delle dignità. Nella lunga carriera, che io ho corso, io ne vidi molti, che avendo rinunziato alla condotta delle anime, invece del santo riposo, che parevano proporsi sono caduti in una vera ignavia e in un funesto rilassamento. Per ciò io vi comando per la santa obbedienza di conservare la vostra carica tutto quel più lungamente che bramerà il vostro abate; e quando voi sarete chiamato a un grado superiore, guardatevi bene dal rifiutario. Io so che la Provvidenza deve cavarvi presto dal grado che tenete». Questa risposta, che travagliò moltissimo Anselmo, si avverò l'anno 4078, nel quale subito dopo la morte dell'abate Eloino egli fu eletto ad una voce per succedergli. Egli fece ogni suo potere per cansarla, e alla perfine pon si sottomise che pel timore di resistere all'ordine di Dio, secondo quello che gli aveva detto l'arcivescovo Maurillo. I beni che questa nuova badia possedeva in Inghilterra obbligarono il nuovo abate

ad andarvi di tempo in tempo. Egli vi era attirato eziandio dai sentimenti ché conservava a Lanfranco, suo antico maestro, il quale da alcuni anni era stato costretto a salire la gran sede di Cantorberi. Dovunque Anselmo passava era ricevuto ad onore, non solo dai religiosi, dalle religiose e dal clero, ma anche dai conti e dalle contesse e dai più potenti signori del regno. Come l'Apostolo, egli sapeva farsi tutto di tutti; si accomodava alla loro natura, alle loro maniere per quanto il poteva fare religiosamente, egli non pigliava punto il tuon severo del dottore, ma il parlar facile ed affettuoso di un padre che cerca soltanto la verà felicità de suoi figliuoli. In solo udirio la gente si teneva felice, e le persone di alto grado non si distinguevano dall'altre che per una maggiore sollecitudine, e non ve ne aveva alcuna in Inghilterra, che non credesse avere demeritato innanzi a Dio se non aveva renduto qualche buon uficio all'abate del Bec. Il re medesimo, Guglielmo il Conquistatore, il quale appalesava tanta fierezza cogli Inglesi, era così affabile con Anselmo, che al cospetto di lui pareva un nomo al tutto diverso.

All'esaltazione di S. Gregorio VII, Guglielmo se n'era con lettera congratulato, e il papa gli aveva risposto nel 1074, favellandogli dei mali che travagliavano la Chiesa. E vedendo i re e i signori, sotto colore che i loro avi avevano fondato alcuni istituti religiosi, dare gli episcopati e i benefizi non al merito ed alla virtù, ma quasi tutti e sempre a chi offeriva di più, oppure agli adulatori del loro potere e de loro vizj, egli non tralasciava occasione alcuna di rimediare a questi mali. Egli esortò pertanto Guglielmo a difendere la Chiesa, gli raccomandò di essere soggetto sempre alla santa Sede, e di aver cura, come di cosa sua propria, de' beni e redditi di S. Pietro, che si raccoglievano ne' suoi Stati. In altra lettera del 1077, e relativa alla causa del vescovo di Dol, il quale era stato deposto e doveva essere di nuovo giudicato da' suoi legati, il papa disse al re, che non dubitava punto della sua approvazione alla loro decisione, e che il legato Uberto, il quale merita tutta la sua confidenza, gli riferirà fedelmente tutto quello che egli non istruiava ancora necessario di scrivere. Ma ne nell'una, ne nell'altra di queste lettere S. Gregorio non propone al re, come fu accusato di aver fatto, di prestare giuramento di fedeltà alla Chiesa romana. Quello che può aver dato motivo a tale accusa: era un atto imprudente del legato Teuzone, il qual atto fu dal pontetice disapprovato in una lettera scritta ad Uberto nel 1079. Guglielmo rispose a S. Gregorio, che affretterebbe la spedizione del danaro di S. Pietro, ma che rifintava di prestare il giuramento. "Se la colletta, aggiunge egli, si è fatta con negligenza per tre anni, ei fu perchè allora io mi trovava in Francia; ora che io sono nel mio regno vi mando miello che ho

già fatto raccogliere, e il rimanente vel manderò di corto. Rispetto al giuramento di fedeltà, io non volli mai e non voglio nemmen ora far e quello che io non trovo avere mai fatto alcuno de' miei predecessori». Il papa, il quale fu il primo a biasimare l'atto di Teuzone intorno quest' ultimo punto, non tralasciò di lamentarsi col re d'Inghilterra, perchè impediva absuoi vescovi di andare a Roma, e in particolare perchè Lanfranco non vi era ancor venuto, quantunque fosse arcivescovo da ben nove anni. Egh comandò anzi a questo prelato, sotto pena di sospensione, di venirvi nello spazio di quattro mesi, L'arcivescovo rispose con modestia e fermezza, che non si difungherebbe mai in alcun luogo dall'affetto e dal rispetto che portava al sommo pontefice; ma che egli aveva richiesta inutilmente la licenza di partire. Il papa non si mostrò di ciò contento: nondimeno non istimo di dovere insistere su tali oggetti spinosi con un principe della fatta che era Guglielmo.

San Gregorio distese le sue sollecitudini infino agli estremi del Settentrione, « Noi siam tanto più in dovere di aver cura di voi, scrisse ad Olao, re di Norvegia i, in quanto che regnando in capo del mondo, voi avete minore agevolezza ad ammaestrare i vostri popoli e assodarli nella religione. Siccome la differenza delle lingue cresce cotali ostacoli, e così noi vi preghiamo a mandare alla corte apostolica de giovani della vostra nobiltà, affinchè istrutti a fondo della legge di Dio, ei possano riportare e diffondere nel vostro paese la scienza della salute (4078) ». Egli scrisse ben anco a Cannto Ericson. re di Svezia, affine di attirare a Roma alcuni vescovi o qualche altro ecclesiastico svedese, uomo di senno, il quale possa, diceva egli, farci conoscere i costumi della vostra nazione e istruirsi egli stesso delle nostre leggi e delle nostre costumanze per la santificazione de' suoi compatrioti (4080).

Boleslao, soprannominato il Crudele, era succeduto in Polonia al re Casimiro suo padre, il quale si era sposato colla figlia del duca di Russia, abbandonando con dispensa la vita monastica. Dopo morto questo principe il quale aveva adempiute tutte le speranze de suoi sudditi, il suo figliuolo si rendette generalmente odioso sopratutto per la sua inumanità e per le sue dissolutezze. S. Stanislao, vescovo di Cracovia, dopo di averlo ammonito le molte volte in privato ed in pubblico credette finalmente di doverlo scomunicare. Boleslao diventò furioso e lo uccise di sua mano, in quella che egli aveva terminata la messa, il 47 del maggio 4079. Si narrano moltissimi miracoli fatti alla sua tomba 2. Egli fu messo nel novero dei santi martiri da Innocente IV. l'anno 4252.

La Chiesa d'Armenia apri un nuovo campo allo zelo di papa S. Gregorio. L'arcivescovo armeno di Sinnade in Frigia, si lamentò al sommo pontefice col mezzo di un sacerdote chiamato Giovanni, perchè un certo Macher, scacciato dal paese quale erelico e riparato a Roma, vi aveva diffusi i suoi errori per la dottrina degli Armeni. S. Gregorio fece le sue diligenze affine di arrestare questo eretico calunniatore; ma egli volle pure assicurarsi interamente della fede degli Armeni: volle, che l'arcivescovo gli mandasse una esposizione particolarizzata della credenza e dei riti della sua Chiesa; che accettasse formalmente i quattro primi concili generali e condannasse l'eresiarca Dioscoro (4080).5,

Niceforo Botoniate reggeva allora l'impero di Costantinopoli. Fin dall'anno 4077, vale a dire due anni prima, egli e Niceforo Brienne, sostenuti da fazioni contrarie, avevano ambedue vestita la porpora; ma Botoniate, appoggiato dai Turchi, marciò rapidamente verso la metropoli dell'impero, la costrinse ad aprirgh le porte, e vi fece la sua entrata il 25 di marzo del 4078. Il di tre del seguente aprile egli fu incoronato dal patriarca Cosimo. Michele Parapinace, che era venuto nel dispregio del pubblico, inteso solamente a sollazzi e a sordidi trafichi, se ne fuggi colla sua famiglia al palazzo delle Blacherne. Lo si mandò a prendere sopra una vile cavalcatura per farlo monaco nel convento di Studi, e da poi ne fu cavato per sollevario all'arcivescovado di Efeso. Rispetto a Brienne, essendo stato rotto da Alessio Comneno generale di Botoniate, fu condotto a Costantinopoli, dove gli furono spiccati gli occhi. Egli ebbe un figlinolo del suo medesimo nome, il quale compose in seguito la storia greca dell'età sua. Niceforo Botomate era decrepito e di natura molle; abbandonatosi a due schiavi, che lo misero in lite con Alessio, questi alla volta sua prese la porpora nel marzo del 1081 e fu incoronato il di primo del seguente aprile. Botoniate si ritrasse in un monastero, vi vesti l'abito e morì poco dopo.

L'impero d'Occidente non era in minore travaglio di quello d'Oriente. S. Gregorio VII, inteso continuamente a combattere la simonia e il concubinato de ministri della Chiesa, trovandosi a petto a principi empi, protettori de'simoniaci e de'concubinari, e sopra tutto a petto ad un uomo, di cui Voltaire medesimo disse: « Gli imperatori eleggevano agli episcopati ed Enrico IV li vendeva », si studiava di estirpar gli abusi usando del diritto che gli attribuiva la giurisprudenza di quel tempo; vale a dire che quale capo della società cristiana egli si giovava di tutta la potestà ond'era insignito per costringere i re, a que'di cattolici del paro che i loro popoli, ad osservare le regole di tale società. Ora, l'esercizio della sua potestà consisteva in punirii di pene spirituali, come l'espulsione dalla Chiesa, avendo ogni società necessariamente il potere di rigettare dal suo seno quelli che la sturbano; e siccome l'unione colla Chiesa che la scomunica aveva rotta, era nel diritto di quel secolo una condizione della regia dignità, ne conseguitava, che il principe separato così dalla comunione dei fedeli e ricaduto nella condizione de' Pagani, vedeva i suoi sudditi sciolti per questo fatto da un giuramento di fedeltà, che essi gli avevano prestato solo infino a che egli professasse il cristianesimo e proteggesse la Chiesa. Maestro dello spirituale e del temporale, in quanto, dice Feller, il temporale potrebbe nuocere allo spirituale o favorirlo, S. Gregorio accreditava per ogni dove colle sue lettere i principii, che servivano di regola alla sua condotta, fondandosi sulla dignità del potere ecclesiastico. « E qual'uomo è dunque, per poco istrutto che sia, dice egli, che non anteponga i sacerdoti ai re? E se i re per loro peccati possono essere giudicati dai sacerdoti, da chi devono essi vemre giudicati con maggiore giustizia se non dal pontefice romano? 1 » Egli dice perfino, che i buoni cristiani, di qualunque grado sieno, essendo membri di Gesù Cristo, meritano più assai di essere riputati re che non i cattivi principi, che sono gli schiavi di Satanasso. Dal che ne conseguita soltanto, che non si devono più riconoscere i cattivi per buoni principi; la quale proposizione è vera ad un modo pei pastori; il che però non vieta di obbedire agli uni ed agli altri in tutto quello che Dio e la sua Chiesa non hanno proibito. Facendo poscia l'applicazione di queste massime, S. Gregorio aggiunge, che vi sono pochi santi e molti peccatori fra i monarchi, e che questi commettono moltissimi peccati e fanno poca penitenza, laddove la santa Sede rende santi coloro che la occupano, Ma S. Gregorio non parla che dei pontefici eletti ed ordinati cononicamente, dicendo di loro, che diventan migliori pei meriti di S. Pietro, e che se sulle prime difettassero di meriti propri, sono sostenuti da quelli del loro santo predecessore; dal che non si vuol conchiudere, che essi non possano peccare. Ad ogni modo poi in questa lettera, che è diretta ad Erimano di Metz, il papa parla sempre dei ministri santi della Chiesa e dei re o principi cattivi. Il paragone, quando si tratta di persone, non è mai altramente stabilito.

Mentre S. Gregorio faticava così in difendere la Chiesa contra la corruzione de suoi propri membri, contra l'ambizione e la cupidigia de'suoi pretesi protettori, il re Enrico usava modi terminativi. Sin dal principiare del marzo del 4081 egli passò i monti con un esercito, e venne accompagnato dall'antipapa Guiberto a presentarsi davanti a Roma il 22 maggio, vigilia della Pentecoste. I Romani gli chiusero le porte e le difesero col-Parmi. Da un altro lato la contessa Matilde lo tribolò continno e gli cagionò mille sinistri la mercè delle fortezze inespugnabili, che ella aveva in molti luoghi. Il perchè e per questo e più ancora forse pei moti che accaddero in Alemagna, Enrico fu costretto

a ritirarsi, non avendo nulla conseguito %.

All nove agosto seguente i Sassoni e gli altri Alemanni sollevati contra Enrico, si radunarono in dieta ed elessero per re Ermano di Laxemburgo; il quale fu incoronato a Goslar il 26 dicembre del seguente anno 4082 dall'arcivescovo di Magonza 5. Non avendo notuto parare un tal colpo. Enrico tornò infuriato in Italia, tenne Roma assediata o bloc-

<sup>1</sup> Labb, t. X. p. 275, -2 Act. Grag. ap. Boll. c. 3. - 5 Berthold, ap. 1081.

Ann 1000 primoverse e etual in state, tento heu anco d'incrediare S. Pietro per sociali a primoverse e etual in la state, tento heu anco d'incrediare S. Pietro per sociali a primoversi in morte i Riccia del Propositi in estimagnere il fuoco, ma S. Gregorio, correndovi primo di tutti, aeresto Processivo, Euro foi obbligato e restar l'impresa. Correva inoltre la voce, che il re Ermano trave in ajuto del pupa, edi fatto savanno in tale descrapo per loni Severia. Enrico ristore damque in tombardis dopo di aver poste delle guarnigoni in alcuni castelli più avannati sotto il comando dell'antipupa, the gli assecurate cost Pavicinaria a Roma e che menò i maggiori guasti in tutto il passe, lintandi la necessità degli affari avendo richinanto Dramano in Sassonia, seguinte 1688. Ma tanta violena no giarvado che a raddoppiare il con egio el Foncio, in, egli la falli pur questa, volta. De quattrocento fanti da lui posti in un castello presso. S-Pietro. soli trenta erano io oparavassiti al un mondo, che i citalini insquardarono.

quale castigo del santo Aposlo.

Celando allora i laso odio, egió che ricorso all'arti sue ordinarie. Egli fere ogui potere di guadegnare il santo abate di Cluny, che si trovava allora in Italia con molti
altri santi personaggi, dicendo che egli voleva ricevere la corona imperiale dalle mani
di papa S. Gregoro, mostrando esiandio de' segni di pentimento rigurardo alla passata
san condotta. Si intradorino de l'engiositi, si conveneme di enere un comicio, il quale
che luogo di fatti dal 90 al 28 novembre del 1008. Ma Enrico non vi andò, e quantunque egli avesse con giuramento promesso di protegere quelli che via i recherblero, pure egli fece arrestare tra via i deputati dell'Alemagna e molti vescovi, quelli sopratutto che sapera partigiani del papa, come Ugo di Locop, Anselmo di Locca Renadio
di Como. In tale assemblea, che il suo discorpo tocto fino a far piangere, non rimovando la scomunica contra Enrico, S. Gregorio VII i fulminio contra talti quelli, che
avexano impedito ai prebati di venire al concilio. Intanto il re corrompeva solto mano
ora con duni ed ora con minace e il diversi ordiu del posolto, tutti nondi in ecizeso di

quell'assedio, che durava quasi senza interruzione da ben tre anni.

In questo mentre l'impentore Alessio Commeno, stretto gagliardamente in Grecà ciall' armi di Roberto, Guszardo, scrises al re Enrico per indutto d'are una diversione, e gli mandò 144,000 soldi d'oro con cento pezze di scaratto. Enrico si giovò di tali richezze per commerce del tutto i popolo di Roma, il quale gli appi alla perfue le porte e il palazzo di Laterano, dove entrò il 35 di mazzo coll'antipapa Guibertte, che lo la digminge meses in sal trono pontificale. Il giorno di Pasqua, 35 del medesiono mese, egli ricevette dibie mani del suo papa la corona imperiale. Così un fabo papa si cer rittato nel Castello Sand'Anglot, ma la maggiori parte del robili romani rinastero così fichel al pontefice, che non permisero nel al Eurico, nel a Guiberto di andare alla chesa del principe e degli Aposto. N'aveve cainadio in inezzo a Roma diverse gioreza.

le quali tenevano per S. Gregorio.

Nondimeno ei non l'avreible potuta durate a lungo in quella dura estremità, se non veniva qualché ajuto stranolimaro. Da due aum (regorio non se restava mai dal solicitare Roberto Guiscardo, il quale sosteneva la guerra contra i Greci, di venivio a liberare ". Il bravo monamo penava in labaciar de l'emici, sui quali faccar del gran conquisti. Ma utilio a quale estremo era il Papa, fedele agli obblighi che egli aveva assimol di risquardario come un figlinolo piemo d'alfetto per la Chiesa romana, Roberto lascio il suo figlinolo Boernondo con una parte de suo occario per considenti la guerra di Greta, e ripassi delle proposito del producti la guerra di Greta, e ripassi con con parte del suo occario per considenti la guerra di Greta, e ripassi ce chell'improderna del Lombarti, i quali si erano accocamiente vanitati di voter sere-ciarri Normonani d'all'Istali dopo che avessero rovinata la fazione di papa, S. Gregorio. Pugos appena perra ad Otranto, Roberto marció verso Roma, dove giunse in sull'entro del maggio (1084).

Enrico che non si trovava in forze da poterla dire con lui, era già indictreggiato

verso la Lombardia: dove egh volle far cadere gli effetti della sua rabbia sulla contessa Malide, non avendo riganto a legami del sangue, i quali parve gli sipstrassero un odio più implacabile; ma movre turbolenze svoppate in Alemagna lo costrinere a ritornarvi quasi subito. Essendo i Lombardi elle prese colla coraggiona Matide, Robertion os i trovò dinanzi altro che i fomani ribellati al papa. Essi gli resisterona, ma ei gri vinse di leggieri e la loro ostinianzione non servi che a peggiorare i loro confilianzione poste di confilia del proto confilianzione in conservia del proto confilianzione con servi che a peggiorare i loro confilianzione in conservia del confilia del proto del Castello Sarvi Aquele o logistabili del palazzo di Laterano: poi essendo usirio di Roma egli ritornò in breve tempo ma quantità di castelli e molte città solto fobbedienza gli 6. Gragorio.

Gli scimatici non sortirono migine fortuna in Toccana e in Lombardia. Dapprima si guttarrono coia accanti suble trere di Mattilee, the viassalli di le, sorpresi, non poterrono ragunare che poche genti. S. Anselmo, vescovo di Luca e direttore della principessa, suppi al numero col coraggio che inspirà de ses ! Egli era in tanta finan di capacità e di santità, che tutti credevano non poteria abagliare, në mancare di racco-ghere le heucidioni dei cièn nelle imprese che a prendevano per suo consiglio. Di fatto, egli era così delicato di coscienza, che per aver ricevato dal principe, sebbene dietto, l'avviso del papa, l'investitura del soso giscopoto, egli ando si fara monaco a Causy, del quale conservo? abbito il rimanente di sua vita, e non riegoli e presoposto e con per l'otteno persono di est i manca esempe porrore, lui e i suoi. Egli rigertare con desgoni doni, spesso ragguardevolissimi, che gli venivano offetti a fine di odverere delle garare dalla principessa. «Se equello dei el diamadano è i sipusto, di ceve qui, io saret compilee della loro inguisticia, e se l'è cosa giusta, gli è un rubari a fer loro comparta quello che è a des divouto ».

Egit mando il suo penitenziere ai combattenti per dar lovo la sua benedizione, per sassivetti particulamente delle crasure, in che potessero essere incorsi, e per sistratti in qual modo e con'quale intenzione doverano combattere, affinede le fatiche e i pericoli servisero all'espiazione del from peccal. Essi appiecaziono la baltaglia con tatala risoluzione, che gli schimatti diedero le tenga al primo affronto. Essi presero molti signori, un mondo di sobdati e una copio grandissima di cavaliti, d'amere e di laggado. Ma quello che risaci di maggiore marraygine che si risquanta cone un nella mare e di laggado la protezione del cetto, gli è, e der gal sessimati non era possibile il noverare i della protezione del cetto, gli è, e der gal sessimati non era possibile il noverare i più di feriti. Questa vittorio fere scadere assani la fazione opposta a S. Gregorio e rocondesse una acta industi ad primetari alla sua obbedenza. A fine di monoliziri e suppiter in tutto il rimanente al manco dei vescovi cattolici poco comumi in Lombardia, Antesino fiu igitituto legato della santa Secie in tutta questa provincia.

E sicronge gli animi bollivan molto ancora in Roma e Roderto Guiscardo non vi poterva fermate più lunga dimora, questo primipe consogliò il Papa a raiznasi al Monte Cassino, dove starebbe in maggior riposo e sicurezza. S. Gregorio seguitò lale consiglio e andò alcun tempo a Salerno, dove la primavar a dell'anno 1665 fi preso da ma malattia, che ben conobbe non ne samerobbe. I vescori e i cardinali che il corrodavano, lo pregarono a disegnazi un successore, che potessa difinadere la Chiesa nello stato di esostanore in cui si trovava. El egli rispose loror, che avrebbono fatta certamente una buona sectla edegrado a il activitate bidiero, abide del Monte Cassion, che di fatto gli succedette, opport cottone, legato e vescovo d'Ostia, il quale fu papa anche sos sotto il nome di trovato nella sua legazione d'Alemagna el Ugo nelle Gallie, S. Gregorio del Salerno del Cassione del Cass

Intanto, dice lo scismatico Sigeberto 3, siccome dietro i principii e la sorprendente

<sup>1</sup> Vit. S. Ans. sec. VI, Ben. part. 2, p. 471, - 2 Sigeh. ann. 1085.

condotta di S. Gregorio VII, si avevano intorno alla sua coscienza e all'imminente destino dell'anima sua delle vive inquietudini, che non si poterono tenere dal manifestargh, egli levò gli occhi al cielo e disse: Io vi salirò, e vi raccomanderò istantemente a Dio. Lo si mantenne in tale speranza colla memoria di quello che egli aveva fatto e patito per la Chiesa, "Fratelli mici, replicò egli, jo non fo niun capitale delle mie fatiche; il solo motivo della mia fidanza è, che io ho amato la giustizia e odiata l'miquità. Gli venne dimandato eziandio, se prima di comparire al tribunale del giudice supremo egli non voleva usare di indulgenza verso quelli che egli aveva colpiti d'anatema. Egli rispose: « Eccettuati Enrico e Gniberto e i principali de'loro partigiani, io do l'assoluzione e la mia benedizione a tutti coloro, i quali senza esitare credono che io ho specialmente questo potere come vicario degli apostoli S. Pietro e S. Paolo, lo vi proibisco, aggiunse poscia, da parte di Dio e per l'autorità de' santi Apostoli di non riconoscere per papa nessuno, che non sia stato eletto canonicamente n. Egli entrò in una dolce agoma, e avendo ripetnto: Io ho amato la giustizia e odiata l'iniquità, e per questo mi muoio in esilio, spirò il 25 maggio, che in quell'anno era in domenica.

La vita di questo gran papa fu scritta intorno a cinquant' anni dopo la sua morte da Paolo Benriendens, canonico di Baviera; egli vi riferisce molti miracoli, che attestarono la santità di Gregorio VII. Circa sessant'anni dopo la morte del pontefice, il papa Anastasio IV lo fece dipingere coll'aureola e il titolo di santo in un oratorio di S. Nicolò: Nel 4577 Marc'Antonio Colonna, arcivescovo di Salerno, trovò il suo corpo intero e senza corruzione cogli ornamenti pontificali. Gregorio XIII nel 4584 fece inserire il suo nome uel Martirologio romano. Paolo V, con un breve del 4509, permise all'arcivescovo di Salerno di onorarlo come santo con pubblico uficio. Finalmente sotto il pontificato di Benedetto XIII fu collocato il suo ufizio nel breviario romano con una leggenda. censurata dai Giansenisti, soporessa dai parlamenti in Francia e dall'imperatore in Alemagna, siccome contraria al diritto dei re. I principi, che respingevano così in san Gregorio VII l'autorità della Chiesa, non andò molto, che espiarono la loro colpevole follia.

Il famoso Roberto Guiscardo che aveva liberato questo pontefice, morì poco appresso, degno della sua fama e della sua fortuna di cui n'era egli stesso il fabbro. Nato semplice-gentilnomo in Normandia, non avendo altro capitale che la sua spada e la sua valenzia e grandezza d'anima, ei lasciò a'supi due figliuoli, Ruggiero e Boemendo, uno stato fiorente; egli stesso era avuto in rispetto dagli Italiani, gelosi molto de suoi conquisti; era il terrore dei Saraceni e paventato infino agli estremi dell'Oriente, dove fu

l'uno de' primi che portasse la gloria del nome francese,

Dieci mesi dopo morto papa S. Gregorio si morì pare S. Anselmo di Lucca, il 48 di marzo, nel qual di la Chiesa onora la sua memoria 1. Egli era sbandito da molti anni dalla sua chiesa, per la ribellione del suo clero, il quale aveva abbracciato lo scisma di Guiberto e preso un nuovo vescovo dalle mani del re Enrico. Egli era a Mantova quando si accorse di essere vicino a morte. Nel maggior tumulto degli affari e delle contradizioni, le verità eterne erano ognor presenti al suo spirito. Era altrettanto caro si buoni ecclesiastici, quanto intollerabile a coloro che ricusavano di prendere lo spirito del loro stato. Aveva il costume di dire, che anzi chè averne de licenziosi amava meglio che la Chiesa non avesse nè cherici nè monaci. Circondato negli ultimi momenti della sua vita da'suoi fedeli discepoli, egli diede loro la sua benedizione, raccomandando ad essi di perseverare nella purezza della fede e nella santa unità, e poscia egli rendette dolcemente lo spirito. L'autore della sua vita, il quale fu il suo sacerdote penitenziere e non l'aveva da molti anni abbandonato mai, riferisce alcuni miracoli fatti da lui in vita, e un molto maggior numero poi operati alla sua tomba. Questo vescovo fu sempre attaccatissimo a papa S. Gregorio, del quale giustificò le opere co'suoi scritti.

Secondo il voto di Gregorio VII, potentissimo nella Chiesa anche dopo morte, si fecero le più vive istanze all'abate di Monte Cassino, affine di adempiere le intenzioni di quel pontefica. Ma sebbene fosse quasi un anno, che si andava dipingendo a Didiero la cattedra di S. Pietro abbandonata come nave senza piloto alle procelle più periodose, una fu mai possible di farlo risolvere a pigliane in mano il innone. Gibincaricati dell'eterno evedino dal perifie, che l'antiquo Guiberto a giovava di ties vatanza e che mon in fere a multa con bidiero, pensarono vie più scure di quelle della persassione di goli e più discoso del papato, e la dissimulzazione i sosteme tatto di l'ambiento di serii i requera che si erano messi gli cochi sopra tutt'altra persona. I casticitati i in apparato possici a Roma e chamarono a sel rabate di Monte Cassino, il quale aveva promesso di rendere alla Chiesa, che egi non si tecta da tanto da sapre provenara, tutti i service, che averse portulo maggion. Pieno di scurrazia, egli entrò in caminno, e giunse il 33 di maggio, la vigita della Pentecoste. Il medesimo di gli vennero rinocate le antiche istante, che gli erano state così spesso fatte inuttimente, ci prebati gli si andarono le molte volte a gittare al giuocchi e taluni ben anco colle lagrime agli orchi. Ma egli nivunibalmente troso, e protesti che non vi consentirebbe mii, minacciando pure di volersi andare a rinchiudere nel suo monastero edi ino volter aver più mano altuna negli afini della Chesa. Le solloctaziono di arzono, fino a notte, ma non se ne ottenne nulla, e i prelati se ne ritrassero desolati (1606).

La dimane, giorno della Pentecoste, di gran mattino tutti andarono a fargli le medesime istanze; ma egli persistè nel suo rifiuto con tanta fermezza, che si disperò di farlo piegare, e poco manco non eleggessero il vescovo d'Ostia, che egli proponeva in sua vece. Ma l'uno dei cardinali gridando che non vi consentirebbe mai, quasi parlasse da inspirato, la sua perseveranza ricondusse tutti gli altri al loro primo disegno. E subitamente i vescovi, i cardinali, il clero di secondo ordine, tutte le classi di cittadini, di unanime accordo circondano Didiero, lo pigliano di viva forza e lo trasportano alla chiesa di S. Lucia, dove lo eleggono papa nelle forme canoniche, e gli impongono il nome di Vittore III. Lo vestirono della cappa rossa, non ostante la sua resistenza, ma non riuscirono mai a porgli indosso il camice. Quattro giorni dopo i partigiani dell'imperatore Enrico suscitarono in Roma delle turbolenze che obbligarono il nuovo papa e il suo seguito ad nscirne. Giunto a Terracina egli si levò la croce, la cappa e tutti gli altri ornamenti del pontificato, senza che si potesse impedirglielo o persuaderlo a ripigliargli. Egli era risoluto a menare il rimanente di sua vita in pellegrinaggio, anzichè gravarsi di tale dignità. Tuttavia egli si tornò al Monte Cassmo e vi rimase nascoso per tutto un anno. E non fu che nel 4087, il nove di mag-gio, che essendo stato l'antipapa Guiberto scacciato dalla Chiesa di S. Pietro, onde s' era impadronito, papa Vittore vi fu consacrato colle cerimonie d'uso in fra i plaus del popolo e del clero, Il duca di Calabria, Ruggiero, figliuolo di Roberto Guiscardo, e Giordano principe di Capua, aiutarono potentemente i prelati a sostenere e a persuadere Vittore, il quale alla per fine temette di attrarre sopra di sè lo sdegno del cielo. abbandonando per più lungo tempo la Chiesa ai mali estremi che ella pativa. Dopo stato otto giorni a Roma, ritorno da capo al Monte Cassino, ma riconoscendosi però incarico del governo universale della Chiesa 2.

Il di medesimo che fin consacrato papa Vittore, giunero a Bari, nella Paglia, le relique di S. Nicolò di Mira, mente chi accia di companti di quella città che si erano fitto na merito di rapirle. Quantiampue Emnosissime in Oriente ed anche in Occidente, come si vede dia marironogi di Adone e di Usarato, pure case erano sotto la guardia di soli tre monaci in una chiesa del paese di Mira, che era qiasa deserto. I mercatanti citiania con quantantaquattro omni carsi di altoro navigli, discerso popte una conta aver provata la imensiona resistenza. Gil abitanti di Mira, la quale era una Dorgata, posta sopira um'emple proportio e della chiesa dove riposavano le resignir, non elebero conteras di quel rapiemento se non allora quando osse funcio malto mare. Cor-sero ben essi a schiere armate al mare, ma non vi poterono chre altro che che testimoniame di funore e di gelosticole, che i venti si trasportarono nissem co trapitori del toro santo tessoro. Giunto si Bari, il concorso in prima delle genti della città e deli borghi visine i posi di tutti e l'Italia e del resto dell' Goddente la sopra gondi dire di

<sup>1</sup> Chron. Cass. l. III, c. 63, - 18 Ibid., c. 55.

grandissimo. Fin dal bel primo di, da più che trenta furono le persone sanate da malattie d'ogni maniera. E in breve non fu più possibile il noverare i loro miracoli, secondo che riferisce l'arcidiacono Giovanni, che ne era stato testimonio, e scrisse subito dopo la storia di tale traslazione. La gran celebrità del culto di S. Nicolò in tutto l'Occidente da quell'epoca in poi forma essa sola una prova incontrastabile delle ma-

raviglie che vi si operarono. In quell'anno istesso morirono due santi personaggi, dalla Chiesa onorati di culto pubblico. Il primo è S. Arnolfo vescovo di Soissons, e morto nel monastero di Altemburgo, che egli aveva fondato nella Fiandra 1. Nato nel Brabante da parenti nobili, egli si era sulle prime segnalato nel mestier delle armi. Prevenuto fin d'allora dalle benedizioni del Signore, egli rifiutò nozze onorevoli con terre grandi: Sotto colore di andare alla corte, egli abbandonò la sua terra natale, e si rendette monaco a S. Medardo di Soissons. Alcun tempo appresso si fece solitario colla licenza del suo abate. Nella sua austera solitudine egli mangiava solo un poco di pane d'orzo, beveva soltanto acqua, viveva al sereno la notte e il di, e osservava un silenzio tanto rigoroso che passò tre anni e mezzo senza parlar mai, vale a dire fino a che fu cavato dalla sua solitudine per fargli prendere la condotta della badia. Al comando intimatogli da Tibaldo suo vescovo, di pigliare il pastorale che i monaci gli avevano destinato, temendo di rompere il silenzio, egli prese delle tavolette e dimandò per iscritto una dilazione di un giorno a fine di esaminare con agio la volontà di Dio. Gli fu conceduta, ma gli posero delle guardie, pel timore che venendo la notte non pigliasse la fuga. Tuttavia essendosi le guardie addormentate, egli valicò il muro e si fuggì nelle vicinanze di Laon. Là egli seppe che lo si cercava ardentemente, al tempo istesso vide un lupo e si pose a seguitarlo. sperando che quel selvatico animale lo menerebbe certo in parte, dove non iscontrerebbe persona. Ma avvenne tutto il contrario; correndo sull'orme di quella guida feroce che egli si era eletto, per vie traverse e sconosciute, si approssimò a Soissons, e fu quasi subito raffigurato. Riconoscendo allora la volonta di Dio, egli ruppe il silenzio e si rendette ai voti de'snoi fratelli.

Non tardò guari a mostrare il suo straordinario ingegno nel governo della badia. In breve egli rimise il monastero, quasi rovinato, sul migliore piede così per lo spirituale come pel temporale. E siccome lo si vedeva acconcio a tutto, e si sapeva avere in passato combattuto gloriosamente, e così il re Filippo volle che lo seguitasse alla guerra coi vassalli della badia secondo l'antico costume. Il santo amò meglio di lasciare il pastorale, anzichè intricarsi da capo nel tumulto del secolo, al quale aveva rinunziato; egli si rimise da capo sulla via de solitari, nella quale si illustrò per tutte le virtù di tale professione ed anche con grandi opere di carità, con prodigi di conversione, collo spirito di profezia e con luminosi miracoli. Tale era S. Arnolfo, allorche fu per la seconda volta strappato dalla sua solitudine onde essere posto in luogo di Ursione, intruso, dopo la morte del vescovo Tibaldo, nella sede di Soissons. Si fece venire l'inmile Arnolfo sotto pena di scomunica, al concilio di Meanx, dove il legato Ugo gli ordino in virtù della santa obbedienza di accettare l'episcopato (1080). Partendo da Soissons egli mandò significare alla regina Berta, che lo aveva pregato a ottenerle dei figliuoli colle sue preghiere, che ella era incinta di un figlio, che si chiamerebbe Luigi e succederebbe al re sno padre. La predizione fu avverata a puntino nella nascita di Luigi il Grosso, il quale nacque in quell'anno 4087. Alcun tempo innanzi il santo aveva predetto alla medesima principessa, la quale scacciò Geroldo, dopo di lui abate di S. Medardo, che ella sarebbe scacciata dal regno e si morrebbe nelle afflizioni e nel dispregio; il che si avverò pure con minore prestezza, ma tanto più esattamente, come appresso vedremo.

Sì gran piena di virtù e di maravigliosi doni non fecero Arnolfo più lieto sulla sua sede. Il sno popolo e quanti erano di stimabili nel suo clero, gli testimoniavano il più caldo attaccamento; ma l'insurpatore Ursione, protetto dal fe, si mantenne in possesso della sede, e il vescovo legittimo fu ridotto a stabilirsi nel castello d'Ouchi, nella diocesi, dove non esercitava le sue funzioni che per la protezione di Tibaldo conte di Sciam-

Sec. VI, Bened. part. II, p. 528.

pagna. L'anno 4084, egli andò in Fiandra da parte del papa per adempiere una commissione spinosa, di cui nessuno fu oso incaricarsi. Si trattava d'intercedere dal conte Roberto, principe violento e gelosissimo della signoria, in pro di genti accusate di congiura contro di lui. Il santo non solo ammanso quel terribile principe, ma ristabili la concordia e la virtu cristiana fra popoli così avvezzi al sangue, che i parenti più prossimi si scannavano per ogni menomo che, Allora si fu che egli fondo un monastero di monaci benedettini ad Altemburgo. Egli ritorno l'anno medesimo a prendere cura della sua diocesi; ma il re Filippo continuando a travagliarlo, egli si dimise dall'episcopato, dove non poteva fare il bene, e andò a rinchiudersi nella sna antica cella di solitari, a non aver altro pensiero che quello della morte. In capo a due anni ricominciando da capo le discordie, i principali abitatori della città di Altemburgo andarono insiem con un monaco di questo monastero a scongiurarlo di tornare in loro aiuto, Egli non pote esser ritroso alle loro istanze e alle loro lagrime; ma sette giorni dopo giunto, cadde malato e mori in capo a tre settimane. Quello che non gli venne possibile di operare colle parole nel cuore dei Fiamminghi, ei lo fece colla muta eloquenza delle sue reliquie, le quali richiamarono alla mente loro tutto quello che egli aveva detto ad essi intorno la felicità di servire il Signore in pace.

San Canuto, re di Danimarca, quel medesimo, a quanto si presume, che è nominato Acone nelle lettere di S. Gregorio VII, si meritò intorno a quel tempo di essere annoverato fra i martiri per lo zelo della fede, il quale fu il motivo della sua morte. Meglio assai per distendere la religione, che non per fare de conquisti, egli continuò le imprese di suo padre contra i barbari, che abitavano all'Oriente del mar Baltico 1. Dopo estinti i regni di Curlandia, di Sembria e di Estonia, egli si applicò principalmente a stabilire il regno della giustizia e lo splendore della Chiesa. A fine di conciliare ai vescovi la venerazione de popoli, tocchi sopratutto dello splendore esterno, ei gli uguagliò ai duchi, che formavano il primo ordine dello Stato. Esentuò il clero dalla giurisdizione secolare, e permise ai giudici ecclesiastici di condannare all'ammenda per colpe contra la religione, di cui attribui loro tutta la cognizione. Egli volle altresi far pagare la decima, ma il popolo si sollevò da tutte parti, e i signori, che egli aveva tenuti i più fedeli, si voltarono ne' suoi più pericolosi nemici. Egli si vide costretto a fuggire a Sleswick, e poi nell'isola di Fionia, dove mentre udiva la messa, come costumato era ogni di, fu investito dai ribellati; e vedendo che si abbattevano i muri, fece approssimare un sacerdote, si confesso con gran sentimenti di penitenza, indi si prosterno dinanzi all'altare colle braccia distese. În tale postura egli fu bersagliato da mille dardi, non facendo neppure il più piccolo movimento (4086). I miracoli operati alla sua tomba manifestarono in breve la sua santità; ed essi furono tali, che gli autori della sua morte non potendo negarli, e non volendo punto confessare il loro delitto, dissero, che egli si era santificato colla penitenza negli ultimi tempi della sua vita.

Non si vuol confosodere questo santo re con son inpote il duca Canuto, essopur martire, che la Chiesa nonra il di 7 di grannio. La regina Adde, vedova del re Canuto, a ritirò insiem con suo figlio Carlo negli Stati di suo padre Roberto il Frisone, conte di Fandar. La processo Carlo creditidi questa conteta, dove si fece conocerce degno del sangue del Santi, che scorrera nelle sue vene, e meritò pur esso di esser posto nell'ordine di coloro che la Chiesa confessa pubblicamente. Alcun situati erromologisti riferizione

la morte del re Canuto all'anno 1086.

La morte di Guglicimo il Conquistiore fere l'roppa sensazione nel mondo cristiano, perchi la diat di essa ne possa seserinerita, Regi era cultatio in Francia a fine di vesciicarsi di una bella singgiata ai re Filippo 8. Avendo Filippo dimandato, a motivo dell'ercessiva grossezza di Guglicimo, che lo teneva lunga pezza a letto, quando si l'everebbe dal parto: u Per lo splendore di Dio, disse Guglicimo, egli vedra la crimonia della mia purificiancio dopo il parto al funeta so plendore delle faci che i gif porterbo. E attenne la parola: si gittò in Francia, appiccò il funco dovunque, e consumb perfino i ripetti e le mossi. Egli invelvali sogna tutto contro la città di Mantes, dove incernel la chiesa di Nostas Signora, e alcuni solitari che avevan le celle con essa unite. Subilo dopo fu preso dalla malattà della qualie mori, tenendola dopo que da so furore pet ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bell. Sax. l. XI, p. 194. — <sup>2</sup> Olderic., l. VIII, p. 665.

stigo che questi gli avevan meritato. Si fece ricondurre a Bouen, dove Guiberto, vescovo di Lisieux e Gontardo abate di Giumiega, i quali crano i suoi medici, gli annunizamo come non gli rimanevano altro che pochi gionni da vivere. A tale noticia egli mon pote contenere i suoi gemiti. Questo erce non temeva certo gran cosa la monte, che egli aveva si spesso alfrondata ne' combattimenti, ma paventava i giudizi terribiti del Si-aveva si spesso alfrondata ne' combattimenti, ma paventava i giudizi terribiti del Si-

gnore, che doveva andare a subire prima d'aver fatto penitenza.

Nondimeno si richiamò alla mette i gran sentimenti di religione, che non perdelle mai, quantituque non già avesse sempre praticale, Oude espaire, in quanto che le cinco atame gilci permettevano, le colpe che sopeva aver commense, ei legò i suoi tesori alle chiese ed ai monasteri. Fece dari en particolare un grosso montar di danzo al clero di Mantes per ristabilir le chiese che egli aveva fatto brucare nell'ultima guerra. Si confissosi, hassimo pubblicamente gli senondia della sua vita, e nievestet al santo viatico con vivi sentimenti di pentimento. Poscia egli concedette la libertà a tutti i prigioniera escettanto (Oone, suo infatello ulterino, vescoro di fisyuri. E pregenda o non persispere in la le cercaione, che lo poteva far sospettare di odio. Giaglielmo, degno del trono ultima all'ultim'ora, seppe separame la controversi degli interessi della sua persona. «Voj uni pregate, diss' egli, per un vescovo, che dissoura la religione, per un sedicioso, che non prima libero diventari di flagello del regno. Non ostatus es rendette alle toro istanze, ne già per un vano scrupolo, di cui la natura di quel grand uomo era poco saccettiva, na perteb prevendera, a dei suoi rimoli ultimerebotto mittini, e che dopo la sossectiva, na perteb prevendera, dei suoi rimoli ultimerebotto mittini, e che dopo la sossectiva, na perteb prevendera, dei suoi rimoli ultimerebotto mittini, e che dopo la contrato della contrato di mittini, e che dopo la contrato di mittini, e che dopo la mittini della contrato di mittini, e che dopo la mittini della contrato di mittini, e che dopo la mittini della contrato di mittini, e che dopo la contrato di mittini, e che dopo la mittini della contrato di mittini, e che dopo la contrato di mitti

sua morte si francherebbe tosto dai ceppi quell'illustre prigioniero (4087).

Per quanto era da lui, Guglielmo volle prevenire ogni argomento di discordie, disponendo egli medesimo de' suoi Stati. Egli aveva tre figliuoli, Roberto, Guglielmo ed Eurico. Roberto si era le molte volte ribellato, ed era tuttavia presso il re di Francia. Guglielmo ed Enrico si trovavano col loro genitore. Sebbene il primogenito. Roberto non ebbe che il solo ducato di Normandia; il regno d'Inghilterra toccò a Guglielmo il cadetto: ad Enrico venner date delle rendite vitalizie con un montar grande di contante. Pigliando poscia il re a favellare dinanzi a tutti, e proponendo a' suoi figliuoli quello che essi dovevano imitare nella condotta da lui tenuta, così lor disse in tuon molto commovente: « Io ho sempre onorata la Chiesa, e non ho venduto mai le dignità ecclesiastiche: per lo contrario mi sono fatto un principal dovere della scelta de prelati. Tali sono Lanfranco, arcivescovo di Cantorberi e Anselmo abate del Bec, lasciando stare tanti altri pii e dotti personaggi che io levai in carica. Io gli attirai a me da tutte parti, e mi conduceva secondo i loro savi consigli. I miei maggiori avevano fondato in Normandia nove badie di monaci ed una di religiose; e la Dio mercè esse han fiorito ogni di più sotto il mio regno e per li miei benefizi. Io ho pure confermato gratuitamente tutte le donazioni, che i miei baroni hanno fatto alla Chiesa così in Inghilterra come in Normandia. Dappoiche io sono duca vennero fabbricati diciasette monasteri d'uomini e sei di donne, ne' quali il Signore è servito con edificazione. Questi sono le più sicure fortezze della Normandia, e voi dovete metterli al sicuro dall'empietà, a quella guisa che essi vi difendono dagli attacchi dell'inferno ». Poco dopo tale discorso egli udi suonar prima alla cattedrale : ei levò immantinente le mani e gli occhi al cielo, dicendo: « Io mi raccomando a Nostra Signora, la Santissima Vergine Maria, madre di Dio, e la scongiuro a riconciliarmi col suo Figliuolo »: è nel pronunziar tali parole spirò.

Cosi mori nel sessantesimo amo dell'età sua il più gran principe del suo secolo, di una vigoria ed estessione di mente rari in tutti stempi, grande anustro della giuntizza. zelstore del paro del buon dedine, il fingello degli assassini, che sterminò dal suoi Schi, accoppiando non pertanto la ferezza del comando alla cordistità ed alla dolezza dell'amicità, e intorno alla cosa della religione, che egli onorò de debe sempre in sua protezione, tale propriamente, quale si dipinge egli stesso nel discorso, che abbiant esta ci tato di liu. Bocile infino alla monte alle l'ezoni di Lanfranco, non

volle mai prender parte allo scisma, che continuava a desolare la Chiesa.

L'antipapa Guiberto era sempre signore della maggior parte di Roma, e abitava nel cuor della città, nella chiesa della Rotonda. Intanto la contessa Mahide attestando il medersimo attaccamento a papa Vittore, che fatto aveva al suo predecessore, andò a Roma, e mandò al Monte Cassimo per invitare il pontefice a venire ad ordinar con lei i modi di liberar la Chiesas Non ostante il manco della sua salute, Vittore non si lasciò fuggire occasione sì propizia, e fin dal giorno di S. Barnaba egli disse la messa a S. Pietro. Il pontefice legittimo n'era tuttavia il padrone, e così pure dell'isola del Tebro, dove si stabili nel quartiere di Trastevere al di là del fiume; ed era padrone eziandio del castello di Sant'Angelo, delle città d'Ostia e di Porto. Egli aveva dalla sua la miglior parte della nobiltà, e quasi tutto il popolo; nondimeno i parfigiani dell'antipapa secero il 28 giugno sulla chiesa di S. Pietro dei tentativi, che sebbene tornassero infruttuosi, sturbarono però il culto divino, a tal che la festa del Principe degli Apostoli si passò in tumulto, non potendovisi celebrar mai alcun uficio nè la notte, ne il dì.

Per giunta di mali, il famoso legato Ugo, arcivescovo di Lione, l' uno dei tre, che S. Gregorio aveva disegnati per succedergli, si levo contra l'elezione di Vittore 3, La lunga resistenza dell'abate Didiero aveva dato motivo ad Ugo di concepire per la sua propria elevazione delle speranze, le quali non gli si dileguarono se non originando il più furioso dispetto. Così degenera tanto spesso la virtù di quegli ardenti promovitori di riforma, di que' caldi zelatori di tutte quelle buone opere di grande appariscenza, le quali non servono se non di ammanto al verme dell'amor proprio per roderne sordamente il frutto. Tale è almeno il sospetto, che le invettive di Ugo diedero cagione di formar contra di lui. Egli pubblicò contra di Vittore delle accuse, alle quali l'umiltà in particolare si ben sostenuta di questo pontefice non dava pure il menomo colore di verosimiglianza. Con tutto ciò esse contribuirono assai a crescere le turbolenze, e a

confermare gli scismatici nella loro ribellione.

Così insensibile alle ingiurie come alle lodi, Vittore si occupò solo dell'esaltazione della Chiesa, ond' era stato costretto a prendere il governo. Egli fu il primo, che nel bel mezzo dei disastri, che disertavano il cuore della Chiesa, tentasse di recare ad esecuzione il disegno, fermo da S. Gregorio VII di abbattere il colosso della potenza musulmana. Confermata la scomunica dell'imperatore Enrico, di buon accordo coi cardinali e coi vescovi, egli ragunò un esercito di quasi tutti i popoli dell'Italia, diede loro lo stendardo di S. Pietro, con isperanza di ottenere la remissione de'loro peccati, e li fece con intrepidezza partire per l'Africa. Essi discesero presso Mehedia, ruppero centomila Saraceni, e si impadronirono della città. La notizia di tale vittoria giunse quel di medesimo in Italia, il che fu tenuto un miracolo. Non si vede però che tale spedizione avesse allora di conseguenze grandi; ma essa insegnò agli Occidentali quello che il loro coraggio, animato dalla religione, poteva promettersi contra gli infedeli: e questo fu il primo lievito dell'universale fermento, che tra poco vedremo armare per interi secoli l'Occidente contra l'Oriente.

A fine di rimediare al tempo istesso alle turbolenze che agitavano la Chiesa, e non permettevano di convocare i prelati a Roma, papa Vittore andò a Benevento per tenervi un concilio. Dopo di avervi pronunziata una sentenza di deposizione e di anatema contra Guiberto, egli scomunicò pure quali scismatici Ugo di Lione e Riccardo, abate di Marsiglia, suo complice. Indi proibi generalmente, e sotto pena di anatema, ai laici di dare l'investitura dei benefiza, ed agli ecclesiastici di riceverla. Tali decreti vennero confermati dall' autorità di tutti i vescovi. Ma Vittore non doveva vederli mettere ad esecuzione, poichè cadde malato nel tempo medesimo di quel concilio, il quale durò tre soli dì. Terminato che esso fu, il papa andò al Monte Cassino, dove si spogliò della badia, che aveva tenuta infino a quel di, e fece riconoscere per abate Oderisio, diacono della Chiesa romana 3. Avendo in appresso fatto venire i vescovi e i cardinali, egli raccomandò loro di eleggere per papa, secondo l'intenzione di S. Gregorio VII, Ottone, vescovo d'Ostia. Fece apprestare la sua tomba nel capitolo, e morì tre giorni dopo, il 46 del settembre 4087, quattro mesi e sette giorni dopo la sua consacrazione. Egli era stato eletto fin dal 24 maggio dell'anno precedente. Così impiegò un assai minore tempo nell'amministrazione del pontificato, di quello che se n'era consumato in farglielo accettare a. Dopo la sua morte la santa Sede si rimase da capo vacante per ben sei mesi, e fu sbattuta da tante procelle, che non fu mai riconosciuta innanzi con maggiore evidenza la solidità della base divina, sulla quale è fondata.

s Chron, Vird. p. 233 - 2 Chron. Cass. l. III, c. 69, Berthold. an. 1083. - 5 Ibid. c. 73.

## DISCORSO

## SULLA SECONDA ETÀ DELLA CHIESA

La staria dello stabilimento della Chiesa e del suo primo ingrandimento, ha dovuto convincre della sua digniti oqui rapirto retto e amio del vrc. Ma come mai, se non si softoa ogni sentimento di grazia, come mai con tale rettitudine ed amore del bene non cedere alle vive impressioni della luce, che la Chiesa non ha essato mai di riletere per tutto quanto il corso della sua prima età? Il campo che noi abbiamo or ora corso è certamente meno vantaggioso. Un si si bel sereno non poleva fallare di esseno seguito da giorni oscuri e nuvolosi. Bisognavan delle ombre in questo miagnitico quadro; ma esse vi sono disposte da nun manoa sajasette in infinito; invece di coprine i

gran tratti non gioveranno altro più che a dar loro miglior risalto.

Alcuni setari, dotti è vero, ma, più che dotti, artificiosi, hanno imposto a questa seconda cià in onne di rida di gamoranza. Essi avezano delle mire e degli interessi che doverano certo impedire agli Ortodossi di adottare questo nuovo linguaggio. Nongertanto no in on movermo limento contra ma tale decominazione, veccha già di ben tre secoli. E che ci debbe importare dell' appressione, quando se ne sappia appuntare il vero somo l'osi ovi procedenti: i in questo disco mai facto si var ne cinque di vero somo sovo di procedenti i in questo disco mai facto viva ne cinque di properti dell' apprenza. Ma volere fat rendere, che proquesta lunga serie d'anni o in alcun punto della durata della chiesa, la face de santiario si è totalmente estinta, gii è un supporre una intera rottura dell'alconza del Signore col suo popolo, gii è un distruggere tutta l'economia della refegione.

Qui soprantto si vuole aggiungere al racconto dei fatti alcune osservazioni che victano di disconoscere l'opera dell'Atissimo. Quelle che noi abbiani fatto sopra i sei primi secoli vi hamo dimostra la divinità della religione o della Chiesa nel suo stabilimento, riconoscetta similimente nella conservazione della religione in mezzo ai privori della seconda età, vale a dire delle tenebre dell'ignorana, che di fatto vi sono state più fitte per lo imanazi. Ma che che sia e nei sia detto, le proposizioni seguenti, il cui semplice svilupo formità tutto l'argomento di questo discorso, non ne sono meno inocumento.

trastabili.

L'ignoranza reale o pretesa della seconda età della Chiesa non ha cosa che ci debba scandalizzare e nè meno sorprendere.

Nel fatto essa non fu quale gli ultimi settari pretesero che la fosse.

Ma in qualunque guisa la si voglia supporre, la Provvidenza ha fornito contro questo genere di pernoclo de' preservativi sovrabbondevoli. Come più essa fu grande, e più grande altresi deve sembrare il miracolo della con-

servazione della Chiesa.

No, l'ignoranza de l'empí, di cui abbiano testé data l'istoria, non è una pietra di scandalo che possa firci incianapre, solo che i possamo una qualche circospezione: Che dicol git è per lo contrario in mezzo a queste ombre, che l'opera di Dio getta uno spiendere più vivo; come la forza comunicata dal cide alla Chiesa nascente ha sopratutto brillato nelle persecuzioni si tutti gli sforzi del mondo e dell'inferno insieme conginaria a sofficartà in sul suno asserer. I barbaria, primi autori di questa seconda perginaria a sofficare si nel suno accesser. I barbaria, primi autori di questa seconda perva a, hanno alterrato il Campioggio, hanno spezzato lo scettro dei Cesari, hanno alterrato infino i monti orgogiosi, che la superita Roma si revara a gloria di rinchiudere 
nel suo reindio. Hanno sepolis sotto movi monti di ceneri el riovate, hanno messo 
sossopari Puniverso interci: ma la Chiesa, quasi baluardo inespognabile, quasi inconcuass Sogio la vedudo quel' futti in gran fortusu sveire a rompere a suoi piedi, momorare per qualche tempo anoca della loro impolema e alla perifine succedere la calma
alla loro inabile logo. I nuovi dieminatori si bell'arono, trastillatoria, de' successori dei
Augusto e di Trajano; ma i lioni, tramutati in docti pecorelle, si sono ordinati intorno
alla verga pastorale di Pietro e dei successori pacifici del divino Pastore.

Ei conservariono però alcuni avanzi della loro ferocia naturale. Il Signore era venuto a riparare la natura e non a distruggerdia a raddirizzare con avvin mano le incilinazioni naturali e non a romperle, piegandole con troppo di violenza o di precipitazione. Poliche finalmente il Creatore dopo cavati dali nulla gli enti diversi, ha reconsciuto, he tutti erano buoni. Egli fi accordare l'ordine della natura con quello della
grazia, e per innostrare l'uivo dimestico sull'uivo avviano deve conservare l'esistenza
a questo e lasciargii ben anco pigliare il convenevede crescimento. Tuttavia cotanti segegrit selvatia, e si posso con aprimerui, mon plesazion cutar rella lascia, semadiffia lute senza ammerzarne per qualche tempo lo spiradore. Gli uomini ridotti per
maa lunga abitutione alla vita aiminale, doverson orosessimiente consumicare il manoco
d'intelligenza, la stopichi spinoranza, la materialiti e la barbarie alla società, della quale
direntavano membri in così gran numero.

E però quando avvenne una tale mischianza sal cader medesimo della prima età, la coltura delle lettere e l'amore dello studio etano giù cadute in una specie di discredito. Subito dopo le prime loro vittore i Barbari risguardarnoo le belle arti came una doite esclusiva e vergogonosa delle molli nazioni, che essi avvano soggogoto e toe guardavano coll'occhio spregiotore del vittorioso, che va delitore del sso trondo alla osta una forna. I poi quiella gloro atranta e appresa credibie, che non ogii abbiam ventido mortere in farsi chiamar Barbari, nome ributtante si nostri orecchi, ma per loro ribelo onorvole e lusinghiero, peròte contarion affatto a quello del Romani, unomin senduti dalla loro stima, ai quali mandavano le fatiche pacifiche delle leggi e delle lettere.

lettere.

Siccome i costumi del popolo dominante formano tosto o tardi la regola del popolo soggetti, cotali pacifiche occupazioni predettero insensibilmente la loro allettativa per gli antichi sudicità di fosun sello maggiori parte delle condizioni, e, in herve de la regola mattini sudicità di fosun sello maggiori parte delle condizioni, e, in herve dei su herve dei su della sudiciona di sudicionali della condizioni, e in herve dei su herve dei su herve dei sudicionali del della condizioni, e in herve dei su herve della condizioni della della impressioni della pieta, abbercariari la turofessione dericale, come le si sole l'afficurare dal loro sole soure, come le si sole l'afficurare da loro sole soure, come le si sole l'afficurare da loro sole soure, come

tanto facile a distinguersi dai nomi romani o latini.

Exis portarono nel dero una parte dei loro costumi e delle loro abitufini. Siccome le nationi nelle quali eran nati e riccutta averano l'edicazione nos i occipavano che solo della carcia e della guerra, e nou averano essi medisimi alcuna idea di corvenienza o decoro di stato; contenti di astenersi dalle cose coleptori di loro natura, diventando rherici ei continuavano ad essere cacciatori e guerrieri. Ed exco il perché prima, del secondo concilio di Chilono sulla Sonoa, tento nel 643 o 644, non si vedono canoni, che victino ai cherici la carcia o il portare delle armi. Non sussistenda in primi l'abuse, le probizionia surebbero state superfuie. Quelle che firno co otanto spesso pubblicate poco tempo dopo non provano altro che la rapolità colla quale il rilassamento cagionato dai costumi barbori era prevasio ni tule materia.

Lo spirito militare, attaccato in certa qual guisa alla natura del governo, fix anche più contagiono nel ciere. Esso non si apopagiava solatino all'antica abitodine ci alla sitma quasi unica che possedeva; ma i titoli e i domini, che i nostri prini re, i firancisi, diredro agli cerlesiastici, rimeditero ad essi in certo qual modo necessario l'esercicio delle arma. Dal principio della prima stripe infino a mezso la terra, la guerra non si sosterera che col mezzo del vassalli, a cui i principi avevano concedule le terre col possede servizio initiare; ci predatifia dal sesto secolo fornoso ospratulto l'oggetto di tale

seducenti gratificazioni. Ciascun di loro in conseguenza era obbligato a fornire tanti cavalli ed nomini, che egli doveva condurre, allorchè gliene veniva dato il comando, Nella pace medesima anche più profonda, nel reggimento ordinario dello Stato, i vescovi pigliavano parte all'amministrazione politica, assistevano alle assemblee generali della nazione, sedevan ne' consigli del monarca, ne' quali come più dotti de' signori laici , erano anche molto maggiormente desiderati. Ora, quante cagioni mai di distrazione, quanti impedimenti allo studio sopra tutto in un tempo, in cui il monarca era quasi sempre in viaggi e la corte e i parlamenti perpetuamente in moto! Voi avete veduto il medesimo Carlo Magno, l'un di ad Aix-la-Chapelle, poco dopo ne Pirenei, ora nel corre della Sassonia e in capo a qualche settimana a Roma od a Pavia. V ha egli da stupire, in circostanze e con costumi così contrari al progresso delle arti, che esse sieno colanto scadute? Non ci dobbiam forse maravigliar piuttosto, che tutte le scienze non siero perite per sempre, e possiam noi disconoscere l'opera della Provvidenza nella conservazione delle scienze e degli ingegni, che bisognavano di tutta necessità per tranandarci in tutta la sua integrità la verità della salute? L'ignoranza reale o pretesa della seconda età della Chiesa ci deve adunque tutt'altro che scandalizzare.

A dileguare tutti i nostri timori esaminiamo un tale disordine in tutte le sue conseguenze, e verdiamo se esso fu quale ce lo hanno dipinto i nemici della Chisas e un particolare gli ultimi settari. Tutto in contrario io prefendo primieramente, che tale ignoranza non sia mai stata cosi grande come ei mostrano di credere, è in secondo linogo che essa fu anche molto meno permiciosa; e per ultimo, che per quantunque pericolosa e mostrososa che a fosse, il ciclo ha premunito la Chiesa coutra pericolo con sorrad-

bondanti preservativi.

Se la moltitudine insiem coll'equità avesse pure della circospezione, la lingua del maledico non gioverebbe se non a mettere in discredito lui medesimo agli occhi del pubblico; na il pubblico, sulle prime equo, si lascia le spesse volte imporre dalla perseveranza del detrattore, e la seduzione vince a poco a poco lo spirito leggero e inconseguente di quel che si chiama popolo: denominazione, che comprende quasi tutti gli nomini. Popo gli eccessi d'ogni fatta, a'quali i degni discepoli di nn monaco e d'un cherico agostati si lasciarono trascorrere contra la loro patria e la religione de loro maggiori, si dovette allora certamente tenersi più che mai in guardia così dalle loro imputazioni, come dalle atrocità loro e sacrilegi. Tali son nonpertanto l'epoca e la sorgente della rivoluzione quasi universale avvenuta nelle idee dell'Europa rispetto ai Padri di quattro o cinque secoli, che formano la seconda età della Chiesa e principalmente del decimo secolo. Questi dottori d'iniquità e spesso di goffaggine hanno prevalso coll'audacia ed entusiasmo loro, e colla continuazione ostinata e coll'eterna ripetizione di un neobeismo per lungo tempo incomprensibile, sono giunti a mutare fino il linguaggio conune, a tal che non solo il decimo secolo, ma i secoli vicini e i secoli d'i-, gnoranza sozo oggidi parole sinonime. Ma lasciamo andare i termini e mettiam la cosa al sicuro: convinciamoci bene, che in que tempi troppo calunnati e troppo poco conosciuti, la scienza, meno comune che negli altri tempi, non tralignò però al punto da cadere nello stato d'ignoranza, che hanno immaginato i dommatizzatori interessati a far trionfare tale paradosso. Figliuoli legittimi di Gesii Cristo e della sua Chiesa, depositari privilegiali dei divini oracoli, sappiamo almeno preservarei da una illusione che non è che l'opera della malizia eretica, e che ha anche troppo lungamente imposto ai nostri propri fratelli.

Che Grozia e molti dotti statocati a' medesimi principi abbiano volnto farsi un nomecon opinione i nedodi singolari, che abbiano rigitate le prove trovate condeduti dalla Bellarmini, dai Petan, dai Bosanet e da tanti altri dottori del medesimo genere, a diri bereve, da tutti li spiriti, sui quali questi nonoi situttion non averano altro vantaegoi, c-the Pamore delle cose straordinarie, che in opini circostanzia, secondo le espressioni del gran vestovo di Neara V, e ifaçoin pompa di una erudinione giudicate e antipongano le pretese sopperte de'rabbiani alle testimonianze costanti del Padri, in questo essi avevano alcunco delle mire e un interesse che li famon apparte consequenti, Ma non 1º C.

<sup>1</sup> Boss, X. Dupin, p. 608.

così di un gran numeno di Ortodossi proccupati, a cui la loro sola frivolezza fece peradere il piacre del medisimo procorder. Noi vicinimo, che fin dal quinto secolo S. Celestino papa si lamentava i di quegli scrittori leggieri, intesi unicamente nelle loro
opere e chie del mono, simando procaciaria finan di finezza e di sagicità mente
non imponevan altro che al volgare ignorante. Se vi furono degli spiriti vani che mentarono questo rimporevon edi piu laminoso de secolo della Chiesa, quanti non se a deblono trovare nel secolo del riffinamento e della presumione! Lasciamo ch' e si perdano nelle sorgenti infette, a cui graba loro di attiguere; siano contidenti intermente degli scritti dei memici dichiarati della Chiesa; chano il maggiori vanto
administrati della Chiesa; chano il maggiori vanto
administrati della chiesa di maggiori polivico di monte della chiesa; chiano il maggiori vanto
administrati della chiesa di maggiori della conseguenze semplicissime che ri sializioni mimeliatamente, e gio da fatti e dalle conseguenze semplicissime che ne i sultano immediatamente, e con da ragionamenti lambicati, che noi pertudiamo di far conoscere il vero stato delle cognimoni unanne ne' cinque secoli, che seguirono i sei primi.

Ma in questa lunga serie di ben cinquecento anni, quanti non se ne debbono a Irlia prima levare da codesto regno cotanto esagerato dell'ignoranza? Nella natura ogni cosa si accorda ed è bene assortita, e le estremità rispettive di due oggetti vicini, anzi che essere separate da tratti indivisibili e decisivi hanno sempre una tinta comune che pare confonderli insieme. La marcia dello spirito e de costumi è ancor più imperettibile di quella degli oggetti che ci cadono sotto i sensi. E però noi abbiam già fatto notare, che lo stato delle scienze e dello spirito umano nel secolo settimo, non civersò quasi ne punto ne poco da quello che noi abbiam visto nel sesto. Ragionerebbe pure male chi volesse cavare delle conseguenze contrarie dalla lettera in eccesso modesta, che scrisse papa Agatone intorno al sesto concilio, monumento molto male presentato da una mano, che d'ordinario si mostra molto più valente. Ne si dipingono tutti i preti e i vescovi d'Italia come altrettanti miserabili garzoni da bottega, che si potevano a stento guadaguare il loro pane d'ogni di colle loro meccaniche fatiche, e che per corseguenza non potevano avere il tempo necessario per le scienze adatte al loro stato. Chi è, che non sappia riconoscer qua o l'eccesso dell'umiltà del virtuoso Agatone o i gusto del suo tempo per l'ampollosità della stile e le iperboli, e meglio ancora la brama di interessare più vivamente l'imperatore alla tranquillità dell'Italia e della Chiesa romana, troppo già sturbata nel cuore di lei da' suoi nemici domestici? La lettera melesima del pontefice basta per metter lui e il suo clero al coperto da ogni sospetto d'ignoranza m fatto di cose ecclesiastiche. Si trova in essa tutta l'erudizione conveniente alle circostanze: i passi più conchiudenti de Padri greci e latini, dei greci in originale e dei latini tradotti in greco; un'applicazione giustissima di questi passi; la loro opposizione ai principi empi degli innovatori e la conformità di questi colla dottrina degli antichi eretici. Nella condotta dei sette legati, che il papa mandava al sesto concilo si rinviene la medesima erudizione ed anche una maravigliosa finezza di critica rispetto alla cronologia, ed alla diversità delle edizioni, una dialettica giusta e sicura, milta sagacità in cogliere i diversi rapporti delle proposizioni più speciose e a smascherar ? errore meglio coperto. Così, anche dal punto più sfavorevole al settimo secolo v'è ragione di convincersi, che le tenebre della barbarie non vi avevano per niun verso oscurata la face

I primi elementi della storia bastano per allontanare questa frivola presumione. Noi abbiam, già fatto oservare che non si aminestro i figlinoti del barbari nel novero dei cherità se non nel settimo secolo, e che tale fa nel cierco la sorgente principale dello spinito di dissipazione, delle inclinazioni e delle tendenze che facevano languire le scienze e gii statid. Ora, mon sussistendo la causa, non poten seguitane l'effetto. Il tempo solo, in modo poco sensialite e grado grado doveva conferigii l'energia e l'altività ne-cessarie a muovere i diversi soggetti secondo le loro progressare dispossizioni.

Per la medesima ragione l'ultimo de secon attribuiti all'età d'ignoranza, doveva avere alcun che di comune col primo secolo dell'età seguente, il rinovamento, almeno

<sup>1</sup> Epist. ad Nest.

shozzato delle scienze e degli studi si riferisce al secolo dodicesimo, e di fatto non si vide mai lo spirito umano ripigliare un più vivo slancio nell'arte del pensare o del ragionare. Ora, siccome i notevoli mutamenti nell'ordine morale non si operano mai bruscamente, questa passione per gli esercizi intellettuali non pote essere così viva nel dodicesimo secolo, se non fosse stata concepita e fomentata infino ad un certo qual punto nell'undecimo. La ragione ci dice, che tale rivoluzione doveva operarsi così: la storia ci fa sapere che ella si è di fatto operata. La luce, da lungo tempo rilegata quasi tutta intera ne chiostri e cresciuta ad agio in una coltura pacifica ed assidua, fece tutto ad un tratto quell'esplosione, che maravigliò l'universo in quella che lo illuminava. Questa grand'opera era stata preparata fin dal secolo ottavo da Garlomagno, il cui splendido regno deve esso pure venir levato dalla massa delle tenebre della seconda età, e con tanto maggior ragione, perchè vi fa un contrasto più singolare e più maraviglioso; il quale splendore si sostenne, almeno per le scienze ecclesiastiche, sotto il regno di Luigi il Buono, e meglio ancora sotto quello di Carlo il Calvo, il quale ha protetto costantemente i dotti, e fece intraprendere ed eseguire con successo le versioni latine de' Padri greci. La luce risplendette molto più viva nelle Isole Britanniche, sotto il regno del grande Alfredo. Ma invochiamo in prova il seguito degli avvenimenti.

La chiesa d'Oriente meno esposta che quella d'Occidente alle ingiunie ed al tumulto della barbarie, conservo più il nuga pezza le scienze e le arti, amache del ripsos. La sciando stare le cognizioni che non toccano la fede, noi abbiamo ritrovato nel sesto concilio tenuto nel 680 contro il Monotelhi, tutta la profondici di oltoritan, che avrea diretto un cento trent'ami prima la condanna di Eutiche, e di Bioscoro. Vi si trovò ami un grado pia grande di penettuzione, necessaria contra de settari più sottile; che col mezzo di alcune move modificazioni riuscivano accora a far correre degli errori con tanta solemità anatemitazzia, per la più puta dottirna della Chiesa. Il velo della frode fiu levato prima da due dottori, la cui destinazione non fiu è meno divina, nè meno feddimente ademputa di quella del Padri sassistati contra i primi eriestarchi.

Tutti gli artifizi di Ciro e di Sergio, i quali poco mancò non sorprendessero il capo medesimo della Chiesa, non poterono imporre a S. Sofronio di Gerusalemme; egli resistè gagliardo a que superbi patriarichi di Alessandria e di Costantinopoli, di cui vedeva da vicino i maneggi e la perfidia; egli scoprì a papa Onorio le insidie che gli erano tese sotto le sembianze del maggior bene; premuni i pastori e i popoli con istruzioni degne degli elogi e dell'adesione di un concilio ecumenico. Voi avete veduto il santo abate Massimo mostrar le sue qualità superiori con vie maggior forza e mettere in tanta ammirazione la vigoria del suo genio, quanto l'eroismo della sua costanza. Povero di Gesù Cristo, spoglio di tutti i vantaggi del secolo, onde aveva fatto il religioso sacrifizio, egli soggiogo l'orgoglio di un capo di fazione, del pastore prosontuoso della città imperiale: a bella prima ei confuse tutte le sottigliezze della sua vana dialettica, lo ridusse in una conferenza pubblica alla disapprovazione più formale ed esemplare; gli persuase di andare fino a Roma a riparare lo scandalo della sua temerità con un' umile sommissione al capo della Chiesa. La possanza de' signori del mondo non impose a Massimo più del lustro esteriore della gerarchia. La sua vita venue manco sotto gli eccessi raddoppiati de' suoi persecutori; gli fu spiccata la lingua, che aveva così potentemente difesa la verita; fu mozzato della mano, che l'aveva consegnata nei suoi scritti immortali, e finalmente venne fatto morire in esilio e nel manco barbaro degli alleggiamenti, che gli erano stati renduti necessari; ma i suoi persecutori sconcertati annunziarono la loro propria vergogna proscrivendolo, e acquistarono tanto più grande autorità alle sue opere, quanto maggiore cura avevano preso in inaridirne la sorgente.

Nel quarto e nel quinto secolo, nel secoli più vantati della Chiesa, Massimo sarebbe parto ispirato pi modo sublime, con ciu eispose tutte le profondità del mistro della l'incarnazione, e specialmente le dne volontà del Verbo fatto carne. Egli trattò il domma incomprensibile della Trimità con tale buon successo, da poter essere una tale opera attributia al grande Atanasio. La processione medesima dello Spirito Santa, cosi difficile ad esser colta da tanti altri dotti della san nazione, non istiggi punto a lui, Questo egenio, preterativo e vasto ad una guissa, concepi il rapporto esserziade di questo punto

slegato di credenza coll'unione è l'inséparabitid di sostanza fra le persone divine. È non minor lustro si acquisid rolla conocerzas della morale; e nella scienza della vina interna, dove aggiunse con tanta edificazione la sperienza alla teorica, egli meritò di essere paragonato a S. Giovanni Cimazo, il quale fu quasi suo contiemporaneo, di eni il settimo secolo porteble, se ne avese bisogno, rivendicar lem anco l'illustrazione).

Ma quanti altri personaggi illuminati, c' che gli stretti confini di un discorso non mi consentono di fare una estatte enumerazione il fulti sulle ardenti arene della Libia vio avete veduto il vescovo Cresconio immortalarsi colla raccolta dei canoni, che forma la base della collezione moderna di rastel ed il Veol. la Ispagna, prima dell' invasione del Moris si vide S. Isidoro e S. Idelfonso di Toledo segnalarsi fra una copia d'altri il-lusti dotti; isidoro con una erudione che abbracci quasi tutte le arti e tutte le scienze, che non lo Isaciò ignaro di cosa alcuna della disciplina ecclesiastica ggi acquisisti particolare grandissima celebriti nella scienza dei drivini utici, be tutta l'Esparia si fece un onore di riverve da lui la litungia unozarabica: Hedonso, per la lega, che egi seppe fare delle belle lettere e della poesia colla teologia sobilime, della quale la messe fuori tutte le profondità esponendo le maraviglic così della vergunità di Maria, come delle proprieti delle divine Persone.

Le Gallie, così diverse da sè medesime, dappoichè erano soggette a de'conquistatori germanici, e più sfigurate ancora per le loro frequenti relazioni e la loro permanente associazione con tali nazioni selvaggie, le Gallie anch'esse mostrarono de'preziosi vestigi della scienza ed anche dell'eloquenza de'loro primi dottori. Voi ne avete potuto giudicare anche dal poco che vi abbiam presentato delle omelie di S. Eligio, il quale aveva impiegato i più begli anni della sua vita in esercizi affatto diversi. Non ostante la semplicità loro, quante scintille non vi avete ravvisato voi di genio, quali tratti d'eloquenza, e di quell'eloquenza viva, schietta, insinuante e la meglio assortita al carattere ed al gusto della sua nazione, che Eligio parve sapere fin d'allora discernere? Quanti passi patetici, quante figure e modi nuovi, quante immagini forti delle gran verità della religione, del peccatore moribondo in particolare e dell'anima accusata dalle sue proprie opere al tribunale del Giudice supremo! Ma quello che ci importa infinitamente di più, dono sentite le facezie non so se più fredde o menzognere degli eretici, è la solidità di quelle istruzioni, la purezza della loro morale, la sublimità della perfezione che esse ispirano e la nobiltà de pensieri che esse suggeriscono per far servire degnamente il Signore in ispirito ed in verità. Non limitandosi, secondo le ironie calunniose di codesti insultanti settari, ad esaltar soltanto le indulgenze, il pagamento delle decime, delle donazioni in favor del clero, il santo oratore per lo contrario non cessa ad ogni pagina di ispirare il vero spirito del cristianesimo, il dispregio delle cose terrene, l'amor di Dio sopra tutte cose, la concordia e la fratellanza fra tutti gli uomini, l'orrore del peccato, il timore degli eterni giudizi, l'esercizio di tutte le virtù e la mortificazione di tutte le passioni.

Noi non ci proponiamo, e negli stretti confini in cui siamo non ci verrebbe possibile di disegnare e nè manco abbozzare il ritratto di tutti gli uomini dotti , che hanno illuminati i tempi di cni favelliamo. Ristringendoci a quelli che si sono segnalati fra i loro contemporanci, e che sotto molti rispetti hanno meritato la stima di tutti i tempi posteriori, che non potremmo noi dire per l'ottavo secolo, del venerabile Beda, di S. Giovanni Damasceno, il flagello degli Iconoclasti, dei giudiciosi storici Fredegario e Paolo, diacono di Aquilea? Pel nono secolo, dell'erudizione dell'abate Alcuino, e non ostante tutti i difetti del suo stile, del suo genio capace di dirigere quello di Carlo Magno nel ristoramento delle lettere? Delle sane istruzioni di Teodulio d'Orleans a'suoi sacerdoti? Degli scritti sodi e ben anco tersi di Agobardo e di Amolone di Lione contra gli errori e le superstizioni del loro tempo? Del trattato di Giona d' Orleans contra Claudio di Torino? Del discernimento e della critica di Adone di Vienna e di Usuardo ne' loro martirologi? Delle opere di Ratramo d'Orbais, di Rabano di Magonza e di Pascasio Ratherto! monumenti tanto più discreditati dai profanatori cretici de'nostri santi misteri, quanto più le loro novità sacrileghe vi erano più vittoriosamente confuse? Vorrò io partare d'Incmaro di Reims, degno egli solo di illustrare i tempi ne' quali ha vissuto, qualunque sieno pure stati, o sia piacinto ad alcuni critici di colorarli? Si vorci egli cretere, che egli sia sato ne' tempi d'ignocanza, o che i tempa che lo hanno vedato nascree chorre mentino sonora una tale ignominosa qualitazione? Ei non di a soltanto l'uomo del suo scolo il più versito nella conoscenza dei canoni, il più attaccato per principi alte regole sacre della discipina; seppe altresi samsocherare gli monvatori più astuti e più abilmente coperti; sparse ne' concià de' torrenti di luce; vi dissipi immanitame te più viete proccupazioni colla forzi del suo rapionare el l'ascendente del suo genio, a malgrado degli ostacoli, che il suo spirito altero ei laso caraltere ributtante riproduceva continuamente; egli ricondusse, e assognetti olla versi i, pretati, che la supersitione, la falsa compassione, le pratiche e i personali interessi allontanvazion maggiormente de assegnormente de sessi-

Nel decimo secolo e in sul cominciar dell'undecimo, vale a dire nelle più profonde tenebre dell'età dell'ignoranza (poiché noi non temiam più di usare di tale espressione così bene spiegata dai fatti), a quest'epoca, la meno adulata certo dagli scrittori di tutti i partiti, quanti lumi non abbiam noi non ostante ritrovato e quanti ingegni altresì commendevoli agli occhi di tutti quelli, che hanno voluto formare il loro giudizio con conoscimento di causa? Fra la moltitudine d'uomini inaccessibili all'indolenza ed a' capricci de' loro tempi si è veduto Flodoardo segnalarsi nel genere istorico pel suo criterio e la sua esattezza; Luitprando per l'interesse degli aneddoti, per lo svilnppo delle cose più impercettibili della politica e della fortuna, pe' sali, forse sparsi con troppo larga mano, dell'ironia e della censura. Noi potremmo aggiungere Simeone Metafraste per l'arte inimitabile de' Greci nella narrazione, se non avesse abusato del suo ingegno e delle sue cognizioni, sagrificando la verità della storia all'amore del maraviglioso e del brillante. Ma si può dimostrare nel medesimo secolo e nella medesima nazione l'imperatore Leone VI o il Filosofo, degno sempre mai d'attenzione per li suoi scritti eloquenti e pel suo trattato di tattica, che giunsero infino a noi. Rispetto alla spiegazione del domma e della disciplina, e chi è che non abbia ammirato Attone di Vercelli, Abbone di Flenri, Fulberto di Chartres, Burcardo di Worms, Udalrico di Augusta, in particolare sul celibato de sacerdoti, e Lanfranco di Cantorberi per la finezza della sna dialettica e la forza de' snoi ragionamenti contra Berengario, che mandavano disperato? E per finirla in poche parole, tutte le cognizioni, tutto l'ingegno, tutte le doti che importano alla purezza e alla gloria della religione, non le avete voi vedute insiem raccolte nell' incomparabile primate d'Inghilterra, S. Dunstano, e nel re Edgardo, ond'egh fu l'oracolo?

Noi non parleremo di poesia in una età troppo tumultuosa davvero per la quiete ch'essa vuole; nondimeno anche in questa fatta di cose si videro negli Inni Salve regina ed Alma Redemptoris attribuiti ad Ermano di Richenon, nel Veni Creator e negli Inni del nostro pio re Roberto, de' monumenti poco eleganti, è vero, ma nel fatto dell'unzione e del sentimento che essi respirano, anteposti da ben sette secoli alle produzioni più accurate e più finite della moderna eleganza. Parlerò io di quella pro-fondità di calcolo, di que' prestigi matematici, che fecero accusare di magia Gerberto di Reims, o Silvestro II, papa? La sua valenzia in queste scienze sublimi fu per lo meno tanto bene stabilita da attribuirgii l'introduzione della cifra araba in Francia, e per conseguente i progressi che l'arte di numerare e di misurare fece con questo metodo. Al tempo istesso, vale a dire nel più fitto delle tenebre del secolo decimo, si vide inventare da Guido di Arezzo quella maraviglia di tecnica, che in pochi mesi forma infinitamente meglio all'arte del canto che non tutte le speculazioni e i metodi antichi e moderni intorno ai principi dell'armonia. Ma gli è da rilornare al nostro argomento. Dopo cotante prove, molte delle quali vanno anche molto più in là di quello che noi dovevamo stabilire, e che sono tutte fondate sui fatti, che voi avete avuto agio di esaminare nel corso della Storia, non possiam noi alla perfine conchindere, che l'ignoranza della seconda età della Chiesa non fu così grande come l'haono affermata gli eretici degli ultimi secoli, e una calca di ortodossi ingannati hanno ciecamente credito sulla fede di una allegazione così sospetta? Ora è da aggiungere, che tale pretesa ignoranza non riuscì nè manco così perniciosa, come piacque di immaginare.

Lorenzo Valle, che sebbene italiano e onorato della protezione di alcuni papi, pare aver dato ansa alle tenerarie critiche degli scrittori protestanti, ridusse quasi tutto il

merito del genio a quello dell'eleganza e della pura latinità, che di fatto egli contribui maggiormente a rinovare, dappoiche i Goti avevano così stranamente alterato il gusto dell'autica Roma. Gerardo Vossio peggiora questa censura con tutta la malignità, che lo spirito di setta può ispirare contro la Chiesa e gli scrittori ecclesiastici. L'arte della critica, la quale originò soltanto nel secolo seguente, il gusto nelle opere di spirito, che fu debitore a lei del suo risorgimento, e così pure lo stile, la precisione, la chiarezza, l'ordine e il metodo ignorati da si lungo tempo, fecero risguardare senza eccezione tutti gli autori del medio evo come una calca d'ignoranti e quasi d'imbecilli che si proscrissero, non degnando pure di aprire i loro volumi.

Noi non contradiremo punto i difetti che i gramatici e i letterati cavillosi hanno ad essi rimproverato; ma pretendiamo però di provare, che un tal genere d'ignoranza non recò danno alcuno, o almeno nessun danno essenziale alla scienza della religione, Di fatto, a qual cosa mai si è distesa una tale ignoranza nel quadro che abbiam tessuto colla più severa imparzialità? Voi l'avete veduta ridotta presso a poco al manco di critica, di elocuzione e di metodo. Ma primieramente per la critica, non si potrebbe forse dimandare se quest'arte, impiegata nel senso de' suoi panegiristi che passano ogni limite, non è divenuta altrettanto dannosa che vantaggiosa alla scienza della salute in ragione di quella specie di pirronismo, nel quale noi la vediamo degenerata? Il poco uso che hanno fatto i Padri e i santi dottori di questo moderno procedere, ha egli forse renduto meno efficaci le opere dommatiche di S. Agostino per esempio, o le commoventi omelie di S. Giovan Grisostomo? Ora, questa sottigliezza di discussione era essa più necessaria alle nazioni gote, tedesche, sclavone, che non ai greci ed ai romani? Si trattava di fare abbandonare a questi popoli barbari le osservanze mostruose del paganesimo più brutale e più stupido; di informarli poscia ai doveri del cristianesimo, della società, dell'umanità, tutti quasi ad una nuovi per loro; di tenersi continuamente in guardia e di premunirli essi medesimi contra i capricci della loro incredibile instabilità. Iu tale disegno di quale uso mai sarebbe stato il lungo esame dei segni così spesso equivoci, per mezzo de' quali si pretende di discernere i documenti autentici dai monumenti supposti? Qual era dunque il pericolo di questa mancanza di discernimento? Si pubblicavano di buona fede, si credevano con semplicità alcuni miracoli, alcuni tratti di virtù poco fondati in prova, poco degni, se si vuole, della maestà del culto cristiano, concepito secondo i nostri costumi. Ma allora il popolo era uelle generali edificato di tali maraviglie o reali fossero od immaginarie; e tali esemplari, qualunque si fossero, avevano una calca di sinceri imitatori. Ai nostri giorni la critica ha il suo vantaggio, in questi giorni di presunzione e di raffinamento; durante l'infanzia dei popoli, che surrogavano quelli di Roma e di Atene, sarebbe stata un'arte sterile e quasi nulla. Si vuol nondimeno confessare, che questo genere d'ignoranza ingenerò o accreditò alcune superstizioni. Ma se la semplicità ha i suoi pericoli, sono forse meno funesti i pericoli di questo spirito di osservazione e di discussione, che rende ogni cosa problematica? V'ha egli minor pericolo in fare dei miscredenti, che nou in rendere creduli i

semplici? L<sup>f</sup>eleganza e la delicatezza dell'elocuzione sarebbe ella stata in maggior uso che la critica in quel miscuglio di popoli ingnoranti, che non avevano per anco nè forma propria ne deciso linguaggio? Rispetto all'ordine del discorso, alla nettezza, alla precisione, certamente ch'elle sono qualità acconce a trattare con ogni ente pensante. Nondimeno sono esse forse di una necessità assoluta e universale? Riguardo almeno alla classe d'uditori di cui si tratta qua, non v'ebbe egli nulla che potesse, surrogarle? Le lungaggini, le ripetizioni, la medesima enfasi e la pompa di tropi rettorici, se pure eran per essi nozioni comuni e triviali, una tale maniera, la più imperfetta in sè medesima, non era forse la meglio assortita alla tardità della loro concezione? Non era essa forse più acconcia di tutte le grazie e della precisione dell'atticismo, a fare entrare nel loro spirito le verità della salute, a scolpirvele in tratti profondi e durevoli? Non si ammaestran punto i figliuoli o il popolo della campagna come gli abitatori letterati delle città, e la diversità dei tempi uon influisce meno che quella dei luoghi sulla capacità degli uomini.

Ne si dirà forse, che l'ignoranza della seconda età si stendeva così ai maestri, come

ai discepoli, che tutti i germi del genio si trovavano soffocati sotto questo monte enorme di tenebre, o ben anco, che non v' aveva allora ne genio, ne spirito d'invenzione. Noi potremmo rispondere a queste allegazioni perfettamente gratuite, che gli nomini nascono presso a poco i medesimi in tutti i tempi; che i talenti dipendono sopratutto dalla loro coltura e dalle circostanze più o meno felici, le quali servono a svilupparli-Ma senza entrare in un genere di discussione, nel quale l'affermativa e la negativa si reggono in una maniera quasi del paro plausibile, intralasciamo quello che ci importa tanto poco di difendere. Supponendo, che nel decimo secolo e ne' vicini secoli non vi fosse ne genio, nè spirito d'invenzione, che cosa se ne potrebbe conchiudere? La scienza della religione, di cui si tratta unicamente, si troverà ella forse più oscurata? Il Vangelo, venuto dal cielo, è esso dunque l'opera dello spirito umano? Procedon forse dagli uomini le regole della fede divina e le celesti massime, che ci debbono guidare nelle vie della salute? tesori di sapienza, di cui furono provveduti in copia i dottori e i pastori de' tempi più sterili in ogni altro genere di cognizioni; e voi ve ne avete dovuto convincere dalla semplice notizia che vi abbiam presentato de' loro scritti molto meglio ancora delle regole pratiche, che essi medesimi vi hanno disegnato nella loro condotta

Se esi avevano poco genio ed inventiva, e tanto più stavano attaccati agii insegnamenti de' sunti Tabri e de primi scrittori ecclassiciti. Essi non comporvano, ma compilavano, raccoglievano gli squarci della traducione, sparsi qua e là, e se così vi piace, si limitavano ad estratre e a copiare, felici disposionion manifestamente provuarte da Co-lui, che ordina solo ciò che egli ha messo nello spirito dell' uomo! Noi andiamo ad esse debitori del preziosi monumenti, che si sono conservati nei monasteri e nelle altre scuole cristiane. Ed ecco un altro vantaggio, che mostra vie più chiara l'impronta della mano santa e sapiente, che sa cavare il bene dali male medisimo, questo genio così ristretto del medio evo trovò nella sua medesima tardità un preservativo contro la maniera di innovare e di dommatizzare; non si vide mai la Chiesa per si lunga perza, e così perfettamente tranquillà dal lato delle sette e delle erese, quanto nel penodo più tenebroso di quella clà, che si studia tanto a deprimere. Maraviglia ford d'opni esempio in ogni altra epoca e fin nel giorni più splendidi della sposa di Cristo: per tutto il decimo secolo non surrea clam apostolo di Statua.

Ma v<sup>3</sup>ha un'altra maraviglia antor più sorprendente. Sotto que' pontefici che feccro l'obbrothro i el desolazione della Chesa romana ne secoli derime o undecimo, siotto que' papi, che andavano debitori della loro esaltazione solo alle violenze, alla cabala, alla amonta, alla protezione di libertine, si videro i popoli obbedireo con maravigiloso rispetto a questi indegni successori di Petro. Le forme e l'apparato che coloraziono il con una sommissione inaltrabile. Constituitioni neque come siciene, che l'ignorata della seconda età non venne punto funesta alla religione. È dico anche più era impossibile che dila fosse o così generale e così proficola come venne rappresentata.

Di quanti mai tratti immaginari e incoerenti i settari degli ultimi secoli non hanno essi composto lo strano quadro che ha affascinato tante menti? Intralasciando di seguitarli nelle particolarità delle loro chimere, ei basta richiamarci in due parole quali erano in una e il loro scopo e il bisogno della foro setta. Sotto colore di riformare la Chiesa, ei si proponevano non solamente di mutar la fede professata in tutti i secoli, ma di abbatterne ben anco i più memorabili monumenti; di rompere, per così dire, tutte le linee di comunicazione che restavano fra il corpo e i membri divisi, a fine di rendere la scissione fuor d'ogni rimedio. In passato i discepoli d'Ario, di Nestorio, di Eutiche, tutte le sette più risolute e più potenti avevano almeno conservato i sacramenti, il sacrifizio, tutto l'ordine esterno del culto pubblico. Col mezzo di tale rassomiglianza cogli ortodossi, ei si erano a loro per insensibil maniera avvicinati e si trovavano alla perfine riuniti ad essi. Dirigendo, secondo tale esperienza, la loro politica infernale, i due anticristi del sedicesimo secolo, nel modo di eternare il loro sacrilego scisma e di rendere impossibile ai popoli sedotti il fare ritorno al centro della santa unità, presero ad impresa di non lasciare loro nulla di comune col tronco da cui quei ramoscelli appassiti si trovavano spiccati. Su tale intendimento ei foggiaron loro una religione senza sagrifizio, senza sacerdozio, senza dignità e quasi senza culto-

Non ostante l'entusiasmo e lo spirito di licenza, basi di tali arti di riforma, ei bisognavan trovare dei colori ingannevoli e fallaci tanto di coprire un attentato così ributtante, da autorizzare l'intero rovesciamento dell'antica religione, o almeno della rehigione allora esistente. Ei si voleva dunque persuadere altresi, che il culto ricevato era abusivo, che era stato aggiunto alle istituzioni di Gesù Cristo e degli Apostoli. Ma come riuscirono a rendere verosimile una tanta accusa, e a qual tempo riferire questa immaginaria innovazione? Ei furono similmente obbligati di immaginare una età di ignoranza, o piuttosto di stravaganza e di stupidezza, nella quale tutti gli nomini non diversassero dai bruti che solo per la figura e per la parola. Tale è difatti il quadro, che i discepoli di Lntero e di Calvino ci hanno disegnato, e che dovevano di necessità disegnarci per mettere in credito la più inverosimile di tutte le supposizioni.

Senza di ciò, come figurarsi che il culto cristiano nel breve corso di pochi anni sia stato alterato nella sua essenza, depravato dapertutto, mutato affatto e assolutamente falsato? Che l'idolatria siasi da ogni parte introdotta nella Chiesa, che vi sia presa la figura del corpo e del sangue di Gesu Cristo per la sua sostanza e che vi abbiano adorato dei puri simboli invece della realtà? Allorchè i bestemmiatori cominciarono a divolgare tali spaventosi vaneggiamenti, che essi attentarono ai nostri tabernacoli e calpestarono i terribili misteri; che vivi richiami, quali grida di indegnazione e di spavento si udirono dapertutto, non solamente da parte dei dottori e dei pastori, ma del minuto popolo e dell'ordine più comune dei fedeli, fin delle donne e dei fanciulli. L'orrore e l'esecrazione si comunicarono fino alle società scismatiche della Grecia e delle estremità dell' Oriente.

Per la medesima ragione, se dopo istituita la religione di Cristo, pura e perfetta fin dalla sua origine, fosse mai stato tempo in cui dei profani zelatori avessero proposto alla pubblica adorazione dei vili elementi e delle figure senza oggetto, quante contradizioni mai, quanto mormorare almeno, quali grida di stupore non avrebbero sollevato? Senza il soccorso dell'erudizione e delle dotte investigazioni, il popolo fedele aveva sotto gli occhi e alla mano quel che bastava a rendere manifesta l'impovazione e a confondere l'innovatore. Si celebrava allora meno spesso, è vero, che oggidi, ma sempre frequentemente, il santo sacrifizio dei nostri altari; tre volte l'anno se ne riceveva ben anche l'adorabile vittima, non si tralasciava mai di munitsi di questo viatico salutare all'ultimo passo; si risguardava quale terribile pena l'esserne privato in vita, e alla morte una tale privazione pareva intollerabile e disperante: ora si vorrà egli presumere, che non si conoscesse punto quello che si desiderava con tanto ardore e si riceveva con sì gran rispetto e consolazione?

A tôrre ogni incertezza intorno a ció, fermiamoci sopra alcuni dei fatti che devono servir di materia al seguito di questa Storia; vediamovi anticipatamente i personaggi più virtnosi, que'santi di ogni ordine e d'ogni condizione sospirare all'approsimarsi della morte, dietro all'agnello immolato per la loro salute; vediamone alcuni farsi deporre agonizzanti sul pavimento, non osare comparire ai suoi occhi altro che sotto la cenere e il cilicio; tutti annichilarsi al suo cospetto e rendergli gli omaggi che la creatura non debbe che al suo creatore, chiamarlo il loro solo sostegno, la loro unica speranza, il loro redentore e il loro Dio. Prestiam l'orecchio alle istruzioni dei dottori e dei pastori, apriamo, scorriamo i loro numerosi scritti; dappertutto noi li troveremo in perfetto accordo coi Padri della prima età. Essi non amplificano le loro espressioni, si annunziano com'essi con semplicità, con intera sicurezza. El parlano di un tesoro la cui possessione si riconosce che non è stata loro punto contrastata; essi ignorano le sottigliczze degli empi contraditori, che non immaginavano mai dovessero comparire. Se talinno di loro si esprime con una mesattezza che possa dar presa ai cavilli eretici, nello spiegarlo e giustificarlo, i difensori più circospetti del sacro deposito provano in vincibilmente che la credenza fu tutt'altro che indifferente in tale materia.

Allorchè Berengario, al finir del decimo secolo, cominciò nella polvere della sua scuola, nelle sue lettere, nelle sue famigliari conferenze a diffondere sordamente i suoi errori contro il sacramento de nostri altari, con quale orrore non si gridò da tutte parti all'eresia e all'empietà? I suoi propri amici, dei cherici presi così a caso, fra le cui mani caddero alcuni scritti furtivi dell'eresiarca, i buoni solitari della badia di Presux in Normandia, il duca Guglielmo, Enrico re di Francia, tutti i fedeli ad una voce, cheric e laini, elternti e non modami e religiosi, a monarchi e privati, tutti si fanon a gridare alla bestemuia ed allo scandalo, tutti si comunicano di provincia in provincia in leo reciproci tumori, e h fanon sonare fino sotto i portici del Vaticano. Roma ni concilo, priva immaninente l'immovatore della comminore, il giovane duca di Normandia in una pubblica conderneza lo fa coprire di confusione dai dottori più celebri de'suoi salsti; il monare tracces raguna nella sua metropoli un numeroso concilio, al quale assiste eggi stesso insieme colla sua nobilati. I overcein eristimu sono per si latim nolio offere dalla dottirua inudita del serzamentario, che tollerano a mala pena la lettura di una sola delle sea lettere. Il sosumo pomietto convoca pel medicimo gegetio ture, che si era già ritutatito al concilio di Toura, è contretto a farto nuovamente al rospetto del capo della Chiesa. Dopo la sua morte è proscrive da capo la sua empita dottirua nel concilio di Fincenza. Prima e dopo la morte di lui i predicatori e i dottori si levano da tutte parti, a fine di premunieri fedeli contro le sue bestemmic.

E quale è in tale combattimento il procedere dei dotti e dei concili? Quello di tutta l'antichità, quello dei giorni più luminosi della Chiesa. Si parte dalla fede professata in ciascuna delle chiese particolari; se ne interrogano i vescovi, testimoni necessari della tradizione; si consultano, si ravvicinano i monumenti successivi; se ne prova la invariabile perpetuità; si mettono gli innovatori in contradizione coi Padri più antichi e più riveriti, risalendo di secolo in secolo infino a quello degli Ambrogi e degli Agostini, insino alla sorgente di quella luce primitiva e sovrabbondante, che doveva riflettere sonra tutte le ctà seguenti. Il che si notò negli scritti di Lanfranco contra questo eresiarca. Per quanto valente e superiore che egli fosse nell'arte dialettica all'altero e geloso Berengario, pure ei non procedette contra di lui per questa via filosofica e naturale. Che cosa lo abbiamo noi udito rispondere a quel presuntuoso innovatore? Che egli era stato condannato dai concili di diverse province, dai suffragi unanimi dei prelati cattolici, dalla Chiesa romana e dai sommi pontefici; che la formola di fede tessuta contra di lui al concilio di Roma dal cardinale Umberto non era solamente l'opera e non era solo la credenza di questo dottore particolare, ma si quella ben anco del concilio medesimo e di tutte le chiese che l'avevano ricevuta con giubbilo, rendendo grazie a Dio dell'abiurazione del colpevole, che esse credevano sincera; che tale era la credenza comune, alla quale egli insultava; ma che era cosa propria degli eretici il beffarsi della fede dei semplici e volere sottoporre ogni cosa ai pretesi fumi della ragione. " Quanto a me, diceva tuttavia Lanfranco, io voglio che voi sappiate, voi e l'universo, che quand'anche io non avessi ne dottrina ne ragioni da provare la mia credenza, io amerei meglio essere col volgare un ortodosso ignorante e materiale, che non essere con voi un eretico dotto e incivilito. Dio m'è testimonio, quando si tratta di sante lettere, che io non vorrei nè proporre nè risolvere questa fatta di quistioni colla dialettica ». Non ostante queste umili e religiose proteste, il dottore cattolico confuse ad una guisa Peresiarca, e colle regole più fine dell'arte, e coi modi perentori della tradizione.

Il cardinale Umberto dal canto suo tessé, come si è veduto, una formola di abitrazione così sempice e precisa e chiara, che furmo per sempre la disperzazione e l'ob-brobro del suo spergiuto sottoscrittore. Moltissimi altri dottori lo confusero colla medesima facilità e successo. Vi furno appena alcuni cancia statri che mon comparona la menoma città e nei manoc un viliaggio, come fece notare fin dal secolo istesso Guimone, monaco di S. Lenfredo della diocesi di Persura. La setta ricade, quasi appena nata, nelle tenebre ond'ello usciva, e vi rimase sepolta per quattro secoli, infino a che il Signore permise al padre di riglianti di pertituono di dir patire alla Chrissa la più dura forses di tutte le sue prove !, Dal che ne possismo noi forse cavare almeno l'una di queste deligosogregenez: o che i tember dell'el d'ignoranza non cerano così pro-fonde, come si immagina, o che i lumi che le si negano non eran ponto necessari per la conservazione del sacro deposito del sacro

Ma conclinatismo più decisamente, dopo tanti fatti certi, la cui segnitata lettura lete evidenti tutti gi spritt che noi sa sono ostimati a respinegria di unue pue la luce rangetica in mezzo alle trucher più fitte che l'inferno mandasse mai, ba gettato sempre, del raggi abbastana vivi per diriggere l'insegnamento dei pastori e la sommusione dei fedeli dunque nei il nono, nei il decimo secolo, nei alcun periodo, nei alcun puriodo del lunga durata della Chiesa non furnono copetti ni si tato modo dalle nombre dell'igno ramza, che si potesse senza ostacolo e senza richiamo mutar la credenza universile, la fede partica. Il culto pubblico e giornalero, che si potesse introdure l'idottina nei nostri sustuari, che si morti con controli dell'introduci della controli del

Ma audiam più in la 'efeciam vedere per giunta, qualunque sia o si suppomenama tale iginoranza, che la Providuma ha formito contra i suoi persondi dei priservativi, septablondanti. E primieramente, il Salvatore co' suoi divini oracoli intorno le diverse prove della sua chiesa non ci ha egli sufficientemente pervenuti contra questo genere particolare di pericolo? Sicrome nelle sue mire bisognava che la religione tinonfasse della violenza del paganesimo, chella sottiglierza delle erecis, dell'absordilare sistema della ordivera tironfar pure dell'ignoranza e della borbaria, della consisione e della depraziazione che ne sono la conseguenza, ed cistado del cattivo esempio del primi pastori. Bisognava che questo precetto evangelico: e fazi qual che discona e non quello, che e sisti, firmo, fosse e reguito, e non fi una tiergo in cui dulo coservazione fondata, unicamente sulla dignità della loro cattoriza, non fosse meno riverita adi viedei delcimo scolo. Ma non ritorima più sulla natura degli spiriti di questa dis, sulla felizo sempicità che rendette ad essi l'eresia strania e come impossibile, sulla docitità di quegli nomini, a quali il solo titolo colerato im molti dei sommi pentifich assib personella di superino mini a, quali il solo titolo colerato im molti dei sommi pentifich assib persone presente di di quegli nomini, a quali il solo titolo colerato im molti dei sommi pentifich assib persone.

che ricevessero i loro decreti colla sommissione più religiosa.

Io non mi stenderò più avanti sugli ajuti procurati dal cielo, affine di perpetuare la sana dottrina; tali furono, con una abbondanza che non si vuole altro più che indicare, le decisioni dei concili, i decreti dei papi, gli scritti con tanta cura conservati dei Padri, e finalmente i monumenti e gli indizi d'ogni maniera, come le sante imagini. esposte nei nostri templi, gli ornamenti sacri, le cerimonie, le liturgie, i rituali e tutti i nostri libri di chiesa, l'insegnamento pubblico ed assiduo, le istruzioni familiari o catechismi, la successione non interrotta de pastori ed anco dei dottori, di cui il corso della storia vi ha fino ad ora presentato il seguito e per così dire la genealogia e la discendenza. Noi potremmo anche prevalerci di molte istituzioni, le quali mostrarono in modo manifesto, che il cielo proporzionava i suoi soccorsi ai bisogni propri e particolari della Chiesa in ogni stato. Tali furono le regole strette e savie, che istituì Giovanni IX per la canonizzazione dei santi, e la forma dell'elezione dei papi, la quale dura tuttavia da Nicolò II, suo autore. Passiamo a quello che è molto più in armonia colla semplicità della seconda età, che l'eccesso incomprensibile d'ignoranza, che le si attribuisce, vale a dire alle grandi virtù, e alla moltitudine quasi incredibile dei santi. i quali furono l'ajuto principale, di cui l'istitutore adorabile della Chiesa la premuni allora contra la malignità del principe delle tenebre. A malgrado del rovesciamento quasi generale delle idee sopra tale argomento, noi non temiam più che quello che noi affermiamo abbia tuttavia aspetto di paradosso dopo il racconto imparziale e l'esame illuminato dei fatti.

Nell'el di barborie, ne' secoli sciagurati, che ne conservaziono per lungo frempo 17-spor carattere, fronco commossi certamente di obliti el orgin attentati coromi, elegii eccessi frequenti di futore e di scelleraggine, mille spettacoli d'orrure, che anche oggidi ion a possono rammemorare che solo in fremendo. Ma per questo appunto affine di opporre l'argine dell'edificazione al torrente della pervirsalta e dello senadado, il 8-guore vi fece brittare delle virti di primi ordine e in numero prodigioso; egli propoziono la copia e lo spiendore de bouni esempi a perciolo della corrunione. Noi mosì in

fairmuno qua se volessimo ritrarre tutti i gran modelli proposti all'emulazione della viriti, o formiti contra i contagio dei visio nella lunga serie d'anni, che un'alnie setta bai indistituimente compresso subsi in demoninazione che gli premerca di vituperare. Cinculamoni con dell'unite rico, Pasismo suche solve con la contra di vituperare. Cinculamoni con dell'unite rico, Pasismo suche solve con la contra di vituperare. Di contra solve i città i contra contr

altro che la pura numerazione e una specie di calendario

Oui la ricchezza della materia mi riduce quasi inevitabilmente all'aridità e all'ingrata concisione di stile. Qual moltitudine, qual nugolo di santi di ogni grado e di ogni condizione, giudicati degni, onorati in fatto di un pubblico culto e che io non posso che scorrervi sopra l'occhio e far rapidamente notare! Ne luoghi incolti, nell'ombra del chiostro, nelle fatiche dell'episcopato e dell'apostolato, nel vortice degli affari, degli intrighi e delle passioni, onde i troni sono il centro tempestoso, nella confusione delle ribellioni, dei saccheggi e dei disordini io vedo ovunque una calca d'uomini superiori al loro secolo, alla loro propria natura, e in apparenza composti d'altro fango che quello della comune de mortali. Nella sola istituzione di Cluny, splendida face della Chiesa nel durar di que' tempi nuvolosi, quanti furono gli abati, e tanti santi si noverarono, quanti vi furono i religiosi, e tanti si può dir quasi erano i modelli di virtù, e molto più alunni degni dell'episcopato e del medesimo pontificato, che non si videro allora di buoni vescovi e di gran pontefici. Si andò spesso a cercarli in questa santa scuola, e fu sciagura de' tempi, che non ne fossero di là cavati tutti. L'una delle più grandi sciagure di Roma in particolare, come a suo luogo si è veduto, fu l'eccessiva modestia del santo abate Majolo, che non si costrinse ad occupare la cattedra apostolica, affine di escluderne così gli indegni competitori, che gli intrighi o la violenza imponevano alla santa Sede.

Nelia medesima professione voi avete ammirato e il beato Giovanni di Gorza, savio del Vangelo, il quale rendette rispettabile la picit col suo allontamampito dalla singu-larità e da tutti i cappici; solitario magnanimo, che fece stupir di se i principi infeddi. con tutta l'elevazione del scinimento, che può siprare l'annegazione cristiana; e il beato Riccardo di Verdun, somo tanto interno, che fin nominato la Grazia di Dio, panegirata della viu regolare, cottanto bene estalata dalla voce eloquente delle opere, che gl'imperatori discordovano preisurosi dal trono per diventare i suoi untili mitatori; e il beato d'orginimo di Diogone, sopramomanto Soprareggiola, a motivo di suoi fervore ecempiere e del suo zoto inflanciable in mantente cousunqu'esta del sono revore ecempiere e del suo zoto inflanciable in materne cousunqu'esta proporti di Starbo, proporti di Starbo, proporti del surperio del suoi del proporti del surperio del surp

séppellirsi vivo nella santa oscurità della sua solitudine?

Nelle funzioni postorali ed apostofiche non furono ammirati meno il gran S. Dunstano di Cantoberry, S. Savalio di York, S. Brunone di Colonia, il uni menono lustro fui di sangue impenale, che gli correra nelle vene; i due sani Adalberti, l'uno apostolo dei Russi e primo antivescovo di Magdeburgo, l'altro vescovo di Praga e martire in Pruissia, l'umite dollo Wolfango di Ratasbona; S. Cidalrico d'Augusta, le cui vitti ad oggiu prova lo fecero potte per primo colle nuove solennità nel numero dei santi; S. Bernoardo di Hildesbeim, S. Bardone di Magonua, S. Gerardo di Ungheria con altri intinti. La resultationa dei superio dei santi rintinti. La resultationa dei superio dei santi rintinti. La resultationa dei superio dei santi rintinti. La resultationa dei superio con altri intinti. La resultationa dei superio con sultationa dei superio con altri intinti. La resultationa dei superio con sultationa dei sultationa

24

cattedra medesima di Pietro in sì enorme guisa profunata in quel sciaggurato secolo da pontefici, i quali non fecero non pertanto neppure un solo decreto contrario alla fede od alla disciplina generale od ai buoni costumi, ripiglio subito dopo quel funesto oscuramento, interrotto però da papa Benedetto V, onorato qual santo ad Amburgo dove mori, ripigliò tutto il suo antico e sauto splendore. Quali macche di fatto, che furono cancellate dalla purezza di vita e dai grandi esempi del santo papa Leone IX, dalla sua operosità, dalla sua vigilanza, dalla sua fermezza inconcussa, dal dispregio di ogni umano rispetto, da tutte le superstizioni, da tutte le contradizioni, da tutti i pericoli?

Finalmente sul trono, nel grado augusto in cui Tertulliano pare dubitare che si possa essere cristiano, Enrico, duca di Baviera e poscia imperatore, dimostrò che si poteva essere un gran santo, si illustrò con delle virtù degne dell'emulazione de più perfetti solitari. Santa Cunegonda, sua sposa, dopo un lungo correre d'amn di matrimonio portò in una comunità di vergini una integrità d'innocenza, che riuscì anche ad esse bell'argomento di ammirazione. Le imperatrici Riccarda, Matilde, Adelaide, trovarono similmente la loro santificazione in onel grado, che riesce così funesto all'impocenza di tante altre. I santi re Edoardo d'Inghilterra, Aroldo di Danimarca, Olao di Norvegia raccolsero in su questo ingrato campo la palma del martirio. In Ungheria S. Stefano vi sarà parso assai meno il re, che non l'apostolo del suo popolo, e nondimeno voi avete veduta la vita tutta angelica di S. Emerico, suo figliuolo ed crede, vantaggiare ancora sulle virtù del padre suo. Noi non la finiremmo più anche in solo appresentando i prodigi e i fenomeni; ma il breve abbozzo che abbiam gittato basta al nostro disegno. Si giudichi ora se gli è dall'ignoranza, che soffoca i doni di Dio, oppure dalla felice semplicità che li rende fecondi, che la seconda età della Chiesa deve prendere la sua qualificazione. Lasciam nonpertanto all'eresia il suo trionfo immaginario, e supponiamo una tale ignoranza quale appunto piacque a lei di dipingerla. Che se ne vorra perciò inferire con un senso retto e alcua rimasiigho di principi, se non che il miracolo della conservazione della Chiesa si appalesa in guisa vie più manifesta?

In sostanza, le verità fondamentali della salute, vale a dire tutti gli articoli veramente di fede e la disciplina strettamente evangelica non hanno variato mai. Le decisioni date nella prima età hanno por nell'ultima l'autorità medesima. I simboli di Nicea e di Costantinopoli si ritrovano tutti per intero ne' santi decreti di Trento. Così è pure de' principi essenziali della morale e della disciplina, del reggimento ecclesiastico, della forma della gerarchia, della distinzione e della subordinazione fra eli ordini diversi del chericato, del culto pubblico, delle cerimonie e delle sacre decorazioni, della celebrazione de' santi misteri, del fondo della liturgia, e di tutti i snoi punti capitali, della preginera pei morti, del rispetto delle reliquie e delle tante imagim, della necessità delle opere di pendenza, ed anche della verginità e degli altri voti monastici; a dir breve, sia in materia di domma, sia in principi di merale, tutto ciò che la Chiesa in qualunque stato si trovasse, tutto ciò che un solo concilio ecumenico ha dichiarato mai peressario o utile per la salute è rimaso nella medesima stima infino a' di nostri. Raffrontate lo stato presente della Chiesa, nella quale voi avete la bella sorte di vivere, con quello che voi avete infino qua letto della storia del domma e della disciplina, colle decisioni de' concili, coi decreti de' sommi pontefici, colle istruzioni namimi dei Padri, colle antiche liturgie, con quella, per esempio, di S. Giovan Grisostomo; non vi troverete voi forse la più esatta conformità, o almeno, poichè è nostro pensiero di allontanare infin l'ombra del contendere, non vi vedrete voi forse una conformità sufficiente per rendere irrefragabile il nostro argomento, per assicurarvi, che la Chiesa d'oggidi è luttavia quella

dei Leom, degli Agostini, dei Gerolami, dei Grisostonn, dei Busili, degli Ambrogi, degli Atanasi

Rispetto slle regole de' costumi, come più famigliari a tutti i fedeli, puragoniamoue più particolarmente le istituzioni primitive coll'insegnamento de' nostri giorni, di tutti i tempi e più specialmente ancora de secoli discreditati da si maligne iperboli. I precetti evangelici, la legge dell'annegazione cristiana, del distaccamento dalle costerrene, della stima unica de' beni invisibili, del crocifiggere la carne colle sue concupiscenze, dell'unità e dell'indissolubilità del legame coningale, del perdono delle in giurie e dell'amore de' nemici; queste leggi, meglio osservate ne' tempi primitivi, che DELLA CHIESA

non nel secoli seguenti, non fatrono meno conocione in questi, non fatrono mai reputate mono indispensibili. I comandamenti della negge chianata intartare e divina, the secho indispensibili. I comandamenti della piege chianata intartare e divina, describili come sono nei apostri mori, pur non vi revisiono alle nostroni e dispensibili come in tetti i secoli criatani gli elementi della prima sterzione, e sono accidente più gravi. I comandamenti nericami della chiena, o per faveltare più estatamente, i sono diritti divini alla mostra obbediruza, distrai, ristretti, modificari secondo i bisogni dei tempi e le regole di una saggia ammistrazione, si sono sempre mantenuti rispetto alla boro osstanza via medicatino grado di stitutà e di vigoria. Se noi rientriamo nelle particelarità delle leggi camoniche e chericali noi ritroversono in tutte de ci all'imediamo reggimento per tutto ci di the torca la disciplina veramente evangelica, ed anche alla diguità dello stato chericale.

V'ebbero, si sa anche troppo, alcuni tempi straordinariamente nuvolosi, i cui fitti e maligni vapori appannarono insino i vasi del santuario, fino l'integrità de' costumi sacerdotali, che sono la prima lezione de' popoli. In sul principiare del secolo undecimo la simonia e l'incontinenza de' cherioi montarono a tale, che la correzione parve pericolosa quanto la stessa impunità. Voi vi avete veduto i principi, i protettori naturali dei canoni, e in capo a loro l'imperatore Enrico IV, mettere le dignità ecclesiastiche all'incanto, e pei montante che ne cavavano rendersi indulgenti per la dissolutezza de' vili venderecci che ne avevano investiti. Quindi le tante contradizioni e sciagure, che posero il coraggio di S. Gregorio VII a si lunghe prove, non ismnovendolo mai dal piano di riforma, che egli aveva disegnato o almeno perfezionato secondo alcuni suoi predecessori e principalmente Leone IX. Se a lui moncò il tempo di recare a fine una si grande impresa, se non distrusse affatto la simonia e l'incontinenza, egli vibrò almeno il colpo mortale a questi due mostri, i quali andarono di poi languendo, e non opposero se non de' moti convulsivi, se non sferzi impotenti a' giusti vendicatori dei canoni. Così i corrompitori di questa disciplina immutabile trovarono la loro rovina nell'età medesima che li vide nascere.

Tuttavia alcuni critici pretendono che vendicando l'onore della Chiesa, e rimettendola in possesso de' suoi diritti inalienabili. S. Gregorio VII passò i fimiti e si usurno quelli dell' impero. Gregorio VII! sclaman essi, questo nome è sbandito per sempre dal tempio de' filosofi, e perfin molti fra i cattolici sono alcan po' vergognosi di pronunziario. Gregorio VII! Ma, e qual savio mai vorrebbe suscitare alla vita questo nemico della pace e del trono, diseppellire le ossa e tornare in vita lo scheletro di questo popa sedizioso, capo di ribellati, di usurpatori, di assassini? Critici ciechi, questa fol-lia, se pure è da dir tale, l'avremo noi; noi che siamo cattolici, che sessiamo Dio, e obbediamo alla Chiesa, avremo noi la viltà, per piacere a' figliuoli delle tenebre, di strappare a Gregorio il titolo e la corona di santo? Noi prendiam le difese di S. Gregorio VII e non di Gregorio VII, Pensatori, perdonateoi; cattolici, non ci abbandonate; noi trattiam la causa di un santo pontefice, colla divozione che conviene a dei filosofi e colla filosofia che conviene a de' cristiani. E perchè non si potrebbe egli essere ad un'ora e filosofo e cristiano? Senza entrare molto addentro nell'opinione del dominio de' papi sui regni, ei sarebbe agevole di difendere la prudenza di Gregorio VII su questo punto. Lasciando di esaminare se il papa ha l'antorità pel bene spirituale della Chiesa di torre il regno temporale ai principi cristiani, quando se ne rendono indegni colla loro ribellione contro la Chirsa, noi potremmo sostenere e in modo vittorioso, che S. Gregorio scomunicando Enrico non ha operato nè con precipitazione, ne con isdegno, ne impradentemente; poiche egli aveva dinanzi l'esempio de' suoi predecessori; è stato approvato dalle persone più rispettabili delle età seguenti, ed è stato imitato dai concin medesimi della Chiesa, Ora un nomo, che opera secondo l'esempio d'altri nomini virtuosi, che non segue i suoi capricci, ma il consiglio delle genti più illuminate; un nomo, la cui condotta è approvata dai dotti e dai savi di molti secoli e imitato dalla Chiesa, non è certo un imprudente, ma sì un uomo circospettissimo. El bisogna danque esser molto temerario per accusare S. Gregorio VII di col-Iera, d'improdenza, di fanatismo.

Ma invece di limitarci a giustificar così questo gran papa, perche dissimulereme noi,

the la Chiesa ha creduto di potere impiegare l'autorità medesima di Gregorio. VII sal temporale de principi? Il partigiani della potestà temporale indiretta del papa hanno precisamente stabilito su questo fatto un argomento, che essi tengono come inespugnabile in favore del sommo pontedice; ed ecco quello che ne hanno detto.

« La Chiesa universale, o il papa colla Chiesa universale, ha messo le mani sul temporale de' principi ccistiani per cause spirituali, ed ha anche sciolto i loro sudditi dal giuramento di fedeltà: dunque la Chiesa universale ha creduto di aver ricevuto da Dio, in virtù della sua istituzione una tale giurisdizione ed autorità ». L'antecedente è un fatto storico , la conseguenza è molto evidente. Secondo ciò eglino vanno molto più innanzi, ed agginngono: « O la Chiesa si è ingannata in tale opinione, o ella non si è juganuata. Se ella non s'è ingannata, ecco di confession vostra l'aulorità ecclesiastica stabilita sul temporale de principi. Se ella si è ingannata per sì lungo tempo e così costantemente, mostratemi nella Chiesa l'assistenza permanente dello Spirito Santo, che le è stata promessa. E che! Lo Spirito Santo assiste perpetuamente la sua Chiesa. ed egli ha consentito in lei per tanti secoli una opinion falsa, dispotica, tirannica, sediziosa! E vero che la Chiesa non ha fatto su questo punto una decision formale, ma si può dire, che ella ha fatto una decision pratica, quando ha prescritto intorno a ciò delle leggi che si dovevano osservare in tutto il cristianesimo. È una Chiesa assistita dallo Spirito Santo potrebbe prescrivere delle leggi dispotiche, tiranniche, sediziose! Chi sarebbe obbligato di obbedire ancora ad una Cinesa di questa fatta? Ella non la è più una Chiesa, ma una società di fanatici e di ribellati », Confesso, che tale argomento mi ha fatto impallidire e tremare, perchè mi pareva, che questi papisti volessero trascinarmi a tutta forza dalla loro opinione; tanto più che leggendo ultimamente la risposta del decano della facoltà di Lovanio nel 4739, alla guinta interrogazione dottrinale del cardinale arcivescovo di Malines, ho veduto che egli disse secondo i teologi: Rispetto alla disciplina generale non può avvenire, che la Chiesa universale prescriva una disciplina dannosa ed illecita. E come dunque, ripigliai in me stesso, ha la Chiesa universale prescritto, che i principi fautori d'eretici siano decaduti della loro dignità, se era una legge dannosa ed illecita? Come mai i teologi, i dottori, i papi, i santi, i concili echmenici hanno essi operato per si lungo tempo secondo tale opinione e si sono tutti insieme ingannati? Confesso di non saper trovare a tale obbiezione una risposta chiara e concludente.

Io ho voluto consultare un autor moderno, cattolico francese, l'autore dell' opera Delle due potestà, il quale si sforza di rispondere a queste obbiezioni (p. 2, c. 4, part. 4). Ma a dire il vero le sue risposte hanno cresciuto il mio imbarazzo, perchè sembrano quelle di un uomo, il qual s'avvide di non noter rispondere chiaramente e direttam ente. Esaminiamo il suo sistema, quantunque per combatterlo noi siamo obbligati a citare e discutere dei fatti, i gnali non appartengono se non al seguito di questa. Is toria. Primieramente egli dice (N. 4), che il terzo e il quarto concilio di Laterano non crano competenti per spogliare gli eretici de' loro beni; ma che i decreti di questi concili intorno a si fatte materie erano autorizzati dal consenso de' principi, che vi assistevano, o di loro persona, o per mezzo de loro ambasciatori. Ma se questi concili non avevauo una giurisdizione competente a tale rispetto, e perche dunque operavan essi in questa maniera? Questo è ciò che io dimando, e voi mi rispondete: Perchè i principi autorizzavano i loro decreti. In primo luogo questa è una spiegazione arbitraria. Nei decreti di questi due concili non si fa alcuna menzione de' principi, e tali decreti son frammisti insiem con tutti gli altri, che toccano le miterie ecclesiastiche. N el quarto di Laterano si vuole, che per punire i fautori degli eretici si ricorra al papa, e non ai principi: Significetur hoc summo pontifici, ut es tunc ipse vassallos ab ejus fidelitate denuntiet absolutos. In secondo luogo non è verosimile, che i principi dessero il loro consenso ad un decreto, che li toccava nel più vivo senza la condizione almeno di ricorrere alla loro antorità. Finalmente, se il concilio non era competente per ispogliare glueretici de' loro beni, se il papa non ha in certi casi l'autorità di dichiarare i vassalli sciolti dal giuramento fatto ai loro monarchi, si deve trovare molto meno competente a questo riguardo l'autorità dei principi, che non possono iageriesi nella religione degli Stati de loro eguali. È come dunque potevan essi comuni-

are alla Chiesa od al papa un' autorità, che essi medesimi non avevan o?

Ouesto autore fa osservare (N. 5) sulla deposizione di Raimondo, conte di Tolosa, che Filippo Augusto, dal quale dipendeva il contado, aveva mandato al papa il giudizio del suo vassallo. Ma e perche mandare questo giudizio al papa, se non aveva alcuna giurisdizione in questo affare? In tale ricorso al papa si vede piuttosto, che il re di Francia lo riconosceva come giudice di questa causa, Sull'autorità del concilio di Lione, l'autore risponde (N. 6): La deposizione di Federico II è un fatto e non un decreto dominatico, e nondimeno questo fatto personale a Innocenzo IV uon decide uulla; la sentenza non fu pronunziata che in suo nome, e alla presenza soltanto del concilio, prasente concilio, e uon col detto approbante concilio, che si trova nei detti, a' quali il concilio aveva concorso col papa. È vero che la deposizione di Federico è un fatto. Ma se papa Innocenzo non aveva il diritto competente, era un fatto dispotico, tiranuico, sedizioso non soltanto præsente concilio, ma dietro una matura deliberazione col concilio. Cum fratribus nostris et sacro concilio deliberatione præhabita diligenti; e accompaguato da una dimostrazione pubblica, per la quale il concilio non solamente l'approvava, ma vi concorreva con tutte le formalità: Candelis accensis in dictum imperatorem Fredericum, qui jamiam imperator non est nominandus, terribiles fulgurarunt. Queste circostanze sono molto notevoli per far conoscere l'approvazione del concilio alla deposizione di Federico. E si vuol notare, che i principi non vi consentirono certo, nè Federico, contra il quale si procedeva, uè gli altri, che non avevano alcuna giurisdizione sull'imperatore. Fu dunque il papa che procedette in tale deposizione per autorità ecclesiastica, alla presenza, colla deliberazione e il concorso di un concilio ecumenico. Quanto a Giulio II, al concilio di Laterano del 4542 e al concilio di Trento, questo autore risponde (ib. N. 9-40); « Noi disapproviamo la condotta di Giulio II, e non mettiamo il concilio di Laterano, che egli tenne nel 4512, nel numero dei concili ecumenici. Noi confessiamo che i canoni del concilio di Trento rispetto alle disposizioni che riguardano il temporale, passano i limiti della loro giurisdizione; ma è una massima generalmente ricevuta, che tali decreti emanati dall' una o dall'altra potestà ricevano la loro validità dal conscuso espresso: o tacito della potestà competente». Quand'anche non si volesse avere ecumenico il concilio di Laterano, quantunque sia per tale tenuto dalla maggior parte degli autori cattolici, bisogna però confessare, che fu un concilio numeroso, composto di 444 vescovi, di 48 cardinali, di molti abati e dottori, e che non basta di disapprovare Giulio II, ma bisogna anche disapprovare tutto il concilio che approvò il decreto del papa. La spiegazione dei decreti del concilio di Trento, per la quale si suppone il consenso della potestà secolare, è affatto arbitraria. Il concilio opera sempre di sua autorità propria, e non potrebbe perdonarsi ad un concilio ecumenico di dissimulare la concessione dei principi, se ne avesse avuto bisogno pe' su oi decreti. Ma la verità è, che un principe non ha il diritto di spogliare un altro principe della sua giurisdizione a motivo dell'abuso del duello, ed io non vorrei dir nè manco, che egli possa deporre per questa ragione i suoi feudatari. Come dunque, la potestà secolare ha comunicato al concilio di Trento l'autorità che ella medesima non aveva?

L'autor, allega sopra tutto, con Bossuet, la parià de principi secolari, e dice che essi pure si sono arrogata latum diriti ecclessistic, e che ciò venne fatto almeno col tacito conseno della Chiesa; dunque, conchiudon essi, anche la Chiesa può essersi arrogata dei diritti temporali col conseno actico della potesta secolare. Nal questa parità non vale, perchè non è da stupire, che un principe siasi impatronito di un potere che non avvas, e che la Chiesa, per prudenza, abbia qualche volta ciò dissimulato, laddove serribhe oltre della principe di estimato del disconsidera di consenta di co

trete comporre de' grossi volumi, ma essi non riusciranno nemmeno a far ben comprendere al lettore la tesi che voi volete stabilire. Io sono sempre stato sorpreso del modo che tien l'autore del libro intitolato: Defensio declarationis conventus cleri Gallicani, an. 1682. Egli sostiene che il papa non ha alcuna potestà ne diretta ne indiretta, per nessun motivo, in nessuna circostanza di dichiarare i sudditi sciolti dal giuramento di fedellà verso il legittimo monarca. Io ho letto mesto fibro colla maggiore attenzione; io voleva sopratutto trovarvi la soluzione dell' argomento fondamentale di quelli che sostengono, che il papa ha questa polestà indiretta, ma non l'ho veduta. Io trovai un esame minutissimo di fatti storici, ma non si attacca la ragione fondamentale degli avversari, e pare che le si porti un rispetto infinito. Ma se essi si gloriano che ella sia inespugnabile, che cosa dovrem noi risponder loro? Se l'autore aveva provato fin dal principio, che il giuramento di fedeltà è indissolubile di sua natura. anche allorquando il principe rompe evidentemente e con violenza le condizioni espresse nel giuramento, e che per conseguenza il papa non può mai dichiarare sciolto un giuramento, che intrensicamente e di sua natura è obbligatorio in tutti gli avvenimenti straordinari, allora sarebbesi attaccato il nemico nelle sue trincre, e gli snettatori avvelbero potuto giudicare con sicurezza a qual partito dovevano appigliarsi; allora l'esame dei fatti avrebbe potuto essere più succinto, perchè non vi ha fatto che provi un diritto, quando questo diritto è tale che non si possa sostenere. L'antore avrebbe risparmiato le due terze parti della sna fatica, e il lettore, che vuole essere istrutto e persuaso, sarebbe stato più soddisfatto.

San Francesco di Sales rispose ad una persona che lo interrogava sui diritti del pana a tale riguardo; « Voi mi domandate una decisione difficile ed inutile; non difficile in sè stessa, perchè quelli che la cercano per la via della carità la trovano facilmente; ma difficile, perchè in questo secolo in cui è tanta la copia de cervelli ardenti e inclinati al disputare, non è facile il dire qualche cosa che non ferisca quelli che si danno per divoti del papa e de' principi, che non vogliono allontanarsi dalle estremità, e non notano punto, che non si può far cosa peggiore ad un padre, di quella di levargli l'amore de' propri figlinoli, ne a figlinoli cosa peggiore di quella di torre loro il rispetto; che debbono avere al loro padre. Ma io dico inutile, perchè il papa non dimanda cosa di simile natura ai re ed ai principi; ei gli ama tutti teneramente, desidera la fermezza e la stabilità delle loro corone, vive con loro in pace e in amore, e non fa quasi milla nei loro stati, anche per gli affari puramente ecclesiastici, se non di loro beneplacito. E perció, a che giova mai l'esaminare la sua autorità sopra il temporale, e aprir così la porta alle contese ed alla discordia?... Ei v' ha un grande e reciproco obbligo fra il papa e il re, obbligo invariabile, che si stende fino alla morte, obbligo naturale, divino ed umano, pel quale il papa e la Chiesa devono fornire le loro forze spirituali ai principi, e i principi le loro forze temporali al papa e alla Chiesa ». Ecco quello che ne dice San Francesco di Sales. Il fatto è, che i papi degli ultimi secoli non hanno esercitata una tale potestà; ma bisognerebbe aver letto con attenzione la storia del medio evo, nel quale le scienze erano come distrutte, i popoli non respiravano che usurpazioni, rapine, omicidii, e i piccoli sovrani, fra i quali l' Europa era divisa, specialmente la Germania e l'Italia, erano in continua guerra fra loro. Allora si comprenderebbe facilmente perchè si adottavano alcune massime più efficaci, senza farne le maraviglie. Allora si comprenderebbe come i papi erano per così dire gli arbitri della pace e della guerra in Europa; e come i principi medesimi dipendevano dal loro giudizio in tali affari, perchè non potevano nè salire il trono in sicurezza, nè rimanervi in tranquillità, qualunque fossero i diritti e le ragioni di possesso che vi avessero. Allora si potrebbe prudentemente congetturare, che senza l'influenza dei papi di que' tempi sugli affari. politici dell' Europa, ella sarebbe stata probabilmente diserta sempre da guerre intestine al punto di non uscir mai più dalle sue ceneri. Per qualunque disordine avesse potuto produtte l'autorità dei papi di que tempi; non si potrebbero paragonare si mali molto nii grandi, che avrebbero desolata questa porte della terra, se l'autorità pontificale non fosse accorsa per impedirli o farti cessare. Si riconosocrebbe eziandio, che se i Turchi e i Saraceni non hanno disertata più avanti l' Europa, se i Mori hanno abbandonata la Spagna, e non hanno ammorbata tutta l'Italia, di tutto ciò siam debitori ai

pani, che per la lega delle crociate e col soccorso delle entrate della Chiesa hanno impedito, che le orde dell'Asia e dell'Africa non devastassero per sempre questi felici paesi recandovi i loro costumi barbari e la loro feroce ignoranza. Allora si saprebbe, che la salute e la via radicale delle scienze de'nostri giorni è dovuta in gran parte alla larghezza della potestà dei papi, i quali nel mentre gli altri principi ne avevano abbandonata la cura e la protezione, si occuparono di erigere e sostenere colla loro autorità e con privilegi, le più famose accademie d'Europa. Si vedrà allora, che la rigenerazione del buon gusto, il tornar delle arti e lo studio delle lingue sono dovute specialmente ai papi non solamente per l'effetto della protezione che la corte romana concedè ad esse, ma anche perche questa corte chiamò in Italia gli vomini più dotti delle felici contrade dell'Asia nella circostanza della rinnione dei Greci alla Chiesa latina. Si vedrebbe chiarissimamente, che queste furono le opinioni chi quel tempo sull'autorità temporale del papa, che agevolarono e autorizzarono i nuovi conquisti de' principi europei in America, che procacciarono all' Europa tante nuove produzioni e così grandi ricchezze. E dopo di tutto questo, affettare di dissimulare de' vantaggi così manifesti cagionati dall'influenza dei papi di que' secoli, ai quali noi partecipiamo, per lo contrario pubblicare il quadro infedele della pretesa ambigione pontificale in un secolo nel quale non ve ne ha più alcuna traccia, non può esser altro se non l'effetto dell'odio e dell'ingratitudine. Il filosofo ammirerà pinttosto la divina provvidenza, che ha saputo allora procacciare tanti vantaggi alla Chiesa ed all'Impero.

Ma per tomare al nostro scopo principale, e chi è che non veda come depo tuttie le fatte reflession ion si può assolutamente accapismar di copa S. Gregerio VII, dappoiche messumo dibitava che la sua opinione non fosse vera nel suo secolo e ne' secoli posteriori, e che anche en lexedo del lumi un biomo flosofo non potrerbe dimostrame che ella fosse filas. Lasciate dunque a questo zelante pontefire la corona di sunto, o dimostratemi chiaramente, che egli ha meritato di perfecta. Posso i odinanche mende

La cosa delle superstizioni che si attribuiscono al regno dell' giuorama la va del paro cogli altri abasi. Esse origiamono, non per dietto di sitrazione, ma dall' altocilità prosuntousa che la sdegnava e che prefendeva sopravanane la semplorità dell' inne-giannendo ordinario. Ni si poposa hem mente; la superstizione, quella almeno che forma setta e si perpetua, pracode dalla sorgente medesuma dell' estessa e dell' empretà di sistema, vale a delle di di risgogio e dall' soluzione. In qui ne viene, che le coservanza più superstizione sono bene spesso uma qualità di coloro che si chianano spiriti forti. Ma, non uservolo dall' soluzione, quante prove di fatto non ci fornicono par qua i canoni de concili, gli avvertimenti e i decreti dei papi, gli sertiti di una calca di dottori del tempo contra e superstizioni che allera correctano Vi rivorità in particolore di et tempo contra le superstizioni che allera correctano Vi rivorità in particolore di tentari libo, (recorate del nome specieso di prova o di sorte dei santi. Tutti i vizi, tutti si glimbiasa, tutti gi pirroliza, tutti gi retro, in tutti i scullo non costa imponazioni del segno che loro conviene, in tratti tunto neri da non poter sorgenedere altro che quelli che rolevamo essere sopregeno

No no, non v<sup>1</sup> ha specied rimprovero, he l'imgrato posso cola merionia apparenza di ragione Erra alla Chiesa, la drinuia sistituire e la benefattive insurvesta del genero mano. E qui, qual vasto campo i si apre tuttavia dinanti! Non è force nelle scode delle tattedrali de elèmisti, che si sono comservate insistem cogli struit de l'adri e dei santi dottori, che si sono copiate e moltiplicate le sistituarioni del legislatori e dei fissori, i fasti dei popoli e degli imperi, i capiavoni dell'edoperara cella possa, qui i cienculo di tutte le seruze e di tutte le arti, le fingue, le cifre e i calcio diversi, la scrittura e la consociatione della fettura? Une Gerebro di Riena sibili antito o questa sopporte, o vei libri arabi, non è force ognora ad una senoda eristima del derumo secolo, che l'ileappa è per con debittire del viorigie o dell'uso de l'incorpia il per con debittire del viorigie o dell'uso de l'incorpia di consociatione con destina del derumo secolo, che l'ileappa è per con debittire del viorigie o dell'uso de l'incorpia del consociatione con consociatione con consociatione del singuistico della consociatione con della della consociatione con consociatione con consociatione del consociatione con con della consociatione con consociatione con consociatione con con della consociatione con consociatione con con della consociatione con co

Fautica Rioma / La musica non dorette la sua coltura e i suó progressi moderni altro che in notre con antico dela Chesa, che a nostri cori angusti, a quanti i re ma varena pri di disunte i loro accordi, e che i cori profuni si fanno pure oggidi solleciti di appropriamen gli ingregni. E non è punto meno indubbable, gli è un punto di fed, che l'arte della parola debbe la sua esstenza alle istrationi, alle esortazioni sode, almeno in sostanza, che non cosserano mai di risonare nel luogo santo. Che vorrò diri odella rattifictura, così forente al principiere del secolo undecimo, la quale ci ha lasciate le nostre più belle catterdari, e più anorora al tempo della costrazione di quelle superbe chiese di Pisa e di Firenze, donde Michelangelo si recò a gloria di cavare i suoi più ricchi disegni per S. Pietro di Rioma?

L'arte medesima della legislazione e della politica, la scienza del governare trovò i suoi principi e i suoi modelli ne' decreti de' concili, ebbe a culla quelle assemblee miste di prelati e di signori, dove gli affari dello Stato si trattavano in comune con quelli della religione. I negoziati fra i diversi regni e l'armonia fra i diversi membri di un medesimo Stato, la polizia, il commercio, l'esercizio delle arti di prima necessità, in una parola tutti i vantaggi della vita sociale e il corpo medesimo della società; in un tempo, in cui la barbarie doveva come necessariamente rovinarla fuor d'ogni speranza, hanno sussistito pel mezzo delle feste e delle assemblee religiose, che formavano quasi il solo legame che restava fra gli uomini. E senza di ciò, che sarebbe l'Occidente dopo le correrie e i guasti dei Goti, dei Vandali, degli Unni, degli Sclavi, dei Normanni? La sarebbe una terra simile a quella dei Cannibali e degli Ottentotti sparsi nelle foreste insiem colle tigri e i leopardi, o tutt' al più paragonabile alle coste della Barberia e dell'Indostan. I Barbari del settentrione dovevano naturalmente fare dell'Europa ciò che gli Arabi e i Tartari hanno fatto dell' India e dell' Africa; e l' Europa cristiana ha comunicato a questi uomini, che non avevano quasi più d' umano altro che la figura. un grado di incivilimento e di virtii, che tutta la possanza e l'accortezza romana non aveva potuto dare a sè medesima.

Ma lasciando di investigar più addentro in tale materia, non possiam noi forse conchiuderne, come di tutti gli altri oggetti, che vi abbiam messo sotto agli occhi, che i secoli chiamati così generalmente tenebrosi non furon tali, come si è voluto persuadere? Questa è la conseguenza che ne cavò lo stesso Fleury. Aggiungiamo con lui, che

bisogna cercar la luce e la virtù laddove hanno esistito in ogni tempo.

Nel corso del settimo e dell'ottavo secolo la religione andò mancando in Francia e in Italia, ma ella dimonstrò luti la sua gagliardia in Inghiltera. Nel nono secolo della rifiori in Francia, donde nel decimo secolo gettò i raggi più vivi infin nelle contrade setvatiche della Germania. Mentre sotto i Massumam essa pativa i più deplerabili sciagure in Oriente, in Africa e in Ispagna, faceva immensi conquisti in Sissonia, in Danimarca, in Evezia, in Norseia, in Potonia e in Ungebrania. La Spara melgisima in mezzo alle sue rovine e alle sua angosce, rimovò il grande spettacolo dei pritin martiri, con uno specioner degno dei suo più hei giernia. An angirando i tutti gli assalti e dei trionif della barbarie, a malgrado del rovesciar dei tromi e dell'andar sossopra della terra, la Cinesa, Gondata sud uno soccipio, è rimassi nonconsas, servendo sempre di segno e di faro si popoli, raggiante sempre di splendore e raccogliendo in sei tutti gi fissurati, sompre mascissos nell'oriude del soccitio, nella dispinia delle suo errimone, nella celebrazione del suo augusto sagrifizio, il cui spettacolo metteva un religioso soravento all'empictà medesima.

Ella ebbe sempre i suoi pastori, i suoi dottori ei suoi apostoli, i suoi martiri al bisogno, una suocessone continua di vergini ei il povere volontare, e sempli ominiosi di vitui in tutti i generi e in tutti gli Stati, de' modelli tanto più moltiplicati e più unamosi, quanto più si rendevano meno feconde le altre sorgenti di luce. Noi si possone evare di conseguenza le sregolatezze particolari ne gli abusi, risguardati e, condamati come abusis. Essi non impedimono mai di formar la fede comune e i costumi pubblici sulla Scrittara e la tradizione, di studiar l'una e l'altra con frutto, d'inseguare di aprofessame non solamente i principi foodamentali, ma tutti gli articoli della credenza e dell'il morale cristiana. Tutto quello che si affermò di contrario portò manificatione i con la contrario portò manificatione i contrario portò manificatione i con la contrario portò manificatione i con la contrario portò manificatione i con la contrario portò manificatione i contrario portò manificatione i con la contrario portò manificatione con la contrario portò manificatione i con la contrario portò manificatione i con la contrario portò manificatione i con la contrario portò manificatione con la contrar

cade in rovina, o non ha altro più che una reistenza precaria e fortuita, se si può assegnare un tempo, in cui la scienza della relejane e vi fose distrutta. E equesto do ci dovrebbe tenere in guardia contra le allegazioni interessat dell'eresia, se pure non si trovasero simentia altronde dia fatti e dai monumenti di tutti i secoli. Ma dove pure ella fosse riuscita a mutar tutte le idee, un tale effimero rovesciamento, sapendone la storia, non ha cosa, che possa fore illusione ad un sano giudicio. Non dimentichismo mai che uno scaltrito, che alcuni vili e un certo numero di entusiasti possono soli operare questa sorta di rivoluzioni.





## DISSERTAZIONE

DEL CANONICO

#### ALFONSO MUZZARELLI

SULLE IMPUTAZIONI DIRETTE CONTRO SAN GREGORIO VIL

Il nome di S. Gregorio ha già messa in tumulto la collera dei filosofi. I nemici di questo gran pontefere Planno principalmente assatilo per due cagi. Primo per aver fulminale le censure con impeto e con frequenza. Secondo per aver sbalzato dal trono i regnanti. Ecco i due singolari debitti del santo. Vedinano se questi rimproveri sono tanto fondati quanto vengono riprodotti con compiacezza.

### § A. Censure di S. Gregorio VII.

S. Gregoro VII è stato un papa precipitoso nelle sue censure. Questa è la prima accusa de suoi averarși. Udiamo fra gia lithi i sigunor Fleury me sou discorsi apopa la Storia eclesiastica: Gregorio FII (Fleury, Discors, 8, n. 17) portò il rigore delle censure più in di di quello, che si era e eduto simo allora. Eco subito un'accusa di fatto, che molti cattolici passeranno per buona e per vera; e pure io vogfio esaminarla.

Nei primi secoli non si fulminavano le censure colla frequenza dei tempi di S. Gregorio VII: sia pur vero. Ma vi era uno spirito di rigore universale nella Chiesa, di cui si faceva nu uso continuo, e che in pratica equivaleva alle censure. Questo rigore era quello delle penitenze canoniche. Notate bene due particolarità intorno a queste penitenze: la prima si è che tali penitenze erano una specie di scomunica, o sia di separazione dalla Chiesa, come ha riflettuto il dottissimo Suarez. (de Sac. Poenit. qu. 90, disp. 49, sect. 2) Eccovi in fatti ciò, che ne dice S. Basilio al canone cinquantesimosesto: Colui, che spontaneamente ha ucciso alcuno, e di poi si è pentito del fullo, per vent' anni non deve comunicare ai Sacramenti. Per quattro anni deve pian-gere stando fuori delle porte della chiesa, pregando i fedeli ck' entrano, a far orazione per lui, e confessando il suo delitto. Dopo quattro anvi sarà ricevulo tra gli Audienti, e per anni cinque se ne uscirà dalla chiesa con loro. Poi per sette anni uscirà con quelli, che sono nella stazione dei Sotratti. Solo poi per qualtro anni starà co' fedeli, ma senza esser partecipe del sacrifizio; dopo i quali finalmente comunicherà ai sacramenti. Voi ben vedete di qui, che le canoniche penitenze equivalevano nel foro esterno quasi alla scomunica, poichè il penitente restava non solo privo dell'Eucaristia, ma per molti anni senza poter entrare in cinesa, rie assistere alla messa, e in somma esternamente trattato come un giudeo, un gentile, un eretico o uno scismatico; quantunque nel foro interno unito al corpo della chiesa parlecipasse come suo membro al frutto delle buone opere de' fedeli.

La seconda particolarità da osservarsi intorno alle canoniche penitenze, si è, che a queste doveano sottomettersi non solo gli apostati, o gli erctici, ma anche i rei di alcuni delitti pubblici più atroci: come sono l'omicido. la fornicazione, e l'adultrio; ese costron fiultavano la penilenza, erano senza fillo con solemne nastema separati dalla Chiesa, Ulimono los tesso signor Claudio Fleury; (Puelli, che in tempo della perseuzione (Fleury, Custum de Crist, part. 2, cap. 17. Constit. Apost. 1.5, cap. 4) accura rimigato la fede, o l'accesso fallo per delodesca d'aimo o pure per intolteraza de lormenti, se non si soltomettevano alla pubblica penilenza, erano dalla Chiesa comunicati, (Puesti tala restavano tollamente estesis non solo darle Suso de sacramenti, ma eximatio dall'ingresso nella chiesa, e dal concersare co fedeli. Cin esti non polevano i cristiam ni prender cibo, ni paratare ma git faggiaran come infetti di peste, anzi: I-fapsolo (10 cm. 19) commula ai fracti modos il realtowano non solo pli apostali, ma eximatio gli eritori, e gil scimatici, e i pubblici peccatori... Così erano trattati quelli, che ricussavano di sottometessi alle peru ecclessiasi che

Di qui nascono subito spontaneamente anche due conseguenze. Prima conseguenza: anticamente, se non erano frequente le creasure, erano per altro frequentissime le penitenze canoniche, che quasi quasi equisilerano alle censure; frequentissime dro, perché queste si davano nou salo agli apastati, da agli certai; ma anche ai pubblici peccatori; e i soli apastati, ed cretici erano molissimi, come può argomentarsi dalle opere di S. Coprisno, e da quelle di S. Irenno. Seconda conseguenza: se altore le vere censure non crano al frequenti, ciò avveniva, perché frequentemente i rei si addossvanos apostuncamente la pubblica penitenza per sodisforta falla Cinesa: del resto sarebbero state frequentissime, sei rei avvesero riduato di sottomettersi alle pene ecclesiatiche, perché i contunaci erano i transibilimente scomunicati.

Dunque veníamo adesso a S. Gregorio; dunque non è vero, che S. Gregorio VII abisis portato le censure più oltre di quello, che praticase l'antichità. Non le ha portate più oltre nella massima, perché anche l'antichità voleva, che restassero somumicati pessino i pubblici pecatoria, e non si arrendevano alla Chiesa. Non le ha portate più oltre nell'uso, perché l'antichità usava una pena quasa equivalente alle crusare, la quale non si poteva nastre ai tempi di S. Gregorio, come vedreme. Ecce subilo la prima accusa di fatto contro S. Gregorio VII non solamente indebolita, ma dissipata lotatinente e distruttà.

Seguita il signor Fleury, e con lui si accordano i nemici di S. Gregorio: Ouesto papa (ivi) nalo con un gran coraggio, ed elevato nella più rigorosa monastica disciplina, aveva uno zelo ardente di purgare la Chiesa dai vizj, di cui la vedeva infetta, particolarmente dalla simonia, e dalla incontinenza del clero. Sin qui siam d'accordo; andate innanzi, e notate: Ma in un secolo si poco illuminato, egli non aveva tutti i lumi necessarj per regolare il suo zelo; e prendendo alcune volte delle false apparenze per sode verità, egli ne deduceva senza esitazione le più pericolose conseguenze. Chi vi ha detto, che il secolo di S. Gregorio fosse un secolo poco illuminato? Voi lo asserite, ma senza alcun fondamento, solamente perchè in quel secolo non si pensava come pensate voi. Bisogna dunque provarlo. Chi vi ha detto, che S. Gregorio prendesse talvolta delle false apparenze per sode verità, e che ne deducesse delle pericolose conseguenze? Voi lo asserite, ma senza nessuna prova, solamente perchè non operava, come voi avreste voluto. Bisogna dunque provare anche questa seconda asserzione. Del rimanente io non dubito punto, che S. Gregorio nomo di molta dottrina, come mostrano le sue lettere, e di molti maneggi, come si rileva dalla sua vita, non avesse la necessaria prudenza per governare la Chiesa. E poi torno a dire: provatemi il contrario.

Ma quand'anche fosse mancata a S. Gregorio I'umana prudenza, egli etra pol fornito a dovizia di quella sopranantural prudenza, che è dono dello Sprino Sunto, e ch'era oltremodo necessara in que difficilissimi tempi della Chiesa. Mi domanderete: come lo provo? Eccovi le mie prove: fatti prodigios, ma incontrastabili, perchè attestati da uno scrittore della sua vita sommanente accurato e degno di fede, cio Paolo Benriedense canonio regolare, la cui esttetza può foronoseresi (Bolland, die 25 mail de S. Gregor. PII par. 1, nuna. 3) confrontando i suoi racconi con quelli degli altri autori, colle lettere dello stesso. S. Gregorio, e co sisuodi tenuli in quel tempo. Baccouta dunque questo scrittore primieramente un fatto accaduto (Vil. S. Gergore, c. 4, n. 1) timinaria i ponnificato il ol setsoa suto, c e, fi, che dormendo gli parre veder in sogno un gram fuoco, che userva dalla sua bocca, e incendiava tutto il mondo, mirrable varienno della sua pontifical dignili e robustezza; fiamma, che i bestermiatori diamarcou di poi tizzone di inferno, e i smi cattoliri fuoco dello Spirito Sauto. Un albo fatto i significato, financia di proprime (Vil. 4), avvenuto nel tempo dei suo pontinistato, se fin, che albo fatto i significato, financia di proprime (Vil. 4), avvenuto nel tempo dei suo pontinistato, se financia di proprime (Vil. 4), avvenuto nel tempo dei suo pontinistato, se financia di proprime di proprime di proprime di considerazione del sacro crisma, repentinamente apparve una celeste fainma, che acrese il liquore da lui santificaro e di un sindicio di considerazione del sacro crisma, repentinamente apparve una celeste fainma, che acrese il liquore da lui santificaro e di un sindicio di considerazione del sacro crisma, repentinamente apparve una celeste fainma, che acrese il liquore da lui santificaro di la considerazione del sacro crisma, repentinamente apparve una celeste fainma, che acrese il liquore da lui santificaro.

Più oltre racconta, come allo stesso S. Gregorio innami il ponificato (Fit. 6; 2, n. 20) apparve Simon Mago tripudiando ed esultando sopra una nave; e sembrava al sauto di porgli le mani addosso, e dopo una breve zaffa di metterselo sotto i petdis, e di stringerlo con indissolubili legani. Presso allo stesso tempo (biotem) alcuni di Pisa pernottavano nella basilica di S. Petrto in orazione, ed ecco videro lo stesso frincipe degli Apostofi, the passeggiava per la sua chiesa con Gregorio, e gli comandava di raccoglicie in un sacco lo stervo dei giunenti, i che velevasi sanzao per la chiesa.

e di portarnelo fuori sopra le spalle,

É anche assai più rimarchevole il seguente fatto accadulagli dopo la sua elezione alla suala scele, impercoche cibertanolas un giorno la messa da S. Gregorio, un agricoltore (Fit. cap. 3, n. 28 et segu.) vii presente rapito in estasi vide una colomba securder dal cibe, che posanolasi sulla destra palla di S. Gregorio, gli adombrava odle l'ali distese il capo. Compito il canone, la colomba allungando il collo, immerse il rostro nel calice, e, poi se ne rivolo al ciclo di over ea venuta. L'agricoltre stupe-fatto della visione, e ritorrato a casa celava nel suo cuore il veduto prodigio ma per ter volte con celeste avviso ammonito si vide costretto a manifestalo allo steso S. Gregorio. Il ni simil prodigio narra Lone Ostense (Chronic, Casinens, l. 3, c. 54) accaduto allo steso sonto pontefere in Monte Cassino.

Tutto questo prova, che un lume superiore governava e dirigeva la prudenza del santo pontefice, e che perciò con troppa presunzione si attacca la sua stima tanti se-

coli dopo da alcuni piccoli uomini di gabinetto.

Sentismo aucoca il signor Fleury, è i suoi particiani. Il gran principio di Gregorio FII era questo, che (ni) un superiore e obbligata a punire intiti delliti, che vragono a sua cognizione, solto pena di farsene complice, ed egli ripete senza fine nelle sue lettere queste parote del profetà. Maladetto colti, che non insanguius (Jerem. 48) la sua spoda; cioè, che non esequisce gli ordini di Dio per punire i suoi menici. Osservale in pochi tratti quanti equivore e quante falsila.

Voi dite adunque, ch'egli aveva fissalo per massima sigura, che un superiore è obbigato a punire inti i deliti, che vengono a sua roguisione, solto pena di farsene
complice, Qui voi riportale la massima di S. Gregorio, ma trouca e muilata, Impege
rocchè S. Gregorio nou dievra, che ciò dovases festa assolutamente, ma solamente
quando il reo non udiva la correzione, e non voleva assoggettarsi spontanemente
alla peniterra, come vertemo in seguito riportando e citando vari squareti delle sue
lettere. Na questa non era massima sua: era massima di Gesi Cristo: 37 autem Eccleiama non audenti, siti libi sieute Elmieute et publicames, Mattha 18, 47, Era massina di S. Paolo: 36 quis somo obediti verbo mostro per epitiolam, hunc notale, et
me commissecumiti cum 100, ut confinadatur (2 ad Tit 8.3 do). Eta massima della anticità, come voi sesso avete notato, e come abbiam veduto, là dove
parlundo della scomunica aggiungete: Così erano tratlati quelli, che ricusionano
di soltomelleres alle pene ecclessatiche.

In accoudo luogo pare dalle vostre parole, che S. Gregorio volcase puntio indistintamente ogni dello e, cia è faiso, Voleva punti i delitti pia atroci, e pubblici, quali correvano al suo fempo di simonia, di incontinenza del clero, di suprazione del beni erclassichi; e di eresta questi femo i delitti, per eni ammonava, per cui segidava, per cui se i rei non si arrandevano, fulminava finalmente contro loro la deposizione e la scomunica. En piu que queste era massima di S. Gregorio, ma di S. Paolo, e delFaulchik. Di S. Paolo, the scrivendo ai Coriuti vieta loro comunicare con que' cristiani, che cadevano in qualche più atroce delitto (1 Coriuth. 5, 41): Nunc autem scripsi volis non commisceri: si is, qui frater nominatur, est fornicator, aute avorrus, aut idolis serviens, aui matedicus, aut ebrisous, aut ropas: cum efusmodi nec cibum sumere. Dell'autichità, come abbiam vedulo dietro la vosta sorta, dore parlate delle antiche crusure: Di questo modo si tratavamo mon solo gli apostati, na citamino gli rettici; pli sessimatici, et i pubblici peccationi.

In terzo luogo voi fate interpretare a S. Gregorio quel passo di Geremia: Maledetlo colui, che non insanguina la sua spada: con queste parole: cioè colui, che non eseguisee l'ordine di Dio per punire i suoi nemici. Spiegazione che lasca in dubbio, qual sorte di pena intenda S. Gregorio, se corporale o spirituale; e pure San Gregorio intende ordinariamente la sola spiritual correzione. In fatti la prima volta, che io la trovo, si è nella lettera ai fedeli di Lombardia per la scomunica (S. Greg. VII. I. 1, ep. 15. Labbe, 1. 12, edit. Venet. col. 245) fulminata contro Goffredo, che simoniacamente si era intruso nell'arcivescovato di Milano, vivendo ancora il suo legittimo pastore. Bisogna trascrivere il principio di questa lettera per discoprire l'artificiosa calunnia dei nemici di S. Gregorio: Scire vos volo, fratres carissimi, quod el multi vestrum sciunt, quia in co loco positi sumus, ut velimus, nolimus, omnibus gentibus, maxime christianis, veritatem, et justitiam annuntiare compellamur, dicente Domino: Isai. 58. Clama, ne cesses: quasi tuba exalta vocem tuam, et annuntia populo meo scelera eourum: et alibi. Ezech. 33. Si non annuntiaveris iniquo iniquitatem suam, animam ejus de manu lua requiram. Item Propheta. Jer. 48. Maledictus, inquit, komo, qui prohibet gladium suum a sanquine, idest verbum praedicationis a carnalium increpatione. Ditemi la verità : quando leggevate nei nemici di S. Gregorio quelle parole del profeta: Matedetto quell'uomo, che tiene lontano la sua spada dal sangue, non vi pareva vedere un capo di malandrini, che alzando la spada sguainata invita i suoi compagni a scaunare quanti vengon loro alle mani? E perchè? perchè costoro portano le parole del profeta; ma d'ordinario non portano la genuina spiegazione, che ne dà S. Gregorio, che per spada e per sangue intende la parola della predicazione e la correzione degli uomini carnali: idest verbum praedicationis a carnalium increpatione. Ma qui v'è nulla, che significhi, e domandi strage e macello? Così pure spiega quella frase nella sua lettera ai vescovi di Francia, là dove gli rimprovera perchè (S. Greg., l. 2, ep. 5. Labbe, t. 42. col. 303) dissimulavano i delitti enormi del loro sovrano: Maledictus homo, qui prohibet gladium suum a sanguine; hoc est, sicut ipsi bene intelligitis, qui verbum praedicationis a carnalium hominum retinet increpatione. Così nella lettera (1. 1, ep. 17) ad Uratislao duca di Boemia. Così parimente nella lettera (1.2, ep. 66. Labbe, tom. 42, col. 347) al vescovo Barcardo; così nell'altra (L 3, ep. 4 ibid., col. 301) a Sigefrido arcivescovo; così in quella che e diretta (l. 4, ep. 1 ibid., col. 378) a tutti i cristiani contro la perdita d'Enrico; e così finalmente scrivendo (1.7, ep. 23, ib., col. 474) al re d'Inghilterra. Che se nella lettera (1.4, ep. 9 ibid., col. 241) a Gottifredo inculca la stessa massima del profeta parlando del re Eurico. nè pur allora per altro parla di spada materiale, ma in genere protesta, che non lascierà indursi da alcun favore personale a deviare dalla retta strada della giustizia.

In quarto luego voi dite, che S. Gregorio ripete nelle sue lettere quelle parole del profeta (sanz escriz) enua fine. In los scorso lutto il registo delle lettere di S. Gregorio, e non ve le trovo ripetate fuorche olto volle, che in forse frecento lettere sono quasia un nulla. Tivo darsi che leggendo alabia trascroso un qualche passo di questa natura; supponisano che non otto volle, na dodici volte vi sai inculcata quella massima. Per questo si può forse dire, che vi è ripettata senza fine l'ampuel dunque probabilmente il signor Fleury non ha lette le lettere di S. Gregorio, ma si è l'asciato in igannare da qualche neunco di questo papa. Così bisogna socsario, per uno dire che egli è siato un vero impostore, cosa che di lui non può affermara senza qualche animositi contra il suo nome.

Andiamo seguendo le traccie del signor Fleury: Sopra questo fondamento appena un vescovo gli era denunziato come colpevole di simonia, o di qualche altro delito, egit lo cilara a Romit, e segti mancaro di comparirri, per la prima volla egit lo sospendero addel ses femicios, per lo secondo lo commicano. Se il vectoro persisteca nella sua continuacia, il popa lo deponero, protisca al suo elero e al suo popolo di ubidistripi stolo pena di szomenica; comandara toro di eleggere un altro vectoro, e se essi frascuravamo, il facera da se endesimo

Eccoi sempre alla sofila inesatteza nelle accuse date a questo suolo pontefice. È molto equivoco il dire, che S. Gregorio procedese nella maniera michesta contro i vescori per il reato di simonia, o di qualche altro dellito, Voi non troverete quasi mai in tutte le sue lettere punto nei vescovi altro dellito, dei qualco di simonia, di assurpazione dei beni ecclesiastici e di scissus; dellti enormissim, e dagli antichi conciti filminati appunto colla deposizione e colla seconomica. Ma cii stasse ai termiti della vostra proposizione, di leggieri verrebbe a credere, che per ogni piccol delito S. Gregorio deponesse e scommenzase i pastori della Chiesa. Per questo dicio, che le vostre accuse sono piene di equivoci e d'inesattezza, che levano il credito al vostro sancre a al vostro discorso.

Intanto io per mostrare ad evidenza il prodente procedere di S. Gregorio nell' neo delle censure, sabibisco, e provo queste tre proposisonio. Primo, che egli si regoli sempre sulle massime, e sopra i decreti dell'antichità. Secondo, che sempre sugi somma circospeziono per non restare ingunation nella organizato mella organizato mella organizato mella organizato mella organizato mella compiano di monte per per sensima di accordare il perdono a chiunque si preslasse penitro del suo creven. In consegorazato moi si può altacare il suo pocoedere, senza al-tacare tutte le leggi della prudenza e senza condumare le pratiche dell'antica Chiesa, lo venes diminostrando queste tre proposizioni di fatto con una prova parimente di

fatto, vale a dire colle sue stesse lettere.

Primieramente adunque S. Gregorio nella deposizione e nelle censure dei vescovi si regolò sulle massime e sopra i decreti dell' antichità. Serivendo ai fedeli di Lombardia sulla scomunica del simoniaco Goffredo, ecco come si esprime ( l. 4, ep. 45 ): Quam excommunicationem, auod etiam inimici sanctae Ecclesiae negare non possunt, sancti Patres antiquitus censuere, et per omnes sanctas Ecclesias totius orbis catholici viri confirmant, et confirmaverunt. Così pure protesta il santo pontrfice in più altre lettere in occasioni di simili censure. Ma questo era veramente lo stile dell'antichità? Si veramente era così. Un vescovo, un sacerdote, un diacono simoniacamente intruso, era subito deposto, e persistendo contumacemente nell'usurnata dignità, si separava irremissibilmente dalla Chiesa. Eccope alcum irrefragabili documenti non tratti dalle decretali d'Isidoro, ma dagli atti legittimi delle antiche ecclesiastiche costituzioni. I canoni apostolici ricevuti in quanto al lero vigore da tutta la Chiesa, udite come stabiliscono chiaramente la pena di deposizione e di scomunica ai simoniaci: Si suis episcopus, vel presbyter, vel diaconus, fuste ob manifesta crimina depositus, sibi aliquando creditum ministerium altingere audeat, ab Ecclesia omnino abscindatur. (Can. 27). Si quis episcopus per pecunias hanc sit dignitatem assecutus, vel presbrter, vel diaconus, deponatur, et ipse, et qui eum ordinavit, et a communione omnino exscindatur, ul Simon Magus a Petro (Canon. 28, Concil. Labbe, edit. Venet., tom. 4, col. 30 ).

Segue poi il concilio niceno così: Ut nullus audeat ordinare episcopum, aut saceridotem, aut diaconum pro quoris re dala, sive ante ordinationem, sive post, et qui secus feceril, deponatur; et quicamque controdizerit, sinodus eum excommunicat (Concil. Nicoen. Cason. Arabic., c. 49. Lab., tom. 2, col. 315).

Le stess pene futono decrebate contro ismoniaci dal concilio calerdonse (car. 8, Labbè, (non. 4, col. 1682), e dal concilio di Costantinopo il 31 mono 519 (Labbè, 1, 5, col. 47). Queste medesme si ricorbano da Gelasio i nella sua lettera ai vescori della Lucasii, ce (p. 9, c. 9. Labbè, f. 5, col. 48); de Tarasio nella sua lettera ai vescori della Lucasii, ce (p. 9, c. 9. Labbè, f. 5, col. 48); de Tarasio nella sua lettera da Adriano recitata nel secondo coficilio niceno (Act. 8, Labbè, 1. 8, col. 1378, et segui), dove anche riporta alcuni statuli de Padri ; e de Nicolò 1 (derect, de seguiro colin. Labbè, f. 9, col. 43/4) colle segurni parole: Simoniaci simoniace ordinati, yel ordinatores, secundum ecclesiatios co emono ai proprio quat decidant.

Io non voglio accumulare soverchie autorità oltre a queste, che abbastanza provano quali erano i statuti dell'antichità contra i simoniaci. E tali pur erano i decrefi contro i sacerdoti iucontinenti, come rilevasi (Labbè, 1. 3, col. 13) e dalla lettera di Siricio ad Imerio, e da un'altra (ep. 3, c. 1) d' Innocenzo I, e dal canone 9 del concilio agateuse: e tali ancora contro gl'invasori de' beni ecclesiastici, come riconoscer potete da quello, che stabili Nicolò I (Labbè, tom. 9, 1534) nella sua lettera a Frotario; e il terzo concilio di Parigi (Labbè, tom. 6, col. 492) all'anno 557 canone primo; e il quinto parimente di Parigi ( Labbe, tom. 6, col. 1389 et segu. ) all' anno 615 con vari cauoni, e il concilio valentino (Labbe, tom. 5, col. 760) all'anno 524 canone terzo.

Premesse queste verità, ne vien subito per legittima conseguenza, che S. Gregorio VII decretando la deposizione contro i simoniaci, gl'incontinenti e gl'invasori de beni ecclesiastici, e la scomunica contro i medesimi, se persistevano contumaci uel loro delitto, non fece altro, che uniformarsi ai canoni dell'autichità. Dunque a torto si riprende questo santo pontefice di aver portate all'eccesso il rigore delle censure contro i sentimenti dell'antica Chiesa. Questo non diventa evidente?

Ma potrete rispondere: se S. Gregorio non sbagliò nella massima errò per altro nell'esercizio, non adoprando la dovuta circospezione, e correndo precipitosamente al castigo. Ebbene eccomi a provarvi la mia seconda proposizione, cioè che S. Gregorio fa eltremodo circospetto nell'uso delle censure. Per verificare questo fatto basta tornare alle sue lettere. Ivi potete vedere, quali esami, e quante didazioni faceva precedere all'intima dell'ecclesiastica pena; di modo che qualche volta piuttosto di lentezza accusar si potrebbe, che di trasporto, lo non farò che accennarne alcune, sfidandovi per il rimanente a mostrarne un qualche fatto, che indichi quella marzial collera, o quella zelante imprudenza, che vanuo imputando a questo santo pontefice i suoi uemici.

Egli denuuzia scomunicato il simoniaco Goffredo, il quale aveva occupata la Chiesa di Milano (1, 4, ep. 15) vivente ancora il suo legittimo pastore, ma con qual precauzione? congregato e diversis partibus concilio multorum sacerdotum, et diversorum ordinum consensu, scrive lo stesso Gregorio: non di suo capriccio; ma avendo radanato un concilio di molti sacerdoti da diverse parti, e col consenso di vari ordini di persone ecclesiastiche.

Auzi a questo passo sapete chi lo aveva stimolato? Enrico imperatore, il quale dopo aver coufessato gli enormi suoi delitti di simonia (ep. Euric. post. c. 29, 7. 1, ep. Greg. 7) sollecita il papa a mettere in moto la sua apostolica autorità per porger rimedio ai disordini nati per sua colpa, incominciando dalla Chiesa di Milano: El nunc in primis pro Ecclesia Mediolanensi, quae nostra culpa est in errore, rogamus, ut vestra apostolica distructione canonice corrigatur: et exinde ad

caeteras corrigendas auctoritatis vestrae sentent ia progrediatur.

E da notare, come auzi lo stesso pontefice riprendeva Geboardo, vescovo di Praga (1. 2. ep. 6), perché senza canonica colpa, e senza legal esame fulminava le scomuniche: Quod quidem tibi maxime pericolosum est, gli scrive il santo, quoniam, sicut beatus Gregorius dicit, qui insontes ligat, sibi ipsi potestatem ligandi, atque solvendi corrumpit. Unde te admonemus , ut anathematis gladium numquam subito, neque temere in aliquem vibrare praesumas, sede culpam unius cujusque diligenti prius examinatione discutias: et si quid est, quod inter te, et homines saepefuli fratris tui emerserit, cum eo in primis, ut suos ad justitiam compellat fraterne, et amicabiliter agas, etc. Ora chi sapeva prescrivere si prudenti regole agli altri, non le avrà usate per sè medesimo? Con qual foudamento direte voi questo?

Minaccia altrove S. Gregorio la scomunica ( l. 2, ep. 18 ) a Filippo re di Francia, ma quando? Dopo aver lungamente sopportato e dissimulato le sue scelleratezze : ma perché? per aver quasi superato nell'empietà non solo i principi cristiani, ma eziandio i pagaui; ma come? volendo, che sia avvisato de' suoi delitti dai più nobili del regno, e differendo la pena sino a vedere, se il suo cuore si ammolliva alle paterne

ammonizioni.

Altrove comanda al vescovo di Sennes di scomunicare un certo Enzelino; ma (1.2, ep. 20) per avere assilito e maltrattato Ridolfo arcivescovo, spogliati i suoi fauni gliari, ed necisogli sotto gli occhi un suo conginuto di sangue: ma certificandosi prima bene del fatto; ma procurando innanzi di ridurre Enzelmo ad una spontauca penitenza per noi venire alla scomunica.

Anche ad Uzohe minaccia la scomunica, ma per avere invaso (1.2, ep. 22) i beni ecclesissiri dell'arcivescovo di Truora; liberaudolo per altro, se vorrà farne la restituzione, e dandogli campo di discolparsi per mezzo di un qualche suo legato in

Concilio a confronto dell'arcivescovo.

Conferma contro il vescovo di Poitiers l'interdetto del suo legato, e lo separa per un dato termine dall'altare, ma perchè (1. 2, ep. 23) per avere sprezzato l'interdetto del legato, per avere colla violenza messo sossopra un concilio, e per avere disubbidito al pana medesimo.

Non souo forse tutti questi delitti enormissimi, meritevoli di ogni castigo, e pur trattati da S. Gregorio con somma circospezione prima di venire all'anatema? Andiamo innanzi.

Scrive il santo pontefice ai Facentini (f. 2. e.p. 64) di avere deposto Dionisio lor vescovo, e gli assolve dal giumanento di fedella ai in prestato. Ma S. Gregorio l'avevaprima lungamente aspettoto a peniterua; ima questo era un pastore sacrilego, già privato altra volta di ogni digniti, poi riconcilato in parte colla Chiesa, e pur di nuovo disubbidiente e contunnee, e nondimeno il santo pontefice nou lo depose senza sentire il parte di un concilio.

Stabliser contra i chierri concubiant (1.2, ep. 62) la deposizione, ma per altro dando prima lo tempo di lasciare i percato, Ordina parimenti la deposizione dei si moniari, ma un concilio è quello che lo assiste in questa sua ordinazione. Ve nulla di previptoso in quello, che preservice a Burardo vescovo (1.2, ep. 66) contro i chierri incontinenti? Labricos, et incontinentes aut paterne corrigas, aut incorrigibites a acrait attaribus arrecas. Per operare divessemente non vi sarebbe altro ri piego, che dissimulare, tacere, e lasciar crescre la zizania in mezzo al grano sino a distraggere tutto il buno serne. Ma questa sarebbe prudenza?

Abbiamo tre lettere di S. Gregorio (1, 3, ep. 4, el 2, et 3) intorno alla deposizione e alla scomunica di Erimano, vesevo di Bamberga. Ma convien sapere, che questo era un vescovo simoniaco, resistente alla Sede apostolica, e che sotto colore di pentimento intruso in quella Chiesa, ne avea dilapidati, e quasi messi a sacco tutti i beni.

Che sofferenza non fi mai quella, che il santo pontelire esercitò con Ranierio, veservo d'Orleana Donatto tempo soffere la sua dissibidienza (Jonato Idazioni (A.), eg. 8, et. 99, et. 20), gli accordò per discolparsi dalle accuse, che per altro erano gravissimer: cio di aver occupata quella Chiesa serna l'eda legitima, e senza il suffragio di coloro, ai quali apparteneva quell'elezione; di aver messe in vendita le promozioni del elezo, gli ardidaconati e le abazie; di aver celebrato pubblicamente non ustante la sospensione apostolica, e di aver cooperato alla prigionia di un chierto mandate con lettera dal papa medesimo! E pure S. Gregorio lo Idlera, differisca la pena, gli assegna tempo e luogo opportuno per discolparsi, Questo modo di procedere non parrebbe, che si avcostasse alla lenteza spintosto che al trasporto?

Pertile devo io ancor segnitare în una difesa, che già per i monumenti recati diventa insepugnable l' Leggede le sue lettre-e, o sarriarle la sun anansutuluire s soffereuza coi chierici di Lucca (l, l, p, 2) pivaltosi al loro vescovo; coi conte Arnolfo (l, l, p, l, l), che avvas spogliato e violentalo il vescovo di Leggi; con Uberto vescovo larvannese (l, l, p, p, l, l) pubblicamente convinto di cresia, e per sopra più simoniacamente intrusa nella Chiesa. Osservate inolite, come (l, l, p, p, l, l, d, l, l) pocura e comanda, che sia rimesso in posto il vescovo di Carnuto non canonicamente deposto, e falsamente di simonia accussito. Osservate finalmente la sun circospezione co sololati tarvannesi, i quali (l, l, p, p, 20) spezzate le porte della Chiesa avevano rubati i sarri vasi, gii ornamenti e le croci, e con inandita barbaris tronacta al vescovo la lugua, mentre faceva orazione dimanzi all'altar. E pure S. Gregorio prima di filimiar cottat foro la scomunica, gli avivisa, gli corregge, e doll'e foro la pentitezza-

lo non passo più oltre in questo articolo, perchè non debbo abusare della sofferenza de unei lettori. Ma voi, ditemi, siete ancora convinto della somma circospezione di S. Gregorio nell'uso delle censure? Nei primi sci secoli si sarebbe nè pur usata tanta lentezza, quando si teneva per massima inviolabile di separare i lupi dalle perore, e la zizania dal grano, ogni qual volta il lupo e la zizania erano per tali riconosciuli dalla Chiesa? Ma pegli antichi secoli non si trovano tante deposizioni, tante scomuniche, tante minacce. Dovete aggiungere, che non vi s'incontran nè pur tanti delitti. Che colpa ha S. Gregorio, se governò in un tempo, in cui moltiplicati a dismisura i disordini e crescinta sino al labbro degli argini la piena de'vizi, una diqueste due cose conveniva necessariamente eleggere, o lasciare che la piena traboccasse sormontando le sponde, oppure opporvi tulta l'ecclesiastica resistenza, Infonde compassione insieme ed orrore quello che scriveva lo stesso S. Gregorio intorno alle calamità della Chiesa al suo tempo ad Ugone abate di Chini (1, 2, ep. 49): Circumvallat enim me dolor immunis, et tristitia universalis, quia orientalis ecclesia instinctu dinholi a catholica fide deficit, et per sun membra ipsi antiquus hostis christianos passim occidit, ut quos caput spiritualiter interfecit ejus membra carnaliter puniant, ne quando divina gratia resipiscant. Herum cum mentis intuitu partes Occidentis sive Meridiei , aut Septentrionis video, vix legales episcopos introitu, et vita, qui christianum populum Christi amore, et non saeculari ambitione regant, invenio; et inter omnes sueculares principes qui praeponant Dei honorem suo, el justiliam lucro, non cognosco. Los autem, inter quos habito, Romanos videlicet, Longobardos, et Normanos, sicut saepe illis dico, Judaeis, el Paganis quodammodo pejores esse redarquo. In questo stato di cose, in questa congiura quasi universale di principi, di pastori

e di popolo contra la Chiesa, non avera fuer ragione S. Gregorio di minostare a ase menon quell'avvio dato da Dio ad Execinele (33, 7) Figlinado dell'uomo, io ti ho collocado per guardiano della casa d'Israele; danque amunoterar al popolo da vaia parte tulto ciò che ascollerari dalle mi labbra. Se io dirio all'ampio: empio, la periri di morte; e se lu non lo avvisera ulfiniche si guardi dalle morte, l'empio se ne morrà mel suo peccalo, ma io domandero conto alle lue morte del suo sunque. Lu papa sulto polera un quel tempo supre i doveri del son

impiego, vedere si gran torrente di vizi e tacere?

Ma S. Gregorio sspeva tutto questo, e sapera autora, quanto desideri Iddio il ravvedimento del percatore. Avvea titto nello stesso Eschriele, e nello stesso capo (38, 41). Dite a lovo: in fede mia, dice il Signore Iddio, mon voglio la morte dell'empo, ma che l'empio noni indictro dalla sua strada, e viva. Quindi dopo aver patsolo latta circospezione prina di fulminar le censure, usava e voleva, che da tutti s'adopersase sonnua manustendium ell'accopiere i percetori ravveduti a printigue. El cecori al terzo articolo, che io debbo dimostrarvi per intiera discolpa della zelante prudeuza di S. Gregorio.

In fatti a Giraldo vescovo d'Ostia dopo averlo rimproverato, perchè avea deposit, sconunicati e interdetti alcuni pastori senza notificargii i loro deliti, scrive (L. 4, qs. 16) di aver assoluto il vescovo di Osimo reo di aver comunicato con uno scomunicato, e gli comanda di far anchi egli fo stesse col vescovo Bigoririano, se non lo trova colpevole di altro fallo, seguo, che il sauto pontifice compativa sommamente le trasgren-

sioni commesse scuza malignità e senza contumacia.

I Cartagüesi avenuo accusalo (L. 1, ep., 22) il tero vescovo, appresso i Saraccin, e calumanto in modo che que barban spoglialo ia guinno lo avevano colle verghe bata tuto come un malfatture. Questa cradetta del Cartagüesi cristiani non meritava futle. Percelesiasthe consorte E pure il sauto populerie appe le viscore della paterna miscria pera senza pertetta cogniciona della cuasa.

Abbiamo gli notto, come il santo avez accomunicato Goffredo simonjacamenti im-

Addition gia notato, come il santo avea scomunicato Golfredo simomacamente intruso nella clienza di Milano. In seguito vedizimo quanta clemenza voleva che si usasse con coloro, i quali dal suo partito domandavano di tornare al seno della Chiesa. Ecco danque come ( $\ell$ , 1,  $q_{\ell}$ , 26) ne scrive al Erichialdio: Quieumque cuntem horum erroris sui poenitentes ad vos venire remedii gratia desideraverint, benigne se su-

scini, atque misericorditer tractari noverint.

Spablisce è vero, che un omircita (L.1, qp. 34) secondo i canoni non possa più servire ai scari altarit; na nell' sitesso tempo srive al son versoro di usare ron esso lui misrirordia e di alimentarlo colle rendite della Chiesa se lo trova disposto a far pruienza. Confirma è vero la scomunica (L.1, ep. 64) data dal suo lepato contra Manione simoniscamente intruso nel versovado di Osca, ma per altro rivocandola, se l'intruso si ritti adlal sacrifica invasione. Minaccia è vero la scomunica il 1-la guest (L.1, ep. 65) per avere incarcerato il legitimo bor vescovo, eleggendone un altro in longo suo, ma di prima otro tempo e longo di printienza e di discolpa.

Scomunica i Belovacensi per aver maltrattato Guglielmo lor vescovo. Ma appena lo stesso Guglielmo (L. 4, cp. 74) scrive al papa per intercedere il perdono alle sue pecorelle, che il papa condiscende alle istatuze del pastore ed assolve il suo popolo. Che bell'elogio è mai quello che fa il sauto pontefire a Guarnerio vescovo per aver

mostrato pentimento de suoi trascorsi, ciussen con quanta soddiskazione (l. 1, ep. 77) acretta la sua pentienza, come ne serive a Beatire e a Matilde sua figlia l'Aun prophela testetar, quod omnipotens Deus, quem imiliari johenur, cor contritum, et humiliatum non spernal, nos aquidem, qui peccatores sumus, et si contritionne cordinni in aliis non satis plene respicionus, cognitam tamen dissimulare, et quasi pro nikhi computare non debemus. Sono questi sentimenti di un collerco, o non puttosto di un peitoso pastore, che avrebbe risparmialo equi castigo, se avesse in lutt ritrovalo il necessario pertimento?

Ad Ugune vescoo diense in Borgogna, comanda (l. 2, ep 43) di accettare da suoi sudditi quello che vorrauno resiture, e di assolverile, e notale bene la ragione: Me-fitse enium nobis placet, sul pro pietale interdum reprehendaris, quam pro nimia severitate in odium Ecclesiae luae venia. Debes quidem filitos fuos, quia rudes sund el indocti, conspiere, et ad meliora pautalem provocare, quia nemo repette fil summas, el alta acalificia pautalem acalificamiur. Ora chi mudiva questi predettissimi senimenti, che volva perdonare anno esenza tulta intere la sodisficiame, espoi talvolta ha meso mano alla verga, non è segno che lo ha fatto per estrema necessità, non per volontaria elezione!

In altra lettera comanda al vescovo Arnaldo di assolvere (1. 3, ep. 41) il conte Ruggiero dalla scomunica, e di rimettere nella sua sede pastorale il vescovo Baldni-

no, perchè amendue gli aveva trovati penitenti de' lor falli.

Con quanta mansardudine non serive a Guiberto accivescovo di Ravenna, e a suoi aderenti (1.6, p. 0.3), offerendo a lutti il perdono il Quoniom humanum est percare, Diejuc peccaralisto conversi veniom tribuere: ipaa, quae ejustem Dei, el Domine sanquie fundate est Ecclesia, and gramium suum redeiv oso adius, ut matere especial, nequaquam in vestra grassari desideral nece, imo vestrae cu-pit salutio occurrere con. Sciolis istima, quod apud nos nullius sunyamo adium aut preces, sus luspis salutioni becum oblinere potenti, quo contra vos in aliquo injuscistima excerere posse, immo rigorea sustiliam (pro ut posisimus) lemprentissi indulgere volis, quantum sine delrimento animarum vestrarum, el nostro periculo poterimus, parenti sumus, l'entideramus estirarum, el nostro periculo, potentis protis protis productiva, l'entideramus entre politus, l'este, vestra saluti, el populi volis crediti consulere, quam mostro sacculari comodo in aliquo providere. Un pana santo che giura (l'or feste) di volere piutosto la salute di ci soni nemici, che il suo temporale vantaggio, si chiamerà poi un fanatico, o nuo seretiuro?

Perché ebbe notizia il sunto pontefire, che Roberto coute di Fiandra era stato non canoniamente somministo de Uherto legato della Sorde apsositore, e da Ugone versorovo lingunese, scrive ed ordina ad un altro Ugone (£ 6, pp. ?) vescoro diense, di assolverdo, se lo trova somunicalo some una legitimiamente somunicalo, mas fizamono di penitenza: e perché? Quia inpse summus pastoro ovem peditam propriis Ammeris soluita da gregom reportare.

A Manasse arcivescovo di Reims, quanti indugi e quante dilazioni non accordò,

come abbiam vedato,  $\epsilon$  lutto instinent! E pure anche dopo la sentenza di deposizione confermata nel corollio di Lione, gli offre (l.7, p. 29) lempo  $\epsilon$  comodo per purgarsi dalle accuse de soni avversari. Così pure con quanta demenza comanda al vescovo di Benevento che dimetta senza nessun castigo un cretico (l.7, p. 28), se può scoprire che sa tornato di buona fede al seno della Chiesa cattolica!

Terminamo una valla questa serie di documenti che abbastanza già mostrano la ministriudine di S. Gergorio o peniturdi, recondudo solatulo l'ordine da li dato (1/2 g. gt. 10) al vescoro bataviense di riconciliare alla Chiesa quanti voleziono tornarvi, abbandomandi partito di Entroic, Ora dopo questa dimostrazione di fatto un nomo che non sia di partito non è costretto ad assolver S. Gregorio della toccia di familismo e d'impruduzza? Se ai tempi di S. Gregorio fesse visusio un qualche papa dell'antico Chiesa, averbbe forse usato più mansietudine e circospezione nel-

l'uso delle censure?

In stordisco quando leggo la vita di S. Giovanni Grissotomo, cioè di un detto, di un satto, di un autico patriare di Gostanitopoli, e veggo nella sua conduta quasi le isfesse traccie di S. Gregorio VII. Imperocchè nel principio del suo vesco-vato (Patlada VII. Chrissot,) egli tenne due orzisoni contro i cheraci e contro le vergini, che sotto il prefesto di necessità e di carità, coabitavano nella stessa casa; per le quali una parte del clero gravemente si commosse contro di lui. Direbbero i pure denti del secolor non era meglio dissimulare questi disordini, che per volerii rescin-der con troppo zelo dar oracsione di scandali e di disordine. Ma i dotti, i sutti, gli autichi vescori non pensavan così, perchè avevan presenti anch'essi il detto (c. 3, v. 8) di Ezectide, e la gram nassima di S. Gregorio.

Fiú a proposito è anche quello cli ci fece con sei vescovi dell'Asia. Eurono questi accusati dimanzi a lui (Pallad. Vil. Chrisord, 1994 Mansi concit. 1-3, col. 995 et secup.) in un sunodo di settanta vescovi di aver comprata per via di regali la pastorale digniti da Autonioni resorro di Efeto, già delutto. Si estamità il fatto, si ascoltrationi testimoni, si procure li a confissione dei rei; e scoperta la verida, i vescovi simoniaci furono deposite privati del sacredozio. Non si può negare che questo procedere così analogo a quello di feregerio VII, accrebbe l'odio dei malatonienti operatori mani in Giovannii nuo Giovannii dotto, santo, antico vescovo della Chiesa, proseguiva ad onta di tutte le contradizioni nell'esercizio della san pastoral vigilanza:

Più oltre va il sauto; si scaglia acerbamente e in privato e in pubblico contra Eudossia imperatrice, per aver subornato Epifanio contra di lui; è iniquamente e ingiustamente deposto dalla sede episcopale per opera di Teofilo alessandrino; vi è riposto di unovo dall' imperatore, e Giovanni? Giovanni per le passate disgrazie non raffredda il suo zelo. Giudicando ingiuriosa alla religione una statua di Eudossia innalzata vicino alla chiesa di S. Sofia, inveisce nuovamente contro l'imperatrice, chiamandola persino un'altra Erodiade; si tenta perciò di deporlo per la seconda volta; si eccitano quindi partiti, dissensioni, risse, violenze; si attacca fuoco persino ad una chiesa: il patriarca è mandato in esilio; e Giovanni? Giovanni considerando tutti questi disordini accaduti contro la sua intenzione, ma volendo nell'istesso tempo mantenere i diritti alla dignità, alla libertà e alla giustizia ecclesiastica, sollecita dal suo esiglio il papa Innocenzo, affinchè sottometta alle censure ecclesiastiche i suot persecutori; e perchè? perchè dissimulando si correva gran pericolo di aprir la strada ad ogni sorta d'illegalità e di violazione dei sacri canoni. Rimarcate bene le sue parole: Domine mei (Labbe Conc. tom. 3, col. 59) maxime venerandi et pii, cum haec ita se habere didiceritis, studium vestrum, et magnam diligentiam adhibete, quo retundatur hace, quae in Ecclesiam irrupit, iniquitas: Ouippe si mos hic invaluerit, et si fas erit cuique in alienam parochiam irrumpere, idque ex tantis intervallis, el eigere quos voluerit, el authoritate propria quaeque pro libidine sua facere: scitote, quod brevi transibunt omnia, et totus orbis premetur, bello non indicto, omnibus ab omnibus ejectis, et omnibus ejecientibus. Qua propler ne tanta confusio hanc omnem, quae sub coelo est, nationem invadat, rogo ul scribatus, quod haec tam inique facta, et absentibus nobis, et non declinantibus judicium, non habeant robur, sicut et ex sua natura nullum habeni; illi autem, quid inique egerunt, poenae Ecclesiasticarum legum subjaceant.

Ora io discorro così: Collocate un Giovanni Grisostomo con queste massime, con questo zelo, con questa condotta nel secolo di Gregorio VII, e poi sappiateni dire, se Giovanni non avrebbe operato anche più coraggiosamente del nostro ponteliere. Vedo bene che per difenderri voi siete protuo a riprovare anche la condotta di S. Giovanni Grisostomo. Ma il male si è, che Giovanni Grisostomo è stato un vescovo dotto e santo dell'antica Chiesa; e voi probabilmente siete un picol discepolo di qualche Chiesa novella.

Eppur v'e peggio, perchè si pretenderebbe da S. Gregorio VII anche più di quello, che apertamente si dice. Che cosa in realtà da lui vorrebbero i nemici della Chiesa? Volete dunque saperlo? Eccolo in due parole: il silenzio, e la dissimulazione; perchè s'accorgono, che le tenebre sono le più favorevoli alle loro insidie, e alla loro diramazione. Omnis enim, qui male agit, odit lucem: et non venit ad lucem, ut non arguantur opera ejus (Joan. 3, 20.) Quantunque egli fosse così circospetto coi trasgressori, e così benigno co' penitenti, come abbiam veduto, tuttavia nou ha mai taciuto, non ha mai dissimulato i disordini del suo tempo; e dove non ha steso la verga, ha però sempre creduto di dover spingere la voce e le grida di pastore. Questo dovere egli aveva imparato dai profeti: lo riconosceva nella natura stessa dal suo pastorale utizio; lo leggeva nella pratica dell'antica Chiesa; lo esigeva non solo da se medesimo, ma anche dai vescovi suoi fratelli. Rimarcate quello, che (L 2, ep. 61) scrive su questo proposito a Dietvino vescovo leodinense: « Vi comandiamo altresi ad avvisare, ed a costringere tutti i sacri ministri a castamente vivere, e a lasciare onninamente le concubine; e a distruggere secondo la tradizione de' Padri questa malvagità, che al di d'oggi ha preso piede per la taciturnità de Pastori, affinche non siate condaunato coi malvagi operatori a motivo del silenzio, e non incorriate la pena dell'eterna morte ».

Più terribili sono le espressioni, con cui scrive a Sigefredo ( l. 3, ep. 4) arcivescovo di Magonza: " Nelle vostre lettere, o fratello, voi avete prodotto moltissime ragioni di scusa, e anche di qualche valore per quanto spetta al giudizio degli uomini. E ne meno a noi parrebbon deboli, se queste scusar ci potessero nel divino giudizio. Imperocchè hanno aspetto di una buona scusa la commozione del regno, lo sconvolgimento, le guerre, le sedizioni, le invasioni de'nemici, e la perdita delle cose vostre, e inoltre il timor della morte, la quale, voi dite, che sovrasta ai nostri fratelli per l'o-dio del principe; o pure il pericolo di una sanguinosa strage, se i nemici sparsi in diverse parti si adunino insieme. Le quali cose per verità sembrano sufficienti per iscusare chiunque. Ma se poi consideriamo, quanto sieno diversi i giudizi di Dio da quelli degli uomini, non trovano quasi nulla, che ci possa scusare al divin Tribunale per ritirarci senza pericolo dall'acquisto delle anime; non la perdita degli averi, non l'odio dei malvagi, o l'ira dei potenti, e nè pure lo scapito della nostra salute, e della vita stessa. Imperocchè qui stà la differenza del mercenario dal pastore, che il mercenario all'arrivar del lupo, temendo non per le pecore, ma per se stesso, e non curando il saccheggio e la dispersion della greggia, l'abbandona, e si dà alla fuga: là dove il pastore, che ama le sue pecore, non le lascia per l'imminente pericolo, anzi non dubita di morire anche per loro . . . Imperocchè se vediamo i nostri fratelli delinquenti, e taciamo; se finalmente gli vediamo errare, e non ci affatichiamo colle nostre ammonizioni di richiamarli al retto sentiero, allora forse non pecchiamo ancor noi, e non siamo meritamente giudicati colpevoli? »

Oh qui si torna a ripetere, che S. Gregorio era inesorabile, në si emai creduto sicuro in coscienza colls dissimulazione e coi alienzion. Ma anche in questo si regolava colle massime inalterabili dell'antichiti. Imperocchè se gli antichi pastori hanno talvolla per prudema sospensa la verga, non hanno prom ani chiuse le babbra, cin faccia a tutlo il mondo han sempre fatto didre la voce autorevole per pubblicare; per detechie per qualmanera i delitti del popolo e di principato. Molto più se sa trattava con di produccio di produccio di produccio di produccio di produccio di glio qui riferire alcuni pezzi d'antichità, che deridono non solo della pratica, ma anche delle ragioni insuperabili di questa condotta.

Eccovi anbito ciò, che scriveva Innocenzo I al concilio di Cartagine sulle persone

di Pelagio, e di Clessio (Labbé, Concil. 10m 3, col. 46, Innoc. ep. 34) e de lano adverniti impercoche coloro, che negano la grazia di Dio, non agli dalri, ma sè stessi la lugiono; i quali distaccar lontamo si devono, e separare lungi dalle visecre della Chiesa, a glinche swesi' errore hemagomente occupamo modilo sapsoi, mon diventi poi instandile. Poichè se costoro godratmo per molto lempo una tale impunità, devono necessariamente indar molti a questa la tro perversa oprimone, e mgannar gl'innocenti, o a dir meglio gl'imprudenti, che non seguono la caltolica fede. Si separi adanque del Corpo sano da madeigai palga, e rimassi di falto velenoso del pestituati marbo, più sicuramente si conservino de parti nitale le, e la greggio più para si esparipi da questo contagio delle geocor infile. Lo cansi (Labbé, 18, col. 47, et sepu.), e v'aggiunge inoltre un'altra rispettabile ragione: Adito et amplius: Plervanque dedistit errore, cui memo consentiti... Pro-spiciendum est ergo, ne permitteudo lupos, mercenarii magis videamur esse, quan pastores.

Bisogua poi anche leggere la lettera vigesima (Labbè, 1.3, col. 30) dello stesso Incarco a Lorenzo vescovo, che permetteva nella sua diocesi alcuni conventicoli dei seguaci di Fotino, nella quale troppo giustamente riprendere la sua dissimulazione.

Smili a quelle d'Innocenzo sono le ridessioni di S. Felice papa, dove parla anche egil della nevessità di separare gli empli da consoraio (Felic, papa, 3, pp. 41. Labbé Concil. Iom. 5, col. 180.) dei fielch. Eco che cosa egli striveva in questo proposio: Nisi a pidelibus perfuli sini remoti, rerum discretione subilata, laborabunil suspiciombus temocentes, sul advita facilis est homimbus prolapsus. Aprobaltorum consortio contagia repetlendo sund perditurum: guoniam mores bomos colloquita, sicul scriptum est, perversa corrumpunil.

Anche a S. Felice per altro si facevano le stesse obbiezioni, che si son poi fatte a S. Gregorio VII, e ad altri santi pontefici dai prudenti del secolo. Si voleva, che rimettesse assolutamente Acacio alla comunion della Chiesa, altrimenti, gli si diceva (Felicis pap. 3, tractal. Labbe tom. 5, col. 496), con questa vostra ostinazione mettete in pericolo tutta la Chiesa: obstinatione vestra in pericolosam causam totius Ecclesiae adducitis. Ma come? rispondeva papa Felice: si fides, communioque catholica custoditur, in periculum religio venit, vel periclitatur religio? et si quod absit, fides, communicque catholica violatur, in periculum religio non adducitur, rel salva religio esti absit, ut hoc quisquam catholicas, et apostolicas fidei filius dical. E pure replicavano i politici, con questa ostinazione voi venite a diminuire la dignità della Sede apostolica: Sed apostolicae Sedis dignitatem ista obstinatione minuitis. Ma come? ripigliava papa Felice: Si fides, communicque catholica servetur, dignitas Sedis apostolicae minuitur? si illa violantur, Sedis Apostolicae dignitas manet? absit ut hoc Christianus, Catholicusque depromat. Si fides catholica, et communio laeditur, respublica juvatur? et si illa salva sit, respublica laeditur? absit, ut hoc Christianus, el Catholicus profiteatur. Si fides catholica, et communio servetur, Imperator laeditur? et illis violatis Imperator non laeditur? absit, ut hoc Christianus, et Catholicus Imperatur dicat, vel aliquis Catholicus Christianus dicat, debere fieri: hoc est laedi fidem, et communionem Catholicam deberi, ne Imperator laedatur, quia sit servetur fides catholica, atque communio. Imperator laeditur, Nos Imperatorum tantum amamus, ut velimus eum facere, quod pro salute ipsius sit, quod pro anima, pro conscientia ipsius est.

Che bei seulimenti contro il silenzio pastorale, e contro la falsa pace della Chiesa si travano sparsi nella lettera di Gelseiso papa all' migratoro Anustasso. Eta condenuato dall'apostolica Sede il nome di Acacio, Si volvea dai suoi fiuttori sotto il colore di pace soprie l'ecclessica censura; il unal'accorto imperatoro era cadino in quest'inganon. Ma udite in qual maniera gdi scrive su questo proposito (feclas, 1, q. 8. Labbé 1.6, co. 1.39 et seg.) papa Gelssio: Una est christiana felse, squee est scatholica. Catholica autem veractier illu est, quae ad omnium perfudorum, atque ab corum successoribus, et consoribus, siniera, pura, immacutato, communione divisi cat. Alioquin none cril divinilus mandata discretio, sed miscranda confusio... Precor le, cujusmodi debed test per tipa, non ul cumpue, sed verscuiete e Aristiana
mente libremus. Quomodo enim potest esse Pax vero, cui caritas intemerata defueri? Caritas autem qualitir esse debeta nobis veidanter Apostolas proedicata,
qui aii (4 Tim. 1): Caritas de corde puro, el conscientio bona, el fide non ficia.
Quomodo quaeco e de corde e puro qui esta posti policitar extravol quomodo
de conscientio bona, si provis fiberi, madisque commitri el que madinosim fide non
teste sed lumen inecessibilito e tierari, el landim sono laceri, quandim somen Paci
co betandiur; sul nostrum non sil, ul viudiose paclatur, facere Pacem, sed lalem velle docamis, qualis el solo Pax esse, el praeder quam vulla esse mostratur. Iu somusa nou a'altro trattano lutte le lettere di Gràsio, se non se della
guista crustara di Acacio, e della necessità di condanarà insieme co soni fautori.

Auche Ausstssio imperatore erasi fortemente lagnato, ed esacribato contra papa. Simunaco, perché il papa l'avera faliminato colla scomunica unicamente in grazia della sua comunion con Acacio. Ma notire altresi con qual (5ymmac. ep. 6. Labbé, 1. 5, cod. 428) vigore gli rissponde il sunto papa Simunaco: Fortassis dicturus es, serio ptum esse (10m. 33.): Omni potestati nos subdutos esse debere. Nos quiden motestates humans suo loco suscipiimus, donoce contra Deum sunto aeriguni columtates. Caclerum si omnis potestas a Deo est, magis crops, quan rebus est praestitula divinis. Defer Doo in nobis, et mos deferemus Doo in te. Caclerum si bu

Deo non deferas, non poles ejus uli privilegio, cujus jura contemnis.

Il suo sucrescore Ornsida seguendo le stose massime volle costantemente, che la memoria, el apptito d'Acasio pubblicamente si destasse, e si accassismo dallo omunione lutti i suoi complici aggiungendo, che se così si fosse operato da prima, il ve-leno della sane ressi non arrebbe tanti oltre serguezia o per la Chicos. Ecco come ne scrive allo stesso Anastasio (Hormissi ep. 14 Labbe 1.4, 5, col. 587): Ultimam; invelissime imperator, inter i para apostolica da strictionis intilio Ornentates Ecclesia colla menadiffiundere; i para quoya erecta la una fortassi selezamativa Ecclesia colla cocidissent, dum perculsam perfutiam suam in domantione timitatoris agmoscareria, et displicare in complicitus se viderent. Sed dum unde untili flowentur er overs, et pravorum consensus intilitis aequilate corriscula dissimulatur; per impunitatum sequacium mala dogonata multiplicavit auctorum. Cogilandum est, elementissine imperator, si et apud Deum sufficial errata cutpasse, cui dedit posse corriere.

Di questo melesimo sentimento era papa Vigilio nel suo constituto sopra i tre capitoli, rilevando le frede eli Nestorian, che si spazicivano per discoppi di Teodoro Morpiuesteno, e procurando così la dissimulazione della Chiesa diffonderano largamente i luo errori: Quorum (Labbi, 1.6, col. 306) veneno diriburnis temporibus occulte serpentia, suncu operta professimo momantia, nostros, el Christianussia uni principis, omnumungue ortodoxorum ominos permovernat altendentima, non sesse ullerius diferentali segnedia, uni per potitatima dissimulazione mitrita lama sesse ullerius diferentali segnedia, uni per potitatima dissimulazione mitrita lama

magni mali videtur crevisse pernicies.

Anche S. Gregorio Magno scrivera ad Eusebio activescoro di Tessolonis (4.40, ep. 43) di fin perquisiatione salla persona di due seno addult, e se gli trovara ribelli, e cottumari al sinodo di Calerdoira, di separati dalla Chiesa; e perchi I in primo lungo perche providi solicitalo pastoria est, al coro manqualem, quae caracinomo di providi solicitalo pastoria est, al coro manqualem, quae caracinomo mon diferente providente del como del provincia del consistente del como del consistente del consisten

E in fatti qual fu il motivo della condanna di Onorio nel sesto concido ecumenico, se uno peeché fommam haeretici dogmatis (Leon. pop. 2, ep. 2, et 5. Lab. 1. 7, col. 1456 et 1462), mon ut decisi apostolicam auctoritatem, incipientem extinavit, sed negliperado comploris, coli imporre silvanio sulla quisitone allora insorta, se una col due lossero le valonta in Gesa d'Ensto I Alternum est enim, diec il quinto general concilio (Mansi. 1. 6, col. 182) eum recta fide impia suscipere, et non a mali

recta discernere.

Isall'altra parte rompendo li sileuzio la prima sede, i veri cattolici si confermano nella fede, e gli altri pastori prendomo coraggio a parlare con flotori, e con liberta; che altrimenti timidi, o diubbiosi tacrecibero. Per questo serivecano i veccovi delle Galica S. Leono papa, che la san lettera a l'aviano contro gli errori di Batiche gli avva riempinti di scurezza e di liberta: Multi itaque (Labbé, 1, 4, col. 578) in ea guadentes partier, e el evaluationes, recognoverum floti suce assum, et i as sempre ex traditione paterna tenuisse, si appastolaris expossit, jure lactanture. Commissa se gravitalister interventione, datamque se bio corasiomen gondero, que efficiere, a fiducialiter, suffragonate etiam apostolicae Nedis auctoritate, eloquanter, et assera unasquissa, eque qui credit.

All opposto scrivendo S. Bernardo (pp. 191) in persona dell'arcivescovo di Reins ad lunocerco papa intorno alla prefidia dell'ercitico Abachardo, asservia, che cosito perudera molto ardire, percitei i suo libro aven trovato in Roma, dove posare il capo: Jum fam extendit polimites suosi usupue ad mare, e i usupue ad Romam propagines ejus. Hace gloriatio hominis illus, quad liber suos in curia romana habet, shi cappi sum revince! Him confronates el confortato set figuro ejus. tudime irabili post se, el populum, qui sibi cecdal, habet; necesse est, ut hui contajo celeri remedio coerurisi. Sero nim medicina paradure, cum made

per longas invaluere moras.

Io non credo di dovre più oltre provare una verilà, che per la natura stessa del pastorale dioic sombra evidente a chiunque, Quesdo più quello, che in termini espressiordina S. Paolo a Tito non solo contra i seditori, una exiandio contra i disubbidienti (ad Tit. 4, 00 et seq.); Sura turim multi teliam mionelicinete, senialogui, et sediclores; maxima qui de circumcisione sunt; quas oportel redarquis; qui viniversas domos subvertunt, alcentas, qua enon oportel turpis lucri; perila ..., Quam ob causam increpa illos dure, ut sani sint in fole. Es e voi volete altre autoritisa questo proposito, leggete i libri di s. Hario contra Costanzo, e contra Aussenio, S. Atanssio nella sua apologia, S. Agostino nella sua lettera a Gennaro, gli atti G. Massimo, el i concilo di Laterano (Mansi J. 10, col. 1031 et seg.) intorna à tipo di Costante, il quale per amor della pace comandava, che nè i cattolici, nè i Monotellit avessero tra loro alcuna contesa.

So benissimo, che si recano in contrario alcuni pochi fatti, ca alcune poche autoriă. Ma nessuna di tali autorità appora il silenzio pastorale in materia di fede, xe non se al più per cortissimo tempo, e con moltissime cautele, e l'istesso S. Gragorio Magno, se dissimulo qualche poco la questione de l'ere capitoli, lo fece colle persone semplici, comi era la regina l'rodolinda (L4, cp 4, cf 80), procurando unsieme, che fosse illuminata (L4, cp, 2), a finnéh non si lacciasse sedurre da imalvagi.

Tutto bene, direle vois, ma' al tempo di S. Gregorio VII non si trattava di fede. Rispondo: è vero, che dai vescori e dai sacerdoit da lui deposti, o socmunicati, non s'unpagnavano apertamente articoli di frede; ma per altro si combatteva praticamente la fede coi perversi costumi, e con degli abusi connessi col domma, o tendenti a rovinare universalmente la fede; e questo basta, perchè S. Gregorio seguendo gl'insegnamenti dei dottori, e dell' antichità non dovesse, e non potesse dissimulare, e tacere, si trattava di una quasi general simonia, per cui v'erano pochissimi vescovi caronicamente ordinati, ora la simonia e stata unitamente guardata come la radice dell'eresse, nata da un aercitos, doce da Simoni Mago, e fondata in una cresta, soci di peri viscovi Sorionio urbia sua lettera a Sergio (Lobbe, 1, 7, co., 923) pricitata nell'azione seconda del terzo concilio di Costantinopoli: "Anatema. ", sial primum qui un Simon Magus, qui primum spessimis harerestibus pestimus principiquoli, E senza questo permette und cristianesimo la simonia, e poi ditenti, che avverrà in breve della fecte possti in mano ai pastori, che mercanteggano la grazia.

Si trattava di un vergognoso e pubblico concubinato molto diffuso nel clero, per cui potete immaginare, qual corruzione regnar doveva ne costunii e de sacerdoti e del ponolo.

del popolo. Si trattava d'assassinj di pastori, di saccheggiamenti di beni ecclesiastici, e di chiese, e di manifesta resistenza al capo della Chiesa. Tuttociò l'abbiam pur notato nelle let-

tere di S. Gregorio.

Ora dissimulando questi disordini, non è evidente, che la Chiesa sarebbe in breve

divenuta una piazza di traffico, e un campo di spine?

Ma volendoli correggere, dirette voi, nascerano nella Chiesa molfi scandali: e non volendoli correggere, risponalo o, nascerano degli scandali assi maggiori. Era muo scandalo il vedere dei pastori rivoltosi al capo della Chiesa infevoire contro i buoni e gli innocenti, e questi costerita di diffendera dalle doro usurpazioni. Mà uno scandalo esse imaggiore sarebbe atato vedere dei pastori sinomiaci e incontinenti salir impanemente sali fromo dei santataro, irionafere i iriono dinanzi all'altare, e i buoni comente sali tomo dei santataro, irionafere i iriono dinanzi all'altare, e i buoni come mante dei pastori sinomiaci e incontinenti salir impanemente sali fromo dei santataro ha sempre fatto riberzzo agli spiriti internanti, ma non ai santi, i qual noi al santi, i qual nai saliri, i qual nai santi, i qual nai savena oche non deve drasti col silenzio uno standalo colipvole da chi presiede, per evitare uno scandalo procurato a bella posta da chi resiste.

E oltremodo insigne a questo proposito ció che scriveva S. Bernardo (ep. 78, n. 40) all'abate Sugerio. Doleva al Santo il vedere i diaconi della Chiesa avviliti a segno di servire alla mensa de' principi. Non poteva tacere su questo disordine, e non ardiva parlare, per non sentirsi accusare di scandalo. Ma vinse al fine nel petto di un santo, per altro così mansueto, la verità. Troppo son belle le sue parole: Quam sane odiosam admodum novitatem et vereor proferre in medium, et praetermittere gravor. Urget quippe linguam in verba dolor, sed timor ligat. Timor dumtaxat, ne quem offendam, si palam fecero, quod me movet; quoniam veritas nonnunquam odium parit. Verumtamen de hujusmodi odio ipsam, quae parit illud, ila me audio consolantem: Necesse est, ait, ut veniant scandala. Nec me, ul aestimo, langil omnino quod sequitur. Vae autem homim illi, per quem scandalum venit; cum enim carpuntur vitia, et inde scandalum oritur, ipse sibi scandali causa est, qui fecit, quod argui debeat, non ılle qui arguit. Denique nec cautior sum in verbo, nec circumspectior in sensu, illo, qui ait: Melius est (Gregor. hom. 7. in Ezech.), ut scandalum oriatur, quam veritas relinguatur. Quamquam nescio, quid prosit, si quod mundus clamat, ego tacuero, omniumque passim naribus iniecto foetore, solus dissimulo pestem, nec audeo nasum contra pessimum foetorem propria munire manu. A questo passo di S. Bernardo non mancherebbero altre autorità da aggiungere, e di S. llario (contr. Const. Aug. el Aux.), e di Lucifero di Cagliari (de non parcend. in Deum deling.), e di S. Cipriano (ep. 55 ad Cornel.), e di S. Ambrogio (ep. 51), e di S. Agostino (ep. 485), e di S. Nilo monaco (ep. 309), e di Pietro Blesense (ep. 410 et 412) e anche di Gersone (1.4 de consol. theolog. pros. 2); ma non mi piace accumulare soverchie autorita, dove il vero grida da sè medesimo con voce troppo autorivole. Soltanto per corona di questo primo articolo metto in campo l'esempio di un altro S. Gregorio detto il Grande, e rispettato dai protestanti medesimi. Servirà questo a dimostrare, che S. Gregorio VII non ricopiò le massime della sua condotta dalle false decretali, ma bensi dagli autentici documenti de'più insigni suoi predecessori.

Anche al tempo di S. Gregorio Magno erasi in alcuni pasci propagata la simonia. E qual rimedo vi oppose il santo ponettere l'Ener ii salenzio, o la dissimulzione! Noi ma prima l'ammonizione, e poi la serenttà delle canoniche pene. Così ne seriveva egli medissimo (1.6, p., p. 57) al vessoro Giovanuiti Si quid tale denneza fier iseaserimas, fam non verbis, sed canonica hoc ultime corrigenus, el de vobis, quoi opporte, fandi enciprimus abnere functione. Così pure rapetera (1.6, p., 60) que del riquardava i simonisaci come infelt di cresis: Cun primae zimoninco (1.6, p. 60) hacresis sil contra gandam ecclesime cororda, cur non perpendilur, cur p. 60) hacresis sil contra gandam ecclesime cororda, cur non perpendilur, cur non idelur, quia eum, quem quis eum prelio ordinal, provehendo agil, ul haere-

Vediamo adesso ciò, che prescriveva contro i cherici, non dico manifestamente incontinenti, ma che soltanto coabitavano con donne estranee fuor di quelle permesse dai cauoni; vuole che sieno onninamente separati, (1. 43, ep. 35 et 36) e se resistono contumaci, ordina al vescovo di Spoleto, che admonitione sacerdotali praemissa, et si res ita exegerit, etiam canonicam adhibens disciplinam, de coetero emendare festinet. Ma trattandosi di sacerdoti veramente incontinenti, non dubitava d'implorare auche il braccio secolare per reprimerli, e per correggerli, così scrivendone (7, 4, ep. 69) a Brunichilde regina di Francia: Ardenter ad haec debemus ulciscenda consurgere, ne paucorum facinus multorum possit esse perditio. E contro i chierici facinorosi? Comanda a Crisanto vescovo di Spoleto (1. 43, ep. 36) di ammonire, o saridare un suo prete accusato di violenze: Qui si te audire noluerit, a communione eum suspende, ut vel sic incipiat a pravis se actibus removere.

Guai a S. Gregorio VII, se avesse ordinato ciò che scriveva S. Gregorio il Grande a Sergio Difensore. Una nobil vergine lasciato l'abito religioso avea ripigliate le vesti secolaresche. Si meraviglia (1, 8. ep. 9) S. Gregorio con Sergio che abbia lasciata gingnere alle sue orerchie la notizia di questo eccesso, senza averlo subito severamente corretto: vuole, che per forza la detta vergine sia rimessa in monistero, e minaccia Sergio di castigo, se lo trova ancor lento in questa esecuzione: Si homo esses, aut districtionem aliquam habuisses, ita regularis disciplinae debuisti custos existere, ut ea, quae illicite illic committuntur, ante vindicta corrigeret, quam ad nos corum nuntius perveniret. Guai, torno a dire, a S. Gregorio VII, se mai avesse dato simili lezioni a un qualche suo delegato!

Ma S. Gregorio il Grande, quando trattavasi di tali disordini, non temeva nè pure le podestà del secolo. Era giunto a notizia del Santo, che alcune donne spontaneamente velate, deposto il velo monastico, eransi a' lor mariti congiunte, e che in tal fatto aveano trovato il patrocinio di Romano esarca d'Italia. Ne scrive dunque il Santo all'esarca, mostrando (1. 5, ep. 24) di non voler nè pur credere questo delitto per la gravezza della sua malvagità; e lo prega a desistere, a fine di non vedersi costretto a punirlo: Nam hujusmodi iniquitatem impunitam propter Deum nullo modo patimur remanere.

Ma che importa accumulare altri esempi della prudente severità di S. Gregorio il Grande, mentre basta per questo solo osservare le leggi, ch'egli medesimo ( L. 14, ep. 17) ne prescrive a Felice vescovo di Messana, Conviene senza dubbio trascriverle, affinche si veda, quanto erano conformi a quelle di S. Gregorio VII, e di tutti i papi suoi imitatori, " Nè pur questo, egli scrive, dobbiamo lasciar da parte, cioè che tutti gl'incestuosi devonsi separare dai limitari della santa Chiesa, sicche colla soddisfazione per le preghiere de sacerdoti canonicamente si riconcilino alla stessa santa cattolica Chiesa, Imperocchè si hanno i cattivi a segregare dai buoni, e gl'iniqui dai giusti; affinche almeno per rossore conoscano la reità di lor coscienza, e si convertano dall'iniquo lor sentiero. Che se si dimostrano incorreggibili, sieno segregati dai fedeli sino a dar soddisfazlone conforme alla sentenza (Luc. 57, 9, Matth, 48, 45, et segu.) del Salvatore Signor nostro . . . . Per questo dunque, e per molte altre antorità de' santi Padri devonsi i cattivi segregare, affinchè non periscano i giusti per gl'iniqui, siccome sta scritto: Periit justus pro impio (Isai, 57, 4). Imperocche dee sempre farsi separazione fra i buoni e i cattivi, come fra i capri e le pecore. Oltre a ciò i pubblici peccati non si hanno ad emendare con secreta correzione; ma scopertamente devonsi correggere coloro, che scopertamente peccano; affinche mentre con aperta riprensione si risanano quelli, che sul loro esempio aveano errato, si correggano. Imperocche quando uno si corregge, moltissimi si emendano. Ed è meglio, che per la salute di molti un solo si condanni, di quel che molti corrano rischio per la licenza di un solo. Nè v' è da meravigliarsi se tra gli nomini si osserva questa regola, mentre sappiamo che ciò spesse volte si pratica eziandio cogli armenti, quando quelli che sono attaccati di mal contagioso, si dividono dai sani, affinche per il loro morbo non s' infettino, e non periscano gli altri, che son sani. È meglio adunque, che i malvagi apertamente correggansi, di quel che i buoni per cagion loro periscano ».

Gro supposte, che S. Gregorio VII son avesse letto altra, che le lettere di S. Gregorio I Crande, non averbbe avutto mi grand'e escalpare di producta dinami agli occiò? E pure secondo le massime del sua preference avverbbe donne di contragere i discondini del suo lempo, come la praticato, Auria per di più chi caractile lettere di S. Gregorio VII non ai potrebbe a butta giustina conduitativa massime di contragorio como mi di crosporisme di quel che peccircono le massime di contragorio vi Grande? Quanti replicati avvisi, quante dilazioni, quantio masgiori tamo di ravvedrari non accardava ai delirequenti il nostro Gregorio VIS. Gregorio VIII, ditemi in fode vostra: vi pare, che secondo le sue massime avrebbe procedu con tanta moderazione II assomina aben giudicare sembra poteri devidere, che S. Gregorio VIII di videntato di severtili, percibi a punto i pasino non usando delle massime di S. Gregorio VII di videntato alla avvena bacato moltiplicare tra il grano l'imigna ziannio. Dove dunque il mostro Gregorio, bruche l'artici, affinchè non oprisso tutti ai greggia, usuare diquelle leggi, che accondo gii avvisi dell'altro Gregorio praticate per tempo l'avrebbero tutta proservata del contario.

Tutto il difetto dei censori della condotta di S. Gregorio VII ha origine dall'averfissato per massima inalterabile, che la Chiesa debba sempre procedere con dissimutazione, con piacevolezza, e con sommissione contro i suoi perturbatori. Il che se è vero in alcune circostanze, ed è stato praticato in varie occasioni dai prelati della Chiesa, non è sempre opportuno, anzi può riuscire sopramodo dannoso, e perciò si trova dagli stessi prelati della Chiesa praticato l'opposto in altre occasioni e circostanze. S. Girolamo scrivendo sopra quel versetto del capo terzo d'Ezechiele: Ecce dedi faciem luam valentiorem faciebus eorum, et frontem tuam duriorem frontibus eorum : soggiunge cost: Ex quo discimus, interdum gratiae Dei esse impudentiae resistere, et cum res poposcerit, frontem fronte concutere. Hoc autem tribuitur, ne nostra verecundia, et humanus pudor pertimescat insidias malorum. Io mi sono meravigliato da molto tempo, come fra tante raccolte di erudizione ecclesiastica non siasi pensato mai a una collezione delle lettere dei papi e degli iusigni pastori, e dottori della Chiesa riguardanti gli affari della fede e della disciplina. Da queste lettere particolarmente può rilevarsi lo spirito, l'economia, la prudenza della Chiesa adattata ai diversi tempi e alla varietà delle circostanze; da esse potrebbero prendere i prelati molti lumi, e un giudizioso indirizzo negli interessi spirituali, da loro potrebbero assaissime volte riportarsi intieri agnarci nelle pastorali, e nei decreti, coi quali aggiungere ad essi gran peso di autorità e di ragione. Questa sarebbe agevole impresa dopo l'edizioni corrette ed esatte, che ci hanno procurato degli autichi padri gli eruditi critici degli ultimi due secoli; nè al perfetto vantaggio di una tal collezione si richiederebbe altro, che uu savio discernimento, e una grave scelta degli affari più importanti e in pratica più ardui e più straordinarii, con un ragionato e copioso indice delle materie. Ma conchiudiamo questo primo esame della condotta di S. Gregorio.

To spero, che le persone, le quali non son di partito, debbano oramai esser convinte della prudenza di S. Gregorio VII nell'uso dell'ecclesiastiche censure. Passiamo dunque al secondo articolo, cioe alla deposizione dei re praticata dallo stesso ponteffice.

### § 2. Deposizione del re Enrico fatta da S. Gregorio VII.

Ne qui è mia intenzione di sostenere la massima prevalente al tempo di S. Gergorio, ciccò tei i papa abbia suntoria per il bene spirituale della Chiesa di togliere il respon temporale si principi cristiani, quando esis en rendano indegni per la ribellione alla Chiesa, medesima. Mettiamo pure questa quistione nella chasse delle cost dibbre, oscure, promotore, le quali non hanno luogo in quest'Opera, in cui si cerca di trea estretamente il vero, non di alfattare per vie tenchrose i passi di un cristiano filosofo. Non defundo damque il diritto, difficado il affotto non dico che S. Gregorio avesse diritto per la spirituale podestà di deporte il ribelle e scomunicato Ennos: di-co, ch' effici oto operando non precipitò in una azione di trasporto o d'impreducana.

Benché S. Gregorio non avresse autorità di deporre Eurico, egli nondiumen pote pradeutemente retree di averla per l'esempio de sias prodeessorie per l'opinione degli uonini prudenti del suo tempo. Il fatto di S. Gregorio VII fu approvato dalle persone più autorivoi di svosti sussegnenti, fu anche initato dia concin mediessi melda Chiesa. Ora un uomo che opera secondo l'esempio di altri uomini probi; che non predipita un'azione di suo capriciro, ma rel consiglio delle più illuminate persone; un uomo la cui condotta vien approvata dai dotti e dai prudenti per moti secoli, e imitata persi dalla Chiesa, no d'e seuramente un nomo imprudente, ma ami cauto e cirro-petto. Dunque temerarimente a S. Gregorio VII si oppone la taccia di collerico, d'imprudente e di finatio. Per netterer in chiara la mia diesa, io non devo fa attro che essimiare e trarre in mezzo quei quattro capi d'autorità che ho proposti, e che ora verrò partitumente e sucressivamente svoglenco.

Diro duque primieramente, che S. Gregorio VII nella deposizione dell'imperatore Enrico olbe per originale nomini saggi è prudenti, che lo avcan percedito nel governo della Chiesa. Ma quali sono questi uomini? Primieramente S. Gregorio II, che governo la Chiesa nell' ottova overdo. La mprorché questo santo pondicie avendo soci munirato Leone Isantico imperatore per la persecuzione da lui mossa contro le sacre immagini, lo privo dei tributi dell'Italia, e in conseguenza di parte dell'Impero, questo fatto si ravconta da Giovanni Zonara autor gerco, nella vità di Leone Isantico (Aradiciona.) On queste parte Gregorio, che al quel Leone governono de Chiesa. Chiesa dell'antico dell'antico dell'indiciona dell'antico dell'indiciona dell'antico dell'indiciona dell'indici

Glica, Teofane e Cedreno, dove parlano di Leone Isaurico.

Sò benissimo che alcuni critici negano assolutamente il fatto. Dicono, che questa è stata una invenzione dei Greci per istillare l'avversione contro la Chiesa romana; ma quantunque i Greci sieno stati nemici di Roma, è una proposizione arbitraria il dire, che hanno inventato il tale o il tal altro avvenimento per puro odio di Roma, senza altri documenti della loro mala fede. Dicono che Gregorio II tanto era lontano dal levare l'Italia a Leone, che anzi si adoperò a conservargli la città di Ravenna; ma tutto questo può facilmente conciliarsi distinguendo i tempi e le occasioni; egli lo difese sinchè sperò di ottenere il suo ravvedimento, e lo scomunicò quando il conobbe impenitente; e noi vediamo lo stesso Gregorio VII ora favorire ed ora contrariare l'imperatore Enrico. Dicono che Gregorio II era pinttosto di dottrina diversa, avendo scritto allo stesso Leone, che il papa (Labbe tom. 8, col. 670) non ha podestà d'invigilare sul palazzo, e di conferire le regie dignità: Pontifex introspiciendi in palatia potestatem non habet, ac dignitates regias conferendi; ma nondimeno poteva credere di avere autorità per dichiarare sciolto un giuramento, e decaduto un regno cristiano in caso di eresia, come la Chiesa può dichiarare validi o invalidi i matrimoni de' sovrani, quantunque la Chiesa non entri nel palazzo a trattare i loro sponsali,

Cominque ciò sia, sio non pretendo di assicurare con tutta la morale certezza questo avvenimento, mi pare bensi che possa annoveraris inella dasse dei dubbi, e dito; che S. Gregorio VII periora benissimo regolarsi prudentemente anche sulla traccia di questo fatto, chi egli lagrera negli antichi storici, e che di altra parti a laso tempo non questo fatto, chi espera periora antichi storici, e che di altra parti a laso tempo non cuesto fatto, chi espera periora di contra di contra

munemente si teneva per vero.

Eco un secondo fatto degli antecessori di S. Gregorio VII. S. Zaccaria papa depose Chilpertor e di Francia per sostiturari Fipino. Risposodono, che propriamente il papa non depose Chilpertoc, ma essendo consultato dai grandi di Francia per saperte se cera pui spediente accordate il titodo di re a Fipino, il quale come prefetto di Padazzo ne godeva l'autorità, o pare a Chilperto, il quale col titolo di re non portava che un vano fantisma di regulità. Zaccera rispose: che dovere darsi il nomesie quello che un godeva la redità. Se questa risposta è giusta, vi si trova conformata l'opinione di quelli quali pretendono che il papa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un quali pretendono che il papa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità di dichiarza la legititurità di un propositione de l'appa abbla solo l'autorità d sovrano, gri obblighi di un popolo cristiano verso il principe, e i confini di un giuramento di fedelti. Anche con questa risposta sussiste dunque l'anottri del papa sui regni; benché non assoluta, ma indiretti, e specialmente in caso di sessima o di eresisii. Il vero per altro si e che gli antichissimi annia de franchi all'anno 754 dicono,
che papa Zaccaria non fere una pura dichiarazione a favore di Pipino, ma ordino al
Franchi la sua desione: Dota anciorifate sua pissasi Pipinum regone constitus.
Così pure Eginando sul principio della vitta di Carlomagno: Pipinus per autopridatem romani pontificis exprangetico palatii reze constituita sesti : Cosa Aimono del
gestis Prome. L. 4., e. 61, Reginome Chronic. 4. 2, no. 749), Lamberto Scalnaburgerio VII sulla feet di questi sulvono poleva productemente tene per vera la deposisione di Chilperiro, legitima l'autorità di un santo pontefice, coni era Zaccaria, e in
conservenza senza interrarietà attributire anche a se medicamo la sessa facolità.

Terzo fatto, S. Gregorio III., Stefano II e S. Leone III trasferirono gli Stati d'Italia e la dignità imperiale nella corona di Francia. Udiamo a questo fatto la risposta di un moderno autore francese, per altro cattolico, e molto pregievole per l'insigne sua opera intitolata: P Autorità delle due podestà: Scrive adunque così: (Parte 2, c. 1. par. 1) Egli è vero, che Roma avendo inutilmente implorato il soccorso di Costantino Copronimo contro i Longobardi, invocò la protezione dei Francesi. Questo ricorso era di diritto naturale. Gregorio III inviò un decreto a Carlo Martello, pel quale i principi romani (decreto romanorum principum) dichiaravano ch' essi abbandonavano il dominio dell'imperatore per mettersi sotto la protezione dei Francesi: Quod sese populus romanus relicta imperatoris dominatione ad suam defensionem, et invictam elementiam confugeret (Sup. Baron. c. 18, an, 740, p. 434). Se io volessi impugnare la pontificia autorità temporale su i re, non avrei data questa risposta. I sostenitori della podestà indiretta del papa sul temporale dei principi, diranno che la deposizione di un sovrano eretico e banditore dell'eresia, è di diritto naturale ed umano in un popolo cristiano, il quale ha gius a conservarsi nella stabilità della sua vera religione, e non ha prestato giurameuto al suo sovrano se non con questo patto; che il papa nella deposizione di un re non fa altro che dichiarare la giustizia di sciogliere nel tal caso o nel tal altro il vincolo del prestato giuramento; e che S. Gregorio III operò appunto in questa maniera appoggiando il decreto del popolo romano contro gli imperatori d'Oriente. In conseguenza con la risposta del detto autore non si distrugge nè il fatto di S. Gregorio III, nè la ragione fondamentale della pontificia autorità; che anzi piuttosto col sno esempio si conferma e si prova.

La stessa risposta presso a poco egli produce intorno alla condotta di Stefano II e di S. Leone III, i quali crearono nell'Occidente un imperatore ad esclusione di quelli d'Oriente. Si aggiunge che questa fu un'azione puramente civile per parte del popolo romano, e che il sommo pontefice vi ebbe la principal parte solamente a cagione del raugo che egli tenea nell'ordine politico. Sia stata pur questa un'azione civile per parte del popolo romano; ma il papa la dichiarò per legittima; con che autorità? con una autorità civile, dite voi, perchè aveva il primo posto tra il popolo romano. Questo è un indovinare arbitrario e senza fondamento. Nella creazione dell'imperatore non si trova che il papa agisca in questa forma. S. Leone III (Anast. Eginh. in vita. Annal. Loisel.) senza aver prima interpellato il popolo romano, nella solennità del santo Natale pose in capo a Carlomagno la corona imperiale, e allora il popolo gridò: viva l'imperatore. Questa elezione fu fatta per avere un forte presidio in Occidente a favore della Chiesa romana contra gli eretici e contra i sediziosi; il popolo vi acconsenti; ma il papa vi operò come papa, o pure come capo del popolo? Dall'altra parte al tempo di S. Gregorio VII il fatto era certo; e questa moderna interpretazione non era stata ancor inventata dal gabinetto. Dunque egli non si regolava imprudentemente, interpretando questi fatti secondo l'opinion comune dei suoi tempi molto più vicini a questo memorabile avvenimento.

Passiamo ad un altro fatto. Gregorio IV proscrisse il decreto dei Franchi, con cui toglievano l'impero a Lodovico il Pio e lo restituì allo stesso Lodovico. Così racconta

Mariano Scotto (Chronic, lib. 3): Ludovicus reginam Aquis obviam ei venientem, jubente papa Gregorio, accepite siquidem filit Ludovici non solum imnerium patri abregaverant, sed etiam Juditham uxorem ei ademerant; sed utrumque, jubente Gregorio, recepit. Bisogna notare che Mariano Scotto fu contemporaneo di S. Gregorio VII, e che sali nel suo secolo in altissima riputazione; onde senza imprudenza potè il santo pontefice prestar fede a questo istorico interno ad un tale

fatto, benche non tutti lo portino colle medesime circostanze,

Posteriore a Gregorio VII è stato Adriano II, il quale avendo udito che Carlo il Calvo tentava d'invadere l'impero dovuto a Lodovico, gli scrisse autorevoli lettere. con cui lo minacciava della scomunica, se fosse venuto a questa ingiusta invasione. Così attesta Anmoino (lib. 5, cap. 24). Il certo è, che ci restano due lettere di Adriano, l'una ai grandi del regno di Lottario già defunto, l'altra a quelli di (Hadr. 2. en. 19, et 20) Carlo il Calvo, in cui esprime tali minaccie e spiega l'apostolica sua autorilà. Ecco come egli si dichiara: Nam quem (Hadr. 2, ep. 19. Labbe tom. 10, c. 422) ex vobis contraria tentare nitentem, atque apostolicae Sedis monitis in contemplum B. Petris spretis, ad aliam se partem conferre cognoverimus, velut infidelem a nostri Apostolatus communione non solum alienum habebimus, sed eliam anathematus vinculo jure alliquire curabimus: el nos secundum apostolicae privilegium dignitatis et potestatis, ipsum spiritualem filium nostrum dominum Ludovicum imperatorem augustum, regni kujus provinciae scilicet Gallia: tolius regem, dominum, et imperatorem, sicuti jamolim a Deo procordinatum esse constat, et ab antecessoribus nostris pontificibus statulum multis videtur indiciis, habemus. Lo stesso scrisse ( Hadr. 2, ep. 21 el 22) ai vescovi del regno di Carlo il Calvo, e in ispecialità ad Incmaro arcivescovo di Reims.

Più antico di tutti è il documento di S. Gregorio il Grande nel privilegio accordato all'ospite e monistero di Autun ad istanza di Brunichilde regina, che finisce così: Si quis autem regum, antistitum, judicium (l. 1, ep. 10), vel quarumcumque saecu-larium personarum hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reumque se divina sudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. El nisi vel ea, quae ab illo male ablata sunt, restituerit, vel digna poenitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore et sanguine Dei, et Domini nostri Redemptoris Jesu Cristi alienus fiat, Simili pur sono gli altri due privilegi dati (1. 44 ep. 41 et 42) dallo stesso Gregorio il Grande, l'uno a Tessolia abbadessa di S. Maria, l'altro a Luno, abate di S. Martino. Dell'antenticità del privilegio, e della clausula indicata non può venire alcun dubbio in buona critica (Du Mens. 1. 30, num. 49), mentre vi concorre la concorde autorità di tutti i manoscritti. Piuttosto ha qualche forza l'interpretazione, che danno alcuni a detta clausula, dicendo, che papa Gregorio non dichiara decaduti dal suo grado gli usurpatori dei bemi del monistero, ma fa contro di loro una semplice imprecazione. Ma per dire il vero questa interpretazione è affatto arbitraria. Nell' istesso luogo, e colle istesse formole, Gregorio dichiara i detti usurpatori rei di pena al divin tribunale, e privati dei Sacramenti della Chiesa. E poi l'istessa formola, nell'istesso contesto deve aver senso di una semplice imprecazione, quando esprime la decadenza dalla temporal dignità? Ma perchè? Perche San Gregorio era alieno dal metter mano alle temporalità dei principi per qualunque causa ecclesiastica; molto men poi l'avrebbe fatto per una causa così leggiera, Rispondo, che qui v'era una ragion particolare. Se S. Gregorio avesse tentato di esercitare questa autorità contro un imperatore, questi gli avrebbe resistito, e S. Gregorio potè credere. che in quei tempi fosse megho tentar altre vie per disender la Chiesa. Ma qui era la stessa Brunichilde regina di Francia, fondatrice di quest' opera pia, che domanda va il privilegio con queste cautele, come rilevasi dalla lettera di S. Gregorio (4.44 , ep. 8) alla regina: Privilegia locis ipsis pro quiete, ac munitione illic decentium sicut voluisti, indulsimus. Danque qui poteva il papa liberamente esercitare la sua podestà senza contraddizione; cosa, che non avrebbe potuto fare coll'imperatore; e quantunque la causa non fosse molto importante, tuttavia, concorrendom la volontà della stessa regina, era più che sufficiente per non offendere la giustizia. Potreste replicare: fu dunque Brunichilde che diede questa autorità a papa Gregorio. No, rispondo; ma fu Brunichilde, che pregò papa Gregorio ad nsare della sua legittima autorità: altrimenti il privilegio e la pena non avrebbero avuto nessuna forza, perche Gregorio vi agisce non come commissionato di Brunichilde, ma come papa, e con la sola pontificia autorità.

Comunque sia, 'egli è certo che la clausola è autentica, che nel suo proprio senso spiega l'autorità del papa secondo l'opinione di S. Gregorio VII, che il prenderla in altro senso ha molto dell'arbitrio, e che sino ai tempi di S. Gregorio VII, e anche molto di poi non si era neppur pensato a queste miti interpretazioni; anzi nel suo secolo correva anche per vero un altro simil privilegio dato dallo stesso S. Gregorio il Grande all'abate di S. Medardo, che i critici più moderni riflutano come spurio e favoloso. Dunque S. Gregorio VII poteva senza imprudenza interpretare la clausula del suo antecessore nel senso ovvio e letterale, e avrebbe piuttosto avuto un non so che di temerità il pensar egli solo diversamente dagli uomini più dotti del suo tempo. Dall' altra parte, data alla clausula l'interpretazion generale, ecco il discorso facile e concludente di S. Gregorio VII: «Il beato Gregorio papa decreta che sieno (Greg. 7, 1. 8, ep. 24. Lab. 1. 12, col. 466) decaduti dalla lor dignità i re, i quali presumessero di violare i decreti della sede apostolica. Ora se il beato Gregorio, che fu certamente un mausuetissimo dottor della Chiesa, decretò che i re violatori degli statuti fossero non solamente deposti, ma eziandio scomunicati, e nel divin giudizio condannati; chi può riprender noi, se abbiam deposto e scomunicato un Enrico, il quale, non solamente ha disprezzati i gindicii dell'apostolica sede, ma per quanto gli è stato possibile, ha conculcato la Chiesa sua madre, e spogliato e devastato tirannicamente tutto il regno e tutte le chiese? Chi, dico, ci può riprender di questo, se non un altro Eurico? » Così argomentava S. Gregorio, e il peggio è, che di que tempi nessuno ardiva ne pur fiatare contra quest'argomento, onde sempre più il santo dovea confermarsi nella sua opinione. Bisogna confessare, dice lo stesso Fleury, (disc. 3, num. 48) che si era allora talmente prevenuto per queste massime, che i difensori del re Enrico si ristringevano a dire, che un sovrano non può essere scomunicato. Ma egli era facile a Gregorio VII il mostrare, che la podestà di legare e di sciogliere è stata data agli Apostoli generalmente senza eccezion di persone, e comprende i principi, come tutti gli altri.

Mi pare sin qui, che le mie difese della prudenza di S. Gregorio VII vadano di buon

ordine e con chiarezza, avendo già mostrato, ch'egli avea degli esempi ne' suoi antecessori, su i quali secondo la scienza dei suoi tempi potea prudentemente regolarsi per procedere alla deposizione di Enrico. Passo ora a dimostrare, che in questo fatto egli ebbe moltre per appoggio l'autorità più degna di fede che potesse trovare nel suo secolo.

Mariano Scotto, siccome abbiam già notato, fu uno degli uomini più stimati in quel tempo. Ora questo autore nella sua cronica all'anno 4075, parlando della scomunica data da S. Gregorio VII ad Enrico, attesta che questo fatto piacque assai ai buoni cattolici, come all'opposto sommamente dispiacque ai simoniaci e ai favoritori d'Enrico.

Lamberto Scafnaburgense, che visse dello stesso tempo, nella sua storia germanica, dice, che i segni e i prodigi, i quali spesso accadevano per le orazioni di papa Gregorio, uniti al suo ferventissimo zelo per l'onore di Dio e per le ecclesiastiche leggi, lo difendevano contro le velenose lingue de suoi detrattori. Racconta di poi la spaventosa morte di Guglielmo vescovo di Mastricht, il quale, sorpreso da un improvviso dolore, confessava, moreudo, di perdere la vita temporale e l'eterna, per aver favorito in tutto il re Enrico, e ingiuriato l'innocente papa Gregorio.

Sant' Anselmo di Cautuaria dev'essere certamente presso i buoni cattolici un testimonio fuor d'ogni eccezione. Ora questo santo nel principio del suo libro intitolato de fermentato, et azymo, diretto a Waleramo, (S. Ansetm. Oper. edit. Paris 1721, pag. 135) gh parls cost: Si certus essem, prudentiam vostram non favere successori Julii Cesaris, et Neroms, et Juliani contrà successorem et vicarium Petri Apostoli , libentissime vos ut amicissimum et reverendum episcopum salutarem. Danque S. Anselmo non salutava ne pure il vescovo Waleramo, perche comunicava collo scomunicate Enrico, Lo stesso santo in una lettera all'abate Guglielmo (4. 4, ep. 56)

difeude l'autorità della Sede Apostolica, e apertamente-protesta per la giustizia delle seutenze di S. Gregorio VII.

Un altro S. Anselmo ha illustrato la Chiesa di quel tempo; ed è S. Anselmo vescoro di Lucca; ed regli pure sersise un altera all'antippa Guiberto, in cui sopra modo ai difioule utelle lodi di papa Gregorio. Inollre sersise un apologetico in difesa dello stesso papa, chor fia le altre core initale. I argomento dei soni oliverasi, i quali disersano, che il santo pontefice era stato cazione dei tumulti e delle strazi della Sassonia. Prova il santo, che tutti que distordini non doverano attituriaria a S. Gregorio, il quala evera procursto, secondo il suo pustorale ofizio, di allontanare i lupi dalla gregoria ma à bene doverano imputarsia allo dissibilidienza e alla ostinazioni di coltoro, i quali in vece di umiliarsi secondo il loro debito, presero occasione di qua d'inferoire più rendemetre ornata la gregoria e il pastoli delle sono di construore di monitori con del monitori di sul construore di constr

Gebrardo arciveszevo di Salisburgo, da aleuni annoverato fra issuti, il quale mort tre anni dopo S. Gregorio, disputando con Weciolone artiveszovo di Magonza, apertamente socieme, che Eurico giustamente era stato spogliato e del reguo e della comunicon erchissistica; la ciu sientenza fui modo approvata da certo conoficio, che la contraria si chiamò l'eresia di Wecilone, come può vedersi nella Cronica dell' abate Userrezansa all'anno 1685.

Stefano d'Alberstad nella sua lettera a Walramo riferita da Bodechino continuatore di Mariano Scotto all'amno 1609, dopo aver rilevati gl'incredibili eccessi del re Enrico, che vendeva le abbazie e i vescovati sino a prezzo de'più nefandi peccati, conchiude, che i cattolici del suo tempo non lo riconoscevano più per re, essendo stato scomuni-

cato dalla Sede apostolica.

Paolo Benriedense nella sua vita di S. Gregorio VII (apud Bolland, die 25 maii cap. 10) pretende di mostrare la giustizia della sentenza di questo pontefice contra Enrico: e mi ha fatto meravigha il trovare in questo autore accennata l'opinione del Bellarmino sulla podestà indiretta del papa intorno ai principi, volendo provare, che i sudditi di Enrico non erano più tenuti ad osservare con lui il giuramento di fedeltà; di dove è poi facile l'inferire, che il papa in quella occasione non fece altro che dichiarare il diritto del popolo di sciogliere il giuramento prestato all'imperatore. Eccovi (ibid. n. 40) le sue parole: Praeterea liberi homines Henricum eo pacto sibi proposuerunt in regem, ut electores suos judicare, et regali providentia gubernare satageret. Quod pactum ille postea prevaricari el contemnere non cessavit; videlicet quoslibet innoxios tyrannica crudelitate opprimendo, et omnes quos potuit christianae religioni repugnare constringendo. Ergo et absque Sedis Apostolicae judicio, principes eum pro rege merito refutare possent, cum pactum adimplere contemserit, quod eis pro electione sua promiserat: quo non adimpleto nec rex esse poterat. Nam rex nullatenus esse potest, qui subditos suos non regere, sed in errorem mittere studuerit. Quid plura? Nonne quilibet miles Domino suo fidelitatis juramento subjicitur eo pacto, ut et ille sibi non deneget, quod Dominus militi debebat? Si ergo Dominus militi debitum reddere contem nit: numquid non libere miles eum pro Domino deinceps recusat habere? Liberrime, inquam. Nec hujusmodi militem infidelitatis, vel perjurii merito quis accusabit, cum totum adimpleverit, quod promisit; Domino suo, inquam, tam disc militando, quam diu ille fecit sibi, quod Dominus militi debebat.

Leone Osliense nella sua cronica cassinense (lib. 3, cap. 33) riferise una celeste visione, per cui na approvato il letto di S. Gregorio VII. Come pure Bertoldo prete di Costanza narra nella sua cronica il castigo divino dato al vescoro di Augusta, che con una solenne imprezzanto avato volto direndere la causa di Eurico contra Ridolfo, Questi sono tatti autori contemporanica S. Gregorio VII, eccetto Paolo Benriedruse

da lui distante di pochi anni, tra i quali abbiam veduto, che si contano i due Ansel-

mi, saufi de più celebri del suo tempo. Facciamo conto, che S. Gregorio non avesse avulo per consiglieri altro che questi due santi. Non avrebbe scelbo annie in faccia al unondo cattolico dei più saggie più pi predicti consiglieri, che di quel tempo vi fossero! E pure cecoli tutti e tre quesi santi, coè i due hasolimi, e. S. Gregorio Vil d'ella stesso opinione sul fatto di Enrico. Dimque non bioggia più chimare improdente cinatico consiste del producti del

per giungere alle loro mire politiche. Quello che più di ogni altra cosa appoggia la prudenza di S. Gregorio VII, è il riflettere, ch'egli non venne a questo passo, senza il consiglio, e senza l'approvazione di un concilio, anzi di più concili. La prima volta, ch'egli scomunicò e depose Enrico, fu nel terzo concilio romano tenuto sotto il suo pontificato (Labbe tom. 12, col. 597. et seq.), a cui intervenne molto numero di vescovi, di abati, di cherici, e di laici. La seconda volta fu nel settimo concilio romano, quando si trasferi il regno di Germania nella persona di Rodolfo (Labbè tom. 12 col. 635), e a questo sinodo furouo presenti arcivescovi e vesvovi di diverse città, e inoltre una innumerabile moltitudine di abati, di chierici di vari ordini e di laici. Di nuovo fu confermala la scomunica di Enrico (Labbè 1. 12, col. 667) nell'ottavo concilio romano, e poi (ibid. col. 677) nel decimo. Domando adesso, che altra strada più sicura per non ingannarsi poteva tener Gregorio VII quanto era quella di consultare un concilio di vescovi? Egli lo ha fatto e lo ha replicato più volte, e i concilii (Vit. S. Gregor. VII, c. 8, num. 62 apud Bolland. die 25 maii) sono convenuti nella stessa massima. Dunque haosservato nella sua condotta tutte le leggi della prudenza; e se mai si fosse ingannato, il suo inganno deve rifondersi nei concilii che non han sapnto illuminarlo; e non è più Gregorio VII l'imprudente; imprudenti furono i concilii che appoggiarono le sne opinioni, e nei quali non si trovò nè pure uno che movesse una sola obbiezione alla pontificia autorità, di deporre un principe persecutore della Chiesa. Più: mettiamo il caso che Gregorio VII, dopo aver proposta la sua risoluzione in concilio, e dopo averla a concilio approvata, si fosse poi pentito e avesse detto: questi preti e questi vescovi sono ignorauti, non posso fidarmi di loro, non voglio farne più nulla: se dopo dunque l'approvazion del concilio Gregorio VII si fosse mutato di sentimento, ditemi, non sarebbe comparso piuttosto allora un nomo volubile e imprudente, per aver disprezzato l' nnanime parere degli altri pastori? O pure che altro mezzo gli restava per decidere e risolvere questa quistione? În qualunque aspetto adunque voi riguardate questo fatto, sempre sta saldo ed inconcusso, che S. Gregorio VII nella deposizione di Enrico uon operò nè con imprudenza, nè per frenesia, e che piuttosto questa taccia gli si potrebbe apporre, se in quelle circostanze avesse diversamente operato.

Andiemo innanzi. Sempre più risplende la prudenza di S. Gregorio VII coll'osservare, che la sua opinione fu anche approvata dalle persone più autorevoli dei secoli seguenti. Sia il primo S. Tommaso d'Aguino, il quale sicuramente non era nè un fanatico, nè un ignorante, nè un uomo pregindicato. E pure egli era d'opinione che la Chiesa avesse diritto per alcune gravi cause di togliere il dominio non solo ai principi eretici, ma anche agli infedeli: Considerandum est (2, 2 q. 10, a. 10), quod dominium, vel praelatio introducta sunt ex jure humano: distinctio autem fidelium, vel infidelium est de jure divino: jus autem divinum, quod est ex gratia, non tolit jus humanum, quod est ex naturali ratione: ideo distinctio fidelium. et infidelium secundum se considerata, non tolit dominium, et praelationem infidelium supra fideles. Potest tamen juste per sententiam, vel ordinationem Ecclesiae, auctoritatem Dei habentis, tale fus dominii, vel praelationis tolli: quia infideles merito suae infidelitatis merentur potestatem amittere super fideles, qui traferuntur in filios Dei; sed hoc guidem Ecclesia quandoque facil, quandoque non facil. Lo stesso ripete alla quistione 12, articolo 2, e alla quistione 60, articolo 6, ad tertium aggiunge: Potestas saecularis subditur spirituali, sicut corpus animae; el ideo non est usurpatum judicium, si spiritualis praelatus se intromittat de temporalibus.

S. Bonaventura, egualmente dolto, che santo, ecco come si spiega (edit. V enet. 4754, tom. 6, pag. 215) nel suo libro della ecclessatica gerardia part. 2, t. 4: 2 dan vero possunt sucerdotes, et pontifices ex causa amovere reges, et deponere imperatores, sicul saepius accidit, et visum est, quando scilicet eorum malitia hoc exigit, el licipublica encessita sis requirit.

Sant'Antonio arcivescovo di Firenze dichiara in poche parole la sua opinione sulla podestà del papa (Summ. part. 3, c. 3, p. 7, et c. 5, p. 7) dicendo: Potest ipsos re-

ges ex causa rationabili deponere.

Pietro Bertraudo cardinale si uniforma in questa opinione (de Oringin, furirst, q. st., m. 5) scrivendo; Poetstas spiritualis debet dominari omni humanae creatureas et quemadmodum Jesus Gristus, dam fuil in hoc mundo, et eltim ab netermonaturolis Dominus fait, et de fure naturalis Dominus fait, et de que naturalis interperatures, et quematurolis vinumus fait, et de que naturalis interperatures, et que naturalis interperatures, et que carius.

San Raimondo di Pennsfort (in summa L 4, iti. de Haerethiai part. 7) dichiara espressamenle l'istesso smilianto, anui stende l'autorità eccleasista an iprincipi nache più altre, come potete compreudere dalle segurati parole: Ex praemissis inter data collige notabiliter, qual puleste, sel potesta asacularis, sono solum propier haeresim suam; sed clium propier negligationa combra haeresim extripundum potest non solum extensimicario de Ecclesia, se ellem degoni et atertade hame poenam, et Ecclesiae potestaliem quamdocumque princeps alquis succularis fiaerit mittist, dissolutus et angifigata circa exgineme, ef sistificam observandom.

Auche un altro uomo célère per dottrina é asultà è stato Donigie Gartiniano. Osservate dunque come (de regisimi, polit, art. 49) andie qui si spiene intorno a questo particolare: In Ecclesia Dei est unus pontifier summus »vuelelleet Dominus papa, in quo est ultrissupe polettules, adque admini plantulus et aper, hoc est tam appributies, quam necratures potestatus: idierro persidicionem, et deposituale de la compania del la compania de la compania del la compan

lo trapasso in silenzio molti altri celeberrimi canonisti e Teologi dei secoli posteriori a S. Gregorio VII., i quali sono stati della medesima opinione, e che voi potete a vostro bell'agio esaminare; come sono Egidio romano (tract, de potest, Ecclespart. 1, cap. 30); Agostino Trionfo (lib. de potest. Eccles., quaest. 22, art. 3); Gabriel Biel (lect. 23 in canon. Missae); Cardinal Tomaso Gaetano (in apol de compar. auctor, papae et concil. par. 2, c. 43 ad octav.) Pietro Ancarano (in cap. canon. stutut. n. 6 de constit); Silvestro Prierate (in summ. Verb. Papa n. 40); l' Astense (in summ. p. 4, L 2, tit. 64, art. 4); Nicolò abate Panormitano (in c. solitae de major et obed. n. 7); Bartolo (in 1. si imperat. de legib. n. 4); Baldo (in proemio ff. vet.); Pietro di Palude (in tract. de caus. immed. Eccles. potest. art. 4); Durando vescovo di Milano (in l. de orig. juris. qui 3); Giacomo Almaino (in traci. de suprem. polest, Eccles, et tempor, qu. 2, c. 5); Il cardinal Enrico Ostiense (in summ, tit. de Haeretic. par. qua poena etc. n. 11; Guglielmo Durando (in specul. c. 1, tit. de legal.); Egulio Bellamera (in cap. alius 45, q. 6, n. 2); Pelagio Alvaro (de planet. Eccles, I. 1, art. 21); il cardinal Giovanni di Torrecremata (in summ. de Eccles. 1, 2, c. 114) Domenico Soto (in 4 sent. dist. 25, q. 2, art. 4, Concl. 5); Alfonso Castro (de just. haeretic, punit. I. c. 7); Giacomo Simanca (de Catholic. institut. 1il. 45 n. 25); Didaco Covarruvia (de restit. super regul. peccal. p. 2); Martino Novarro (in comment, ad cap. Novit. de Judicii notab. 3, num. 99). Se ne voleste di più, leggete il Bellarmino (in temporal, adv. Barclaium), e il Grestero (defend, controvers. Bellarm. I. 45, il padre Bianchi (della podestà e polizia della Chiesa tom. 1), e il padre Francesco d'Englien (Auril. Sedis Apost. pro S. Gregorio VII vindicat). Quello che deve più sorprendere, si è, che il signor Leibnizio.

nomo così accreditato fra i geni sublimi del secolo filosofico, osserva su questo argomento una moderazione, e mostra una sospension di giudizio, la quale dopo i lumi della buona filosofia, come la chiamano, è troppo valutabile. Si può riscontrare il di lui sentimento della nuova Raccolta dei pensieri di Leibnizio sopra la Religione e la Morale impressa in Parigi l'anno 4803 (fom. 2, pag. 402 e seg.) Ivi egli asserisce, che gli argomenti del Bellarmino intorno alla temporale indiretta giurisdizione del papa non parvero dispregevoli ad Hobbes medesimo. Io non sostengo al presente l'opinione di Bellarmino in una quistione, che può riguardarsi oramai come anfiguata, e meno anche ricopierei le ragioni ivi addotte dal signor Leibnizio, le quali sono esposte con poca formalità ed esattezza, e colle quali mostra di volcr concedere al papa una podestà troppo illimitata, confoudendo la pienezza della podestà spirituale colla temporale. Ma i filosofi si guarderanno bene dal chiamar fanatici Hobbes. e Leibnizio, e frattanto calunnieranno furiosamente di fanatismo Gregorio VII, il quale, se si fosse consultato con questi due gran genu così fecondi di cognizioni di lumi, gli avrebbe trovati piuttosto propensi che contrari a quella podestà, che egli pose in esercizio contro di Enrico.

Io vi domando adesso: Riconoscete voi per vera una opinione, che per tanti secoli è stata abbracciata da' più famosi teologi e canonisti, e dagli uomini più santi, che abbiano scritto su queste materie? Voi mi risponderete di nò. E io non replico una parola su questo punto. Voglio darvi, che tutti si sieno lasciati ingannare da false ragioni, che tutti abbiano portata all'eccesso l'autorità spirituale, e che tutti si sieno per ignoranza sottoscritti ad nna opinion falsa, che in sostanza era una massima di dispotismo, di tirannia e di ribellione. Ma per questo gli vorrete voi tutti chiamar fanatici? Fanatico un S. Anselmo di Cantuaria? fanatico un S. Anselmo di Lucca? fanatico un S. Tommaso? fanatico un S. Antonino? fanatico un S. Bonaventura? Io non credo per quanta bile abbiate nelle viscere di filosofo, che arriverete a questo segno. se pur siete ancor cattolico, e in conseguenza se rispettate ancor qualche poco quelli, che la Chiesa assistita dallo Spirito Santo ci propone per esemplari di santità, e per oracoli di dottrina. Ma perche dunque chiamerete poi fanatico un S. Gregorio VII, che alla fine non ha pensato diversamente da questi altri santi, e da' più insigni teologi de' tempi posteriori? O bisogna assolvere dalla taccia di fanalismo S. Gregorio VII. o bisogna condamarli tutti egualmente. Qui non v'è scampo; considerare S. Gregorio come un capo di assassint, o pure come un capitano di dottori e di santi. Pensateci.

Intanto per determinarsi più ragione rollemete ad uno dei due partiti, vi suggerisco da ultimo alcune rificsoni sull'opiunto dello Diciso medesima in questo particolare. Dico, che S. Gregorio VII non si può chiamar fanatico, nei imprudente, nei temerario, nei imprudente, caracta chiamar giamorante, temeraria, imprudente e fanatica tutta al Chiesa, e perchiè perchè anche la Chiesa, o in particolari numerosi concili, o in concili ccumenti rediamata ha usato della stessa autorità su i principi, come ha fatto S. Gregorio. Pil. Donque o assolvere S. Gregorio, ovvero inseme con lui condannare anche la Chiesa. Povademi, che i concili hanno messa in campo la stessa podestà, che fa adoperata da S. Gregorio. Avete ragione di farmi questa richiesta, ed ecco che subito vei to provo.

L'anno 4419 si tenne in Reima alla presenta di Calisto II un sinodo composto di quindici arvivesvori, edi duquento vescovi, enta, ggi abati ardunali da tutti i regini dell'Occidente. In questo sinodo (Labbé Concil. Iom. 42, col. 1396) racconta Essone Scolastico, come il papa scomunici di re Ennico Niglio dell'altre Essonico, e sasolvi el soni sudditi dal giuramento di fedella: Absolvit elium Dominusa papa acculoritate apostocheca a falettala e ratis, apolyuno el pravarenat, mis forte resiniscrete, et accidenta les satisfacerest...... Quodi mili, el multis falcitice, et quando brevius Calistot, in den o si a oppose. Dunque pressava quel concilo, che il popa avese veranente questa satorità, come lo aveva prima pensato il concile romano sotto Gregorio VII. Qui non un'è dobbio.

Nell'ecumenico concilio lateranease terzo tenuto nel 1179 (cap. 27 de haeretic. Labbe

1. 43, col. 431) dopo avere scomunicati alcuni eretici di quel tempo nominati Brabanzioni ed altri di simil genere, furono assoluti e liberati da ogni legame di fedeltà tutti quelli che a loro fossero per qualche dovere astretti, sinchè perseverassero nella loro iniquità: Relaxatos autem se noverint a debito fidelitatis, et dominii, ac totus obseguii: donec in tanta iniquitate permanserint quicumque illis aliquo pacto tenentur annexi.

Più chiaramente parla il quarto concilio di Laterano anch' esso ecumenico tenuto l'anno 1215 (c. 3 ed haeret. Lab. t. 13, col. 934 et seq.) sotto Innocenzo III, dove contro i fautori degli eretici si prescrive in questa forma: Si vero dominus temporalis requisitus, et monitus ab ecclesia, terram suam purgare neglexerit ab hac haeretica faeditate per Metropolitanum, et caeteros comprovinciales episcopos excommunicationis vinculo innodetur. Et si satisfacere contempserit infra annum, significetur hoc summo pontefici: ut ex tunc ipse vassallos ab ejus fidehtate devunciet absolutos, et terram exponat catholicis occupandam, qui eam exterminatis haereticis sine alla contradictione possideant, ei in fidei puritate conservent: salvo jure Domini principalis, dummodo super hoc ipse nullum praestet obstaculum, nec aliquot impedimentum opponat: eadem nihilo minus lege servata circa eos, qui non habent Dominos principales. In questo medesimo concilio fu (Labbè tom. 43, col. 4017, et seq.) spogliato il conte di Tolosa del suo dominio. come fautore degli Albigesi, e le sue terre si consegnarono a Simone di Monforte. Si trova una simile determinazione nel concilio di Tolosa (cap. 4, Labbè tom. 13, col. 4234) tenuto l'anno 4229.

Passiamo più innanzi. Nel generale concilio di Lione l'anno 4245 Innocenzo IV Sacro Praesente concilio fulminò (Labbè tom. 14, col. 51 et 52) la scomunica, e la deposizione contra Federico imperatore in questa forma: Nos itaque super praemissis et compluribus aliis ejus nefandis excessibus, cum fratribus nostris, et sacro concilio deliberatione praehabita diligenti, cum Jesu Christi vices licet immerit teneamus in terris, nobisque in beati Petri Apostoli per sona sit dictum: Quodcumque ligaveris super terram etc. memoratum principem, qui se imperio, et regnis, omnique honore, ac dignitate reddidit tam indignum, quique propter suas iniquitates a Deo ne regnet, vel imperet est abjectum, suis ligatum peccatis et abjectum, omnique honore, et dignitate privatum a Domino ostendimus, ac nihitominus sententiando privamus; omnes qui ei juramentum fidelitatis tenentur adstricti ajuramento hujusmodi perpetuo absolventes. Sentiamo anche l'apparato, con cui descrive questa scomunica e deposizione dell'imperatore l'istorico Matteo Paris all'anno 1245 (anud Labbe tom. 14, col. 73) Dominus igitur napa. et praelati assistentes concilio, candelis accensis in dictum imperatorem Fridericum, qui jam jam imperator non est nominandus, terribiliter, recedentibus et confusis ejus procuratoribus, fulgurarunt.

Giulio II nel quinto concilio lateranense ecumenico l'anno 4512 (sess. 3) trasferì la fiera solita (Labbè tom. 19, col. 734) farsi in Lione nella città di Ginevra in pena d'avere i francesi di Lione favoriti gli scismatici, e gli eretici; dov'è da notare, che il papa protesta esservi l'approvazione del concilio: Sacro concilio praedicto de illis plenariam notitiam habente, ac approbante. E che questo fosse veramente concilio ecumenico benchè incominciato da Giulio II e terminato da Leone X lo dichiara questo medesimo papa (Labbè tom. 49, col. 649) nella sua bolla alla Chiesa universale spe-

dita l'anno 1521, sull'autorità ed autenticità del suddetto concilio.

Finalmente l'ecumenico concilio di Trento (sess. 25 de reform. cap. 19) decreta la scomunica, e la decadenza in ogni dominio, e da ogni giurisdizione per l'imperatore, re, duchi e principi, che nelle terre, o città loro permetteranno il duello, e priva nel medesimo tempo di tutti i loro beni i particolari colpevoli del duello: Imperator, reges, duces, principes, marchiones, comites, et quocumque alio nomine, Domini temporales, qui locum ad monomachiam in terris suis inter christianos concesserint; eo ipso sint excomunicati, ac jurisdictione, et dominio civitatis; castri, aut loci, in quo, vel apud quem duellum fieri permiserint, quod ab ecclesia obtinent, privati intelligantur; et si feudalia sint, directis Dominis statim acquirantur. Qui vero pugnam commisserint, et qui eorum Patrini vocantur, excomunicationis, ac omnium bonorum suorum proscriptionis, ac perpertuae infamiae poenam incurrant.

Ecrovi dunque provato, che anche la chiesa ha credulo di poter usare la stessa auteriti di S. Gregorio VII sul temporale del principi. Qui abbiamo indicati cinque roncili generali posteriori al sunto pontefice, che sono stati della sua medesima opinione. Dunque se S. Gregorio VII ha slagliato, egli ha commesso quest'errore con cinque concili generali. Es. S. Gregorio VII non e's cusaliti e' e si vorrà anora chiama funatico, e imprudente? Dunque bisognerà chiamar fanalica, e imprudente anche tutta la Chiesa.

Tanto ha di forza quest'esempio a favore della prudenza di S. Gregorio, che i partitanti della temporale indiretta podestà del papa hanno creduto di potere su questi fatti stabilire un inespugnabile argomento a favore del papa. Essi hanno detto così: La Chiesa universale, o il papa colla Chiesa universale ha messo mauo nel temporale dei principi cristiani per cause spirituali, assolvendo anche i loro sudditi dal giuramento di fedeltà. Dunque la Chiesa universale ha creduto di aver da Dio in virtu della sua istituzione questa giurisdizione e questa autorità. L'antecedeute è un fatto storico; la conseguenza è troppo evidente. Dopo ciò procedon più oltre, e soggiungono: O la Chiesa și è ingannata în questa opinione, o non si e ingannata. Se non si è ingannata, ecco per vostra confessione stabilita l'antorità ecclesiastica sul temporale dei principi. Se poi si è ingannata, per tanto tempo, e con tanta costauza mostratemi nella Chiesa la promessa permanente assistenza dello Spirito Santo. Come? Lo Spirito Santo assiste perpetuamente la sua Chiesa, e ha permesso in lei per tanti secoli una opinione falsa, dispotica, tirannica, sediziosa? È vero, che la Chiesa non ha fatto su questo punto decision formale, ma per altro si può dir che abbia fatto una decision pratica, quando ha prescritto su questo punto leggi da osservarsi in tutto il cristianesimo. E nna Chiesa assistita dallo Spirito Santo può prescriver leggi dispotiche, tiranniche, sediziose? Chi è più obbligato ad ubbidire a una Chiesa di questo genere? Questa non è più Chiesa, ma una società di fanatici e di ribaldi.

Debbo confessare, che questo argomento mi ha fatto quasi impollidire e tremare, perche imi parez, che a lutta forza questi papsi im volessero condurer alla loro opinione. Molto più, che leggendo ultimamente la risposta del decano della moderna facoltà di Lovano data nel 1789 alla quinta interrogazione dottrinale del cardinale arcivescovo di Malines, ho veduto che anch' egli dice così: In quanto poi ald disciplina generale non può essere, che la Christa universale prescriva una disciplina nociona e illectia. Come dunque, ho replacato io nel mio cuore, la Chiesa universale ha prescritto, che i principi fautori degli retrici sieno decadui diali toro di guità, se questa era una legge noviva edi illectia! Confesso, che non so trovarvi una risposta chiara e concludirate, ed tolla latta parte i ono voglio violare la imi dichiarisposta chiara e concludirate, ed tolla latta parte i ono voglio violare la imi dichiacio la Tautor dell' opera. Della consultare un moderne autor catto dell' incontispondere a queste obbesioni. Mi per diri il vero le sue risposte un banno vie più
imbarzazato, perchè sembrano appunto risposte di uno, che s'accorge di non poter
chiaramente e direttamente rissonodere.

Egß dier primieramente, che (bidd, num. 4) Il terzo e il quarto concilio di Laterano non erano competenti per issopoliare gli ericti dei loro beni; na chei cherci di questi concili in tali materie erano autorizzati dal consenso dei principi, che vi assistevano o in persona, o per mezzo dei loro ambastaciori. Ma se questi concili non averano una giurisdizione competente in questa causa, perchè dunque agivano in tal amoiera? Questo è quello che vi si domanda; e voi mi rispondete, perchè i principi autorizzavano i loro decreti. Primieramente questa è una spiegazione arbitaria. Nei decreti dei due concili non si fa nessuam menzione dei principi, e questi decreti sono mescolati con tutti gli altri che versano su materie ecclesiastiche. Nel quarto di Laterano si vuole, che per punire i fattori degle reteiti si abbia ricorso al papa e non ai principi: Significetur hoè summo pontifici, ul ex l'une fipse vussatios ab ques fultitute demanciet absolutos, in secondo longo non e versismite che i principi pretassero il loro consenso a un decreto, che gli tocava nel più vivo, sema condinione almento di aver itorso alla loro autorità. Finalmente, se il condio non era comptente pere ispogliare gli erelei de loro beni, se il papa non ha autorità di sciogliere in certi casì i vassalli del giuramento dato a' lor signori, molto meno è competente per questo l'autorità de primepri, i quali non possono ingeriris nella religione degli Stati dei loro egnali. Come dunque potenno comunicare alla Chiesa, o al papa un'autorità, che essi medismi non avenno?

Passando alla deposizione di Raimondo conte di Tolosa, riflette questo autore (sidel, mun. 3), che Filippo Augusto, de cui dipendera la contea, avera siviato al sommo pontefice il giudizio del suo vassallo. Che bisagno v'era di triviare al pontefice questo giudizio, s'ergin non aveva nessona giuridizione in quest office? In questo ricoso al papa pintitosi o scoppee, che il re di Francia lo riconosceva per giudice di questo.

causa. Più inuanzi (ibid. num. 6) all'autorità del concilio di Lione risponde così: La deposizione di Federico II, è un fatto, non un decreto dommatico: e questo fatto, che è ancora personale a innocenzo IV, niente decide. La sentenza non fu pronunziata, che in suo nome, e in presenza solamente del concilio, praesente concilio, non col termine approbante concilio che si trova nei decreti, nei quali il concilio aveva concorso col papa. È vero che la deposizione di Federico è un fatto; ma se papa Innocenzo non avea il competente diritto, questo era un fatto dispotico, tirannico, sedizioso, appoggiato all'autorità del legame; non solo praesente concilio, ma dopo diligente deliberazione avuta col concilio, cum fratribus nostris, et sacro concilio deliberatione praehabita diligenti; e accompagnato da una pubblica dimostrazione del concilio. che non solo lo approva, ma vi concorre con tutte le formalità. Candelis accensis in diclum imperatorem, Fridericum, qui jam jam imperator non est nominandus, terribiliter fulgurarunt. Queste circostanze sono troppo considerabili per decidere dell'approvazione del concilio nella deposizione di Federico. Dove è da notare, che qui certamente non vi concorse il consenso de' principi; non di Federico, contro cui si operava; e nè meno degli altri, che non aveano nessuna giurisdizione contro l'imperatore. Dunque il papa fu quello, che agi in questa deposizione per antorità ecclesiastica colla presenza, colla deliberazione, e col concorso di un concilio ecumenico. Rispetto a Giulio II, al concilio di Laterano del 4512, e al concilio di Trento, risponde il detto autore (ibid. n. 9 e 40) in questi termini: Noi disapproviamo la condolla di Giulio II, e non poniamo il concilio di Laterano, ch'egli tenne nel 4542, nel numero de' concili ecomenici. Noi confessiamo, che i canoni del concilio di Trento, quanto alle disposizioni, che concernono il temporale, passano i limiti di lor giurisdizione. Ma è una massima generalmente ricevnta, che tali decreti dall' una, o dall'altra podestà emanati ricevono la loro validita dal consenso espresso, o tacito della podestà competente. Quand'anche non si volesse contare il coucilio di Laterano per ecumenico, come nondimeno è stato tenuto dalla più parte degli autori cattolici, bisogna per altro confessare, che questo fu un concilio assai numeroso composto di centoquattordici vescovi, di diciotto cardinali, e di molti abati e dottori; e che non basta disapprovare Giulio II, bisogna disapprovare tutto il concilio, che approvò come abbiamo veduto il decreto del papa. La spiegazione dei decreti del concilio di Trento, ne' quali si suppone il consenso della secolar podestà, è affatto arbitraria, come abbiam notato. Il concilio agisce sempre di sua autorità, e non sarebbe perdonabile a un concilio ecumenico il dissimulare la concessione de' principi, s' egli ne avesse avuto necessità per i suoi decreti. Ma il vero si è, che un principe non ha diritto di spogliare un altro principe della sua ginrisdizione per l'abuso del dnello, e non direi ne meno, che possa farlo per detta cansa con ogni feudatario. Come dunque la secolar podestà ha comunicata al concilio di Trento quell'autorità, che essa medesima non aveva? Si reca col Bossuet la parità dei principi secolari, e si dice, che anch'essi si sono arrogati alcuni diritti ecclesiastici (Ibidem, num. 40), e che ciò si è fatto, se non col consenso espresso, almeno col consenso tacito della Chiesa. Dunque, concludono, anche la Chiesa può essersi arrogati dei diritti temporali, se non col consenso espresso, almeno col consenso tacito della secolar podestà. Ma questa parità non tiene, Perchè non v'è nessum mraniglia, se quidele principe si è presa una facollà, che non avera, e se la Chiesa per una certa prodiera la tabvolta dissimilato. Loddose sarebbe motto di meravigiare, se l'intera Chiesa assistia dallo Spirito Santo avesse invaso i diritti della secolar podestà; ed quadimente asrabbe da uneravigiare, se la secolare podesta vi avesse acconsentito senta credersi obbligata ad acconsentire. Secone non vi serebbe nessuna staviagazana nell'usurpasione dei principi e nel silemo della Chiesa; o all'opposto ve ne sarebbe mottissima nell'usurpazione della Chiesa e nel silemo del principi. Dunque questa parità non ha nessuna forza nel caso nostra.

To he raduado qui sui fine tutte queste cose non per determinarmi per nessun partien, ma nuzi per dimostrare la ragionevolezza della mia neutralisi. Imperocché vogilo ben concedere, che si trovino degli ostacoli per assicurare il diritto della Chiesa su i principi nel easo dell'eresia; ma pretendo altresi, che si attraversino grandi dificoltà a un estilolico, che vogita negarlo. Dinquer'i dunque lasciamo per ora questa

quistione nella classe delle quistioni indeffinite.

Io mi pregio di seguire su questo particolare la gindiziosa condotta dell'illustre vescovo di Ginevra S. Francesco di Sales. Ecco ciò, che rispondeva questo santo e dotto prelato ad una signora, che l'avea interrogato sulla presente questione (1.7, letter, 48). Dopo aver riportata la risposta data da S. Gregorio il Grande ad una dama di corte dell'imperatrice sopra un quesito arduo ed inutile, soggiunge. " Io vi dico lo stesso, mia cara figliuola, intorno a quello che mi domandate, cioè quale autorità abbia il papa sopra il temporale de'regni e de' principati. Voi desiderate da me una risoluzione egualmente difficile ed inutile. Difficile, non in sè medesima, perchè è piuttosto molto facile a ritrovarsi da quelli spiriti che la cercano per la strada della carità; ma difficile. perchè in questa età che abbonda di cervelli ardenti, sottili e contenziosi, è difficile il dir cosa, che non offenda quelli, i quali professandosi buoni servitori o del papa o de' principi, non vogliano che si esca dagli estremi, avvertendo, che non si potrebbe far peggio ad un padre, che levargli l'amore de'suoi figliuoli, ne ai figliuoli, che togliendo ad essi il rispetto che devono al padre. Ma dico inntile, perche il papa non domanda cosa alcuna in ordine a questo ai re ed ai principi. Esso gli ama tutti teneramente, desidera la stabilità e fermezza delle loro corone, vive dolcemente ed amorevolmente con essi, nè fa quasi cosa alcuna ne' loro Stati anche negli affari puramente ecclesiastici, se non con loro soddisfazione e consenso. Che bisogno v'è dunque ora di cercare, e di esaminare la sua autorità sopra le cose temporali, e per questa strada aprire la porta alla dissensione e discordia?.... Grande, ma reciproca obbligazione fra il papa ed i re; obbligazione invariabile, la quale si estende sino alla morte inclusivamente; obbligazione naturale, divina ed umana, per la quale il papa e la Chiesa devono somministrare le forze loro spirituali ai principi, e i principi le forze lor temporali al papa e alla Chiesa. Il papa e la Chiesa sono dei re per allevarli, conservarli, o difenderli spiritualmente verso tutti e contro tutti, perchè i padri sono dei figliuoli, ed i figliuoli dei padri », Sin qui S. Francesco di Sales. Il filosofo imparziale deve adunque concludere, che ella è nna imbenille animosità il voler fare insulto ai romani pontefici per aver tenuto in altri tempi un contegno, da cui hanno totalmente declinato negli ultimi secoli, sino a potersi dire, che piuttosto han seguita una condotta opposta, o almeno totalmente diversa. Conviene aver letta diligentemente la storia dei secoli di mezzo, in cui essendo decadute sopramodo le scienze esatte, i popoli pensavano e anelavano continuamente agli omicidi, ai saccheggi e alle usurpazioni, e i piccoli sovrani, tra cui era divisa l'Enropa e specialmente la Germania e l'Italia, vivevano perpetuamente in guerra tra loro. Allora si potrà comprender facilmente, come venivano adottate alcune massime più forti e più efficaci; e come non produceva in quei tempi alcuna meraviglia ciò, che in seguito ha cagionato ad alcuni tanta sorpresa. Allora si potrà intendere, come i papi erano per così dire gli arbitri della pace e della guerra nell'Europa, e i principi stessi dipendevano dal loro giudizio in simili affari. perchè conoscevano, che senza un giudice e un arbitrio comune non potevano essi medesimi sedere tranquilli sul tropo, ne salirvi con sicurezza, per quanto buone ragioni avessero di diritto, o di possesso. Allora si potrà prudentemente congetturare, che senza l'influsso dei papi nei politici negozi l'Europa sarebbe rimasta probabil-

mente lacerata dalle guerre intestine in modo da non risorger mai piu dalle sue ceneri: e che qualunque disordine potesse produrre l'autorevole influenza de' papi in que' tempi, non e comparabile ai mali molto maggiori, che avrebbero desolata questa parte della terra, se la sollecitudine pontificia non fosse accorsa ad impedirli, a moderarli e ad estinguerli. Si conoscerà ancora che se i Turchi e i Saraceni non portarono ulteriori danni all'Europa, se i Mori abbandonarono i regni delle Spagne, e non seguirono ad infestare l'estreme parti d'Italia, tutto è dovuto ai papi, che colla lega delle Crociate e coll'ajuto delle rendite della Chiesa impedirono, che le orde dell'Asia e dell'Africa trasferissero i barbari costumi, e la feroce loro ignoranza a devastar per sempre queste fortunate regioni. Allora si apprenderà che la salute e la vita radicale delle scienze presenti si deve in gran parte all'estensione del potere de' papi, i quali, mentre gli altri principi ne aveano abbandonata la cura e la protezione, pensarono ad erigere o sostenere le più famose accademie di Europa coll'autorità e coi privilegi ad esse conferiti. Si vedrà allora, che la rigenerazione del buon gusto, e il rifiorimento delle arti e delle lingue, si devono nei loro principi massimamente ai papi, non solo per la protezione con cui le favorirono nella romana corte, ma anche per aver tratti nell' Italia gli uomini i più dotti, e i più eruditi delle felici contrade dell' Asia, in occasione della riunion dei Greci alla Chiesa latina. Si toccherà con mano, che le opinioni allora correnti sull'autorità temporale del papa furono quelle, che facilitarono e autorizzarono le nuove conquiste e stabilimenti de principi europei nelle Americhe, e quindi trassero tanti nuovi prodotti e ricchezze nel seno della nostra Europa. Dopo ciù il dissimnlare affettatamente così manifesti vantaggi riportati per l'influenza de' papi in quei tempi, e partecipati successivamente a noi stessi, e l'esporre in quella vece alla pubblica luce dipinto con alterati colori il quadro della supposta pontificia ambizione, in nn' epoca e in un secolo, in cui non esiste di essa alcun vestigio, non può esser che l'opera della animosità e della ingratitudine. Il ragionatore lascierà piuttosto di esaminare e scandagliare inutilmente i fondamenti di alcune antiche opinioni, le quali non sono più in esercizio, e ammirera piuttosto la divina Provvidenza, la gnale ha saputo in que' tempi dirigerle ad effettuare tanti vantaggi in favor della Chiesa e dell'Impero. Ecco eziandio il sentimento di un moderno filosofo riportato dal signor abate de Feller nel suo Catechismo filosofico in una nota al n. 510, « Se i papi, dice egli, non hanno tale antorità, o se talvolta hanno abnsato di quella, che aveano, essi d'ordinario ne fecero un nso umano e lodevole, mantenendo la pace tra i principi cristiani, unendoli contro le orde de' barbari, e tutto di estendevano le sanguinarie loro conquiste, reprimendo la simonia, la violenza e gli eccessi d'ogni genere, che padroni altieri e crudeli commettevano contro sudditi deboli ed oppressi. Essa, come osserva il signor Hume, avea servito a far di tutto il mondo cristiano una sola famiglia, le cui liti si giudicassero da un padre comune, pontefice del Dio della concordia e della giustizia. Idea grande e interessante dell'amministrazion la più vasta e la più magnifica, che immaginar si potesse ».

Ma per tornare al nostro scopo principale, dopo quest' nltime riflessioni chi non vede, che S. Gregorio VII si deve assolutamente liberare da egni taccia d'imprudenza, avendo nsato di una opinione, che al suo tempo correva per certissima, che per molti secoli a lui posteriori è stata tenuta per tale, e che nè meno nel secolo della luce si può da nn buon filosofo dimostrar per falsa? Si restituisca pur dunque a questo zel'ante pontefice la corona di santo, o pure mi si mostri con egual-chiarezza, che egli. ha meritato di perderla. Posso io domandare di meno?

# TAVOLA

# CRONOLOGICA E CRITICA

DALL' ANNO 858 INFINO ALL' ANNO 1087.

#### PAP

| CIV. Nicolò I, consacrato il 24, aprile del                                                   | 1.828 | CXXVIII. Marino II o Martino III, l' 11     | no-        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------------|
| morto il 14 novembre                                                                          | 867   | vembre                                      | 942        |
| CV. Adriano II, 14 dicembre                                                                   | 867   | morto nel gennaio .                         | 946        |
| morto nel                                                                                     | 872   | CXXIX. Agapito II , nel marzo               | 46         |
| CVI. Giovanni VIII., dicembre                                                                 | 872   | morto sul finire del                        | 055        |
| morto il 15 dicembre                                                                          | 882   | CXXX. Giovanni XII, nel 955 o               | 056        |
| CVII. Marino sul finire di dicembre                                                           | 882   | nel 14 maggio                               | 964        |
| nel maggio                                                                                    | 884   |                                             | 064        |
| CVIII. Adriano-III, fine di maggio                                                            | 884   |                                             | 965        |
| nel settembre                                                                                 | 885   | Leone VIII, se la demissione di Benedetto   |            |
| CIX. Stefano V, eletto al finir di settembr                                                   |       | vera avrebbe tenuto la santa Sede dieci r   |            |
| morto nell'agosto ,                                                                           | 891   |                                             | 065        |
| CX. Formoso, nel settembre                                                                    | 891   | CXXXII. Giovanni XIII, messo in trono il    |            |
| morto in aprile                                                                               | 896   |                                             | 065        |
| CXI. Benifacio VI, eletto nell'896, morto                                                     | ann.  |                                             | 972        |
| dici giorni dopo la sua elezione.                                                             | qua.  |                                             |            |
| CX11. Stefano VI, nell'agosto                                                                 | 896   |                                             | 972        |
| messo a morte nel                                                                             | 990   |                                             | 974        |
| messo a morte nei                                                                             | 897   |                                             | 974        |
| CXIII. Romano nell' agosto<br>morto nel novembre<br>CXIV. Teodoro III, consecrato e morto nel | 897   |                                             | nire       |
| morto nel novembre                                                                            |       | del 974 o nel principio del                 | 975<br>983 |
| CXIV. Teodoro III, consacrato e morto nei                                                     | u 898 | morto il 10 luglio                          | 983        |
| CXV. Giovanni IX, nel luglio                                                                  | 898   | CXXXVI. Giovanni XIV novembre,              | 983        |
| nel 30 novembre                                                                               | 990   | morto in prigione il 20 agosto              | 984        |
| CXVI. Benedetto IV, nel dicembre                                                              | 900   | Giovanni XV contato solamente per servi     | d:         |
| nell'ottobre                                                                                  | 903   | numero tra i papi del suo nome              |            |
| CXVII. Leone, 28 ottobre                                                                      | 903   | CXXXVII. Giovanni XVI, nel luglio           | 985        |
| scaeciato nel novembre                                                                        | 903   | morto nel                                   | 996        |
| CXVIII. Cristoforo s'impadronisce della                                                       | santa | CXXXVIII. Gregorio V, il 3 maggio           | 996        |
| Sede nel novembre                                                                             | 903   | il 4 febbraio                               | 999        |
| e n'è scacciato nel giugno                                                                    | 904   | CXXXIX. Silvestro II, 2 aprile              | 999        |
| CXIX. Sergio III, nel 904                                                                     | 0 905 | il maggio                                   | 1003       |
| morte nell'agosto                                                                             | 911   | CXL, Giovanni XVII, 13 giugno               | 1003       |
| CXX. Anastasio III, nell' agosto                                                              | 911   | "51 ottobre                                 | 003        |
| nell'ottobre                                                                                  | 013   |                                             | 006        |
| CXXI. Landone nel 913                                                                         | 0 014 | egli abdicò nel maggio                      | 000        |
| morto in aprile                                                                               | 914   | CXLII. Sergio IV, eletto fra il 17 giugno e | il 2á      |
| CXXII. Giovanni X, nell'aprile                                                                | 914   |                                             | 0009       |
| strangolato nel maggio                                                                        | 928   |                                             | 012        |
| CXXIII. Leone VI, nel giugno                                                                  | 928   | CXLIII. Benedetto VIII dopo il 6 luglio     |            |
| il 5 febbraio                                                                                 | 929   |                                             | 024        |
| CXXIV. Stefano VII, nel febbraio                                                              | 929   | CXLIV. Giovanni XIX, nel 1024 e             | 025        |
| il 12 marzo 4                                                                                 | 931   | morto nel maggio                            | 033        |
| CXXV. Giovanni XI, 20 marzo                                                                   | 931   |                                             | 033        |
| morto avvelenato in gennaio                                                                   |       |                                             | 1044       |
| CXXVI. Leone VII, nel gennaio                                                                 | 936   |                                             | 044        |
| nel luglio                                                                                    | 939   |                                             | 046        |
| CVVVII CIACA WITH A LANGE                                                                     | 939   |                                             | 046        |
| CXXVII. Stefano VIII, nel luglio                                                              | 939   | CALTIL Ciemente II, 25 dicembre             |            |
| nel novembre                                                                                  | 942   | morto il g'ottobre                          | 1047       |

| 322 T                                       | 1707 1 0 | RONOLOGICA                                                                                                                                                                                |                      |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CNLVIII. Damaso II, 17 luglio               |          | CLIII. Alessandro II, 30 settembre                                                                                                                                                        | 1061                 |
| 8 agosto                                    | 1048     | (21 aprile                                                                                                                                                                                | 1007                 |
| CLIX S. Leone IX,                           | 1048     | CLIV. S. Gregorio VII, 30 giugno                                                                                                                                                          | 1073<br>1073<br>1085 |
| to aprile                                   | 1054     | 25 marrio                                                                                                                                                                                 | 1085                 |
| CL. Vittore II, messo in trono il 13 apr    | de so55  | CLV Vittore III eletto contra ena vo                                                                                                                                                      | glia il 24           |
| morto il 28 Inglio                          | 1057     | maggio                                                                                                                                                                                    | 1086                 |
| CLI. Stefano IX, 2 agosto                   |          | consacrato di suo consenso il 9                                                                                                                                                           | di mag-              |
| → 29 marzo                                  | ro58     | gio                                                                                                                                                                                       | 2087                 |
| CLII. Nicolò II , 18 gennaio                | 1059     | e morto il 16 settembre                                                                                                                                                                   | 1087                 |
| 21 0 22 luglio                              | 1061     | 1                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                             | ANT      | IPAPI                                                                                                                                                                                     |                      |
| Sergio, nell'anno                           | 801      | Gregorio                                                                                                                                                                                  | 1012                 |
| Cristoforo                                  | 006      | Giovanni, detto Silvestro III                                                                                                                                                             | 1044                 |
| Leone, detto VIII                           | 003      | Benedetto X                                                                                                                                                                               | 1058                 |
| Francone, detto Booifacio VII               | 023      | Cadaloo, detto Oporio II                                                                                                                                                                  | 1061                 |
| Filagato, detto Giovanni XVI                | 997      | Guiberto, detto Clemente III                                                                                                                                                              | 1080                 |
|                                             | MON      | ARCHI                                                                                                                                                                                     |                      |
| IMPERATORI D'ORIENTE.                       |          | Guido di Spoleto                                                                                                                                                                          | 894                  |
|                                             |          | Lamberto, figho di Guido                                                                                                                                                                  | 898                  |
|                                             |          | Luigi III re, d' Arles                                                                                                                                                                    | 905                  |
| Michele III detto l'Ubriaco, morto nel      | I 867    | Vacanza dell'impero sino al                                                                                                                                                               | 912                  |
| Basilio il Macedone                         | 886      | Luigi IV re di Germania                                                                                                                                                                   | 912                  |
| Leone il Filosofo                           | 911      | Corrado I, re di Germania<br>Berengario del Friuli                                                                                                                                        | 918                  |
| Alessandro                                  | 912      | Berengano del Friuli                                                                                                                                                                      | 924                  |
| Costantino Porfirogenete<br>Romano Lecapene | 939      | Ottone I, re di Germania<br>Rodolfo, re d'Italia                                                                                                                                          | 926                  |
| Cristoforo                                  |          |                                                                                                                                                                                           |                      |
| Stefano                                     | 0(5      | Enrico primo, detto l'Uccellatore<br>Ugo, re d'Italia<br>Lottario, re d'Italia<br>Berengario II, re d'Italia<br>Adalberto re d'Italia<br>Ottone primo detto il Grande, dall'a<br>all'auno | 950                  |
| Costantino VII                              | 065      | Lottario re d'Italia                                                                                                                                                                      | 650                  |
| Romano II                                   | 063      | Berengario II. re d'Italia                                                                                                                                                                | 061                  |
| Niceforo Foca                               | 060      | Adalberto re d'Italia                                                                                                                                                                     | 300                  |
| Giovanni Zimisce                            | 970      | Ottone primo detto il Grande, dall' a                                                                                                                                                     | nno 062              |
| Basilio II                                  | 1025     | all'auno                                                                                                                                                                                  | 973                  |
| Costantico VIII                             |          |                                                                                                                                                                                           | 902                  |
| Romano Argiro                               |          | Ottone III                                                                                                                                                                                | 1002                 |
| Michele Paflagonio                          | 1041     | Sant' Enrico II                                                                                                                                                                           | 1024                 |
| Michele Calafato                            | 1042     | Corrado II detto il Salico                                                                                                                                                                | 1039                 |
| Zoe<br>Teodora                              | 1042     | Enrico III detto il Nero                                                                                                                                                                  | 1056                 |
| Costantino Monomaco                         | 1054     | RE DI FRANCIA.                                                                                                                                                                            |                      |
| Teodora , sola                              | 1056     |                                                                                                                                                                                           |                      |
| Teodora , sola<br>Michele Stratiotico       | 1057     | Carlo il Calvo, morto nell'                                                                                                                                                               | 877<br>879<br>882    |
| Isacco Comneno, abdica                      | 1000     | Luigi ii o ii paipuziente                                                                                                                                                                 | 879                  |
| Costantino Ducas                            |          |                                                                                                                                                                                           | 882                  |
| Eudossia, rilegata                          | 1071     | Carlomanno Carlo il Grosso deposto nell', Ende re elette                                                                                                                                  | . 884                |
| Michele Parapinace, deposto                 | 1078     | Carlo il Grosso deposto nell',                                                                                                                                                            | 887<br>898           |
| Andronice I                                 |          |                                                                                                                                                                                           | 898                  |
| Costantino XI                               | 1007     | Roberto primo fratello di Eude                                                                                                                                                            | 923                  |
| Romano Diogene                              |          |                                                                                                                                                                                           | 956                  |
| Niceforo Botoniate<br>Niceforo Brienne      | 1001     | Carlo il Semplice<br>Luigi d'Oltremare                                                                                                                                                    | 929<br>954           |
| Tricerol & Di Icillie                       | 1078     | Lottario, suo figliuolo                                                                                                                                                                   | 986                  |
| IMPERATORI D'OCCIDENTE.                     |          | Luigi V, detto l'Infingardo                                                                                                                                                               | 987                  |
| DEFENTION D OCCIDENTS.                      |          | Ugo Capato                                                                                                                                                                                | 996                  |
| Luigi II,                                   | 8-5      | Roberto II, suo figliuolo                                                                                                                                                                 | 1031                 |
| Luigi il Balbuziente, morto nel             |          | Enrico II                                                                                                                                                                                 | 1060                 |
| Carlo il Calvo                              | 877      |                                                                                                                                                                                           |                      |
| Carlo il Grosso dopo un interregno di t     | tre anni | BE DI SPAGNA                                                                                                                                                                              |                      |
| eletto nei                                  | 880      |                                                                                                                                                                                           |                      |
| deposto nel                                 | 887      | Ramiro, morto pell'                                                                                                                                                                       | 850                  |
| Arnoldo, nipote del precedente              | 88a      | Ordogno I                                                                                                                                                                                 | 800                  |

| TAYOLA CRONOLOGICA                   |         |                                   | 323        |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|
| Alfonso il Grando                    | 910     | " NAVARRA.                        |            |
| Garcia 1                             | 913     |                                   |            |
| Ordogno II                           | 923     | Sancio IV                         | 1076       |
| Froils 11                            | 924     |                                   |            |
| Alfonso IV detto il Monaco           | 927     | RE D' ENHILTERRA.                 |            |
| Ramiro II                            | a50     |                                   |            |
| Ordogno III                          | 955     | Etelbeldo d' Onesses              | 86o        |
| Sancio il Grosso                     | 967     | Etelberto di Kent                 | 866        |
| Ramiro III                           | 982     | Etelredo I                        | 871        |
| Bermudo II o Veremondo               | 999     | Alfredo il Grande dell' 871 al    | 900        |
| Alfonso V                            | 1027    | Edoardo primo detto l' Antico     | 924        |
| Bermudo III, l'ultimo della schiatta | masco-  | Eldestano                         | 940        |
| lina dei Goti                        | 1037    | Admondo I                         | 046        |
| Sancio III, detto il Grande, re di   | Navar-  | Edredo                            | 4 055      |
| ra dal 1000                          | al 1035 | Eduino od Edvi                    | 959<br>975 |
| Garcia III, suo figliuolo            | 1054    | Edgardo, detto il Pacifico        | 975        |
| Ramiro I, re d' Aragona dal          | 1035    |                                   | 978        |
| at .                                 |         | Etelredo II                       | 1016       |
| Ferdinando I                         | 1005    | Edmondo II, dette Costa di Ferro  | 1017       |
| Urraco                               | :       | Cannto di Danimerca               | 1036       |
|                                      |         | Canuto, 1, Danese detto il Grande | 1036       |
| ARAGONA                              |         | ·Araldo, suo figliuolo            | 1040       |
| ARAGONA                              |         | Cannto II. o Ardito Canuto        | 1042       |
|                                      |         | Eduardo III detto il Confessore   | 1066       |
| D. Ramiro I                          | 1063    | Guglielmo il Conquistatore        | 1087       |
|                                      | SET     | TARI                              |            |

#### 886 1001 Eresia degli incestuosi PERSECUZIONI

886 Manichei ad Orleans

Akci Manichei ad Arras

Cristo nell' eucaristia,

Violenti persecuzioni suscitate da Fozio ed Barbario e sacrilegi degli Ungheresi in Alemaesercitate in diverse volte contra S, lgnazio

di Costantinopoli e contra tutti i cattolici fedeli della Grecia.

Continua l'empio furore dei Normanni in Francia e in lughiltera, de' Saraceni nell' Oriente e degli Slavi nel Settentrine dell'Eu-

Per una provvidenza notevolissima non si levò

Leutardo e Vilgardo, fanatici verso il

alcuna eresia nel decimo secolo; la santa

unità nen fu allora sturbata se non dallo

scisma dei Greci, il cui autore fu scacciato

Fozio è scacciato nell'

Se non vi furono delle persecuzioni propriamente dette o fatte in odio al cristianesimo nel decimo secolo, la Chiesa dorette nondimeno patire nel centro medesimo della sua unità per l'opera di piccioli tiranni che sturbarono le elezioni e le imposero molti pon-tefici. Teodora, mostro d'impudicizia e le sue figliuole Marozia e Teodora la giovane e così pure i marchesi Adelberto e Alberico furono i principali autori di tali disordini, ma Dio. secondo la sur promessa, non per-

gna, in Francis ed in Italia. Il cristianesimo è per qualche tempo difeso in

Berengacio combatte la presenza reale di Gesti

Michele Cerulario consuma lo scisma dei Gre-

Boemia da Draomira, pagana, madre di S. Venceslao verso l' anno. Il califfo fatimita Haquem tormenta i cristiani de'suoi stati e rovina le loro chiese nel 1021 Persecuzioni barbure esercitate dagli Sclavi apo-

stati in sul cominciare dell'undesimo secolo. I Saraceni di accordo coi Greci disertano l'Italia verso il Disordini e martiri in Polonia ed in Unghe-1034 1038 Persecuzioni e martiri in Schiavonia

Furori dell'imperatore Enrico IV contra i papi e la Chiesa romana. L'imperatoro Enrico IV travaglia i nemici delle scisma durante la maggior parte del suo lungo regno di cinquant' auri.

#### SCRITTORI ECCLESIASTICI

Pru lenzio di Troies, onorato come santo nella ! sua chiesa, 861, è l'autore degli Annali di

mise, che la fede ne fosse alterata.

sembra poco d'aerordo con sè medesimo, e prova soltanto che codeste materie non erano per anche sufficientemente dilucidate. di S. Bertino, così detti, per essere stati erano per anche sufficientemente dilucidate. trovati in quel monastero. Ha composto in Lupo, abate di Ferrieres, 852. Oltre la racproposito di Gotescalco diverse opere in cai | colta stimata delle sue lettere, che sono 120,

1018

1025

1054

1065

Baluzio ha ragunato con cura le sue altre opere. Mabiliou l'ha risguardato come l'uno de' principali ornamenti dell'ordine monastico, cagione della estensione delle sue co-

gnizioni e della purezza del suo stile. Pascasio Ratherto, 865, celebre singolarmente pel sua trattato del corpo e del sangue del Signore, e per quello della Concezione della

Beata Vergine.

Teodoro Aboucara, che viveva nell'870, è autore di molti solidi trattati contro agli

Ebrei, ai Musulmani ed agli eretici Enea, vescovo di Parigi, 870. Si ha di lui nello Spicilegio nn'opera contra i Greci, molto robusta, la quale è quasi una compilazio-ne dei testi dei Padri, secondo il gusto del secolo. Nell'estratto che ne ha dato Fleury, ha dimentico il passo, in cui Enea dice che i papi hanno la facoltà di giudicar di tutta la Chiesa, e che nessuno può ne giudicarli, ne por le mani nei loro gadizi; che si può appellare ai papi dalla sentenza di qualunque altro, e che nessuno può appellare

ad altri delle loro sentenze. Auastasio, dotto bibliotecario della Chiesa romana nell'872. Egli ha tradotto gli atti dei concili generali settimo e ottavo e molti altri monumenti della Chiesa greca. Lo si tiene autore delle Vite dei papi e della Storia mi-scellanea che in passato si attribuiva a Paolo Discono.

Sant'Aldrico, vescoro del Mans, 876. Abbiamo di lui auna eccellente raccolta dei decreti dei Padri e de' canoni de' concili, riguardanti in singular mode il governo ecclesiastico. Saot' Adone di Vienna, 880, autore di una

cronaca universale, e di un martirologio, che in molti articoli fa vedere non essergli straniera l'arte della critica.

Incmaro di Reims, 882, più canonista che teologo, più erudito che corretto, lasciò un gran numero di scritti pubblicati in due tomi dal P. Sirmondo.

Giovanni Scoto Erigeno, verso l'884, autore di un libro che si è smarrito, e che era pieno di sottigliezze inintelligibili, ma mal sonanti contro all'eucaristia; motivo per cui poco dopo la sua pubblicazione venne condannato in tre concili. Rimane di questo autore poco stimato il trattato della predesti-

nazione alla grazia divina.

Fozio, verso l'831. Oltre le di lui lettere seismatiche che sono capi d'opera d'eloquenza, a cui non manca che un migliore argomento, egli ha lasciato molte altre opere, parecchie delle quali non sono per an-che stampate; e che sono una prova delle immense sue cognizioni in materia di storia, di filosofia, di teologia, di matematica, di astronomia, di medicina, egualmente che del suo buon gusto in letteratura. Viene singolarmente stimata la sua hiblioteca, primo modello de' uostri giornali, nella quale da il suo giudizio sopra centottanta autori. I frammenti considerabili che ne presenta, sono scelti con un senso squisito, e sono

trinto più preziosi, iu quanto che gli originali per la maggior parte sono audati perduti dopo di lui.

Usuardo, verso la fine del nono secolo. Dotto benedettino, autore di un martirologio giu-

stamente stimato. Alfredo il Grande, re d'Inghilterra, 900. Egli tradusse in sassone il Pastorale di S. Gregorio, le Consolazioni di Boezio e la Storia ecclesiastica di Beda. Si dice pure che tradusse tutta la Scrittura, e certo è che egli comiuciò la traduzione dei salmi. Di questo principe, chiamato Grande con molto maggior giustizia che tant'altri, ci resta una raccolta delle leggi che egli stesso fece, e che sono diverse affatto da quelle de nostri giorni; essa è preceduta da una prefazione comosta tutta quanta di frasi o di versetti dei Libri santi.

Lcoue il Filosofo, imperatore di Costantinopoli . 911. Noi lo citiam qui pel suo trattato di Tattica, dove si vede, che tutti i giorni, mattina e sera, tutto l'esercito cantava il Trisagio; e che la vigilia delle battaglie un sacerdote gettava dell'acqua benedetta su tut-

to il campo.

Nottero monaco di S. Gallo, 012. Autore di molti inni , de pare :chie prose per la messa, e d' un martirologio. Guglielmo il Pio, duca d'Aquitania e fondato-

re di Cluny, 927; il suo testamento è un monumento, il quale attesta della sua pietà e della vivezza della sua fede. V. Collect. Labb. t. 9, p. 565.

Eutichio d'Alessandria , 940. Ha fatto un compendio della storia universale, cominciando dalla creazione del mondo. Vi si trova la serie de' patriarchi melchiti di Alessandria fino a lui

Sant'Odone di Cluny, 942. Ha lasciato una storia della traslazione delle reliquia di san Martino, la vita interessante di S. Geroldo d'Aurillac, ed altre opere.

Simeone Metafraste, 942. Famoso per la sua raccolta delle vite de santi, in cui trovasi il talento della sua nazione per l'arte di raccontare, ma in cui altresi l'inclinazione al meraviglioso lo strascina frequentemente oltre i confini della verità.

Attone di Vercelli, verso il 956. Abbiamo di lui un trattato dei patimenti della Chiesa, un capitolare, ed alcune lettere sopra di-

versi punti di disciplina. Sant' Odone di Cantorberi, gos. Si hanno di

lui delle costituzioni ecclesiastiche nella collezione dei concili (Labb., t. 9, p. 609). Egli è tenuto qual principale autore delle leggi pubblicate dai re Edmondo ed Edgardo. Flodoardo, canonico di Reims. Questo giudizioso istorico ha lasciato una cronaca, ed una storia della Chiesa di Reims, più gene-

ralmente interessante di quel che il suo titolo faccia presumere. Luitprando vescovo di Cremona, 968. Ha

scritto in uno stile piccante la storia del suo tempo e delle ambascerie che ha sostenute in Grecia: ma il suo spirito naturalmente aspro e la sua inclinazione alla satira, gli fanno bene spesso earicare le sue pitture, azzardare i fatti, e prendere uno stile duro e violento.

Sant' Udalrico d' Augusta, 973. Autore di una lettera sul celibato de' preti. Ratieri di Verona , 974. Malgrado la bizzarra

singolarità del suo stile, egualmente che pel suo carattere, ei ci ha trasmesso non poche prezinse testimonianze intorno al domma e alla disciplina, nel suo trattato de' canoni e nella sua lettera del Corpo e del Saugue del Signore.

Severo Egiziano che viveva nel 977, ha scritto una storia de Saraceni e della Chiesa di Alessandria.

San Duustano di Cantorberi, 988. Ha composto sulla disciplina un' opera intitolata la Concordia delle Regole.

Silvestro II papa, 1003. Prod gio di dottrina e di penetrazione, avuto riguardo al suo secolo; versatissimo nelle matematiche e nelle scienze le più astratte. Ci ba lasciato parecchi discorsi, centoquarantanove lettere e varie altre opere.

Sant'Abbone di Fleuri, 1004. Abbiamo di lui uns raccolta di canoni contenenti i doveri reciproci del re e dei sudditi, la vita di S. Edmondo re d'Inghilterra, un' apologia di monaci e molte lettere. Scrivendo al papa egli usa i termini di maestà, santità, ri-

verenza, serenità.

Aimoino, discepolo dell'abste Abbone, oltre la vita del santo suo maestro, ci ha lasciato una storia di Francia, ed alcune altre opere poco stimate a motivo del manco di critica dell'autore. Ei non bisogua confonderlo con un altro Aimoino, esso pure dell'ordine di S. Benedetto, del quale S. Abbone era stato discepolo.

Hertiger, abate di Lobbes. nel 1007, autore di una storia dei vescovi di Liegi e di un trattato del corpo e del sangue del Signore. Alcuni autori lo confondono male a proposito con Notgero, vescovo di Liegi, al quale attribuiscono queste opere. Questo abate di Lobbes ba scritto pure la vita di S. Ursmaro in versi pubblicata dal padre Enschenio. Guido d'Aresso inventore della solfa verso il

1000, ba scritto intorno al nuovo suo metodo una lettera, nella quale dice con ra-gione che in un anno co' suoi precetti si possono fare più progressi nell' arte del can-to, che non se ne facevano prima in sei.

Ditmaro, vescovo di Mersburgo, 1018, o 1928. Si ha di lui una cronaca dei fatti che accaddero sotto i tre Ottoni e sotto Enrico IL dero sotto i tre Ottoni e sotto Anna de Ella è scritta con sincerità. La migliore edizione è quella che ne ha dato Leibnitz nella sua collezione per la storia di Brunswick.

Burcardo, vescovo di Worms, 1026. Abbiamo di lui un' ampia raccolta di canoni, dove co-piò gli errori delle raccolte precedenti, essen-Fulberto, dotto e pio vescovo di Chartres, 1029.

do però utile per l'esattezza della collezione.

Fra le sue opere sono stimate sopra tutto le sue epistole, dove avvi spirito, delicatezza ed anche uno stile che pe suoi tempi è bastevolmente puro, Il monaco Ademaro, autore di una crouaca che

comincia dall' anno 829 e finisce coll' anuo 1020. Se la lettera sull'apostolato di S. Marziale è sua, essa non fa onore nè alla sua critica, nè alle sue cognizioni dell'anti-

chità ecclesiastica.

Glabero, monaco di Cluny, viveva nel 1045. Abbiamo di lui una vita del beato Guglielmo, abate di S. Benigno di Digione ed una cronace o storia , la quale non contiene propriamente se non la vita di Ugo Capeto e gli avvenimenti che accaddero infino a Glabero. In queste due opere nou vi è ordine nè concatenazione alcuna, e sono piene di fa-vole. Il De Marca e Natale Alessandro vi banno scoperto de' madornali abbagli. Vedi Marchetti, Critica del Fleury.

Ermann, monaco erudito di Richenou in Svevia. 1054. Oltre la sua cronaca delle sei età del mondo, la quale finisce coll'anno 1054, è fatto autore di molti altri libri di storia e di pietà, colle antifone Salve regina, Alma redemptoris, e la prosa, Veni, Sancte Spiritus. Quest' ultima fu con molto minor fondamento attribuita al re Roberto e a papa Innocenzo III, secondo i Benedettini d'Antina Durando e Clemente, i quali in questo punto sono sospetti.

Aliano, arcivescovo di Firenze, il quale viveva nel 1057, ba lasciato delle poesie su diversi argomenti di pietà. Michele Cerulario, 1058, Noi abbiamo le sue

lettere e i suoi trattati contra la Chiesa romana, ne' quali si rinviene molto maggiore artifizio che abilità, e più audacia che non di energia. San Pier Bamiano, 1072. Abbiamo di lui, opu-

scoli, sermoni, lettere ed altri scritti che formano quattro volumi in foglio. V'è poco gusto, ma assai erudizione e se ne cava un gran vantaggio per la cognizione della storia ecclesiastica del secolo undecimo. Teofilatto, arcivescovo di Acride in Bulgaria,

1070. Egli ba commentato il nuovo Testamento e quattro de' profeti minori, Giovanni Sifilno, patriarea di Costantinopo-

li, 1077. Oltre i suoi decreti egli ba lasciato alcune omelie. Non si vuol confonderlo con suo nipote, dal quale abbiamo un compendio di Dione Cassio.

San Gregorio VII, 1085. Noi abbiamo di que-

sto gran papa nove libri di lettere, i quali provano ad un tempo e l'energia del suo carattere e la vastità delle sue cognizioni, oloro che accusano di ignoranza e d'ambizione questo zelante pontefice; dovrebbe-ro cominciare dal leggere le sue lettere, che sono 361 nel padre Labbe; e riconoscerebbero immantinente che l'ambizione di Greprio VII fu di ristabilire la disciplina e di far rivivere i buoni costumi. Se gii si attraversarono degli ostacoli, non fu da parte dei

popoli, laddove questi invocavano la sua autorità tutelare contra l'inguatizia e la tirannia. Si trova fra le sue lettere un piecolo acritto initiolato Dictatus paper, che gli è stato falsamente attribuito, come lo provano Pagi e il padre Alessandro.

Sant' Anselmo di Lucca, 1086. Albiamo di lui un trattato contra lo sessona di Guiberto, una raccolta di canoni, una spiegazione dei salmi, ed una delle lamentazioni di Geremia. Egli aveva scritto un' apologia per Gregorio VII, del quale fu il discepolo ed uno dei più zelanti difensori.

Lenfranco di Cantorberl, 1086. Questo dotto e santo prelato, di un senso squisito e di un regionamento giusto, he lassino tro trattato eccellente contra Berrngario, delle lettere molto importanti ed altre opere degne di stima.

#### CONCILI PRINCIPALI

Concillo di Savonière, nella diocesidi Toul, 850, In esto funo fatte alcue la guaranze intorno si canoni del concilio di Valenza in proposito di Gotescaleo. Tutto ciò che avvi di certo sulla serie di quest'alfire, si è che il medramo fit rimesso a tempi più tranquilli. Ciò che akuni autori azzardano di più e soperatuto comprometeno di 1 pana Nicolò, sente troppo dello spirito di partito, perchè debba fare alcuna impressione.

Concilio di Tuscy, 860, parimente nella diocesi di Toul, nel quale trovasi la sottoscizione di cinquantotto vescovi, sebbene non ve ne siano s'ati presenti che quaranta; il che mostra che si spedivisso l'atrolta i decroti de' concili agli assenti, affinche da quesiti fossero poi sottoscratti.

Concilio nazionale di Pitres, presso il ponte dell'Arca, 861, contro ai asccheggi e ai disordimi regnanti. In esso Rotado di Soissons ai appello al papa, della scemunica pronunziata contro di lui da lucmaro di Reiens.

Concilio di Roma, 863, in cui fu annullato tutto ciò che due anni prima era atato fatto contro a 8. Ignazio nel falso concilio di Costantinopoli, in cui furono condamnati i legati prevaricatori, e Fozio privato da qualunque funzione chericale.

Altro concilio di Roma, 865, nel quale il papa annulla il concilo di Metz, il quale aveva autorizzato l'adulterio pubbleco dell'imperatore Lottario, e depone da ogni potestà epteopale gli arrivescovi di Treveri e di Colonia, Giovanni di Ravenna vi fu pure depoto, il che lo costringe alla commissione.

Concilio di Rome, 864, In esso fu condannato quanto era stato fatto in favore dell'adultero matrimonio di Lettarse roa Valdrada, così nel concilio d'Aquiscana nell' 862, come in quello di Meta nell' 803, alla prescuza dei vili rappresentanti del papu. Concilio di Schivrao nell' Arneenia, 864, con-

tro agli errori di Nestorio e di Eutiche. Concilio di Laterano, 884, nel quale Rotado di Soissons, vi fit ristabilito, come quegli che era stato injuntamente recomunicato e deposto da Incruaro di Reims. Rotado arrva uato del suo ciritto in pepellando, e il papa san Nicoli soddisfere al debito sto ristabilendolo, come altra-solto i papi S. Giulio e S. Innocenzo rimandando alle loro sedi S. Atansio e S. Gio. Grisotomo.

Concilio d'Attigni, 865. Rotado vi è ricono-

sciuro innocente e ricevoto quale vescovo. Un legato del papa vi obbligò il re Lottario a laaciar Valdrada, e a ripigliare Teutberga sua legittima consorte.

Concilio di Sossons, 866, nel quale trentacinque vescori raginati per ordine del papa, a richiesta del re Carlo, ristabilirono per indulgenza i cherici ordinati da Ebbone, che un altro coucilio di Sossons avera deposti nell'855. Uno de' suoi cherici, Valfadio, fu con-

genza i caercii ordinati da Educio, che un altre concilio di Soissons areva deposti nel-1855. Uno de suoi cherici, Valfadio, fu consacrato arcivescovo di Bourges e papa Adriano ratificò la sua ordinazione mandandogli il pallio. Falso concilio di Costantinopoli, 867. Fozio in

esos scomunicò e depose il papa, cd albbandonosi secui altun ritegno no do gni trasporto contro ai Laimi, simpolarmeate mili addizione del Filiegue. A questo conclubado non si trorarono che ventun vescovi, e il fabaro, vi aggiunes fino a mile sottos-trizioni fafor, Concilio di Troyes, 867, a cui furono invitati tutti i vescovi della irrancia e della Germa-

nia. Ventuno sobanto del prini vi assistetero. Questo priccio timmeo scrisse al papa. Nicolò ma lettera in cui lo pregara a no più permettere che alcun recorno fase deporto senza la parteripircione della senta. Sec., e di manterere quiello che i sua predice, e di matterere quiello che i sua prediciona di sua considera di sua prediciona di sua sua considera di sua preditario di sua preditario di sua preditario di sua considera di sua contra di sua considera di sua considera di sua considera di sua contra di sua considera di sua contra di sua considera di sua co

la corte e dei grandi Concilio di Roma, 868. Fozio vi fu anatematizzato, e i di lui scritti condannati alle fiafime, Nel biusimare la temerità di Fozio di aver osato condannare papa Nicolò, Adriano Il dice: « Il papa giudica tetti i vescovi, ma non treviam punto in luoge sicuno, che nouno l'abbia giud-ento. Poichè se gli Orientali hanno detto annterna ad Osorio, fu dopo la sua morte, e perchè lo accusavano di eresia; che è la sola cagione, per la quale è permesso agli inferiori di resistere si loro superiori; e nondimeno nessumo ne patriarca, ne vescovo avrebbe avuto diritto di pronunaiare contra di lui, se l'autorità della santa Sede non avesse preceduto ». Dal elie non bisegna conchiudere, che l' autorità della santa Sede abbin realmente preceduto una tale condanna, poiche non volle mai ricono-scerla ed ha anzi insegnato sempre il contrario, cioè che l'eresia non l'aveva infetta mai, e che anzi la sede vi si era conservata sempre pura come si vide nelle sue lettere indirizzate ai concili generali settimo e ottavo. Le parole di Adriano esprimono un fatto, che il nome di Onorio si trova sotto l'anatema del sesto concilio (senza assicurare che vi deve essere); che vi si trova, perchè Onorio era accusato; ma che non potè essere giudiento dai vescovi e dai patriarchi perchè non l'era stato dall'autorità della prima sede, la quale non è giudicata da alcuno. Si

veda il sesto concilio, p. 47 e seguenti. Concilio di Verberia, 869, nel quale Incmsro di Laon, accusato di violenza verso i suoi diocesáni e d'infedeltà verso il re presente,

ne appella al papa.

Concilio di Metz, nell'869, dove Incmaro legge una scritta per statuire che l'arcivescovo di Rems ha il diritto di governare la provincia di Treveri , quando questa sede è vacanta come lo era appunto alfora per la deposizione di Tentgardo.

Concilio di Costantinopoli, ottavo generale, teputo sotto Adriano II e l'imperator Basilio dai 5 ottobre 860, fino ai 28 febbraio 870. Fozio vi fu deposte e anatematizzato, e S. Ignazio ristabilito. Vi si fecero ventisetre canoni per la maggior parte relativi all'affare di Fozio. Si dice di nuovo anatemo agli iconoclasti, s' monoteliti ed al papa Onorio. Dopo i legati di Adriano, si sottoscrissero il patriarca Ignazio, quindi i rappresentanti de' patriarchi d'Alessandria, d'Antiochia e di Gerusalemme, e finalmente i vescovi in numero di contodne. Scarso numero certamente, attesa la quantità de' prelati orientali; ma i legati de' patriarchi avevano a grave stento potuto uscir dalle terre de sospettosi loro taranoi. Per l' altra parte, dell'impero di Costantinopoli non era stato ammesso al concelio alcuno de' vescovi ordinati da Fozio, il quale aveva stabilito i suoi partigiani nella maggior parte delle chiese.

Concilio d'Attigni, 870. Il re Carlo vi fore giudicare da trenta vescovi il suo fiel uolo Carlomanno, al quale tolse le badie che aveva e lo fece carcerare. Incmaro di Laone vi si sottomise al re e a sup sio, ma posria si ritirò, e scrisse al papa delle lamentanze contra l'uno e l'altro; il che ruppe il re con Adriano.

Concilio d'Italia, 860, Il re Lotterio finse in esso di sinceramente ripigliare Teutherga sua moglie, e ricevette dalle mani del papa la fatal comunione, di cui in breve ebbe mo-

tivo di pentirsi. Concilio di Douzi , nell'871, nel quale Incmaro fu depesto da suo zio assistito de venti vescovi. Questi vi lessero una memoria, nella quale dicerano al cospetto del re: » Il nostro fratello lucmaro non potendo ottenere da se medesimo giustizia dal re, doveva primieramente citarlo nel concilio della sua proe vintia, non essendovi tribunale secolare a

cui lo potesse far citare; e sele parti essendo

presenti, noi non avessimo potuto terminar Paffare col nostro giudizio, noi gli avremmo date le nostre lettere per far conoscer la rosa alla santa Sede ». Questi vescovi e il re Carlo il Calvo e il medesimo metropolitano Incmaro riconoscevan dunque nel sommo pontefice un' autorità suprema , la quale giudica i re come i vescovi.

Concilio di Compiègne, 871, nel quale Inemaro di Reims scomunica i partigiani di Carlo-manno, i quali si erano ribellati contro Carlo

suo padre.

Concilio di Senlis, 873, dove per le rimostranze del re Carlo, Carlomanno è deposto dal disconato è ridotto alla comunique laica, II re suo padre avendolo poscia fatto condannare a morte, si contentò di fargli cavar gli occhi, e tale fu la trista fine di un'ordinazione sforzata.

Concilio di Coloria, 875, che accorda ai caponici di questa chiesa la loro mensa particolare colla libertà di eleggere il loro pre-

Concilio di Pavia, 876, in cui si riconosce per imperatore Carlo il Calvo, il quale era presente ed era stato incoronato da Giovanni VIII. Si promise di obbedire all'imperatore in tutto quello che egli comandasse pel

bene della Chiesa e per la salute.

Concilio di Pontion presso Vitri in Sciempagna . 876 L'elezione dell'imperatore vi fu confermata nel medesimo senso che a Pavia e vi fu agitata vivamente la quistione di sapere se si riceverebbe qual primate delle Gallie e di Germania Ansegiso, arcivescevo di Sens, al quale il papa ne aveva da poco dato il titolo nominandolo suo legato. Geloso lucmaro di una presenza, che stimava esserghi dovuta, brigo tanto, che il primato rimase

senza effetto ne successori di Ansegiso. Concilio d' Oviedo, 877 al cosperto del re Alfonso il Grande. Il vescovo di questa cità vi fu dichiarato metropolitano. Frrreras dimomostrò, rhe gli atti che si sono pubblicati d' Aguirre sono falsi

Coucilio di Ravenna, 877. Il papa e cento trenta

ves ovi vi fecero di innnove canoni, e vi 8 terminò ima controversia tra il duca o doge di Venezia e il patriarca di Grado Concilio nella Nenstria, 878, da Incmaro di

Reims contro Ugo, basta do di Lotterio, il uale sarchaggiova gli Stati di Luigi II, re di Germania

Concileo di Roma, 878, nel quale Giovan-ni VIII scommirò Lamberto, duca di Spo-leto, il quale metteva a saccogli Stati romani. Concilio di Troves, 878. Papa Giovanni VIII vi incorona Luigi il Balbo già consacrato l' anno innanzi da Inemaro : ma egli ricusa di incoronare Adelaide, perchè Ansgarde, che Luigi aveva prima sposata, e che suo padre avera costretto di ripudiare viveva anrora. Vi si fece un decreto il quale vieta ai lairi di abbandonare le loro mogli per sposame altre. ed ai vescovi di lasriare una Sede di poca entrà per una maggiore.

Concilio di Roma, 879, nel quale Giovanni VIII, pregato dall' imperatore Basilio e avendo fede nel pentimento e nelle promesse di Fozio lo riconosce qual patriarca Sant' Iguazio era mosto e Fozio aveva mandato a Roma de legati per affrettare la comunioue del papa, il uale non l'accordò, a malgrado delle istauze di Basilio, se non a condizioni canoniche; cioè che Fozio si soggetterebbe in pien concilio, vi dimandarebbe perdono, farebbe richiamare gli esiliati, ecc. L'indulgenza del pontefice fu nondimeno biasimata; ma l'è da coloro, che accusano la corte di Roma di avere adoperato con alterigia trattando coi Greci; come non badano ad esser giusti, e cosl neppure di essere conseguenti a sè me-

desimi.

Concilisbolo di Costantinopoli, 879. Fozio vi fu riconosciuto dai legati di Giovanni VIII e da trecentottatua vescovi. Lo esismatico comparve per tutto come un uomo irreprensibile, e trionfo in tutte le maniere. Vi furno letter alcuno lettere del papa, le quali terminere di diffamare Giovanni VIII, se

fede prestar si potesse ad atti diretti da un impudente, a cui nulla costavano l'impostura e la menzogna. Questo conciliabolo che condanna l'ottavo concilio ecumenico, ne tiene il luogo fra i Greci e tutti gli Orien-

tali seismatici. Questi ultimi approvarono il ristabilmento di Fozio no' loro coocili d'Alessandria, d'Antiochia e di Gerusalemme, tenuti lo atesso anno.

Concilio d'Agauno, o San Maurizio, nel Vallese, 888. Rodolfo II, figlio di Corrado, vi è riconosciuto e incoronato re della Borgogna transiurana.

Concilió di Vorms, 800. Folco di Reims lo presedette in opera di legato della santa Sede, quantunque questo concilio si tenesse alla presenza dell'arcivescovo di Magonza, metropolitano di Vorms. Gli atti ne sono perduti.

Concilio di Valenza, 890. I vescovi delle province d'Arles, d'Embrun e di Vienna, vi eloggono e conserano re, Luigi, figlio di Bosone, di anni dieci.

Concilio di Forcheim, 800, per l'arcivescovo di Magonza. Il re Arnoldo, i vescovi e i signori laici vi riconoscono pei successori di questo principe i suoi due figliuoli naturali in mancanza di eredi legitimi.

Concilio di Melun sulla Loira, 891, in cui sedici vescovi e arcivescovi vietano sotto peoa di anatema di ordinare altro abate per San Pietro il Vivo, a Sens, che quello chè sarebbe eletto dai monaci di quel monastero.

Concilio di Vienna, 892, per ordine di papa Formoso, al quale presedettero i suoi due legati, I vescovi del regno d'Arles vi si trovano riuniti. Vi furono fatti cinque canoni contra gli omicidi, le mutilazioni ed altri oltraggi fatti ai cherici.

Goncilio di Rems, 893. L'arcivescovo Folco vi fa gridare re di Francia Carlo, figlio di Luigi il Balbo, e lo consacra alla presenza degli

arcivescovi di Magonza, di Colonia e di Treveri. Vi fu minacciato di scomunica Baldovino, conte di Fiandra, per aver fatto frustare un prete, ed essersi impadronito di alcuni beui ecclesiastici.

Concilio di Tribur o Trouver, presso Magonza, 895. Il re Arnolfo vi assistette. Tre arcivescovi e diciannove vescovi vi fecero cinquani otto canoni, tendenti principalmente a reprimere i disordini di quell' età e l'impuniù dei delitti. Il trentesimo è notevolissimo. Vedi pas, 71.

Concilio di Roma, 868. Il papa Formoso vi fit rondamato dopo la sua morto, per essere passato dalla sede di Porto a quella di Roma. Il di lui cadavere fiu vestito, quindi spogliato degli ornamenti pontilicali per ordine di Stefano VI che gli diresse la parola come se fosse stato vivo, gli fece tagliari tre dita e il capo; dopo di che il tronco fii gettato nel Tevere.

Concilio di Roma, 9,98, che condannò tutto cio che era satto fato nel conciliablo precedente, e ristabili la memoria di Formuso. Concilio di Compostella, 900, per l'elezione di un arcivescovo a l'arragona. L'arcivescovo di Narbona e i auti suffraganti avendo ricilamato, l'abate Cesario, che era eletto, ne appella a Roma. (Labbè) Altri lo pongono all'anno 971:

Concilio di Reims, nel quale si colpiscono di anatema gli uccisori dell' arcivescoro Folco. Nel pronunziare le maledizioni usate in simil caso i vescori gettromo a terra le lampade che tovovano in mano e le spensero: primo esempio, a quel che si crede, di una simile formalità.

Concilio di Laterano, 900, in cui il papa ristabilisce sulla sede di Langres Argrimo, che n'era stato senceiato da tuna fazion nemica. Concilio d'Oviedo, 901, nel quale diciotta vescori, autorizzati da papa Giovanni IX, eressero muesta città in metropoli (Labbè).

sero questa città in metropoli. (Labbé). Concilio d'Asillan nella diocesi di Narbona, 902, in cui fu decisa sulla prova del fuoco e dell'acqua la causa di due competitori per la medesima parrocchia.

Concilio di Forcheim, 903, contra un conte di Bamberga, che saccheggiava le terra della Chiesa. Il re, i vescovi e i signori laici che erano a questo concilio, privarono il conte di tutti i suoi beni.

Concilio di Costantinopoli, 906, contro alle quarte nozze dell'imperator Leone il Filosofo. Concilio di Troli, 909, i cui atti fanno vedere il deplorabile stato, in cui allora trovavasi la Chiesa.

Concilio di Jonquières, nella diocesi di Magalona, 989, nel quale undici vescovi francano solennemente un conte e la sua famiglia dalle ceusure in che erano incorsi.

Concilio e Dieta di Altheim, nella Rezia, 916.
L'imperatore o re Corrado era presente coi
suoi signori. Vi si pronunziò anatema e decreto di proscrizione contra quelli che non
fossero fedeli a Corrado.

Concilio di Costantinopoli, 920, tenuto innanzi ai legati del papa, a fine di restituir la monio de sacerdoti.
pace a codesta chiesa divisa per le quarte Concilio o conciliobolo di Roma, 963. Il papa nozze dell'imperator Leune. I Padri usando indulgenza pel passato, proihirono di con-trarre in avvenire rimili matrimoni.

Concilio di Rems, 923. L'arcivescovo e i suoi suffraganei vi ordinarono a quelli che si eran trovati alla battaglia di Soissons, fra Roberto e Carlo, di far penitenza particolare per tre quarcsime consecutive. Correva a que' di l'uso di imporre una penitenza a quelli, che avevano preso parte in un comhattimento tra francesi

Concilio di Gratlei, in Inghilterra, 928. Il re Etelstano vi pubblicò molte leggi civili ed ec-

clesiastiche (Labhe)

Conciliabolo di Costantinopoli, 931, tenuto da Romano Lec-pene nel quale i Greci inducono il patriarca Trifone a sottoscrivere un foglio in bianco, sopra il quale que'falsari scrissero poscia la formula della sua abdicazione. Concil abolo di Soissons, 941, nel quale sotto

vani pretesti Artaldo di Reims è deposto e si rimette in sua vece Ugo, che allora aveva soli vent'anni ed era stato eletto quando ne aveva cinque soli. Quest' Ugo era figlio di Erberto, conte del Vermandese, il quale suscitò gran turbolenze nel regno e sopra tutto

pella Chiesa di Reima.

Concilio d'Ingelheim, presso Magonza, 948. li re Luigi d'Oltremare vi si trovo; vi erano ventitre vescovi e moltissimi ahati e sacerdoti, e questo concilio fu preseduto dal legato Marino. În esso vi fu ristahilito sulla sede di Reims Artaldo, che era stato ingiustamente deposto a Soissons sette anni prima, per la cabala del conte del Vermandese, il cui figliuolo per nome Ugo cra stato sostituito ad Artaldo

Concilio di Treveri, 948, preseduto dal legato Marino. Il conte di Parigi, Ugo, vi fu scomunicato come colpevole di ribellione contra il re Luigi, infino a che andò a fare la soddisfazione. Due pretesi vescovi ordinati dall'arrivescovo Ugo di Resms, vi furono pure scomunicati. (Flodo-rdo).

Concilio d'Augusta, 952. Quattro arcivescovi e venti vescovi d'Alemagna e di Lombardia vi fecero undici canoni, il primo de' quali sopratutto è notevolissimo. Esso porta, che se un vescovo, un sacerdote, un diacono, un sotto diacono si ammogliano dopo la loro ordinazione, saranno deposti, conforme al canone 25 di Cartagine. Siccome questo canone non annulla punto il matrimonio, così alcuni autori ne conchiudono, che la proibizione di maritarsi fatta a quelli che erano negli ordini sacri nou formava per anco allora se non un impedimento proibitivo e non un impedimento dirimente. Nel giud zi o pro-nunziato ultimamente nel 1820 contra il sacerdote di Parigi Dumonteil, il quale diman-dava di poterai legalmente ammogliare, la giurisprudenza del regno pare abhia ricono-

scuto le proibizione e la nullità del matri-

Giovanni XII vi fu accusato di un gran numero di delitti, e deposto per contumacia. Ma per quanto questo papa fosse colpevole. e per quento rette fossero le mire rosì de Roman come dell'imperatore Ottone, che fere congregare questo concilio, siccome però desso non era che particolare, non gli apparteneva di profferire una sentenza che tutta interessava la Chiesa. Nell'anno seguente si videro altre due usus paz oni della atessa specie.

Concilio di Ravenna, 967. L'imperatore Ottone vi confermò alla santa Sede le donazioni e i privilegi, che gli antichi imperatori avevano conceduti o riconosciuti. Ei fece altresì restituire ad essa tutto ciò che n'era criduto in mani straniere. Papa Giovanni XII il quale presedeva, vi approvò l'elezione di un arcivescovo in le oco di quello di Salisburgo, che i suoi nemici avevano accecato, e che aveva la temerità di continuare a malgrado dei casoni e delle pro hiz oni apostoliche a celebra e anche solennemente.

Concilio di tutta l'Inghilterra, c60, tenuto da S. Duestano, il quale prese in esso de' partiti efficici per rimediare alle dissolutezze de' cherici. Il re Edgardo vi fece un lungo discorso contra i disordini del clero e dei grandi e si soggettò ad una penitenza di set-te anni, che gli fu imposta dal concilio per

avere violata una religiosa.

Concilio del Monte Santa Maria, nel Tardenese, 972. Adalberone, arcivescovo di Reims, vi fa leggere la holla di Giovanni XIII per l'introduzione dei monaci nella badia di Mou-zon, in luego de' canonici che l'occupavano e che erano scaduti della loro prima dignità (Fledoardo) Concilio di Reims, 975, dal diacono Stefano,

legato di papa Benedetto VII. In esso fu aco-municato Tibaldo, il quale aveva usurpato la

sede di Amiens. .

Concilio di Calne, castello reale in Inghilterra, 978. Vi fn esaminato se ai dovevano scacciare i monaci dai monasteri e surrogare ad essi il clero secolare. S. Dunstano opinò in favore de' primi, e la sus opinione fu seguita dalla meggior parte degli altri prelati.
Concilio d'Ingelheim, 979, che ci somministra
una prova dell'antichna delle chiese della

prima Germania. L'arcivescovo di Treveni ce parte ai Padri della scoperta che aveva fatta del corpo di S. Celso, uno de suoi predecessori, morto secondo la loro persuasio-

ne, l'anno 143.

Concilio di Reims, 987, nel quale si scomunica Arnoldo, figlio naturale di Lottavio e allora canonico di Leon, convinto di connivenza con suo zio Carlo di Lorena, il quale devastava la Francia per ottenerne il trono. Questo giovane principe, essendo stato poco dopo assolto, fu l'anno seguente eletto alla sede di Reims.

Concilio di Roma, 989, nel quale il papa ricu-sa formalmente di ricevere l'abdicazione di S. Adalberto vescovo di Praga.

Concilio di Charroux, nella diocesi di Pnitiers, 989, nel quale è detto anatema contra quelli che distruggono le chiese, contra i rapitori de' beni de' paveri e contra coloro che percuotono i cherici.

Conciliabolo o assemblea di San Bale, presso

Reims, 991, nel quale l'arcivescovo Arnol-do, della casa de Carlovingi, fu deposto per le sollecitazioni di Ugo Capeto, e Gerberto messo in sua vece. Concilio di Laterano, 993. Si trova nell'atto di canonizzazione di S. Udalrico di Augusta, il

primo esempio che ci sia conosciuto di tale cerimonia fatta in forma, di cui noi abbiamo la bolia del papa.

Concilin d'Anse, presso Lione, 994, nel qua-

le si proibl di occuparsi di npere servili cominciando del sabeto dapo none. Vi si ordino l'astinenza pel merculedì e il diginno pel venerdì. Questo concilio in diverse edizioni parta mal a proposito la data dell'an-

no 990. Conrilin di Mouzna, nella diocesi di Reims, 95. Gerberto vi perorò la sua causa eloquentemente; ma siccome era una causa cattiva. Leone, legato del pape e presidente di questo concilio, gli comundo di astenersi dall'uficio divino infino al concilio seguente, il quale sentenziò in favore d'Arnoldo, il cui giudizin fu mandato a Roma. Aimoino dice che in questo concilio il vescovo di Verdun aringò in francese.

Concilin di Pavia, 997, da Gregorio V. Il se-natore Crescenzo, il quale tiranneggiava Roma, e l'antipapa Filagatto o Giovanni XVII. vi furono scomunicati. Fu solo in questo concilio, che il papa confermò il ristabilimento

d'Arnoldo sulla sede di Reims. Concilio di Rom», 998, al cospetto dell'impe-ratore Ottune III. Vi si fecero otto canoni, il primo de' quali porta che il re Roberto ab-bandanerà Berta, sua parente, e che ambedue faranno la penitenza prescritta dalle le gi della Chiesa sotto pena di scomunica. Il secondo sospende l'arcivescova di Taurs, il quale aveva benedetto il loro matrimonin. Il terzo depone il vescovo di Mersburgo, se mai fosse stato levato alla sede di Maddeburgo per ambizione e senza l'elezione canonica. Nel quinto il papa depone un altro

vescuvo ordinato contra i canoni. Concilio di Ravenna, 008, nel quale Gerberto, divautato arcivescovo di questa città, abolisce una cattiva costumenza introdotta nella conserrazione de' vescovi; un suddiaconn vendeva ad essi l'ostia consacrata che riceveva-

no in tale cermonia.

Concilio di Gnesne, 999. Ottone III, autorizzain dal papa, innalza questa città in metro-poli per la Polonia, e ne nomina Gau lenzio, fratello di S. Adalberto, qual primo arcivesrnvo. La quale prerogativa è notevnle, perchè venne fatta senza licenza dell'arcivescovo

di Magdeburgo, al quale era allora soggetta Concilio di Poitiera, 1000, pel ristabilimento della disciplina ecclesiastica. Vi fu proibito

sotto pena di deposizione ai sacerdoti ed ai diaconi di tener seco delle donne Concilio di Roma, 1001, composto di diciaset-te vescovi d'Italia e tre d'Alemagna Gerber-

to o Silvestro II vi confermò S. Bernoardo . vescovo d' Hildesheim, nel pussesso di un monastero, che l'arcivescovo di Magonza gli contendeva. Sei mesi dopo, al concilio di Polden, un legato sospese da ogni funzione episcopale quest' arcives rovo, per la ragione che non volle soddisfare a S. Bernoardo.

Concilio di Roma, 1002, nel quale papa Silvestro Il conferma l'esenzione di un monastero di Peroso contra le pretese del veacovo. Gli atti di questo concilio fanno credere ad akuni critici, che allura il consensu del vescovo diocesann era giud cata a Roma necessario per la validità del privilegin, (V. Labb. t. 9. p. 1247, e l'Arte di verificare le date ). Concilin di Costanza, 1005, dave si condan-

nano delle lettere che si facevan credere venute dal cielo in occasione di una carestia

che desolava l'Alemagna

Concilio di Enbam, in Inghilterra, 1009, pre-seduto da S. Wulstano, arcivescova d'Yorck; assemblea mista , composta di signori laici e di vescovi per procedere efficacemente alla riforma de' costumi e della disciplina L'uno de' trentadue canoni che vi si fecero comanda a' sarerdoti di osservar la continenza, ed avranno i privilegi dei nobili. Un altro prescrive un digiuno per tutti i venerdì, salvo però se questo ginrao sarà festa. Il ventesimo vuole che si riceva l'Eucaristia almeno tre volte l'anno.

Concilio di Nimega, 1018. Vi fu ordinato, che durante la messa il corpo di nostro Signore Gesh Cristo sarà posto sopra l'altare alla sinistra del sacerdote e il calice alla destra Quest'uso non si è poi mantenuto, e certa perchè era menn comodo di quello che abbiamo attualmente.

Concilin di Leone in Ispagna, 1020, composto essa pure di vescovi e di signori pel ristabilimento della disciplina ecclesiastica e del

governo civile. Concilio di Pavia, 1022, per correggere la vita

licenziosa del clero. L'imperatore comandò delle pene temporali contra i trasgressori di questi canoni. Concilio di Selingstad, 1022. Vi si proibì ai sacerdnti di dire più di tre messe al giorno.

Concilio d' Orleans, 1022, contra i nnovi Manichei. Concilio di Magonza, 1023, nazionale per l'A-

lemagna, contra i disordini che vi regnavano Concilio d' Ause, 1027, il quale obbligò l' ar-

civescovo di Vienna a fare soddisfazione al vesrovn di Macon per avere nrdinato a Cluny dei monari secondo un privileg o che si credette rontrario ai canoni.

Concilio di Charroux, 1027 o 1028, contra i Manichei.

Concilio di Limoges, 1029 o 1031, in favore dell'apostolato di S. Marziale. Concili nell' Aquitania, la Provenza e il Lionese, 1034, per la conservazione della fe-de, l'emenda dei costumi e il ristabilimento della pace. Vi fu pur regolato, che si digiu-nerebbe il venerdì, e che si farebbe astinenza dalle carni il sabato.

Coucilio di Roma, 1030 o 1040, nel quale papa Benedetto IX condanna Bretislao, du-

ca di Boemia, a costrurre un monastero a sue spese per aver rapite a Gnesne le reliquie di S. Adalberto e averle trasportate a Praga. Questo duca aveva sacchéggiata anche la città. Molti concili in Francia, nel 1041, per stabi-

lire la tregua detta di Dio, la quale portava che, dalla sera del mercoledi infino alla mattina del lunedi nessuno potrebbe pigliar cosa per forza, non si vendicherel be di alcuna ingiuria, e non potrebbe pretendere pegno di una cauzione.

Concilio di Roma, 1047. Vi si comandò, se-condo Pier Damiano (Op. 27 c. 56) che non si potrebbe dare un vescovo alla chiesa di Roma se non col permesso dell'imperatore. Concilio di Reims, 1049. Il santo papa Leone IX lo fece tenere e presede te ad esso a malgrado della opposizione dei cortigiani, che ne distornavano il re. Vi si trovarono venti vescovi e più di cinquanta abati, Vi venne fatto l'esame de simoniaci e ne furono deposti molti. Si rimediò pur anco a molti altri abusi che correvano nella Chiesa gallicana, il principale dei quali era la simonia. In questo concilio si cantò per la prima volta

l' Inno Veni, Creator. Concilio di Magonza, 1049. Il papa vi condan-nò, come nel precedente, la simonia e il ma-

trimonio dei preti-

Concilio di Tours, 1050, tenuto da un legato del papa; e il primo che siasi tenuto contra l'eresia nascente di Berengario. D. Bouque Concilio di Roma. di Vercelli, da Parigi, 1050,

contra l'eresia di Berengario. Concilio di Cuenca in Ispagna, 1050. Nove ve-scovi, alla presenza del re Ferdinando I e della regius Sancia, che è nominata per prima, vi fecero tredici canoni o capitoli. Il primo ingiunge si vescovi di adempiere de-gnamente al loro ministerio. Il terzo vieta si laici ogni autorità sulle chiese e sulla per-sona de cherici. il quinto comanda agli arcidiaconi di non presentare alle ordinazioni se non de cherica che sappiano il Salterio, gli luoi, i Cantiei, le Epistole, i Vangeli, le Orazioni. Vi si proibisce ai sacerdoti di assistere ai banchetti di nozze; e si prescrive loro la maggior modestia se mai si trovasaero ai banchetti che si fanno alle sepolure; si devono chiamore i poveri e gli infermi; affinche preghino per l'anima del defunto. Il sesto contanda di cessare i lavori manovali fin dal sabato sera e di assistere la do-

menica al mattutino, alla messa ed agli altri uficj Si prescrive poscia il digiuno di tutti à venerdi, e si dichiara che le chiese sono luoghi di asilo.

Concilio di Magonza, 1051, nel quale si fece un decreto contra i matrimoni de sacerdoti. Concilio di Bamberga, 1052, nel quale Leone IX conferma i privilegi di questa Chiesa alla presenza dell' imperatore Enrico III. Concilio di Mantova, 1053 o 1052. I vescovi,

i quali temevano la giusta severità di Lrone IX, che lo presedeva, rendettero inutile una tale assemblea colle turbolenze che vi suscitarono.

Concil·o di Roma, 1053, tenuto da S. Leone IX. Non ci rimane di esso se non la lettera diretta ai vescovi di Venezia e d'Istria. la quale porta che la chiesa di Grado sarà riconosciuta per metropoli di queste due provincie conforme si privilegi dei papi. Falso concilio di Costantinopoli, 1054, nel

quale Michele Corulario anatematizza i legati del papa e lo scritto che essi avevano deposto sull'altaredi Santa Sofia prime della loro

partenza. oncilio di Narbona, 1054, nel quale si conferma la tregua di Dio, e pronunzia delle pene spirituali e temporali contro chi la vio-

Concilio di Tours, 1055, il quale ridusse Berengario a confessare con giuramento la fede comune della Chiesa e a sottoscriverla di propria mano. I legati che presedevano, credendolo convertito, lo accolsero alla comunione. Sulle lamentanze dell' imperatore Enrico III, il concilio, dopo di averne scritto al papa comandò al re di Castiglia, Ferdinando I, di dismettere il sitolo d'imperatore, che aveva usurpato, ed egli obbedì.

Concilio di Rouen 1055, nel quale ai trova una confessione di fede delle più precise intorno al mistero della presenza reale e della tran-

Concilio di Landaff, nel paese di Galles, 1056,

pel quale la famiglia reale è acomunicata per avere insultato il vescovo di questa città. Concilio di Tolosa; 1056, nel quale diciotto vescovi fecero tredici canoni per abolire la simonia e ordinare il celebato ecclesiasti

per impedire l'usurpazione dei beni delle chiese e rimediare a diversi abusi Concilio di Colonia, 1057, nel quale il conte

di Fiandra è riconciliato col giovane re Enrico IV per l'intromessa di papa Vittore II. Vi si fecero anche degli statuti per la riforma del clero.

Concelio di Roma, 1059, nel quale si dice fos-se incoronate papa Nicolò II. L'arcidiscono lldebrando, il quale fece la cerimonia, pose sul capo al pontefice una corona reale il cui cerchio interiore portava la seguente iscrizione: Corona regni de manu Dei, e il secondo cerchio: Diadema imperii de manu Petri: Ma questa incoronazione è del 18 nnaio, e il concilio avvenne il 13 di aprile. Il papa, in capo a cento tredici vescovi vi rendette un decreto celebre iotorno l'elezione del poutefice romano, quando la sede fosse va ante. A questo concilio, che ordino la vita comune ai cherici, si riferisce l'origine dei canonici regolari.

Concilio d' Arles, 1059, tenuto dei legati del papa. Il conte di Narbonna vi presentò una imostranza contra il suo arcivescovo, il quale

lo aveva ingiustamente scomunicato. Coocilio di Vienna 1050, dal legato Stefano, per abolire la simonia e obbligare gli eccle-

aiast ci a manienere il celibato.

Concilio di Tours, 1060, del legato, e vi si rinovarono i canoni di quello di Vienna. Questo concilio avendo la data del primo marzo 1000, indizione XIII, ci insegna, che almeno in questo piese il principio dell'anno si contava già dal primo di germaio o da Natale.

Concilio di Sleswie, 1061, tenuto dall'arcivescovo di Amburgo. Vi ai trattò delle qualità, che devono avere i vescovi, che saranno ordinati per le nuove sedi erette in Dani-

Concelio di Châlons sulla Sagoa 1063, tenuto dal legato Pier Damiano. Vi si corressero molti abusi e vi furono confermati i privilegi di Cluny, che il vescovo di Macon attaccava. Questi fu condannato a digiunare otto di in pane ed acqua, quantunque questi medesimi privilegi fossero stati rigettati al concilio d'Aose nel 1025. Essi erano stati di poi riconosciuti e confermati da molti som-mi pontefici, dimodochè non erano più dubbiosi o contenziosi, come nel 1025.

Concilio di Roma, 1065, il quale ricusò di con edere ai monaci di Vallombrosa la prova del fuoco, contra Pietro di Firenze, ac-

cusato di simonia. Concelio di Roma, 1065, sui gradi di consan-

guineità rispetto al matrimonio. L'ostinazione di quelli che vi si opposero a tali decisioni, fu chiamata l'eresia degli incestuosi. Concilio di Costautinopoli, 1066, tennto dal

pa:riarca G-ovauni Sifilino, contra i matrimoni incestuosi.

Concilio di Spalatro in Dalmazia, 1067, nel quale Meoardo, legato della santa Sede. interdice ai Dalmati l'uso della lingua slava nell'uficio divino. Nondimeno ei seguono pur tutto il un tale uso; ma si vuol notare che lo slavo della liturgia è molto diverso dallo slavo volgare.

Concilio di Geroua, 1068, teouto dal legato Ugo il Bianco. Vi si fecero molti canoni contra gli abusi, e la tregua di Dio vi fu confermata dall'autorità del papa sotto pena di scomunica contra i trasgressori.

Concilio di Magonza, 1069, nel quale il re Eu-rico IV credeva far cassare il suo matrimonio con Berta, colla quale da tre anni si era aposato; ma il legato Pier Damiano, che era presente, gli proibi da parte di papa Alessaudro II, di eseguire il suo disegno. Il principe dissoluto e in braccio a cortigiani colpevoli al paro di lui, continuò non-

dimeno a dispregiare e maltrattare sua mo-Concilio d' Anse, 1070, la cui data fa vedere , che nel paese di Lione, come in molte altre

province, si com nciava allora l'anno al

primo di gennaio o a Natale. Concilio di Rouen, 1072. In esso è vietato ai sacerdoti di battezzare se non sono a digitano, dal caso in fuori di qualche necessità ; di conservare l'eucaristia e l'acqua benedetta oltre gli otto giorni; di fare i matri-moni in segreto o al dopo pranzo. Un altro canone del pari notevole porta che, i sacerdoti saranno deposti da sei vescovi o da'loro

surrogati, e i diaconi da tre. Concilio di Chalons aulla Saona, 1073, dal legato Gerardo. Vi ai depone Il vescovo di Die,

il quale era simoniaco, e gli è surrogato un sacerdote della chiesa di Lione.

Concilio di Roma, 1074 e 1075, nel quale S. Gregorio VII rendette dei decreti severi contra la simonia, l'incontinenza de' cherici e le investiture. Questo concilio è il primo che sia siato tenuto sotto S. Gregorio VII. Concilio di Parigi, 1076 o 1075 (rigettato). S. Gualtieri, abate di Pontoise, vi fu coperto

d'obbrobri, oppresso di battiture e scarciato vergognosamente per avere sostenuto il de-creto di S. Grego io VII, il quale proibiva de sentir le messe de preti concubinari Concilio di Winchestre, 1076. Si pretende, che

yi fu statuito, che i sacerdoti della campagna non fossero puoto obbligati a rimandar le donne che avevan seco, ma che non ne do-

vessero prender altre per l'avvenire. Conciliabolo di Worma, 1076, preseduto da Ugo il Bianco, che S. Gregorio VII aveva condannato pe' snoi costumi dissoluti, e perchè proteggeva i simoniaci. Sopra un tessuto di supposti deletti Enrico IV vi fa pronunziare la deposizione del papa e manda a Roma un cherico per notificarvela.

Coucilio di Roma, 1076, nel quale S. Gregorio VII . dopo di avere aalva la vita al cherico temerario, che andò a leggergli la sua pretesa deposizione, in mezzo all'assemblea consulta i Padri: e di loro unanime consenso, usando di rappresaglia egli pronunzia, che Enrico IV, re di Germania, è scomunicato; anatematizzato, privo del auo regno, e i suoi sudditi fatti assoluti dal loro giuramento di fedelti

ssemblea di Forcheim in Franconia, 1077, nella quale Rodolfo duca di Svevia, fu eletto re in luogo di Enrico IV.

Concilio d' Autun, 1077, tenuto dal legato Ugo di Die. Egli vi sospese dalle sue funzioni Manasse di Reims, che S. Bruno aveva accusato di essere simoniaco e di avere usurpato sell'arcivescovado. Gli arcivescovi di Tours, di Sens, di Besanzone, e il vescovo di Chartres vi furono interdetti per non esaere an-deti al concilio. Ma S. Gregorio VII, pago delle loro ragioni, li riabilitò subitamente.

Concilio di Roma, 1079. Berengario alla pre senza di centocinquanta vescovi e di S. Gre-

,0 . -

gorio VII vi fece professione della fede della Chiesa sull' Eucaristia, contra/la quale egli

scrisse da capo appena ritornato in Francia. Concilio di Roma, 1080. Rodolfo, che aveva allora trionfato di Enzico fu dichiarato il vero re, ed Enrico fu scomunicato di nuovo

e spogliato del regno.

Concilio di Roma, 1080. Il re Alfonso VI vi fece sostituire l'uficio romano all',uficio go-tico o mozarabico, anche non ostante il duello, che era stato ordinato per tale motivo, uel qual duello il campione dell'uficio gotico

aveva vinto quello del romano. Concilio di Lillebona in Normandia, 1080. Vi si vede che la licenza era così grande, che il re Guglielmo il Conquistatore fu obbligato di supplire alla negligenza dei vescovi e di punire egli stesso i cherici concubinar

Concilio di Saintes, 1081, nel quale il legato Ugo di Die intima al vescovo di Dol, la presente, di far vedere, come aveva pror a S. Gregorio VII, le bolle, sulle quali si fondava per pigliare il titolo di metropolitano. Il vescovo non rispondendo, l'uno dei suoi cherici produsse una falsa bolla di Adriano, la quale fu rigettata non pronun-ziandosi però alcuna terminativa decisione. Concilio di Roma, 1083, S. Gregorio VII vi parlò con tanta eloquenza sui mali della Chiesa, che tutta l'assemblea ruppe in dirotto pianto. Egli non vi rinnovò nominatamente la scomunica contra Enrico, ma la pronunziò contra chiunque l'avesse stornato o im-

pedito di andare a Roma, secondo quello che egli aveva promesso. Concilio di Roma, 1084. Il papa : liberato da

Roberto Guiscardo, replica la somunica contra l'antipapa Guiberto, il re Enrico e i suoi partigia Concilio di Guedlimburgo, in Sassonia, 1085, alla presenza di Ermano di Lussemburgo, dato di nuovo per emulo dell' imperatore Enrico IV. In esso venne forse esaltata di troppo la potestà pontificala; vi fu anatematizzato l'antipapa Guiberto, con undici altri prelati, vescovi o cardinali; si dichiararono di nessun valore, quanto agli effetti, tutte le ordinazioni fatte dagli scomunicati; vi fu ordinata rigorosamente la continenza a tutti è cherici costituiti negli ordini maggiori; vi fu proibito l'uso delle uova e del cacio durante

Concilio di Benevento, 1087. Papa Vittore III vi depose Guiberto e l'anatematizzò, e col parere di tutto il consiglio egli proibi le investiture sotto pena della scomunica.



## SOMMARIO

#### LIBRO VENTESIMOSESTO

Disposizioni de' Greci per lo scisma, Carattere | Cavilli sa dell'imperatore Michele. Ingiuria fatta al patriarca Ignazio ed alla Ch sa. Il patrizio Barda fatto cesare, Le

Filosofo. S. Ignazio rilegato nell' isola di Te-Fozio ordinato patriarca. Persecuzione raddop-piata contra Ignazio a i suoi partigiani. Fo-

zio scrive a Roma lettere piene di falsità Papa Nicolò manda a Costantinopoli. Sua lettera a Fozio. Legati romani sedetti. S. Igna-

zio deposto in concilio, Si vuole strappar da lui una dimi di tormenti Tremuoto a Costantinopoli preso per un ca-

stigo del cielo. Artifizi di Fozio per imporre Prevancazioni dei legati a Costantinopoli. Legati scomunicati e Fozio deposto dal sommo

pontefice mpietà dell'imperator Michele applaudite da Fozio. Soperchierie di questo falso pa-

triarca. Egli depone il papa in concilio e si attribuisce il primato assoluto

uoi tentativi per introdurre lo scisma nell'impero francese. Affare di Lottario e di Valdrada. Scritto d'Incmaro su tale argomeul 12

Sant' Adone arcivescovo di Rotado di Soissons. 13

sione di Bogori re di Bulgaria Risposta di Nicolò I alle consultazioni de gart

18 Legati missionari in Bulgaria. Costantino stolo dei Casari e dei Muravi. a lettera di papa Nicolò all'in

Turbolense calmate nella chiesa di Clermont.

Vendetta empia degli arcivescovi deposti,

Teutgaldo di Treveri e Gontiero di Co-

rto succede a S. Amscario. C

16

Assessinio del Cesare Barda. Basilio il Macedonio associato all'impero.

imperatore Michele è ucciso in una ebbrezza. Basilio scaccia Fozio e ristabilisce san-

t' Ignazio. Morte di papa Nicolò I. Sua santità. Adriano è costretto ad accettare il pontificato. Egli è sospettato di avere delle mire contrarie a 24

quelle del suo predecessore. Frode sacrilega dell'imperatore Lottario. 25 Morte funesta di questo principe. Papa Adria no si ingerisce nel governo politico. Rimostranza d'Incmaro di Reims a questo papa. Convocazione dell'ottavo concilio eru-

28 mento dei legati del papa a Costanti-

#### LIBRO VENTESIMOSETTIMO

Litolo di patriarca universale. Riconciliaz degli scismatici peutiti. Necessità di sottoscrivere il formulario. Autorità dei legati nel concilio.

Apertura dell' ottavo concilio

Risposta del greco Metrofane in favore di Roa. Discorso dell'imperatere al copcilio. Falsi legati de' patriarchi d' Oriente. Canoni dell' ottavn concilio generale.

Secondo discorso dell'imperatore, La Bulgaria attribuita alla Chiesa orientale, 30 Legati romani maltrattati. Zelo apostolico di Teodoro metropolitano di Caria.

Irruzione dei Normanni in Inghilterra, Martiri ne' monasteri. 41

L'ahate S. Neot. Affare d'Incmaro di I aon, 42 Concilio d'Attigni,

vo Francesco, Nuovo concilio a Douzi, Canoni affricani citati a Douzi e non ricevuti 31 della santa Sede. 44 32 Controversia tra papa Adriano, il re e i ve-

scovi di Francia. Risposta del re a papa Adriano.

Sant'Atanasio vescovo di Napoli. Carlo il Cal-vo giugne all'impero. Concilio di Pontion. 46 Confessione auriculare. 47 Giudizio di Dio.

Carlo il Calvo la fallisce ne'suoi ambiziosi disegni. Papa Giovanni VIII implora l'aiuto dell'imperatore Carlo contra i Saraceni. 49 Morte di Carlo il Calva Giovanni VIII sedotto

dall'imperatore Basilio. Concilio di Troyes 50 Asprezza eccessiva di Giovanni VIII intorno alla cosa dei Bulgari. Conversione dei Russi. 5t False decretali citate senza riclamo dal vesco- Morte di S. Ignazio di Costantinopoli. Fozio

tificato.

silio.

62

ristabilito col consense di papa Giovan-52 ni VIII.

Giovanni VIII a Basilio su Fozio. Il papa ai patriarchi. 54 Fozio si fa autorizzare da un concilio

Fermezza di Metrofane di Smirne. Fozio riconosce ancora il primato del papa. Favola della papessa Giovanna. 55 Fedeltà magnanima del legato Marino. Carlo il

Grosso incoronato imperatore. Il re Luigi III attenta alle elezioni canoniche. Incmaro a Luigi III sopra Odescre. Erudizione

#### LIBRO VENTESIMOTTAVO

Uniformità del pubblico insegnamento. Carlo il Grosso eredita il regno di Francia. Normanni arrestati a Parigi. Intorno ai due

tribunali. Carlo il Grosso privato del regno e ridotto alla mi 65 Il re Eude Moltiplicazione de' sovrani

dini repressi. Regno di Arles o di Provenza. Istruzioni od ordinanze di Riculfo di Soissons. Teutboldo ed Argrimo, competitori per la sede di

67 Langres Morte di Stefano. Papa Formoso. Fozio con-dannato di nuovo. Carlo il Semplice. 68 68

Lettera di Formoso Regola dei solitari. 69 San Geroldo d'Aurillac, episcopato soppres-

50. L'imperatrice Ricciarda fonda il monastero di Andelau. Concilio di Tribu

San Geroldo, sua morte. Trenta canoni di Tribur. Arnoldo incoronato imperatore, Sue-

cessione dei papi. Disordini in Roma e in Italia. Memoria di papa Formoso viustificata. 73

Rivoluzione nell'impero d'Occidente. I ve-scovi di Germania al papa. Irruzione degli Ungheresi.

Oviedo eretto in arcivescovado. Concili di Compostella e di Oviedo. Pietà del re Edoardo. 75

Stiliano di Neocesarea. Quarte nozze dell'im-76 perator Leone. Scisma e rilassamenti fra i Musulm cessioni tumultuose di pe

ana, Luitprando e Flodoardo sopra Sergio. Concilio di Troli Fondazione di Cluny.

di Incmaro di Reims. Forma delle elezioni, 58

Normanni. Guasti de Saraceni in Italia. 60

Elezione e distaccamento da papa Stefano V. Morte dell'imperatore Basilio. 61

Frode del monaco Santabarene. L'imperatore

San Stefano patriarca di Costantinopoli, Morte di Foz o. Sua erudizione e pensieri. 63

Leone scaccia Fozio e lo condanna all' e-

Diritto dei cardinali. Marino sollevato al pon-

Successi d'Alfredo, re d'Inghilterra,

La città di Chartres salvata dal furo re de' Normanni Carlo il Semplice cede la Norm al duca Rollone Rollone si fa cristiano co' suoi Normanni e

prende il nome di Roberto. 82 ana Giovanni X. Sue relazioni con Teodora.

Giovanni X calunniato. Sua consulta Normanni. 83 Devastazioni degli Ungheresi. 84

Corrado di Franconia eletto re di Germania,

Ratbodo, vescovo di Utrecht. 85 gismondo, vescovo di Alberstad. L'in tore Enrico l'Uccellatore S. Sisenan Compostella e S. Gennadio d'Astorga.

86 Stato infelice e vergognoso dell' impero d' Occidente. Simonia confidenziale a Costantinopoli. Teofilatto patriarca.

Il figlio di Marozia creato papa setto il s di Giovanni XL eone VII, governa santamente. Risposta di Leone VII ai vescovi della Gallia. S. Odone

abate di Cluny. San Gerardo di Brogne. La badia di Giumiea ristabilita dal duca Guglielmo. Il beato Giovanni di Gorze.

Ottone I sposa santa Adelaide. Sua ambasciata al re Abderamo. Sant' Udalrico d'Augusta. Ungheresi disfatti dal re Ottone. Estratti

Attone di Vercelli Marozia e Teodora. Scandali nella Chiesa ro- Progressi della fede presso gli Sclavi.

#### LIBRO VENTESIMONONO

Copia di santi ne tempi più cattivi. Stefano VIII. Papa Giovanni XII. Berengario II. 95 Sant'Adalberto, primo arcivescovo di Magde-burgo e apostolo degli Sclavi. Ditmaro, pri-

mo vescovo di Praga, Sant'Adaldago di Brema, Soda convers della Danimarca. Ladri sotto Edmondo Sant' Odone, arcivescovo di Cantorberi. San 99

Dunstano. Fermezza del suo zelo. 101 Leggi del re Edgardo. Sant' Etelvodo di Winchestre.

102 Sant' Osvaldo di Werchestre, Morte di S. Dunstano, S, Brunone, fratello

del re Ottone e arcivescovo di Colonia. 104 Ottone I attribuisce una gran possanza ai ve-scovi , a fine di sottomettere i signori. Origine della signoria germanica in Italia. 105 Condotta imprudente e scandalosa di G

ni XII. Egli richiama Adalberto. Racconto di Luitprando sopra Giovanni XII. 106 Conciliabolo di Ottone I.

Concilio di 502 per Simmaco. Sua deposizione. Elezione di Leone VIII. 108 Virta politiche e religiose di S. Brus

lonia. Sua morte. 109 Scisma pella Chiesa di Reims. Abilità di Ugo il Grande, S. Maiolo di Cluny,

San Luca il Giovane. San Paolo di Latri. 113 Sudario di Edessa. Simeone Metrafaste. Sua 115 morte.

Costantino Porfirogenete fa rifiorir le scienze e le arti. Egli è avvelenato da suo figlio Romano il Giovane, il quale muore esso pure poco dopo. Niceforo Foca, imperatore. Ambasceria di Luitprando a Costantinopoli. 116 Stato di avvilimento dei vescovi greci. Usurpazioni di Niceforo sui diritti della Chiesa sue

vittorie sui Musulmani. 1:8 Giovanni Zimisce fa uccidere Niceforo e si impadronisce del trono. Opere di Liutprando. patimenti della chiesa di Atto-Trattato de'

ne di Vercelli. 119 Altre ppere di Attone. 120 Cronica di Flodardo. Vistù dell' imperatrice S. Matilde. Coadiutoria di Adalberone, nipote di S. Ulda-

rico. Morte di Ottone I e di S. Uldarico di Augu-

sta. Successione di papi e disordini nella Chiesa romana-123 Sopra Benedetto VI e Benedetto VII. Majolo

di Cluny rifiuta il papato. Egli riconcilia l' imperatore Ottone Il con S. Adelaide, madre di questo principe. S. Odilone succede a S. Mainlo,

San Volfaugo, vescnyo di Ratisbona. Leggerezza di Ratiero di Verona, De' suoi scritti. 125 San Bernardo di Mentone. Alternative di vittorie e rutte fra i Cristiani di Spagua. San Rudesindo, vescovo di Dume. Concilio di

Winchestre San Turquetulo. Assassinio del re S. Edoar-128 Sant' Aroldo re di Danimarca. Progressi della

fede nel Settentrione. L'antipapa Francone. Ugo Capeto monta sul trono. 130 Affare di Gerberto e di Arnoldo di Reims. Vantaggio che il mutamento di padroni procaccia in Francia e alla Chiesa,

#### LIBRO TRENTESIMO

122

ca di Costantinopoli e rinnova la scisma di Fozio. Il patriarca Sergio la rompe aperta-mente colla Chiesa romana. 132 Caratteri degli imperatori Costantino e Basiin. Crudeltà di Basilio verso i Bulgari, San

Nicone d' Armenia. Gregorio V. S. Nilo di Calabria. 133 134 Egli intercede invano per ottener grazia a Filagato. 134 Filigatto antipapa. Morte di Crescenzio. 138 San Ramualdo. Sul dage Pietro Orseolo. Pellegrinaggio di Ottone III al Monte Garga-139

Sant' Adalberto di Praga. 140 San Bernuardo di Hildesheim, 14 E Gerberto eletto papa sotto il nome di Silvestrn II. Sua scienza predigiosa. 142 Penitenza dell'imperatore Ottone. Sant' Eriberto di Colonia. Morte di Ottone, 144 Penitenza e virtù del re Roberto. 145 Incontinenza e sciagure di Bermudo re di Spa-

gna. 146 San Froilano di Leone e S. Attilano di Zamora. S. Stefano re d'Ungheria stabilisce so-147 damente la religione ne suoi Stati. Giovanni XVII e S. Abbnne. 148

San Abbone di Fleury , martire della disciplina monastica. Suoi scritti. 149 Citazione di S. Abbone. Chiese rifsbbricate in Francia. Leutgardo e Viligardo, fanatici. Il

re S. Enrico fonda l'episcopato di Bamber-150

Benedetto VIII ha per successore Giovanni XIX suo fratello. Giovaoni rifiuta ad Eustazio di Costantinopoli il titolo di patriarca ecume-Esenzioni di Cluny esaminate al Concilio di nico. Lettera che gli scrisse intorno a ciò il

Sisinnio succede a Nicola Crisobergo, patrisr- S. Anfredo di Utrecht. S. Brunone, missiona-151 rip in Russia. Ginvanni XVIII abdica il papato per abbrac-ciar la vita munastica. Chiesa del sauto se-

polcro abbattuta. Ebrei trucidati dai cristiani. Empietà del califfo Hakem. Scisma tra i Musulmani abassidi e i fatimiti. San Elfego di Cantorberi martirizzato dai pirati danesi.

Gregorio autipapa. Morte di S. Lievisco, arcivescovo di Brema e di Amburgo. Furori degli Sclavi contra i cristiani. Incornnazione dell' imperatore S. Enrico.

Sulla elezione dell'imperatore. S. Odilone, abate di Cluny. Presenti che fa l'imperatore a questo monastero. S. Meinverco di Paderborna. Sopra S. Meinverco. Riforma della nunya Corbia. 156

Monastero di S. Vannes, capo di congregazione, sotto l'abate Riccardo. Questo abate impedisce S. Enrico di farsi monaco. Benedetto VIII respinge i Saraceni. 157 Primi Normanni stabiliti in Italia 158

Concilio di Pavia. Diploma di S. Enrico. Successi di S Enrico contra i Greci d'Italia. 159 Concilio di Selingstadt. Raccolta di canoni per Burcardo di Worms. 160 Manichei ad Orleans. 161

Religione di Guglielmo V, duca d' Aquita-Morte di S. Enrico. L'imperatrice Cunegonda

si fa religiosa del monastero di Canfugio che 164 essa aveva foudato

### LIBRO TRENTESIMOPRIMO

beato Guglielmo, abate di S. Benigno di Anse. 167

Diversi stabilimenti di S, Romualdo Sua morte Guido d' Arezzo inventa il metodo del canto. Canuto si fa padrone dell' Inghilterra. Sue

virtù. ant' Olao, re di Norvegia. Stato deplorabile dell'Impero e della Chiesa d' Oriente.

Santo coraggio di Fulberto di Chartres. 173 Suoi scritti.

Morte del re Roberto. Orribile fame in Fran cia. Pace di Dio,

Apostolato di S. Marziale. S. Simeone, monaco del Monte Sinai, si stabilisce in Fran-

Benedetto IX, papa all'età di dodici anni. I Scandali e rivoluzioni di tale pontificato. San Poppone, abate di Stavelo. S. Gontiero eremita.

Sant' Emerico, figlio del re S. Stefano. Rivoluzioni in Ungheria. S. Gerardo, vescovo di Chonad e martire. 181

narchia in Polonia. Casimiro passa dalla vita monastica al trono. 182

Sant' Odilone e il beato Riccardo lavorano a stabilire la tregua di Dio. Male degli ardenti. S. Odilone, Carattere di S. Odilone 183 Suai scritti. Commemorazione de' trapassati,

L'imperatrice Zoe avvelena Romano Argiro per sposar Michele il Paflagonio. 184 Avarizia del patriarca Alessio, Turbolenze e di-sordini nell'impero. 185

16g

168 Ildebrando e Brunone di Toul 186 Elezione del santo papa Leone IX. Viaggio di Leone IX. Egli perseguita i simouiaci. Egli tiene un concilio a Reims.

Concilio di Magonza. S. Bardone, arcivescovo di questa città. Arcivescovi di Colonia, dignitarj a Roma.

180 Liupoldo gli succede. Il papa, ritornato a Roma, tiene un concilio nella chiesa di Laterano.

Principii di Lanfranco e di Berengario. Erlui-no fondatore della hadia del Bec. 192 Cure che si dà Berengario in diffondere i suoi

errori. Conferenza di Brionne. Concilio di Vercelli.

193 Lettera di Berengario al monaco Ascelino. Lettera di Adelmano a Berengario. 194 Concilio di Parigi il quale condanna Berenga-

rio e il libro di Giovanni Scoto. S. Roberto, primo abate della casa di Dio-Canonici religiosi. Viaggi frequenti di Leone IX. Signoria de' Normanni in Italia. Il papa gui-

da un esercito contra di loro. Lettera dei papa sopra tale srgomento. Egli è fatto prigioniero. Michele Cerulario si ribella contro la Chiesa romana.

Il papa manda legati a Costantinopoli. Morte di Leone IX. Il cardinale Umherto. risponde agli scritti de

scismatici, Ritrattazione di Niceta. Michele Cerulario piglia le vie più malvaggie per accreditare lo scisma 199

# LIBRO TRENTESIMOSECONDO

Congiunture propizie ai disegni scismatici di San Rodolfo di Gubbio. Michele Cerulario, Principii di Ildebrando, Elezione di Vittore II

Legazione del suddiscono Ildebrando in Francia. Deposizione di Ugo d'Embrun, vescovo simoniaco. Concilio di Tours.

loggero di Rouen deposto per incontinenza, Confessione di fede contro l'eresia di Berengario. Papa Vittore in Alemagna, Morte dell'imperatore Enrico il Nero. Stefano IX succede a Vittore II.

Pier Damiano creato cardinale. Didiero, abate di Monte Cassino, Isacco Compeno, imperatore di Costantinopoli

Disgrazia di Michele Cerulario. Isacco Comneno abbraccia per penitenza la vita monastica. Benedetto X, antipapa. 206
Papa Nicolò II. Egli fa cardinale l'abate Didie-

ro. Regolamenti per l'elezione dei papi. 207 Decreti contra i cherici concubinari e simonia ci. Berengario è ridotto a confessare chia-

ramente la fede cattolica. Legazione procellosa di Pier Damiano a Milano. Trattato di Nicolò Il con Riccardo e Roberto Guiscardo. Incoronazione di Filippo, figlio del re di Francia, Elezione di Alessandro II.

L'antipapa Cadaloo, S. Annone, arcivescovo di Colonia. Opere di Pier Damiano, S. Domenico il Lori-212

Penitenza e divozioni di tale età.

Pier Damiano, legato in Francia. Privilegi di Cluny. Legazione di Pier Damiano in Ale-magna. S. Vulstano, vescovo di Worchestre. 215 an Edoardo, re d'Inghilterra. 216

Leggi del re Édoardo. S. Gotescalco, principe degli Sclavi. Stato delle chiese del Settentrione.

itenza di Svenone, re di Danimarca. Martirio di S. Gotescalco.

Apostasia e guasti degli Sclavi, I santi Erico e Alfardo, martiri in Isvezia. Esortazioni del papa ad Aroldo, re di Novergia. Pietro, vescovo di Firenze, accusato di simonia. S. Giovanni Gualberto fondatore di

Vallombrosa. 221 rimi fratelli conversi. Istituzioni dei canonici regolari. Persecuzioni

di Pietro di Firenze contro il suo clero, San Pietro Igneo. Martirio di S. Arialdo, S. Tibeldo di Provins 226

Proscrizione della simonia e dell'incontinenza dei cherici. Guglielmo il Bastardo fa la conquista dell' In ghilterra. Lanfranco sollevato alla sede di

Cantorberi

213

Progressi dei Turchi selioucidi. Ambizione di papa Sifilino. Romano Diogene prigioniero del sultano Asan.

Vita dell'imperatore Enrico IV. Ritiro dell'imperatrice Agnese.

236

Ascendente del genio di S. Gregorio VII. Sua | Sentenza definitiva di S. Gregorio VII contra elezione. Principi di S. Stefano di Grammont.

252
Elezione dell'antipapa Guiberto.
San Gregorio perseguita vivamente la simonia Morte del re Rodolfo.

e il concubinato dei cherici. Turbolenze e Affare del vescovo di Dol. Condanna di allarmi in Alemagna. Il papa scrive sopra tali ostacoli al re e a diversi signori. 253 tali ostacoli al re e a diversi signori.

Lettere di S. Gregorio VII ai vescovi di Francia per la correzione del re Filippo. Pellegrini insultati dagli Arabi. 235 Atti moltiplicati di severità da parte del sommo

pontefice.

eposizione e penitenza di Ermano di Bamberga. Cabala di Guiberto di Ravenna e del prefetto Cencio contra S. Gregorio VIL 237 Il papa ferito pericolosamente e imprigionato Egli è liberato dal popolo. Cospirazione di Guiberto e degli altri vescovi di Lombardia

col cardinal Ugo il Bianco. Lettere forti del papa al re di Germania. Assemblea scismatica a Worms, nella quale si depone il papa. Assemblea di Pavia per secondare gli scismatici di Worms. Il papa in-

239 timato di lasciare il pontificato. Egli assolve dal giuramento di fedeltà i studditi

di Enrico IV. 240 ssi e rimorsi di Guglielmo, ver Utrecht. 241

Superstizioni di quella età sulla scomunica e suoi effetti. 242 La parte del re di Germania scemata, Stato della chiesa d' Africa. Controversia di Sa-

muele, giudeo convertito. 243 Assembles di signori e di vescovi a Teurer o Tribur, per deporre il re Enrico. 244 Egli ottiene una dilazione per andare a Ro-

ma. La contessa Matilde.

246 Assoluzione umiliante di Enrico. 247 I Lombardi lo suscitano di nuovo contro fi

papa. ssembles di Forcheim. Donazione di Matilde. I signori di Germania depongono il loro re Enrico IV e gli surrogano Rodolfo duca di Svevia, Incertezza degli animi interno a questa cosa.

LIBRO TRENTSIMOTERZO

Enrice IV. 252 253

Manasse di Reims. 254

Ugo eletto per la sede di Die. Principi di San Brupone. 255

Simone, conte di Crepi, e Ugo, duca di Bor-gogna, abbracciano la vita monastica. S. Anselmo, abete del Bec. 256 257 Sua penetrazione e dottrina Gregorio VII tenta indarno di farsi prestar

giuramento di fedeltà da Guglielmo il Conquistatore. 258 Egli prende cura dell'istruzione dei fedeli di Norvegia, di Svezia e d'Armenia. S. Stani-

slao di Cracovia, martirizzato dalle mani del duca Boleslao. Rivoluzioni nell' impero di Oriente. Tentativi inutili del re Esrico sopra Roma. Er-

mano di Luxemburgo eletto re di Germania L'antipapa Guiberto messo in trono a Roma.

Roberto Guiscardo libera Roma dagli Alecontessa Matilde respinge gli scismatici. S. Anselmo di Lucca. S. Gregorio VII si ritira a Salerno e vi muore. Morte di Roberto Guiscardo, S. Anselmo di

Lucca scacciato dalla sua chiesa dagli scismatici, muore a Mantova. Costanza dell' abate Didiero in rifiutare il papato. 263 Egli è ordinato sotto il nome di Vittore III. Reliquie di S. Nicolò di Mira a Bari.

Saut' Arnolfo di Soissons. 265 San Canuto, re di Danimarca e martire. Morte di Guglielmo il Conquistatore. 266 I Romani divisi tra il papa Vittore e l'aotipapa

267 Guiberto. Il legato Ugo di Lione si leva contra la elezione di Vittore. Spedizione degli Italiani contra i Saraceni d'Africa Scismatici scomunicati

al concilio di Benevento. Morte di Vittore III.

FINE DEL CUARTO VOLUME

245





.

.

00 •

.